

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







\*4



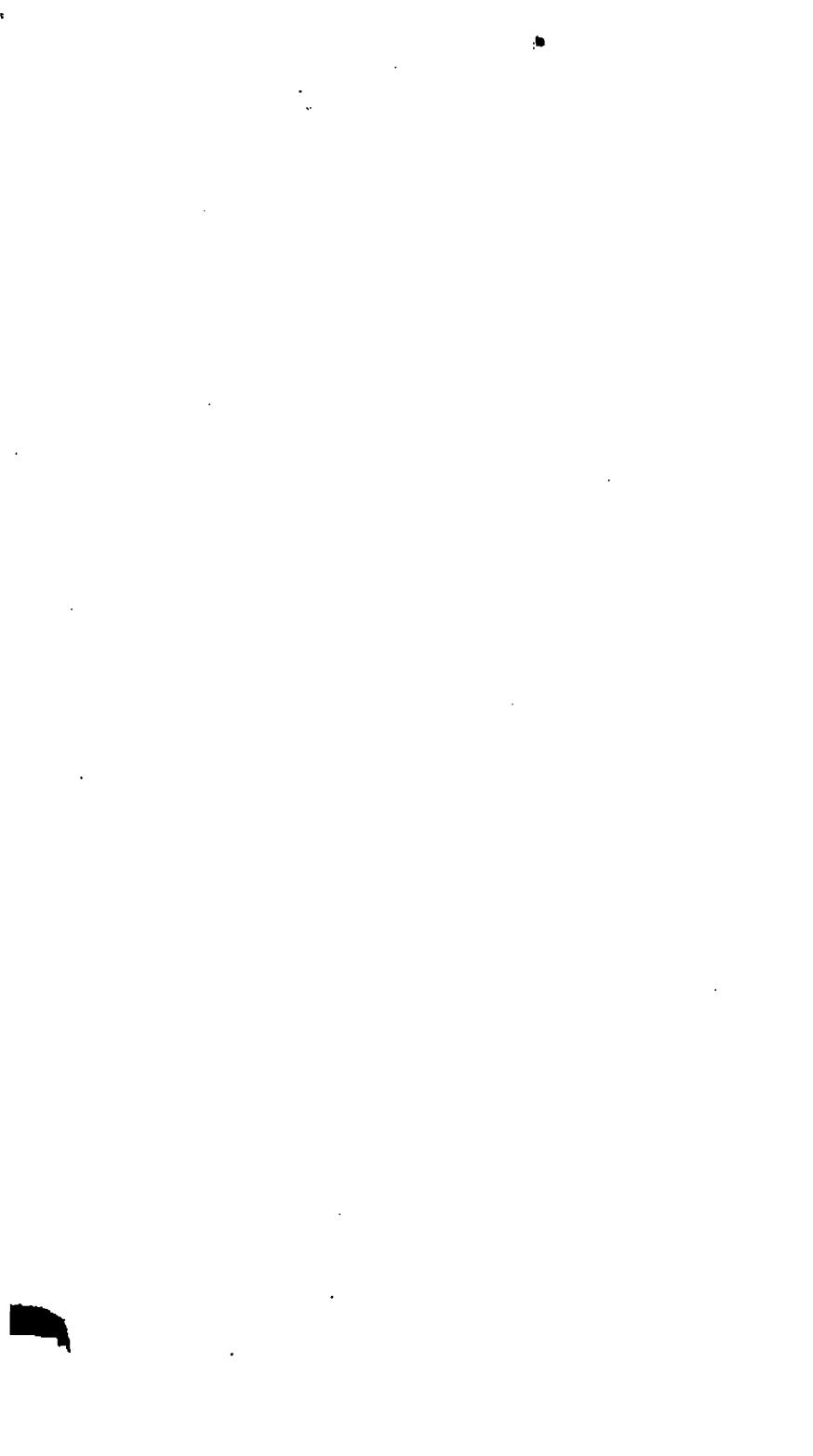

.. 

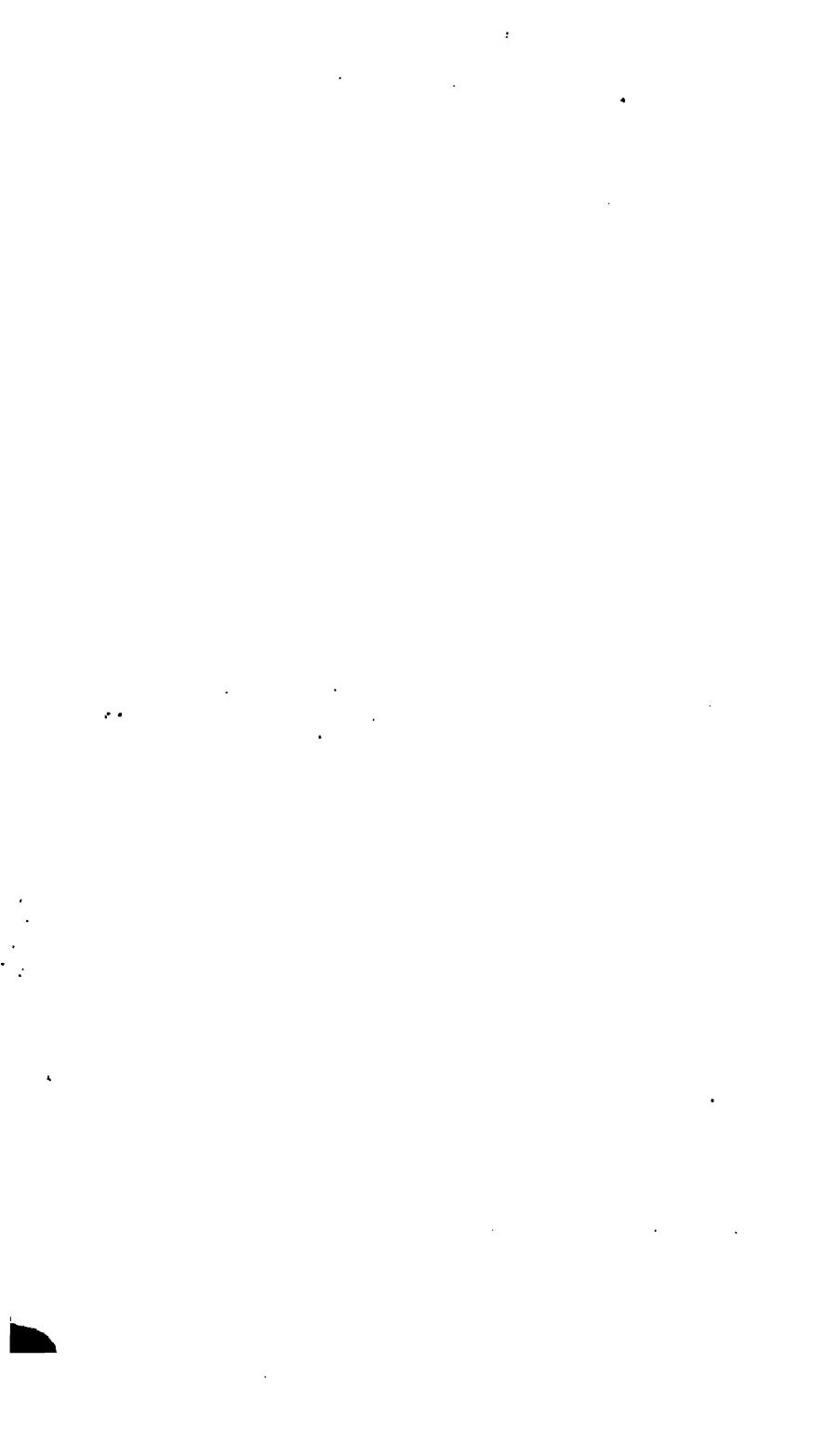

### OPERE INEDITE

DI

# VINCENZO GIOBER#I

Volume V

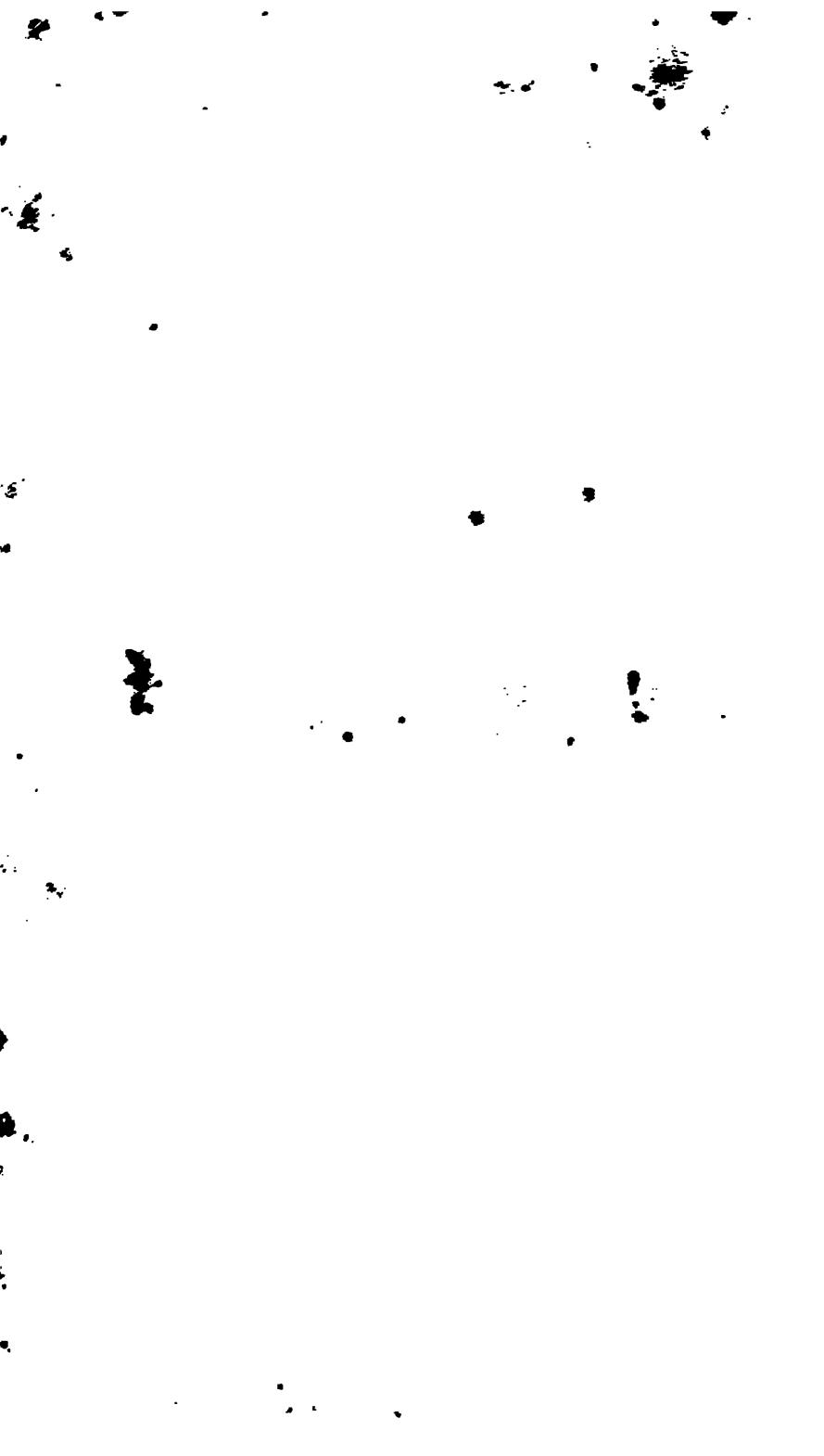

DI

# VINCENZO GIOBERTI

MISCELLANEE

Volume Primo

**TORINO 1859** 

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO CARIGNANO

274.a.59

Gli Editori intendono di valersi dei diritti accordati dalla legge per la proprietà della presente opera e relative traduzioni.

### AI LETTORI

Era nostro desiderio di rendere pubbliche per la stampa le Memolie della vita e l'Epistolario di Vincenzo Gioberti in quel giorno, in cui i cittadini delle varie provincie italiane inauguravano il monumento allo scrittore che onorò di tanto senno la diletta sua patria; ma circostanze affatto indipendenti dalla volontà nostra nol consentirono. Noi non potevamo tuttavia rimanerci indifferenti al voto universale, manifestato da quasi tutti i giornali nostrani ed esteri, e dalle molte lettere di privati, le quali ci domandavano con viva istanza la continuazione di quei libri, in cui il filosofo italiano spiegava le sue nobili aspirazioni, i suoi italiani avvedimenti.

Ed è perciò che siamo venuti nel pensiero di riordinare una seconda serie degli scritti del Gioberti, ove i suoi pensieri intimi sono, per così dire, messi più in evidenza, e pubblicare senza altro indugio il primo volume inedito delle *Miscellanee*, pigliando incominciamento da quelle che furono per lui dettate nei primi anni della sua carriera filosofica e letteraria (1).

In questo nostro divisamento ci fu somma ventura l'aver trovato concorde la signora Teresa Lamarque, unica parente superstite dell'illustre filosofo, ed erede de' suoi manoscritti. L'egregia donna non solo aderì cortesemente, e senza esitazione, alle nostre preghiere, ma volle per isquisito sentimento di rispetto al suo carissimo cugino e per amore de' buoni studi della patria nostra, nel rilasciarci questi scritti, assicurare in ogni maniera essere sua ferma intenzione che tutti fossero fatti di pubblica ragione; convinta, siccome ella è, che le opere dei celebri scrittori non debbono già costituire un patrimonio privato, ma sibbene appartenere al dominio universale di tutti coloro che attendono con solerzia e con affetto al culto delle scienze e delle lettere.

Ma volendo noi in sì delicata impresa andar cautamente, e, per quanto ci riguarda, adoperare in modo che il sapiente scrittore, almeno nella tomba, non avesse più persecutori, ci siamo attenuti avvedutamente alle norme istesse che egli sancisce nella stampa delle opere postume de'celebri scrittori. « Non sarebbe male, egli diceva, se ci fosse un corpo di saggi destinati a visitare le carte degli uomini morti con celebrità, e una biblioteca cui consegnarle. Io vorrei chiamar quelli i senatori, questa il senato della letteratura. (2) »

Noi impertanto abbiamo consegnato ad illustre con-

<sup>(1)</sup> Questi originali sono nella maggior parte raccolti in quaderni bene ordinati, portanti alcuni le date 1818 e 1819, ed altri in fogli staccati e numerati dall'autore istesso. Questi scritti rimarranno per qualche tempo in deposito presso questa tipografia, cosicchè, chiunque il voglia, potrà averne visione.

<sup>(2)</sup> Vedi articolo sulla Stampa, pag. 184 del volume VI, Opere inedite.

AII

sesso di uomini dottissimi, e, più che ammiratori, amici intimi del Gioberti, gli scritti che siamo per pubblicare, perchè questi li pigliassero ad esame e ci dicessero della convenienza e dell'utilità di mandarli per le stampe. Qui ci corre un debito di riconoscenza verso questi esimii, che, la coscienza del mandato con gentile pensiero consociando al desiderio di tutti, in brevissimo tempo mandarono il loro voto il quale, unanime, statuisce: giovare mirabilmente i nuovi scritti ad accrescere le notizie intorno alla vita, agli intemerati costumi, alle circostanze ed ai tempi del compianto filosofo; rilevare quant'egli gelosamente conservasse intatto il sacro deposito della fede; dimostrare infine ad evidenza che, se qualche tratto delle ultime sue opere, in senso cattolico, parve meno degno di lui, ciò non fu che in apparenza, e per lo scambio di obbiezioni, che egli si proponeva a sciogliere in principii da lui tenuti ed emanati siccome inconcussi (1).

I lettori ci sapranno buon grado, noi speriamo, di questo divisamento; ed allora noi adopereremo in modo che a questo tengano dietro, senza interruzione, gli altri volumi che versano sull'istessa materia. In questa seconda serie delle opere del Gioberti noi abbiamo avuto cura di ribassare, per tutto quello che fu possibile, il prezzo, con intendimento di renderne più facile lo smercio alle persone cultrici di queste severe

<sup>(1)</sup> A questo proposito pubblichiamo qui in appresso una lettera che ci fu diretta da uno degli esimii personaggi accennati, la quale compendia, per così dire, i voti ed i consigli di tutti. Quegli che dettò la susseguente lettera si tolse inoltre il grave incarico di ordinare le materie e dirigere la stampa di questo libro. Noi rinnoviamo a lui in ispecial modo i nostri sinceri ed affettuosi ringraziamenti, dolenti di non potere ornare questa nostra edizione del suo nome, caro alle scienze ed alle lettere, e per cui era meritamente degno dell'intima amicizia dell'illustre compianto filosofo.

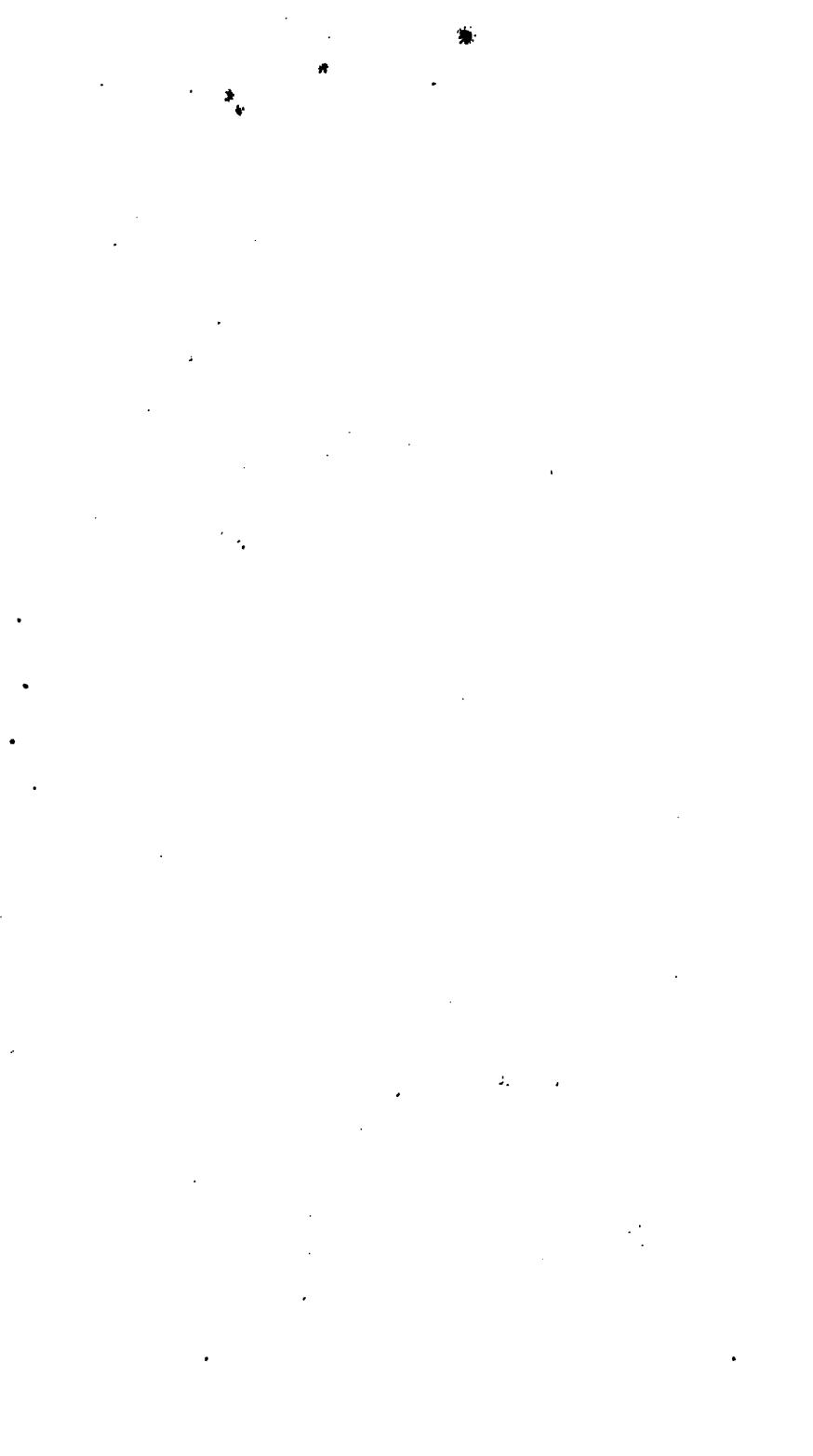

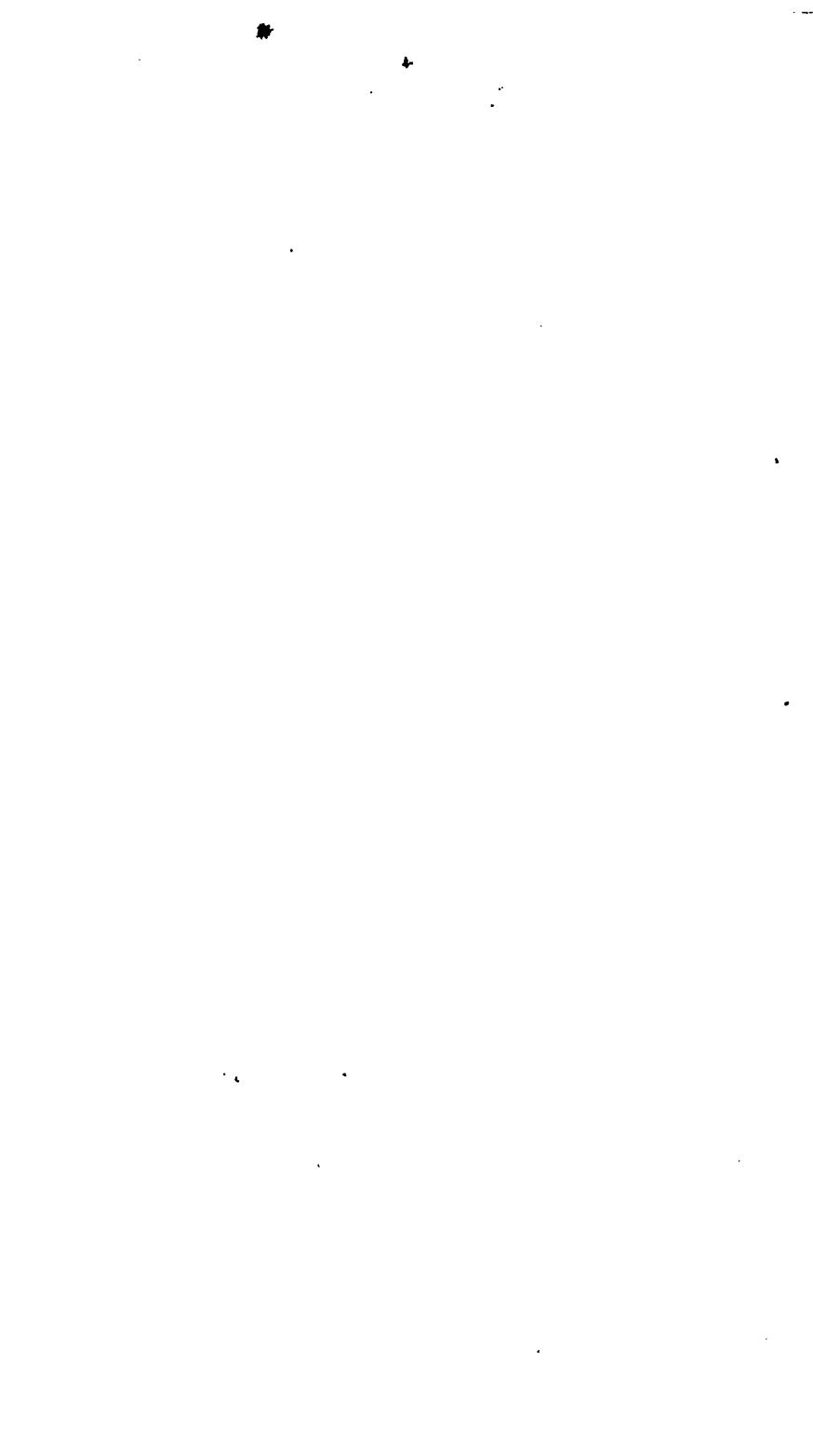

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |

### OPERE INEDITE

DI

# VINCENZO GIOBER#I

Volume V



Di

## VINCENZO GIOBERTI

MISCELLANEE

Volume Primo

**TORINO 1859** 

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO CARIGNANO

274.a.59

gimine datogli dallo stesso Dio, e camminasse, purchè dietro agli ordini di questo, sempre vittorioso e felice; in favore di questo popolo prediletto Dio operò in mezzo ad esso i più strepitosi miracoli, o per meglio dire un miracolo solo continuato e perenne; elevò tra di esso alla più illustre santità gli Abrami, i Giuseppi, i Mosè, i Samueli, i Daviddi, i Giosia, i Giosafatti, i Tobia, le Giuditte, le Esterri, i Maccabei, e la numerosa turba de' profeti che diedero alla nazion d'Israele mirabili esempi del vivere nella via del Signore, e colla voce, e coll'esempio, e coi miracoli, e co'vaticinii gli ritrassero dal male, gli salvarono da' pericoli e gli condussero incessantemente verso la religione, la virtù; finalmente una serie continua di profezie forti, chiare e sublimi, fornite di prove che tuttodi si avverarono incessantemente, predissero ad Israele il Salvatore venturo; quando questo Salvatore si mostrò al mondo, volle nascere nell'umile Betlemme, villaggio della Giudea, a preferenza delle colte città della Grecia e del Lazio; volle, in mezzo a' Giudei, mostrar i continui prodigi della sua divina vita, delle sue celesti virtù; predicar fra di essi i suoi dogmi sublimi e la pura sua morale, operare i suoi miracoli e mostrarci in se stesso l'adempimento di tutte le profezie; in una parola volle Cristo vivere tra i Giudei, e persino morir tra essi qual primo martire della sua religione, e darci il più grande monumento della sua divinità nella sua morte, piena di terribili meraviglie, e nella sua risurrezione.

A fronte di tutto questo ch'ebbero mai i Gentili? Idolatri, corrotti già da tempi i più remoti, privi di ogni diretta rive-lazione, non aventi che un confuso e corrotto sentore di questa, senza miracoli alcuni e senza profezie, tali erano quando nacque il Salvatore; questi non si mostrò tra di essi a operar le sue meraviglie in persona, ma ci mandò, poichè fu asceso al cielo, i soli suoi apostoli; eppure i Gentili abbracciarono la fede e i Giudei la rigettarono.

Non dimostra questo contrasto abbastanza come tutti gli uomini erano talmente corrotti che tutti gli argomenti di credibilità erano insufficienti, se non ci si aggiungeva la unzione della divina grazia? Fra tutti i popoli infatti gli Ebrei erano i soli che erano meno corrotti e quelli che più di tutti ebbero motivi di credibilità; eppure essi soli non credettero, e credettero gli altri; segno questo evidente che se gli altri credettero fu

più per un miracolo della grazia divina che per la forza dei motivi di credibilità in se stessi.

Ecco come i miracoli, le profezie, la purità della morale evanglica non affievoliscono in niente quello che la propagazion celere e universal della chiesa ha di prodigioso.

Inoltre i martiri servono a far vedere ancor più quanto la propagazion della religione sia stata miracolosa. I martiri dumono infatti sempre nell'impero romano finchè ebbe a propagarvici la religione, vale a dire la religione cristiana non fu la dominante; e in ogni altro luogo in cui si propagò la religione, questa propagazione fu accompagnata da' martiri, e questa regola viene anche a' tempi moderni dalla sperienza confermata. Ora questa concomitanza de' martiri colla propagazione della religione mostra come questa propagazione è tutta divina e non si può attribuire a motivi umani (1).

#### LA RIFORMA.

La religione cristiana considerata nella pretesa riforma dei protestanti perde tutti i motivi di credibilità che serbava, e questo solo basta per far conoscere la falsità di questa riforma. Così, per esempio, il miracolo della propagazione non v'ha in essa, mentre 1º questa propagazione non fu universale nè durevole; 2º per motivi umani, dal favore de principi e delle passioni fu operata. La missione pretesa straordinaria de' duci della riforma fu sfornita di ogni qualunque miracolo; non vi sono più dunque nella riforma i miracoli. — Non solo vi mancarono le profezie, ma chi stoltamente volle fare nella riforma il profeta vide miseramente rovesciate dall'evento le sue profezie. Così da principio tutti i più infuriati protestanti e principalmente Lutero predissero come infallibile la rovina prossima di quel papato che ancora sussiste; ed è assai noto, per rossore stesso de protestanti, il fanatismo del Jurieu e le sue profezie, il quale pure era il lor più grande sostegno. Non vi furono pure i martiri nella riforma: è vero che questa vanta i Gio-

<sup>(1)</sup> Il fanatismo e le passioni umane infatti non posson punto universalmente e perpetuamente così torre dagli ostacoli alla propagazion della religione un acceleramento di questa propagazione.

vanni Huss e i Gerolami di Praga; ma questo prova anzi che la riforma non ebbe veri martiri, mentre gli errori, l'incostanza, la pravità de costumi, e il fanatismo di questi miseri, e il loro picciol numero, e il loro opposto bene spesso pensare li distingue di gran lunga dai martiri del cristianesimo. Insomma, se gli Huss e i Gerolami di Praga son veri martiri, l'ateismo ebbe pure come la riforma i suoi martiri negli Acosta e nei Vanini; anzi i nemici stessi della riforma non ne mancarono, mentre vantano il loro Serveto fatto abbruciar da Calvino pubblicamente a Ginevra.

Finalmente la sublimità de' dogmi e la purità della morale evangelica fu tolta quasi interamente dai protestanti. Imperciocchè 1º il loro dogma della libertà che ha ognuno di pensare e di interpretar le scritture è favorevole all'orgoglio, alle umane passioni, anzi al deismo e all'ateismo, siccome il mostra pur troppo la storia; 2º il loro dogma della salute certa è contrario all'umiltà cristiana, anzi alla sana ragione; 3º il solo dogma che fa d'Iddio l'autor del peccato, che toglie la libertà e la necessità delle buone opere, distrugge ogni religione, ogni morale, si oppone a ogni legge e religione di natura, e dimostra ad evidenza che la riforma è l'opera del demonio, il quale giunse a far pronunziare agli uomini ed erigere in dogma di religione la più orribile bestemmia, anzi l'assurdo il più turpe, cioè l'attribuire all'Ente supremo quello di cui esso il demonio è l'autore, cioè il peccato; 4º la carità fraterna è interamente obliata da' protestanti: Lutero e i suoi seguaci odiano mortalmente il papa e tutta la chiesa romana; 5º la carità verso Dio è pure tolta interamente: chi potrebbe infatti amare il Dio di Lutero, di Zwinglio e di Calvino? 6º tutti gli attributi di Dio vengono distrutti col dogma che Dio è l'autor del peccato, e ogni morale con quell'altro: che non sono necessarie le opere buone; 7º il rigettare ogni mistero, solo perchè superiore alla, ragione, favorisce l'orgoglio di questa e rende inevitabile coll'andar del tempo l'incredulità; 8° la fondazione della riforma fu operata mediante le armi secolari e mille ingiustizie; 9° la castità vien tenuta per niente, anzi per illecita. Lutero predicò in pulpito tecito l'adulterio, o almeno, per interpretar il più dolcemente che si possano le sue parole, la poligamia simultanea, ne diè la facoltà al laugravio d'Assia, tenne egli in niun conto il voto da se fatto di castità sposando una monaca; lo stesso fecero

4

Bucero, Zwinglio e molti dei corifei della riforma; 10 la religione cristiana si mostrò anche in questo divina, che alle persectioni de' pagani non oppose che pazienza e sempre rispettò i diritti delle potestà secolari, mentre la riforma violò questi diritti, incitò alla ribellione i popoli ed empiè i paesi che investiva di cittadino sangue sparso da guerre di religione.

Le variazioni de' protestanti scritte da Bossuet bastano per dimostrare come l'immutabilità e la perpetuità della fede e della chiesa, questo grande ergomento della verità della religione cristiana, sono lontane dalla pretesa riforma. Che anzi la sperienza d'oggidì ci dimostra come il deismo e l'incredulità e la licenza dei nostri tempi furono prodotti dalla riforma, e come i protestanti moderni non sono che increduli; come, in una parola, la riforma tende per ultimo suo scopo all'anarchia e all'ateismo.

Conchiudiamo dunque che quanto è bella la religione di Cristo e piena di motivi di credibilità ne' primi tempi, altrettanto è deforme e scevra di argomenti di fede la pretesa riforma de' protestanti.

#### LA VERA E LA FALSA FILOSOFIA.

Abbiti questa pietra di paragone per distinguere la vera dalla falsa filosofia: la vera rende l'uomo migliore illuminando il suo intelletto, rettificando la sun volontà, e col fornire il suo spirito di assiomi per conoscere il vero, e il suo cuore d'immutabili principii per seguir ciò ch'è bene; la falsa sparge caligine nella mente e nella coscienza, ne oscura i più luminosi principii e conduce perfino nello scetticismo.

Sarà dunque vera filosofia quella che mi fa dubitare di tutto ciò che io scorgo come evidente? Quella che mi nega l'esistenza di un Dio, o quella de' corpi e de' principii morali che serbo nell'anima, e anche forse di me stesso, e in tutto non mi fa vedere che illusione? Non v'ha illusione maggiore di questa falsa filosofia.

Conchiudiam dunque che affatto diversa è la filosofia verace, e che di tale non se ne trova che nella vera religione.

#### DELLA FILOSOFIA UMANA E DELLA FILOSOFIA CELESTE.

Quando la filosofia celeste scese sulla terra e ci venne predicata per bocca del Nazareno, cessò l'umana filosofia, la filosofia de' Socrati, de' Pitagori, de' Platoni, degli Aristoteli e dei Tullii. Dio aveva suscitati di tempo in tempo questi filosofi, che si avvicinarono, nelle loro speculative e morali opinioni, grandemente alla verità, per ritrarre alquanto le genti idolatre dalla profonda corruzione in cui giacevano immerse. Poichè il vangelo cominciava a propagarsi, al sorgere di questo divin sole come d'inutile splendore dovettero cessar quelle stelle.

Nulladimeno Dio lasciò ancora nell'impero romano e greco fiorire alcuni filosofi e illustri scrittori, ma sempre per i suoi adorabili fini, perchè concorressero al favore della religione. Così un Seneca e i suoi seguaci faceano vedere l'ammirabile contrasto che passa tra il secco ed orgoglioso stoicismo e l'umile e consolante vangelo; la corruzione di Luciano e il suo umore satirico, come pure le focose invettive di Giovenale, le amare derisioni di Persio, la tenebrosa indignazione di Tacito, inutili prove tutte ad emendare i Gentili, poneano in luce la purità della cristiana dottrina, la sua fraterna, dolce, insinuante correzione, in una parola le sue amabili e divine maniere, che traevano a sè tutti i cuori.

Inoltre Plinio, Svetonio, Tacito, e tanti altri scrittori e filosofi nemici del cristianesimo, resero illustri testimonianze a quella religione di cui eran nemici; e questi due ultimi sopratutto apersero gli orribili misteri di corruzione e d'iniquità che si tramavano in Roma pagana (1).

#### DELLA FILOSOFIA.

La filosofia è bene spesso un delirio indegno del nome che porta e, dell'uomo che lo professa; un delirio il più stravagante che immaginare si possa, dallato a cui i sogni de' poeti sono sensati ragionamenti. Qual altro nome si può dare infatti ai sistemi degli scettici, degli epicurei e degl'idealisti? Nè solo uomini stolti caddero in sì fatti delirii, ma ingegni per altro vasti

(1) Lascio di parlare dell'osceno Petronio.

• • •

ዏ

ዑ

8

H

1-

6

e

e prosondi, gli Epicuri, i Bayle, gli Hume, i Leibnitz, i Fichte, gli Schellingi, onde veramente ha di che arrossare Lumana natura.

Concludiamo che senza tener la ragione ben in freno e nei limiti prescrittigli dal Creatore non si può battere buona moneta in campo di filosofia. E siccome questo senza la vera religione è molto difficile, anzi, a farlo bene e perfettamente, impossibile, ed linoltre havvi la corruzione che il peccato d'origine nella nostra ragione arrecò, ne siegue che senza la vera religione non si dà vera filosofia.

#### DELLO SCRIVERE.

L'uomo dee scrivere come pensa, sì riguardo alla sostanza di ciò che scrive, come al modo in cui lo scrive; sì per non esser bugiardo, come pure per non esser freddo e non eloquente scrittore. Io credo infatti che se ciascuno scrivesse le cose come le pensa farebbe di mestieri che fosse più o meno necessariamente alquanto eloquente, mentre non v'ha anima che nel pensare a ciò che le sta a cuore non sia per così dire eloquente nell'ordine e nel modo de' suoi pensieri. L'uomo pensa per sè, ma scrive per gli altri; dee aversi dunque dallo scrittore di mira l'utilità degli altri.

Ora, chi non vede che è grandemente più utile ed ottiene più il suo scopo d'istruire e di muovere una pagina scritta con espansione di cuore che collo stile conciso e a foggia di epigramma di Tacito e di Montesquieu?

#### LA NASCITA DEL REDENTORE.

ll solo tempo in cui nacque il Redentore basta per mostrare che tutt'altro il mosse che il caso, ma un'altissima provvidenza. Regnava, con grande stupore di tutti, la pace in tutto il vasto impero romano; l'estensione di questo era giunto al suo colmo; gli Ebrei erano collegati con quella nazione; tutto il mondo era di questa nazione terribile il servo o il confederato, di modo che parea veramente leggere in quello stato delle cose la metà de' secoli e le vicende delle umane generazioni giunte

alla metà dello stadio che percorrer deve tra la nascita e la decadenza loro. In questo tempo nacque in un oscuro angole: della chi dea il Nazareno, che, dopo essere stato il martire della sua religione appo il popol suo, empiè di questa la terra. L'impero romano, che sino allora era sempre ito crescendo, quai come per render più facile la propagazion del vangelo per tante nazioni insieme sotto lui collegate cominciò ad ire in revina; la corruzione di Roma schiava fece comparir nella sua luce la non ribelle e pura libertà del cristianesimo, e diede i martiri alla fede.

#### DELLA STORIA UNIVERSALE DI BOSSUET.

Bossuet elesse per tema del suo capo d'opera il Discorso sulla storia universale, l'argomento il più bello, il più vasto, il più rilevante che dar si possa; quello che fa più splendere la luce della divinità in mezzo alle tenebre umane; che dà più campo onde ispaziarsi alla eloquenza ed alla filosofia; che ha relazione con tutti gli nomini, con tutti i luoghi, con tutti i tempi; che riduce tutti gli umani fatti e l'umano sapere all'unico punto, al più grande che esista, la religione; quello insomma che più di tutti aende lo spirito convinto, commuove il cuore, persuade l'anima ed empie tutto l'uomo di meraviglia; sicchè a giusta ragione si può dire che il Discorso sulla storia universale è la migliore apologia del cristianesimo.

Siccome il Discorso sulla storia universale è la migliore apologia della religione cristiana contro i miscredenti, la Storia delle variazioni delle chiese protestanti è la migliore apologia della fede cattolica contro gli eretici. — Bossuet ha la gloria di aver dato alla chiesa le due migliori apologie che abbia contro l'eresia e l'empietà.

Sono però ben lungi quelle due apologie dall'essere complete.

#### DELL'AMORE FRA I DUE SESSI.

Quando i due sessi, sciolti da ogni vincolo, si amano con amor cordiale, non di libidine, il lor matrimonio è voluto dalla natura e dal cielo, ed è delitto l'opporsegli. L'amor del cuore PENSIER! 9

è il segno della vocazione al coniugio tra due date persone. L'amor tra' due sessi, anche puro e coniugale, è una passione che mon si vuol punto troppo caldamente descrivere. Felie l'uomo se potesse senza prudente timore descrivere le più intime tenerezze dell'amor casto e innocente e della union coningale! Ma avvegnachè questo disutil non sia, massime all'età nostra, per rimuovere dalle sozze voluttà e dai brutali sommerci, che indegnamente amor chiamano i libertini, e far bro gustar le dolcezze de vincoli maritali, nulladimeno per altra parte la concupiscenza nostra troppo facile ad accendersi non lo permette, e la miseria nostra è tale che insensibilmente l'amore innocente accende in noi fiamme impure di disordine e di corruzione. Ond'è che quantunque il coniugio sia tutto sondato sull'amor puro, è nulladimeno pur anche un rimedio alla concupiscenza; tanto almeno i principii di questa nell'uomo corrotto sono inseparabili da quello!

Perciò nè l'amore il più casto e coniugale, nè l'amore sentimentale o, come si suol dire, platonico si dee troppo vivamente descrivere: 1° perchè si corre pericolo di accenderlo in chi non dee nodrirlo, in chi, mediante l'umano corrompimento, sarebbe casa di distrazione da più sublimi e sante cure; 2º perchè l'amere puro, platonico, coniugale, non può, stante la concupiscenza nostra, andar esente almeno da' principii dell'amor corrotto e di libidine. Quanti la sperienza non ne porge esempi di questa luttuosa verità! Quanti esempi, dico, di questi amori, da principio puri e platonici, che a poco a poco vennero a terminar nella carne e nelle sensuali voluttà! Al solo coniugio è quello lecito, perchè lecito anche questo santificato da quello; 3º anche per gli stessi coniugi non sono utili quelle poetiche o romanzesche pitture di puri e platonici amori, perchè questi oggetti fittizi, forniti di tutto il bello, di tutta l'immaginazion dello scrittore, attingono quella persezione ideale che in natura compiutamente mai non si dà, onde venendoci l'animo attaccato, prende a noia e a fastidio gli oggetti della natura come quelli che allato de' fantastici ed ideali sono meschini e deformi. Ora, tutto ciò che starca l'uomo dalla società, dalla natura in cui vive, per trasportarlo in un mondo immaginario, se questo non ridonda in utile ragionato della stessa società dee venire sbandito.

Una moglie che legga de' romanzi, invaghita degli eroi perfetti e immaginari, le di cui gesta gli danno diletto, come potrà

con tutto il cuor suo amare un marito, a cui e di avvenenza e di valore, e di ogni bene di fortuna e di acquisto minor dose compete? Nella stessa guisa chi a foggia di Platone si mette a fabbricar delle immaginarie e perfette repubbliche, o come Rousseau si forma nella fantasia una nuova società ed nomini nuovi, come potrà mai non esser misantropo e amare vivamente il governo in cui vive, la patria sua, i suoi concittadini, gli nomini tutti del mondo, in paragone de' suoi graditi fantasmi si sconci, difettosi e imperfetti?

Si vede da tutto ciò come gli amori poetici, romanzeschi e teatrali, quantunque in se stessi puri, leciti, innocenti, sono, più che utili, nocevoli ai più che l'espressione ne leggono o ne mirano la rappresentanza.

#### DELLA MUSICA.

La musica eccita nell'uomo i sentimenti, le tendenze, le inclinazioni della natura. Siccome però la natura nostra presente consta di due parti, una semplice e una corrotta, così la musica eccita i sentimenti di entrambe queste due faccie della natura.

Ogni uomo può in sè verificarlo. Secondochè l'educazione, l'abito, il modo di pensare e di vivere ha messo più in vigore l'una e rintuzzata l'altra natura, viene in noi dalla musicale armonia mosso il puro od il corrotto appetito; laonde la stessa musica eccita in diversi individui diversi sentimenti secondo la varia tendenza loro; e quella stessa che l'uom costumato e religioso eleva alla casta considerazione delle cose celesti, muove il libertino ad impure cogitazioni e compiacenze; all'uom pacifico porge placidi pensieri di tranquillità, di concordia, di amore; eccita nel guerresco o iracondo sensi di guerra, di rancore, di sangue. La musica insomma produce in noi non guari altri effetti che il sonno: assopisce le potenze dell'anima e investe la sua immaginazione de' fantasmi più graditi, di quei fantasmi, cioè, di cui l'anima abitualmente a sangue freddo si pasce.

Dico solo questo largamente parlando, essendochè delle varie sorta che v'ha di musica, alcune più ai celesti, altre ai carnali pensieri più inclinano l'uomo; parecchie sono più proprie ad eccitar dolci e pacifici sensi, altre gagliardi e bellicosi.

Dal detto di sopra deducesi che, siccome la maggior parte degli nomini più la corrotta che la casta natura avvalora, per la maggior parte degli nomini è la musica de' costumi corrompitrice. Nu perciò a torto tennero molti antichi legislatori e filosofi fr la musica più del male che del bene alla società, doverne perciò essere come esiziale sbandita.

12,

N

4

in

BH

16

:3

Tale è la sorte non solo della musica, ma eziandio della sua mella la poesia, d'indole simile di molto (1).

L'eloquenza partecipa alquanto di una tal condizione, ma è più facile il non abusarne, e i suoi abusi sono molto men perniciosi.

Si deduca inoltre dal detto di sopra come la musica (siccome pur la poesia) in mano dell'uomo innocente non potea produr che del bene.

#### UTILITÀ DELLE BIOGRAFIE.

Se l'uomo potesse rinascere su questa terra, oh! quanti ermi, che commessi ben riconosce e scorge senza rimedio, sfuggiebbe egli nella sua seconda carriera! Eppure la nostra miseria è tale che sinchè non tocchiamo con mano le sciagure, di corriamo all'incontro come a tante felicità.

La storia degli uomini è diretta a questo alto fine. Per essa mi leggiamo gli errori de' nostri simili in non dissimili molto circostanze dalle nostre commessi per sapercene all'uopo guardare. Essa ci presenta la serie d'intere generazioni e ci porge ma lunga esperienza, come se vivuto avessimo nei secoli trapassati; ci fa toccar con mano i terribili effetti delle passioni degli uomini, la rovinosa prosperità del delitto, e a spese delle altrui sciagure provveduti e saggi ci rende (2). Ma ci valesse una sì giovevol dottrina! Il fatto si è che la nostra incredulità in materia di certezza morale o, per meglio dire,

<sup>(1)</sup> Perciò dalla sua repubblica Platone \*bandì i poeti.

<sup>(2)</sup> Essendo tale lo scopo della storia, ne siegue che non deve perdersi, come già osservava Rousseau, in narrar solo accampamenti, battaglie, maneggi di Stato, e in descrivere unicamente le gesta delle illustri persone, ma dee entrare eziandio nelle private faccende, nelle case delle famiglie, non passarsi sempre dei fatti oscuri e privati.

le nostre passioni (sorgenti di questa incredulità) sono tali che 🛩 non ostante tutti i belli ammaestramenti della storia, l'uome agisce per lo più come se non vodesse più in là della sua scita e dei termini fra cui ristretto si vive; ed ha bel gridiff alto la storia che i misfatti non prosperano l'uomo, tuttodi commetton misfatti. Nè si dica che non si legge la storia, o s'intende, o se ne sa poco caso; non havvi una storia id iscritta, ma parlante da sè sotto gli occhi degli uomini? Na havvi tuttodì il triste esempio delle famiglie rovinate dagl'il teriori disordini, dei tristi effetti prodotti dagli adulterii, da mala educazione dei figliuoli, dalla disunion de comiugi, ruberie e dalle ingiustizie, dalle dissensioni, dai livori, dai odii, dagli abiti pravi, dai giuochi, dal lusso, dalle gozzovigite? Non si veggono, per dirla in una parola, ascendere i malfattifi al patibolo agli occhi dei popoli interi? Questa storia è sicuramente certissima, a tutti nota, irrefragabile affatto: eppure quanto opera dessa? Già da non pochi secoli questa storia è aperta agli occhi degli uomini, senza che mai le generazioni che succedono mettano punto a' suoi lagrimevoli annali.

La imprudenza, anzi la stolidità dell'uomo a questo riguardo spicca sì grande, che io sono per dire che molti tra gli uomini, quando rinascessero a nuova vita, sarebbero di nuovo tratti dalle passioni ne' precipizi dianzi già da loro sperimentati; di quanti infatti abbonda il mondo a cui la stessa propria esperienza è d'inutile scuola?

Si dirà che la sperienza fa qualche cosa; qualche cosa, il concedo, ma ben poco. Così pure non è meraviglia se la storia, quantunque letta e comunemente creduta, è sì sterile di buoni frutti.

I mezzi che usa la religione per corregger gli uomini sono più efficaci della storia. Questa dice: quel tale che commise il delitto a cui tu aspiri, ne trasse per frutto un laccio e un patibolo. Ma la voce della religione è più forte: se tu fai quel male, anzi se ne nodrisci la compiacenza interiore sarai eterternamente infelice.

#### LA RELIGIONE MUTA GLI UOMINI.

Gl'increduli si lagnano che la religione non muta gli uomini; rispondiamo: 1° che gli mutò grandemente e gli muta, come spare la onesta e retta vita che è propria quasi più de' soli cristiani; 2º in moltissimi cristiani una grazia speciale vince la natura, come si vede specialmente in Paolo, che di stromento del demonio fu fatto vase di elezione, e come vedesi nella caterra innumerabile de' santi del cristianesimo, i quali tutti surono angeli in terra che fecero vedere in se stessi il miracolo della divina grazia; 3º sopratutto ciò si vede nelle prime nazioni che vennero al cristianesimo, la mutazion delle quali fu certamente miracolosa; e di più ne martiri, la di cui costanza ampeggia veramente divina; 4º che se v'hanno de' perversi cristiani, ciò dimostra come la religion cristiana non toglie nè il libero arbitrio nè la necessità delle opere buone, come vollero i protestanti; in una parola come non isnatura l'uomo. Dessa modera l'uomo, il corregge, il santifica, lo divinizza, ma non lo snatura.

#### INFALLIBILITÀ DELLA CHIESA.

Se la fede di Pietro nella chiesa fosse soggetta a mancare, o il governo di questa più non sarebbe di monarchia, o se tale, sarebbe tirannico; imperciocchè qual prerogativa metterebbe Pietro alla testa degli altri apostoli? Non è forse il capo più perfetto di tutte le altre membra? e in materia di dogma un capo fallibile non è forse peggio dell'anarchia?

Ecco come l'unità, la monarchia della chiesa è tutta appoggiata su quelle parole: non deficiet fides tua, che costituiscono l'indefettibilità pontificale; con questa, quella rovina.

### DIO SI VALE DEGLI UOMINI PER SOVVENIRE FRA GLA UOMINI A CHI VUOLE.

Dio si vale degli uomini per sovvenire tra gli uomini a chi vuole. Egli è che illumina gli spiriti e tocca i cuori, muove quello del ricco in favore del povero, quello del potente in uomo tutt'altro di quel che sono; e come virtù si fa allora in orgoglio fine e mascherato, e come felicità le terrene voutta e grandezze.

L'uomo che conversi con seco stesso trova nel suo spiritodes grandiose e per niun modo pertinenti ad oggetti racchiusi uella sfera delle cose terrene, ma a qualche che di più alto; nel suo cuore sentimenti di felicità e di virtù vividi, benchè non sempre, talora. Questi sentimenti, queste idee hanno niente che fare con la turba de pensieri e delle iuclinazioni terrene, quali inservono ai miseri usi e ai tristi godimenti di questa vita; que' primi hanno una tutt'altra natura; se con occhio carnale non guardiamo più alto della terra su cui vegetiamo, dessi paionci inutili affatto e da sbandirsi, come non atti in tal caso ad altro-che a farci infelici; di che le persone di mondo giungono quasimente alla fine a far tacere la lor voce imporluna; ma se tenendo lor dictro, coltivandoli, accarezzandoli, vi facciamo in essi più addentro, prendendo seco dimestichezza, s'avvivano, si distendono, s'invigoriscono, e, brevemente, fanno quell'effetto appunto che una cosa importante da te obbli**ata,** di cui serbi viva reminiscenza, allorchè, per lo continuo stadiarci e ruminarci sopra, te ne ricorda bel bello. Sant'Agostino avea già fatta questa chiosa al libro del cuore umano; chè, trattando della beatitudine a cui tutt'anima tende, diceva: · Habent eam nescio qua notitia, de qua satago utrum in me-« moria sit; quia si ibi est, iam beati fuimus aliquando. » (Confess., L. 10, c. 20, v. 2.) E, andando più in là, dava quindi un cenno solo del suo pensiero: « Utrum singillatim omnes, an « « illo homine, qui primus peccavit, in quo et omnes mortui « sumus, et de quo omnes cum miseria nati sumus, non quaero  $\alpha$  nunc.  $\Rightarrow$  (Ib.)

Non sarebbe questa nè in filosofia strana opinione, chi volesse a fondo considerarla. Molte idee e molti sentimenti, anzi
le precipue e essenziali idee e i sentimenti di pari natura che
formano come la suppellettile della nostr'anima (e chi lo negasse delle idee, non potrebbe almeno farlo de' sentimenti) ci
sono innati, e innati son certamente, perchè messici nell'animo
quando il supremo Fattore le diede il soffio di vita. Ma se alcuno chiedesse ancora perchè sì imperfetti e confusi gli mise,
e frammisti a sì opposte passioni, io non saprei altro rispondere se non che la lor corruzione è opera dell'uomo e non

n

÷

1

tempre nel cuore, confuso però come sogno, non è che una ricortanza di quell'aurea vita che cantarono gli stessi ennici vai, e di cui il primo libro del mondo tesse la bella in uno saiserevole istoria. Volendo andare più innanzi si tenterebboto le non valicabili soglie del mistero; ma almeno questo mistero mi fa intendere abbastanza, per esser sicuro nella mia tele, quello per difetto di cui i deisti verranno sempre costretti, orde essere conseguenti, a rinunziare alla bontà di Dio (1).

#### DIO.

L'ordine di cose che ci cade sotto de' sensi, e quello molto accora più vasto che risiede nella nostr'anima, ci mostrano unamisemente Dio, ma ce lo mostrano non faccia a faccia, ma coperto sotto di un velo. La natura fisica ce lo addita, la nostra
regione ce ne convince, il cuore ce ne persuade; l'umana società, le sue vicende, la sua storia, i bisogni dell'uomo, le sue
tendenze, le sue affezioni, tutto ci accenna un Nume sovrano;
tendenze, le sue affezioni che hanno d'uopo di questo principio per venire esplicati. Quanto però gli esseri tutti e tutte le
relazioni concorrono a renderci di una tal verità certi e sicuri,
tanto ognuno di quelli si tace quando si tratti poi di appalesarci
quell'Ente a nudo e senza velo.

Gl'increduli negano che esista questo velame di un non sensibile ordine, ma dicono che tutto finisce là dove termina la umana vista. Ma non ostante questa loro asserzione tutti, più o meno, sono sforzati di ammettere qualche cosa al di là di quello che veggono e di scorgere nella natura un velo a superiori cose; gli atei stessi ci sono astretti, mentre di necessità danno alla natura altre proprietà che quelle che si veggono. Concedono sempre che questo velo esiste e che la natura, in parte almeno, è per noi misteriosa. Ecco come nè meno gli atei ottengono il loro scopo, giacchè è impossibile d'ottenerlo. Essi sono diversi dai credenti solo in questo, che sotto il velo della natura, mentre questi leggono de' sublimi e consolanti

Vol. V.

<sup>(1)</sup> Ecco come mai la dottrina delle idee innate è favorevole alla religione.

18 PRNSIERI

misteri, quegli non iscorgono che mostruosi e desolanti assurdi. Il vero credente alza, per mezzo della ragione e della fede, it velo della natura, e che mai sotto ci scuopre? Un Dio, una religione la più amica della ragione e del cuore che dar si possa; in essa crede e per essa vive e muore tranquillo.

Tutto ciò serve ad esplicazione di ciò che dice Isaia, essere : Dio un Dio nascosto. — Leggasi Pascal (Pensées, ch. 27, nº 18):

#### DELLA RELIGIONE.

La vostra religione è piena di tenebre, dicon gl'increduli: sì, è piena di tenebre, io lo concedo; ma esisterebbon le tenebre, se non fosse la luce? Appunto le tenebre che circondano la religione ne dimostrano l'esistenza.

Le prove della religione cristiana sono tutte solide, forti, veementi, grandi, sublimi e positive; le obbiezioni mosse contro di essa da' suoi nemici, brillanti talvolta sì, ma sofistiche sempre, deboli almeno per qualche verso, minute, negative e derivanti non già da chiare idee, ma o da idee fattizie o dal difetto di alcune vere.

Così i miracoli, le profezie, la vita di Cristo, la celere propagazion del vangelo, i martiri, sono tutti argomenti positivi ed invincibili in favore della religione.

Ma le obbiezioni che muovono gl'increduli contro i misteri, per esempio dell'eucaristia, della Trinità, del peccato originale, della grazia, della predestinazione, ecc., hanno desse una solidità alla solidità di quelle prove comparabile?

#### L'ACCADEMIA DELLA CRUSCA.

In concedo una gran parte dei torti che si vogliono apporre all'accademia della Crusca; ben lungi dal volerla erigere in tribunale infallibile, io do liberamente che sia incorsa in molti errori. Ma ciò non ostante io terrò sempre che ogni buon Italiano dee amarla, rispettarla, cooperare al suo fiore, difenderla da' suoi nemici, osservarne religiosamente il dettame e con prudenza per quella convenevole riforma adoperarsi, che da ogni opera umana un po' antica viene ansiosamente aspettata. E la

considerazione su cui in pensando sì fattamente mi fondo, si è questa: che l'accademia della Crusca è quella che, contro i danni dell'educe tempo, le incursioni degli esteri linguaggi, le machine, gli sforzi degli stessi intestini nemici e tutte le scisme letterarie e politiche che inondarono frequentemente l'Italia, ha conservato l'idioma di questa nazione nella sua nativa forma e purezza. Sarebbe prova d'animo ingrato e non italico il non saperle grado di tauto bene; e che tanto bene abbia essa realmente arrecato la sola storia letteraria dell'Italia il dimostra. Chi ha concorso mai ad elevare a quel grido sì alto e ben meritato di cui godono presentemente i tre divini creatori della nostra lingua, Dante, cioè, il Petrarca e il Bocaccio? Chi si è mai opposto al panicioso vezzo d'inventar vocaboli nuovi, che pur troppo suol ditanto in tanto, promosso dagli scrittorelli, seguito dal comune, mettersi per le nazioni e guastarne la nativa lingua? Ebbe bello I secento dar la prima spinta a questo furore, la Crusca le ker argine contro. La lingua prepotente di una grande e prossina nazione ebbe bello inondare, nel secolo passato e nel presente, il nostro paese, sedurre in esso parecchi scrittori, e per molte parti valenti, e quanti altri mai celebri, e tirargli alle sue, coll'introdursi inoltre nelle scuole e nelle accademie, e persino nel comun uso e nel volgar favellare, a segno che te non potè dovunque aver intero regno, può dirsi che quasi dappertutto introdusse barbarie e corrompimento, la Crusca fu tempre che negli archivi della lingua conservò sempre puro il tesoro de' suoi antenati e preservò l'Italia dai barbari. A chi, se non ad essa, dobbiam noi il migliore vocabolario della nostra liogua, in cui sono raccolti i più preziosi gioielli che mai vanvasse? (1). Chi, se non essa, invenne il prezioso e prudente tro-

(1) Qualunque instituzione in cui l'opera dell'uomo intervenga, se le si vuol dare una ferma, costante ed immutabile base alle vicissitudini del tempo non sottoposta, si vuol fondare non già sul versatile uso o modo di pensare o d'agire degli uomini, ma bensì su qualche cosa di più sodo. Così i governi non saranno mai stabili se non s'imprimerà profondamente nella mente dei membri suoi la sentenza dell'apostolo: omnis potestas est a Deo. Il cristianesimo non sarà sempre altro che un'ombra sin tanto che si lascerà a ciascuno de' suoi cultori la facoltà d'interpretar la scrittura a suo modo; così ogni lingua non può essere che un miscuglio indigesto e barbaro, passato il tempo del fiorir suo, se non v'ha un qualche accademico tribunale che, raccogliendo etutto l'oro dell'idioma, ne rigetti ogni

vato di determinare i confini della medesima col prendere norm non dall'uso del presente, che sempre cangia, partecipe semp della volubilità che i popoli investe, e soggetto al dominio, m dei pochi e buoni, ma dei molti e del cattivo gusto, ma be da que' prelibati ingegni che, sioriti nel di lei siore, abbel ronla, restauraronla e reserla celebre e degna di esser rivi dell'Attica e di succedere alla latina? E certo questo vantg proprio del nostro idioma; nessuno altro può vantare un me numento sì perenne ad onore e conservazione della sua sostam e purità, un vocabolario completo e perfetto come il nostro formato tutto sopra una serie legittima di classici scrittori, chi al parlare in cui scrissero contemporanei, ne surono per con dire gli educatori; ora un tal vanto da noi si debbe alla Crusque e agli amatori suoi. Si dirà forse che questa scelta di scritto classici è mal fatta e peggior ne fu l'uso? Eppure riguação a primo io ci vedo in essa primeggiare i tre maggiori luming d'Italia e al loro seguito tutti gli aurei scrittori del trecento; 🌉 la veggio scevra dell'oricalco dei secentisti, da cui fu solo inmune la Crusca, mentre quasi tutta l'Italia presa ne venna; non leggo in quella lista inscritti i Marini, i Caporali, i Ciapa poli, gli Achillini; i soli pochi che serbarono aucor la liyrea 🕊 delle passate età fra tante corruzioni ci veggo annoverati, e sopratutto il Segneri, quel grand'uomo indegno per molte parti del secol suo, che, al dir dello stesso Perticari, è il solo oratore italiano degno di parlar agli eredi di M. Tullio. Riguardo al secondo punto, veggo alla testa di quell'accademia uomini sommi in fatto, non solo di lingua, ma eziandio di lettere e.di scienze sommamente cruditi, i Salviati, i Salvini, i Davanzați, i Redi, i Cesari, per tacer di tanti altri, i quali tutti con somma cura e prudenza, come dai loro scritti ricavasi, contribuirofo alla formazione del dizionario italiano. Dirassi che ci sono ascritti molti ignobili antiquati scrittori di leggende, di cronache e di novelle, mentre esclusi ne sono molti illustri in prosa ed in versi, principalmente del secolo passato? Ma egli è lieve l'osservare che in fatto di lingua, non in fatto di eloquenza o di

men puro metallo che voglia introdurre la corrotta moda, e la rappelli così sempre a' suoi puri principii, nei quali e non in altro sta riposto il secolo aureo di ogni umano instituto; quando al contrario l'uso del momento e dei più non serve che a corrompere ogni opera, siccome la sperienza lo dimostrò e lo dimostra.

21

poesia, la Crusca giudicava; chi non preferisce per la materia **Tacito, per esem**pio, ai rozzi cronichisti dei tempi d'Ennio? Ma chi'di bnon gusto oserebbe alla lingua di questi la lingua di allo preporre? — Si allegherà forse la persecuzione mossa Crusca contro Torquato Tasso, l'epico maggiore della leteratura moderna? Persecuzione ingiusta veramente nella sua iolifità e grande torto di chi la mosse; ma che fa questo al matruopo? Noi non diciamo la Crusca infallibile e non colpevole di grandi falli, ma che sono i beni di cui le siam debithi maggiori ancor che i suoi falli. Oltrechè la Crusca non riconobbe, almeno in parte, l'error suo nella persecuzion di Torquato? Assai lo prova l'aver ascritto il Gosfredo tra i testi d'lingua che propone. Che se al paro non tiene quest'opera quelle del trecento, ha di così sare ragione, mentre, le super pure la Gerusalemme in fatto di poesia, sta al disotto di ese per certo in fatto di lingua.

''10 dissi da principio come ogni buon Italiano dee esser amator della Crusca come conservatrice della sua patria lingua. Questo mi mena a svolgere il mio pensiero, cioè che la nativa firma della religiosa e politica costituzione di un popolo è in man parte determinata dalle esterne sue instituzioni e costumanze, tra di cui tiene posta di rilievo il nativo linguaggio. Tutio infatti lega l'uomo alla patria, al governo sotto cui vive; gii oggetti medesimi che paiono per se stessi i più indisserenti, di usi, le pratiche, le ceremonie stesse sono tante anella di questa catena. Ben dice il Temistocle del Metastasio sè amar tutto nella patria sua, persino i tronchi e i sassi; tale è di fatto l'istinto della natura; giacchè essendo l'uomo attaccato dal corpo 2 questo mondo e commerciando per mezzo dei sensi co' suoi shili, i sensi hanno gran parte ne suoi vincoli sociabili e nelle sue temporali affezioni. L'uso poi cangiando gli atti in abiti, avvalora gli affetti e que mezzi per opera dei quali sono quelli mantenuti vividi e forti. Togli dunque all'uomo tutte quelle cose esteriori e corporee che come interpreti delle inclinazioni dell'anima lo legano col mondo e co' suoi simili, e tu avrai tolta con esse ogni ragione di società; se, senza far tanto, solamente tu quelle affievolisci, le une alle altre mutando e distruggendo così il vincolo tenace dell'abitudine, queste verranno pure debilitate. Ora, come notai di sopra, la lingua, che è l'interprete dell'anima, l'espressione delle idee, dello spirito e dei sentimenti del

si rimuove dal disordine a cui inclina e alla primitiva rettitudine si appressa; quello che è essenziale alla società non è fetto di disordine, ma opera di natura; l'esistenza di Dio, increale, la legislazione, il culto interno ed esteriore, ecc., soci i fondamenti della società, senza di cui non può sussistere; du que a tutti questi dogmi, verso di cui tende l'umano spiritori l'uman cuore, noi siamo portati, non dalla corruzione e dal di ordine, ma dalla casta natura.

Ecco perchè queste verità sono universali: sono univers perchè vere, non vere perchè universali. Sono vere perchè sen di esse non v'ha società, e senza società non v'ha uom Sono universali perchè essendo inseparabili dalla natura de l'uomo, dovunque è l'uomo elleno sono con lui. Egli ha belli di selicità che è la sua distruzione, l'amor della propria conscivazione sempre lo investe e fa perciò che serbi que mezzi senza di cui quella non è possibile avere. Quando dunque io vedo un qualche dogma o una qualche pratica universalmente tenuta, conviene che io conchiuda essere di dettame della natura incorrotta e non della contaminata. Imperciocchè una tale universalità dimostra come il suo oggetto è potentemente richiesto e messo: in opera da qualche molla di azione inerente all'uomo. Or qual. molla più potente che la propria conservazione? Qual inclinazione più naturale? E certo quello che è per essa indispensabile altro non può essere che alla natura conforme. Si dirà forse cheula corruzione dell'uomo come universale può effetti universali produrre? Egli si vuol osservare da prima che la corruzione è disordine, e che il disordine, sia speculativo, sia pratico, sia errore, sia vizio, è nemico dell'unità, è molti; là dove la sola verità, la sola virtù è uno. Tutti gli uomini sono corrotti, ma tutti nol ponno essere ad un modo, perchè la corruzione è molteplice. Sarebbe ben bello ed ordinato ed armonioso corrompimento quello che regnerebbe con norma determinata e costante in tutti i tempi e in tutti i luoghi tra tutti gli uomini! Chi non sa infatti che la diversità dei tempi, dei luoghi e di mille circostanze dà forma diverso e modo alle umane passioni? Auzi non hanno desse queste in se medesime un principio di novità e di cambiamento comune solo all'errore? Di dove attigneranno desse quel principio di uniformità e di unità che non hanno in se medesime? Il fonte di questa unità può solo essere una

necessità di natura. Or eccoci ad un'altra prova della nostra asserzione. Il disordine, la corruzione è micidiale per l'essere, essendochè all'essere è contrario il non essere. La corruzione miginale che l'uomo porta con seco stesso distrugge a lento sco quel seno medesimo che la nutrica e si oppone alla conservazione sua. Ben lontano dunque dall'essere una necessità de renda questa corruzione universale e uniforme, il sentimento della propria conservazione troppo ben radicata nel-Tromo ci si oppone. Può alcuno individuo trasportato dalle assioni, essere di sè micidiale collo sfogo di esse, ma non può una tal follia investire il complesso degli uomini, che cerca per sè e pe' suoi attinenti conservazione e salvezza. Il più, infatti, degli stessi libertini conoscono che la lor vita dissoluta è contraria al benesser loro; in quella che sfogano in segreto i loro dobrosi appetiti, non vorrebbero che fosse lo stesso de' loro cari, se ne hanno al mondo; e se hanno a fondar società, a stabilir leggi, si prendono ben guardia dal seguire il dettame de loro cosumi nella constituzione di quelle, ma sì tengono dietro al codice naturale scritto nell'anima loro. Così uomini doppii, impudichi ed increduli predicarono bene spesso la giustizia, i buoni cestumi e la religione.

Ecco in qual guisa parmi provar si possa il bell'aforismo di Gerone, che voce della natura è la consension delle genti.

La ragione e il sentimento sono i primi fondamenti di ogni qualunque certezza. Dal loro lume guidati, esaminando noi la certezza morale, ne scorgiamo la bontà e la fermezza mediante gli argomenti sopraccennati; esaminando molti dei dogmi consacrati dall'autorità, veggiamo la loro intima consonanza coi principii ingeniti della ragione e del cuore, e così ne deduciamo u principio infallibile, universale, assoluto, che il consenso universale degli uomini è infallibile come voce della società, epperciò della natura. Ma se togliamo la ragione e il sentimento, su che si fonda la certezza dell'autorità?

Inoltre, il consenso universale degli nomini non è che il complesso di tutti i consensi di tutti gl'individui. Ciascuno individuo ammette quella tal verità; ecco come questa diviene universale.

Ora lo chiedo: su che ciascuno individuo si fonda nell'ammetter che fa di quelle verità? Egli è forza concorrere al segreto ed infallibil dettame della ragione e del cuore. — Ecco un'altra ragione che rovescia il sistema del Lamennais.

# LA RELIGIONE CRISTIANA RICONDUCE L'UOMO ALLA NATURA INNOCENTE.

La religione cristiana riconduce l'uomo alla natura innocenta. Ciò fa non altrimenti che col perfezionare la società, essendo la società perfetta lo stato della natura innocente. Tutto pertante nella religione cristiana concorre al bene della società; non solo la sua morale, ma eziandio i suoi dogmi speculativi e il suo culto esteriore.

Riguardo alla morale, il precetto dell'amor di Dio e dell'amor del prossimo in Dio è il più sociale che dar si possa.

I dogmi di essa concorrono allo stesso fine. I suoi misteri umiliano l'orgoglio della ragione, da cui tutti i rovesciamenti che succedono nella società dipendono. Oltracciò stringono usa sublime ed amabile società tra Dio e l'uomo, e così avvalorano quella dell'uomo coll'uomo.

Senza che il cristiano, ponendo le sue mire nell'altra vita, acquista una pazienza e una dolcezza necessaria tra i disofdini che inondano il mondo. I dogmi dell'incarnazione, della Provvidenza, del giudizio, dell'immortalità dell'anima, ecc., fanno che i mali di questo mondo non l'accanano, ma sì dolcemente gli porta, e soffre i deboli, e i vizi de' suoi simili con caritatevole pazienza. Questo però non fa che non sia zelantissimo pel bene della società, mentre Dio glielo comanda, e i suoi simili sono suoi fratelli in Dio: or qual motivo a ciò più efficace? Riguardo al culto esterno, la confessione e tutti i sacramenti, ne' quali tutti richiedesi un uomo che li riceva ed un altro che li conferisca; il purgatorio, la messa, in cui si prega pe' vivi e pe' morti; i templi, i cantici, le concioni, tutte le sacre funzioni, e i riti, e le ceremonie, le benedizioni, le preghiere, ecc., sono tante anella della catena che lega insieme religione e società.

### DELLA GIUSTIZIA.

La giustizia è eziandio chiamata equità, quasi egualità si dicesse, o un abito di mantener l'uguaglianza, la discretezza, la moderazione in tutte le cose. Ogni eccesso importa inegualità, che è a dire non equità, iniquità, disordine, deformità, sproporzione. La giustizia perciò consiste veramente nel rimovimento di ogni eccesso, battendo la via di mezzo, ed essendo in tutto

discreto, che è a dire, come già Aristotile (5°, Ethic. 4°), giustizia è equità, ed equità è il mezzo tra il poco ed il troppo. E si osservi che Aristotile per giustizia non intendeva già come noi un peculiare abito virtuoso (4° Eudemiorum), ma la virtù irgamente considerata e in tutta l'estension sua. Ed in vero non solo quello che noi diciamo giustizia, il rendere cioè a ciascuno quello che a buon dritto gli si dee, nella medietà è riposto (1), ma sì ogni virtù qualunque che pur siasi; giacchè il solo vizio è eccesso, la sola corruzione è disordine, la sola falsità ha molte facce.

## DELLA DISCRETEZZA E PRUDENZA NEL PARLAR BENE DEL PROSSIMO. 3'

Anche nel parlar bene del prossimo tuo sii discreto e prudente; chè il farlo scioperatamente potrebbono le tue buone parole tornar in male. Non lodare senza necessità i tuoi fratelli, anche assenti, e non far come alcuni i quali, da mal compresa carità indotti, tostochè odono a favellare o favellano di qualche persona da bene, la colmano tosto di mille elogi, dicendo: oh! eglinè un santo, egli è un angelo! Oh! un po' che l'assembraisi! Deh! di cotal gente sosse alquanto più fornita la terra! ·e simili modi di dire. Imperciocchè quelli che così fanno, di necessità si riducono a dovere o dare scandalo, e screditare Il prossimo o profferire bugia. Questo pare strano; eppure, se si guarda a fondo la cosa, è così. Se tu hai per costume di lodar quelle persone che menan vita laudevole, allorchè ti vengono udite nominare o da te sono nominate, certo chi con te pratica, allorchè discorrendo sopra qualcuno tu non trarrai il sato e non profunderai i tuoi soliti encomi, ne trarrà occasione di scandalo e giudicherà che, poichè tu nol lodi, è d'ogni lode immeritevole. Nè altrimenti potrai cotal male evitare, se non mentendo, anzi facendo un cotal male peggiore ancora della semplice bugia, indiscretamente cioè tributando lodi così al fromento come al pagliuelo e alla loppa.

<sup>(1)</sup> Qui può spettar l'osservare quello che ognun sa, cioè che i mitologi dell'antichità ci rappresentano la giustizia con le bilance in equilibrio in mano, a significare che l'equilibrio, cioè il punto di mezzo egualmente di due opposti eccessi distanti, è quello in cui consiste la giustizia.

### DELL'ORAZIONE.

L'orazione del vero cristiano dee essere l'espressione della virtù; e la virtù essendo un'abitudine, la preghiera di necessità è forza che sia abituale e continua. Le orazioni iaculatorie, sono que sentimenti altrettanto vividi e caldi quanto brevi, che formano le distinte anella di quella dolce catena che senza interrompimento dee collegare l'anima nostra con Dio. La gente del mondo si beffa di codeste preci iaculatorie, e le prende come tante scede de picchiapetti; ma e non è da stupirsent, mentre a chi sì fattamente pensa è ignoto cosa sia la carità; È pur questo della natura d'amore, che il pensier dell'amante si diriga sempre con ogni sua forza verso l'oggetto amato, questo sia a lui il suo ristoro nelle fatiche, la sua speranza , ne' suoi travagli, il suo conforto ne' suoi dispiaceri. E questo si avvera pur tuttodì negli amanti terreni, ed è l'effetto di quel profano amore che un'ombra non è nemmeno dallato all'amore celeste. Ah! come potrà mai chi ama con tutto il cuore il suo Dio non sollevarsi a lui in mezzo alle incumbenze che il legano quaggiù con questa valle di pianto? Chi non pensa a tali cose e non si ricorda mai Dio nel corso della giornata, stia sicuro che non ama Dio; chi non fa mai orazioni iaculatorie col cuore, sappia che non può aver carità.

### DEL DIRITTO PENALE.

Non so come tanto tra di sè abbiano mai combattuto i trattatori di cose civili nell'assegnare il fondamento del diritto penale. Due parole, a me pare, bastano per disciogliere questa
quistione: Dio ha creato l'uomo per la società; dunque gli ha
dato i mezzi di mantenerla. Ora, senza il diritto penale, e talvolta ancora quello di dar la morte, la società non può bene
sussistere. Dunque Dio diede tai diritti all'uomo.

Ma i silososi moderni non amano que' ragionamenti in cui entra Dio; la favola del contratto sociale loro sta troppo a cuore, perchè si ricorra all'autorità di Dio quando si parla di leggi e di società. Eglino perciò vonno derivare tutti i diritti sociabili dalla natura e dalla ragione, e chiedono come mai in tal guisa si stabilisca il diritto penale. Cangiando il nome di

19

Dio in quello di natura, è facile soddisfare loro col sistema da me arrecato intorno al suicidio. L'uomo dalla natura è posto nella società, nella quale dee concorrere con tutte le sue azioni non al bene suo privato, ma a quello della società in cui vive. La sua vita non è in sua mano, ma in quella della società, vale a dire la vita non gli è data per suo bene privato dalla natura, ma pel ben pubblico. Generalmente non può torsela, perchè nuocerebbe al ben pubblico; ma quando incontri alcun caso in cui la cosa vada al rovescio, allora sarà licito, anzi ottimo il suicidio. Dunque l'uomo ha la facoltà di uccidersi per lo bene della società. Ora, questa non essendo che un aggregato di tutti gl'individuali diritti, egli è chiarito che il corpo sociale ha il diritto di vita e di morte sapra ciascun de' suoi membri quando il bene lo richiegga della società. Ecco distrutto l'argomento del Beccaria da' suoi fondamenti. Nessun individuo ha il diritto, d'uccidersi, dice il Beccaria; dunque nè meno la società ha il diritto di uccidere. — Ogni individuo, io dico, ha il diritto di darsi la morte quando dal bene della società venga questo voluto; dunque nello stesso caso ha la società il ius di vita e di morte.

#### DEL PARADISO.

Infelici gli uomini se tutto finisse quaggiù, e non ci fosse un paradiso! Il ricco, il nobile, il potente, il guerriero, il conquistatore, il letterato, l'uomo per lo ingegno glorioso sarebbero i soli felici su questa terra: e colui che non ha di che satollarsi; colui che è il rifiuto de'suoi simili ed è tenuto vil come i bruti; colui che giace in un letto e non si vede dinanzi che la morte; il marito che ha una moglie dolorosa ed infedele; il padre che ha figli perduti e sciagurati; il perseguitato che non sa dove appoggiarsi, ed è vittima dell'ingiustizia, ogni uomo che, dotato di corto ingegno, è costretto a stare abbietto al di sotto de' suoi colleghi e viverci oscuro ed infelice; costoro tutti a che sarebbero ridotti se non a dar di mano ad un laccio e gittarsi in grembo alla disperazione?

Fra i letterati e i dotti, per esempio, sono rari que' prelibati ingegni che si levano alto sopra tutti i loro competitori. Essi soli tracannano a grandi sorsi il calice della gloria, e non lasciano alla folla del comune che quello dell'abbiezione e dell'amarezza. Un incredulo che abbia ancora bricciol di cuore non può altro, in mirar sì fatto contrasto, che piangere, bestemmiar la natura, e compianger tanto la sorte di questi ultimi, quanto quella invidiar di que' primi. Ma il cuor del cristiano s'empie di gioia, s'allegra nel veder che la gloria del mondo lascia stare la maggior parte de' suoi fratelli, e dice loro: voi ben avventurati, che non avete la mercè vostra su questa terra; che perciò voi la correte infinitamente maggiore nell'altra vita. La gloria di questo mondo è infamia, la grandezza abbiezione, la felicità miseria: beati i piccioli e gli sventurati di quaggiù che saranno ne' cicli grandi e beati davvero!

### RAGIONE DELL'UMAN SAPERE.

4.5

Tutta la ragione, il campo dell'umano sapere si riduce a due capi: scienze, cioè cognizioni fondate su principii infallibili, puri, a priori, fuori della sperienza; arti, cioè cognizioni fondate su principii pratici, empirici, vale a dire sull'esperienza (1).

La logica, la matematica sono scienze; la geografia, la storia naturale sono arti.

Inoltre havvi una terza classe di cognizioni che riposa parte su principii puri, e parte su principii empirici, che perciò è parte scienza e parte arte. — Le varie specie di questa cognizione io chiamerei scienze empiriche; e sono, per esempio, la medicina, la fisica, ecc.

Le arti non possono essere condotte a persezione da un sol uomo, ma l'opera di molti ci si richiede.

Le scienze poi, quantunque indirettamente possano dar opera al loro perfezionamento le investigazioni di molti, nondimeno direttamente nol può fare che un solo. Questo era già stato osservato dal Labruyère, e lo fu novellamente da Kant, che dice nella seconda prefazione alla Critica della ragion pura,

(1) Si osservi che le belle arti o arti liberali non sono inchiuse in questo rango delle arti, ma per molti rispetti appartengono piuttosto alle scienze. Così, per esempio, per coltivar le lettere come le scienze ottimamente ci vuol sommo ingegno; per coltivare le arti il più che si richiede è una buona memoria; del resto basta un ingegno comune.

parlando delle matematiche: « Son di parere che la matematica « camminasse a pezza tentone, sopratutto appresso gli Egiziani, « e che si debba il suo cangiamento attribuire ad una rivoluzione prodotta dalla bennata idea la quale avrà scorto l'ingegno di un sol uomo a tentarla con successo felice. »

## DELLE PENE E DE' PREMII NELL'ALTRA VITA.

Le pene e i premii debbono essere proporzionati al misfatto di chi in cui si vogliono insliggere, e della società che le insligge. Ora, per questa doppia ragione, le pene come i premii debbono nell'altra vita essere eterni.

Riguardo alla proporzione della pena al delitto, come se ne deduca la eternità delle pene dell'inferno, abbastanza è dai teologi ragionato.

L'altra prova è sorse più nuova, ma non men nitida e sorte. La società dell'altra vita è eterna; dunque i delitti capitali ci devono aver pena eterna. Così quaggiù ai delitti capitali si dà la pena di morte, che recide il colpevole per sempre dalla terrena società. Data la debita proporzione, nell'altra vita la pena debb'essere eterna.

I delitti men gravi, non capitali, quaggiù non si puniscono con la morte, ma con pene che hanno fine. Così nell'altro mondo col purgatorio.

### UNITÀ DELLA FEDE.

Gli Agostini, i Gerolami, gli Ambrogi, i Basili, i Gregori e tutti i padri avevano l'unità perfetta della fede nei loro scritti e ne' loro cuori, benchè talvolta non ugualmente uniti comparissero al di fuori. Ma Lutero, Melantone, Carlostadio, Bucero, Voltalre, D'Alembert, Diderot, Elvezio, D'Holbach, D'Argens, Condorcet, Damilaville, al vederli nel mondo uniti in crocchi e corrispondenze letterarie strettissimamente, parevano avere un'unità di filosofia; ma non ve n'hanno due che si convengano in un punto se si consultano i loro scritti. Nè è meraviglia, mentre non ve, n'ha pur uno che convenga ben con se stesso. Tale è il marchio dell'errore: molti; l'uno è il contrassegno della

verità. Nè si arrechino in contrario le dispute interminabili del teologi cristiani sopra molti punti di religione; imperciocchè: 1º questi punti non sono essenziali, chè in sostanza tutti con fessano una sola fede, un solo battesimo, invecechè gl'incredul non hanno niente di fermo, e, come dice il Rousseau, che bene gli conosceva a fondo, solo si accordano per disputare; 2º fra gl'increduli non ve n'hanno due che s'accordino sopra di un, sol punto; al contrario molti sono i teologi assennati che sono. dello stesso parere ; 3º la disunione e la mutabilità sono proprie. della miscredenza; imperciocchè, come potrebbe mai esse ferma ed una se non ha un solo punto di appoggio che non 🗂 possa muovere, e un centro a cui tutto riferire, e un motivabastante per mantener l'unità, quando ancora si potesse ottend nere? Lo stesso dicasi dell'eresia. La religione cattolica, al contrario, ha una ferma base su cui poggiare e l'autorità infallibilé della chiesa per ridurre all'unità chi minaccia di volerne sortire: Così, laddove niente havvi nella incredula filosofia che possa a' dibattiti perniciosi de' suoi membri por termine, la religime ha un supremo tribunale che termina le quistioni d'opinione quando vede tornar in danno circa l'essenziale. Oltrechè è un abuso se tante quistioni inutili si agitano fra i teologi, e ciò non deriva dalla natura della teologia, siccome le quistioni dei filosofi derivano dalla natura della filosofia degl'increduli.

# LA FEDE E L'UMANA AUTORITÀ SUPERIORI ALLA RAGIONE.

Una evidente prova che la sede e l'umana autorità sono superiori alla ragione, e più inconcussi fondamenti di quello che
essa, si è che questa è chiamata in testimonio dagli eretici e
dagl'increduli quanti pur siano, laddove da essi tutti la sede
e l'autorità vengono d'unanime consenso rigettate. Principiando
da Simon Mago sino a Calvino, tutti gli eretici hanno sempre
rigettata l'universal tradizione e l'autorità della chiesa (1), e

<sup>(1)</sup> Dico universal tradizione, imperciocchè molti eretici e increduli, conoscendo (e chi può non farlo?) di quanto peso sia l'autorità e in se stessa e appo gli uomini, per non rigettare da sè un tale stabile fondamento del vero si fabbricarono delle fittizie, peculiari e oscure tradizioni, le quali però si veggono ad evidenza essere di niun valore, giacchè la tradizione, per dar testimonio di verità, dee essere

tutti gl'increduli, da Lucrezio sino a Condorcet, sprezzarono ognor la voce della società e l'autorità del genere umano. Questo non denigra già la ragion per se stessa, che è sempre una, verace, immutabile come quella di Dio; ma, per le tesebre della corruzione che la circondano, è facile l'ingaunarsi e l'ingannare altrui col prendere o porgere altrui come suoi puri principii i suoi errori e disordini. E se questo avviene, come mai porci rimedio? La povera inferma è al di dentro di noi, e se noi, per vezzo delle nostre passioni, l'amiamo meglio in tale stato che sana, nessuno è da tanto per poter fare il contrario. Ma la tradizione, l'autorità sono tutt'altra cosa: poste al di fuori di noi e alla luce aperta del sole, invano si farebbe 🔭 la prova di adulterarle. O almeno, se ciò alcuni tentarono di fare, non ci riuscirono appo il mondo, nè essi medesimi troppo si valsero del loro lavoro, imperciocchè l'integrità dell'universal tradizione è sempre inconcussa, e quelli che a contaminarla si adoperarono, alla finfine non ad essa, ma pur sempre alla ragione fecer ricorso.

## NECESSITÀ DELLA FEDE NELLE VERITÀ RIVELATE.

Nisi credideritis, non intelligetis. (Is., VII, 9.) Queste parole hanno un senso profondo. Non solo esse vogliono significare che, senza della fede su questa terra nelle verità rivelate, non se ne conseguirà l'intelligenza nel cielo, ma di più contengono quel necessario principio di ogni sana filosofia, che la ragione è un istrumento che vale a nulla se con un atto di fede non pone per buona se stessa. Perciò, se si vuole provar la ragione, si deve rinunciare a questa interamente ed abbracciare il sistema del dubbio universale. Havvi nessun mezzo per evitare il circolo vizioso, e la sola fede ne può campare. Sembra questo a prima fronte non altro che un paradosso ai pensatori dei nostri tempi: dover credere per esser filosofo! Altretianto varrebbe il non esserlo. Sia; ma almeno è peggiore ancora il fondar la filosofia su d'un circol vizioso, ed è pur forza decidere.

universale, chiara e certissima, e tale per se medesima, nè abbisognare della ragione per venir chiarita, provata ed assicurata. La tradizione, come dice il Lamennais, dee regolar la ragione e non esserne regolata.

Vol. V.

L'uomo, concentrato in se medesimo come nel suo principio in nel suo fine, ad abbracciare è costretto una filosofia analoga al suo stato. Non gli conviene il ragionare sopra di un principio pesto al di fuori; l'orgoglio della sua ragione non gli permetterebbe un andamento agli occhi suoi così vile, ma vuole che tutto in lui cerchi e di ogni bene sia a se medesimo debitore, siccome il proprio bene unicamente procura. L'amor proprio disordinato si fa sentire non solo nelle azioni esteriori di società, ma in tutto l'uomo, nelle sue più intime ed astratte speculazioni. Ecco il perchè, se l'uomo sociale antepone il suo proprio bene all'universale, vale a dire si fa fine delle azioni sue, l'uomo filosofo deve farsi principio de suoi pensieri e cercar lá base di ogni verità in se medesimo; imperciocchè, facendo talmente di sè il tutto 🛀 una semplice parte della società, sarebbe affatto sconvenevolo che facesse la verità del tutto da quella di una sola parte dipendere.

### DELLA TOLLERANZA RIGUARDO AL CUORE.

Se si è tollerante riguardo allo spirito, è di necessità di esserlo riguardo al cuore. Entrambi sono facoltà dell'anima che tendono alla corruzione, e vogliono essere dalla legge nei termini moderate. Anzi è forse più difficile il raffrenar, che lo spirito, il cuore; chè in quello la passione da vincersi è l'orgoglio di una fredda ragione, ed in questo il moltiplice impeto di una concupiscenza ardentissima. L'esercizio del pensiero non è in balìa di tutti; che anzi a pochi è dalla natura concesso e ai più della società viene interdetto. Ma gli appetiti perversi sono universal condizione del genere umano, e non v'ha condizione, abbietta sia pure, a cui la perdonino, dal re allo schiavo, dall'opulente al paltone. Se dunque si pretende di non poter essere intollerante riguardo allo spirito, come si crederà che sia più possibile di aver dominio sopra del cuore? Discendiamo più alla pratica. Io dico che in un popolo, tra di cui regni la tolleranza rispetto ai dogmi, di necessità dee regnare, o ciò non è lungi a succedere, la tölleranza riguardo alla morale. A poco a poco dal difetto della credenza si verrà al difetto della pratica: rotto ogni argine allo spirito, non vorrà esser tiranneggiato il cuore: posto in non cale il simbolo, non anderà guari di tempo a ve-

35

popolo terrà loro dietro. Invano il governo porterà leggi per rdicare i costumi e mantenerli nella loro purezza: come popula nai la sua autorità aver forza sopra del cuore, se avrà per lo il più agevole, d'averne alcuna sopra lo spirito?

## L'UOMO RAPPRESENTA IN PICCOLO UNA SOCIETÀ.

L'uomo rappresenta in picciolo tutta una società, di cui il aovrano è l'anima, il popolo il corpo, i varii individui le varie **ánceltà dell'una e i membri dell'altro. Se il corpo comanda al-Tanima** , l'ordine della natura è stravolto, e non tarda tutto como ad andare in rovina, siccome un popolo che vuole inmazarsi in sovrano termina col distruggere tutto se stesso. Se l'anima tiranneggia il corpo, cioè è dura con esso oltre il dovere, il corpo manca, infiacchisce e muore; siccome i sudditi di un despoto non fanno che vilmente vegetare e alla finfine vengono meno, ed il tiranno, se non spira con essi, si trova solo. Quando poi l'anima, infrangendo le proprie leggi, apre al ' spirito la strada del dubbio rimovendo da lui ogni fede, eal cuore la strada della corruzione cessandone ogni morale, Mora la rivoluzione è ancor più terribile, perchè succede la mellione del corpo, siccomé, quando un principe infrange le leggi, s'oppone alla costituzion dello Stato, i sudditi l'imitano coll'infranger pure quelle a loro volta e ribellarsi. Così ai notri tempi succedette in un angolo del mondo una terribile rivoluzione fra i membri di un possente stato; ma questa rivolatione del governo fu preceduta e preparata da una rivoluzione intestina de membri di esso. Voltaire e Rousseau produssero la rivoluzione dell'uomo; il duca d'Orleans e Robespiero quella della società.

### DEL MALE PERMESSO DA DIO.

Secondo la gran massima di sant'Agostino, Dio non permetterebbe il male se non potesse la sua onnipotente sapienza farne ridondare del bene. Un male assoluto è impossibile, perchè il male per se stesso è niente. Laonde il male che accade

è sempre congiunto con: qualche cosa di positivo, o per meglio il male non è che il bene da qualche parte più o m difettoso; del quale difetto Iddio sf vale, permettendo che bene non conseguisca la sua pienezza a produrre ottimi estella a pro dell'uomo medesimo, che di quel difetto è la capi L'esperienza consultata sopra un talapunto ci dà sublimi lexiq intorno a quella universal Provvidenza, la quale, tutte le con che succedono governando, rende attonito il debole ingegi che ne considera la grandezza. Gl'increduli sdegnano codes meditazioni, degne pur tanto dell'uomo e sì consolanti peli lui cuore. Invece di riconoscere i limiti del proprio spiritei quali dalla natura gli vengono ad ogni istante accennati, si te gono come la suprema ragione e si compiacciono di farsi i sura di ogni verità. Per costoro i mali che succedono nel mon dimostrano che non esiste un Dio provvido, e tutto al più, pi non essere atei conseguenti, si fanno dissonanti deisti:

La Croce è grave scandalo per costoro; i varii modi con cui Dio provò la sua chiesa lor paiono indegni di una religione divina. Quello che è argomento certissimo di verità lo divina per essi di errore. Ma, per l'uom saggio, che un Cipriano e un Concilio d'Arimini siano caduti in errore, che un Ario abia lungamente vessata la chiesa, che un Manete abbia d'infami e segrete corruzioni contaminato lo stesso santuario, che una setta di novatori abbia staccata dal grembo dell'antica sum madre metà dell'orbe cattolico, non è da prenderne ansa di malmenare la religione, quasi colpi fossero questi che nel suo più vivo l'abbian piagata, mentre non hanno cooperato, chi bei lo consideri, che a farla maggiormente risplendere e porre in luce il valor dell'universal tradizione, la perpetuità, la santità, l'unità, l'autorità, brevemente la divinità di quella.

# DELL'UMAN LINGUAGGIO.

Il linguaggio degli uomini è imperfetto e insufficiente a ben esprimere le idee pure e astratte delle metafisiche scienze; ma questo, che a vero difetto di esso potrebbe ascriversi da alcuno, non viene ad esserlo ove bene ne riandiamo gli effetti, senza incolparne punto la natura, ma il nostro orgoglio, che come imperfezionit ci fa scorgere quello che è forse una salutare

Hall'autore della natura; perlocchè, conseguente al suo fine, è sommamente atto ad esprimere tutte le relazioni sociali. È per questo che è agevole più e più naturale ed eloquente in tatti i linguaggi il modo di parlare, come si suol dire, corratico o a foggia di dialogo, che quello il quale, esprimendosi in terza persona, è chiamato oratorio o dogmatico. Into la sapienza increata ha disposte le leggi della natura è i mezzi di cui questa si vale per ottenere i suoi fini, in guisa che più agevole e bello ne è l'uso quanto più direttamente tendono alla meta loro. Se medesimamente il linguaggio è meno atto ad esprimere i concetti astratti e filosofici di quello che i pratici e sociali, non è egli affatto congruo, il conchiuderne che solo di questi l'espressione è all'uomo utile e necessaria perchè è molto più facile?

### LA RELIGIONE CRISTIANA OPERA DI DIO.

La religione è in uno sublime e popolare; adatta ai popol come ai rozzi, agli uomini ingegnosi come ai semplici, ai dotti come agl'ignoranti. Non è questo forte argomento che ton è opera dell'uom, ma di Dio? Dio solo, come creatore dell'uomo, potea conoscerne il cuore a tal segno; e come sapienza infinita potea solo trovare un modo di religione che josse atta a tal uopo. Non è già che la religione cattolica sia in invenzione della divinità fatta per l'uomo : in sostanza la religione è una, tanto quella degli angioli, come quella degli vomini; ma, dovendo essere vestita di un culto esteriore ed esposta in un modo accessibile ai mortali, è nella scelta di questo modo e di questo culto che riluce la sapienza divina. Prescindendo anche dall'accidental varietà che le varie circostanze introducono nell'uomo, esso ha un'anima che per eccellenza di natura tende al grande, all'infinito, e per avvilimento di corruzione è limitata, sordida, abbietta e d'imperfettissima condizione.

I saggi del gentilesimo studiando in se stessi ebber qualche sentore di questo vero; ma, gran dire! o che non ci attendessero molto, o che non sapessero trovarci il rimedio, pare nei loro stabilimenti che ne andassero affatto digiuni.

tuzioni sociali e religiose da essi immaginate erano o tropid alte e speculative, o troppo basse e materiali: i Persiani struggeano l'autorità coll'esagerarla; i Greci si rendeano schia di lor medesimi per esser liberi: l'idolatria rendeva l'uom tudi sensi, nè forse Epicuro faceva di più colla sua filosofia voluti tuosa, mentre gli stoici inventavano una morale sì ardua clie non che il popolo, ma nè meno i saggi io credo che potesti sero con sincerità professarla; in una parola, non v'avea go verno, non v'avea religione che fosse proporzionata all'uomi · Ad alcuni parrà aver eccezione da questo anatema la mondi chia degli Egiziani e la filosofia di Socrate; ma, riguardo all prima, bastano le poche cognizioni che ne abbiamo per dinte strare che era un governo dispotico; le arti e le vane scienti in esso smisuratamente coltivate, e quel poco che ce ne dice la scrittura abbastanza ce lo dimostrano. Poteva esser peggit, è vero, nè ci mancavano di molte cose assai buone; ma a questa dà risposta il non esserne certamente state molte invenzion degli uomini, ma frutto di quella tradizione che il popolo egiziano, uno dei più antichi, come pure molti de' suoi contemporanei, potè conservare per molto tempo, attintala immediatamente in principio dal puro suo fonte. Rispetto alla filosofia socratica, quantunque la morale ne fosse pura come pura era quella degli stoici, e forse di questa alquanto più adatta agli uomini, chi non vede che mancava di ogni culto esterno e di essere esposta in guisa che divenisse pubblica religione? Come questa, si possono allegare la filosofia di Pitagora, Aria stotile, Talete, ecc., e di tutti gli ennici monoteisti, molto simile ta tutti quanto alla morale; ma un solo argomento fa vedere che tutte queste morali filosofie non erano adatte all'uomo, ed è il fatto; chè nel più bel regno di quelle pochi dotti seguironle, e il popolo fu sempre idolatra; e la filosofia d'Epicuro fu la sola fra tutte che aggirasse nel popolo allorquando Roma inclinava alla rovina sua.

# L'UOMO NON SI PUÒ PASSARE DI DIO IN OGNI SUA OPERAZIONE.

L'uomo non si può passare di Dio nelle sue operazioni, il filosofo ne suoi ragionamenti, la società nelle sue istituzioni; d'ogni crestura ragionevole la divinità è il primo bisogno, e

questo solo basta a dimostrare nel marchio indelebile della natura l'esistenza di un Dio. Certamente l'umana follia può giungere tant'oltre che voglia torre Dio di mezzo ad ogni cosa e scancellare da ogni vocabolario il nome dell'Ente supremo, e che ciò creda, dopo alcuni sforzi, di aver fatto; ma non pertanto diventa realità l'illusione, che anzi l'impossibilità di esequire un tal disegno è mostrata evidentemente dalla contraddizione che ridonda dal volerlo intraprendere. In tal guisa lo acttico ad ogni passo che muove, ad ogni azione che fa, smentice il suo sistema del dubbio universale, e chi dicesse che il circolo è quadrato non potrebbe mai a un uom sensato far credere di comprendere un tale assurdo o averne una qualche idea. L'incredulo nega che v'ha Iddio; ma nel suo filosofare è costretto d'inventare alcuni nomi di caso, universo, natura, grandi nomi che significan nulla, per sottentrare al vuoto che lasciava l'aver rimosso ogni divinità. Spinoza stesso chiamò Dio l'universo, più sincero in questo a dimostrare la ripugnanza del suo sistema di ogni altro empio, quantunque forse frodolentemente il facesse; imperciocchè il Dio di questo ateo, che mon si può intendere se non col favore di altri termini ancor meno intelligibili, vale unicamente a dimostrare che, quando si vuol ragionare, si ha bisogno di un fondamento inconcusso su cui poggiare, di una causa prima e universale da cui tutto ripetere. Epicuro e Lucrezio rigettarono Iddio per prendere il caso; Mirabeau volle invece la natura, altri l'universo; ma e l'universo di costoro e la natura di Mirabeau e il caso degli épicurei non sono che il supplemento di una prima cagione. Così, passando dall'uomo intellettuale e speculativo all'uomo pratico e morale, i vocaboli di ragione, di fato, ecc., e quello ancor di natura, vengono presso gli atei a pigliar luogo, e (cosa strana!) la società stessa degli atei ha bisogno di divinizare qualche cosa, d'inventare una dea Ragione per poter sussistere almeno per qualche giorno.

# SCOPO DELLA FILOSOFIA DELL'EMPIETÀ.

Lo scopo della filosofia dell'empietà è prodotto dall'odio del bene, frutto di sfrenate passioni e di un orgoglio smisurato. Tende perciò a distruggere la religione, e con essezia morale, Ċ

# LA RELIGIONE CRISTIANA RICONDUCE L'UOMO ALLA NATURA INNOCENTE.

La religione cristiana riconduce l'uomo alla natura innocente. Ciò fa non altrimenti che col perfezionare la società, essendo la società perfetta lo stato della natura innocente. Tutto pertanto nella religione cristiana concorre al bene della società; non solo la sua morale, ma eziandio i suoi dogmi speculativi e il suo culto esteriore.

Riguardo alla morale, il precetto dell'amor di Dio e dell'amor del prossimo in Dio è il più sociale che dar si possa.

I dogmi di essa concorrono allo stesso fine. I suoi misteri umiliano l'orgoglio della ragione, da cui tutti i rovesciamenti che succedono nella società dipendono. Oltracciò stringono una sublime ed amabile società tra Dio e l'uomo, e così avvalorano quella dell'uomo coll'uomo.

Senza che il cristiano, ponendo le sue mire nell'altra vita, acquista una pazienza e una dolcezza necessaria tra i disordini che inondano il mondo. I dogmi dell'incarnazione, della Provvidenza, del giudizio, dell'immortalità dell'anima, ecc., fanno che i mali di questo mondo non l'accanano, ma sì dolcemente gli porta, e soffre i deboli, e i vizi de' suoi simili con caritatevole pazienza. Questo però non fa che non sia zelantissimo pel bene della società, mentre Dio glielo comanda, e i suoi simili sono suoi fratelli in Dio: or qual motivo a ciò più efficace? Riguardo al culto esterno, la confessione e tutti i sacramenti, ne' quali tutti richiedesi un uomo che li riceva ed un altro che li conferisca; il purgatorio, la messa, in cui si prega pe' vivi e pe' morti; i templi, i cantici, le concioni, tutte le sacre funzioni, e i riti, e le ceremonie, le benedizioni, le preghiere, ecc., sono tante anella della catena che lega insieme religione e società.

### DELLA GIUSTIZIA.

La giustizia è eziandio chiamata equità, quasi egualità si dicesse, o un abito di mantener l'uguaglianza, la discretezza, la moderazione in tutte le cose. Ogni eccesso importa inegualità, che è a dire non equità, iniquità, disordine, deformità, sproporzione. La giustizia perciò consiste veramente nel rimovimento di ogni eccesso, battendo la via di mezzo, ed essendo in tutto

parlando delle matematiche: « Son di parere che la matematica « camminasse a pezza tentone, sopratutto appresso gli Egiziani, « e che si debba il suo cangiamento attribuire ad una rivolu« sone prodotta dalla bennata idea la quale avrà scorto l'in« gegno di un sol uomo a tentarla con successo felice. »

## DELLE PENE E DE' PREMII NELL'ALTRA VITA.

Le pene e i premii debbono essere proporzionati al misfatto di chi in cui si vogliono infliggere, e della società che le infligge. Ora, per questa doppia ragione, le pene come i premii debbono nell'altra vita essere eterni.

Riguardo alla proporzione della pena al delitto, come se ne deduca la eternità delle pene dell'inferno, abbastanza è dai teologi ragionato.

L'altra prova è forse più nuova, ma non men nitida e forte. La società dell'altra vita è eterna; dunque i delitti capitali ci devono aver pena eterna. Così quaggiù ai delitti capitali si dà la pena di morte, che recide il colpevole per sempre dalla terrena società. Data la debita proporzione, nell'altra vita la pena debb'essere eterna.

I delitti men gravi, non capitali, quaggiù non si puniscono con la morte, ma con pene che hanno fine. Così nell'altro mondo col purgatorio.

### UNITÀ DELLA FEDE.

Gli Agostini, i Gerolami, gli Ambrogi, i Basili, i Gregori e tutti i padri avevano l'unità perfetta della fede nei loro scritti e ne' loro cuori, benchè talvolta non ugualmente uniti comparissero al di fuori. Ma Lutero, Melantone, Carlostadio, Bucero, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Elvezio, D'Holbach, D'Argens, Condorcet, Damilaville, al vederli nel mondo uniti in crocchi e corrispondenze letterarie strettissimamente, parevano avere un'unità di filosofia; ma non ve n'hanno due che si convengano in un punto se si consultano i loro scritti. Nè è meraviglia, mentre non ve, n'ha pur uno che convenga ben con se stesso. Tale è il marchio dell'errore: molti; l'uno, è il contrassegno della

### DELL'ORAZIONE.

L'orazione del vero cristiano dee essere l'espressione della virtù; e la virtù essendo un'abitudine, la preghiera di necessità è forza che sia abituale e continua. Le orazioni iaculatorie sono que sentimenti altrettanto vividi e caldi quanto brevi, che formano le distinte anella di quella dolce catena che senza interrompimento dee collegare l'anima nostra con Dio. La gente, del mondo si bessa di codeste preci iaculatorie, e le prende come tante scede de picchiapetti; ma e non è da stupirsene, mentre a chi sì fattamente pensa è ignoto cosa sia la carità. È pur questo della natura d'amore, che il pensier dell'amante, si diriga sempre con ogni sua forza verso l'oggetto amato, questo sia a lui il suo ristoro nelle fatiche, la sua speranza ne' suoi travagli, il suo conforto ne' suoi dispiaceri. E questo si avvera pur tuttodì negli amanti terreni, ed è l'effetto di quel profano amore che un'ombra non è nemmeno dallato all'amore celeste. Ah! come potrà mai chi ama con tutto il cuore il suo Dio non sollevarsi a lui in mezzo alle incumbenze che il legano quaggiù con questa valle di pianto? Chi non pensa a tali cose e non si ricorda mai Dio nel corso della giornata, stia sicuro che non ama Dio; chi non fa mai orazioni iaculatorie col cuore, sappia che non può aver carità.

## DEL DIRITTO PENALE.

Non so come tanto tra di sè abbiano mai combattuto i trattatori di cose civili nell'assegnare il fondamento del diritto penale. Due parole, a me pare, bastano per disciogliere questa
quistione: Dio ha creato l'uomo per la società; dunque gli ha
dato i mezzi di mantenerla. Ora, senza il diritto penale, e talvolta ancora quello di dar la morte, la società non può bene
sussistere. Dunque Dio diede tai diritti all'uomo.

Ma i filosofi moderni non amano que' ragionamenti in cui entra Dio; la favola del contratto sociale loro sta troppo a cuore, perchè si ricorra all'autorità di Dio quando si parla di leggi e di società. Eglino perciò vonno derivare tutti i diritti sociabili dalla natura e dalla ragione, e chiedono come mai in tal guisa si stabilisca il diritto penale. Cangiando il nome di

Dio in quello di natura, è facile soddisfare loro col sistema da me arrecato intorno al suicidio. L'uomo dalla natura è posto nella società, nella quale dee concorrere con tutte le sue azioni nos al bene suo privato, ma a quello della società in cui vivé. La sua vita non è in sua mano, ma in quella della società, rale a dire la vita non gli è data per suo bene privato dalla natura, ma pel ben pubblico. Generalmente non può torsela, perchè nuocerebbe al ben pubblico; ma quando incontri alcun caso in cui la cosa vada al rovescio, allora sarà licito, anzi ottimo il suicidio. Dunque l'uomo ha la facoltà di uccidersi per lo bene della società. Ora, questa non essendo che un aggregato di tutti gl'individuali diritti, egli è chiarito che il corpo sociale ha il diritto di vita e di morte sapra ciascun de' suoi membri quando il bene lo richiegga della società. Ecco distrutto l'argomento del Beccaria da' suoi fondamenti. Nessun individuo ha il diritto, d'uccidersi, dice il Beccaria; dunque nè meno la società ha il diritto di uccidere. — Ogni individuo, io dico, ha il diritto di darsi la morte quando dal bene della società venga questo voluto; dunque nello stesso caso ha la società il ius di vita e di morte.

### DEL PARADISO.

Infelici gli uomini se tutto finisse quaggiù, e non ci fosse un paradiso! Il ricco, il nobile, il potente, il guerriero, il conquistatore, il letterato, l'uomo per lo ingegno glorioso sarebbero i soli felici su questa terra: e colui che non ha di che stollarsi; colui che è il rifiuto de'suoi simili ed è tenuto vil come i bruti; colui che giace in un letto e non si vede dinanzi che la morte; il marito che ha una moglie dolorosa ed infedele; il, padre che ha figli perduti e sciagurati; il perseguitato che non sa dove appoggiarsi, ed è vittima dell'ingiustizia, ogni uomo che, dotato di corto ingegno, è costretto a stare abbietto al di sotto de' suoi colleghi e viverci oscuro ed infelice; costoro tutti a che sarebbero ridotti se non a dar di mano ad un laccio e gittarsi in grembo alla disperazione?

Fra i letterati e i dotti, per esempio, sono rari que' prelibati ingegni che si levano alto sopra tutti i loro competitori. Essi soli tracannano a grandi sorsi il calice della gloria, e non se medesime, perdono due tanti per lo meno del loro nativo valore: disposizione codesta che dimostra ad occhi non caliginosi evidentemente qual sia il fine dell'uomo e la sua naturale carriera sopra la terra; argomento della Provvidenza divina, che volle in tutto l'uomo ed in ogni sua parte scolpire indelebilmente la meta a cui dee tendere, l'ordine che dee tenere. Così l'intelletto umano è sì fattamente architettato che intera persuasione non può ottenere di una verità qualunque fuorchè per mezzi sociali. Perciò al filosofo che si riduce in un angolo colla sua filosofia le nozioni più evidenti vengono meno, ogni più fermo principio per esso vacilla, ogni più limpida verità per lui si oscura, tutto dal cospetto suo si dilegua, e niente rimane fuorchè un dubbio universale, intollerabile e funesto, ma da non potersi in tale stato per lui evitare. È un tal metodo di pensare che induce il popolo a porre in questione se non è desso il sovrano, siccome i filosofanti a discutere se si può da essi ottener qualche scienza e se valido mezzo ad ottenerla è la loro ragione, termini che inducono la rovina degli uni come degli altri, dei governi come delle scienze, ed uccidono ogni potestà civile siccome (e lo diceva il Lamennais) ogni filosofia.

Ecco come senza volerlo siamo di già pervenuti a quel rimedio che può solo rendere utile non solo la filosofia, ma agni arte, ogni scienza e tutto; rimedio che ci porge la pietra di paragone per distinguere, tra l'immensa folla degl'istituti e delle cognizioni che si appresentano all'uomo, quali siano veramente a lui adatte e per lui vantaggiose.

Questo rimedio è la società sola legittima legislatrice quaggiù di se stessa, siccome legislatore supremo e di essa e dell'universo è Dio. Dessa sola può far l'uomo felice e insegnargliene i mezzi, renderlo a sè utile e saperlo regolare in modo che ciò possa ottenere. Se i filosofi di tutti i tempi avessero avuto di mira questo principio, non avrebbero spese cotanto invano le loro fatiche; che anzi i loro buoni trovati sarebbono stati ancora migliori, avrebbero evitati gli errori e scoperte maggiori verità, avendo sempre di mira la società, fine e forma terrena di tutte le umane cose, siccome il sito in cui si deve collocare un quadro insegna al valente dipintore la foggia che deve tenere nel comporlo, e serve anche a correggere quegli errori che per sorte lascia incorrere nell'opera sua. Che se,

31

163

Ш

parlando delle matematiche: « Son di parere che la matematica « camminasse a pezza tentone, sopratutto appresso gli Egiziani, « che si debba il suo cangiamento attribuire ad una rivoluzione prodotta dalla bennata idea la quale avrà scorto l'ingegno di un sol uomo a tentarla con successo felice. »

## DELLE PENE E DE' PREMII NELL'ALTRA VITA.

Le pene e i premii debbono essere proporzionati al misfatto di chi in cui si vogliono infliggere, e della società che le infligge. Ora, per questa doppia ragione, le pene come i premii debbono nell'altra vita essere eterni.

Riguardo alla proporzione della pena al delitto, come se ne deduca la eternità delle pene dell'inferno, abbastanza è dai teologi ragionato.

L'altra prova è forse più nuova, ma non men nitida e forte. La cocietà dell'altra vita è eterna; dunque i delitti capitali ci devono aver pena eterna. Così quaggiù ai delitti capitali si dà la pena di morte, che recide il colpevole per sempre dalla terrena società. Data la debita proporzione, nell'altra vita la pena debb'essere eterna.

I delitti men gravi, non capitali, quaggiù non si puniscono con la morte, ma con pene che hanno fine. Così nell'altro mondo col purgatorio.

### UNITÀ DELLA FEDE.

Gli Agostini, i Gerolami, gli Ambrogi, i Basili, i Gregori e tutti i padri avevano l'unità perfetta della fede nei loro scritti e ne' loro cuori, benchè talvolta non ugualmente uniti comparissero al di fuori. Ma Lutero, Melantone, Carlostadio, Bucero, Voltalre, D'Alembert, Diderot, Elvezio, D'Holbach, D'Argens, Condorcet, Damilaville, al vederli nel mondo uniti in crocchi e corrispondenze letterarie strettissimamente, parevano avere un'unità di filosofia; ma non ve n'hanno due che si convengano in un punto se si consultano i loro scritti. Nè è meraviglia, mentre non ve, n'ha pur uno che convenga ben con se stesso. Tale è il marchio dell'errore: molti; l'uno è il contrassegno della

tura medesima. Coloro adunque che vanno in traccia della no---vità non potranno mai essere veramente utili all'uomo mentrechè non troveran che l'errore. Egli è vero che a' nostri temp i un error nuovo sarebbe difficile a trovarsi; ma che altro ci 🕏 mostra se non le miserie degli uomini? Egli è vero ancora che la verità par molte volte nuova; chi però ben consideri codeste verità che paion nuove, o le troverebbe esser veri apparenti e falsità reali, o verità nuove soltanto nell'apparenza loro, nel modo di venir esposte, ma non nella loro sostanza: Oltre di che, la verità essendo ingrata all'uom corrotto, quantunque non la possa affatto sfuggire, molte volte non la cura e non ci bada, ma si appiglia all'errore, e con esso si addimestica e stringe amicizia; ed allora la verità, quantunque antica, nuova gli appare. Ma, ove voglia attenderci seriamente, alquanto ne riconosce ben tosto le antiche fattezze, siccome alloraquando t'abbatti in un volto già da te obliato, che li pare non aver veduto mai, ma che poi, riguardando fiso, vieni a ravvisarlo.

Così è della verità e di quella filosofia che gli uomini debbono coltivare, e gli dee render felici per quanto esserlo possono su questa terra. Questa filosofia non è punto nuova, ma antica quanto la società stessa. Il venerabile carattere dell'antichità le riluce in fronte e trae a sè ben tosto ogni spirito assennato e ogni cuore incorrotto, mentre, come dice il savio, abita nelle città e ne' luoghi eccelsi, e regna fralle nazioni. Se il popolo non sa conoscerla e distinguerla da tutti i materiali aggiunti che l'accompagnano, allorchè il vero filosofo fa per esso questo lavoro, esso ben tosto ne conosce il veridico risultato e lo abbraccia. Confrontando quella società che ha sotto agli occhi con la filosofia che gli vien posta, ne scorge la bella armonia e l'intima unione (1).

La società è perenne, immutabile, eterna quanto l'uomo; laonde la filosofia unita colla società viene pure a godere dello stesso vantaggio. Al contrario le filosofie che hanno sol fondamento sopra la ragione dell'uomo, variabili come questa, sono

<sup>(1)</sup> Havvi inoltre il testimonio della ragione e del cuore; laonde la vera filosofia come la vera religione sono comprovate da tre cose: 1º dalla società o autorità; 2º dalla ragione; 3º dal cuore. Il primo fonte d'approvazione è il più certo, il più forte; ma i due non perciò mancano di forze, nè si debbono disprezzare.

soggette a perire a' menomi colpi che lor si portino contro, o a venir dimenticate: niente v'ha più allora che le rappelli; mentre al contrario la società fa di continuo ricordar l'uomo della filosofia che su di essa è fondata.

## DELLA CORRUZIONE ORIGINALE DELL'UOMO.

Le naturel, comme dit très bien Leibnitz, est l'état qui comporte le plus d'art.... Le naturel ne s'obtient jamais qu'à force d'art et après de longs efforts. » (Bonald, Recherches philos., tom. I, chap. 11, pag. 150.) Questo è verissimo, ed è una forte dimostrazione della corruzione originale dell'uomo. Scaduto egli dallo stato della natura e posto piede in quello del disordine, non può al primo ritornare se non con molto tempo e grandi fatiche, senzachè non può nè meno interamente conseguirlo in quella perfezione che era quando l'ebbe perduto, ma soltanto ci si può approcciare. Coloro pertanto i quali spacciano il naturale come il più facile a conseguire possono avere per qualche rispetto ragione; ma, generalmente parlando, dimostrano di non avere studiato punto rella natura essi medesimi, e di non sapere com'è contaminata, e perciò dalle arti e dalle scienze sino ai pubblici stabilimenti e ai governi la perfezion naturale se non a forza di opere e di sudori si può ottenere.

# IL VANGELO HA RISTABILITI I DIRITTI DELL'UMANITÀ.

Non è meraviglia se la religion del vangelo ha abolito la schiavitù, la poligamia, i duelli, la prostituzione e mille altre corruzioni e ingiustizie, ed ha ristabiliti i diritti dell'umanità lesi dagli uomini già da gran tempo; imperciocchè, qual instituzione più atta di questa a far conoscere l'uomo all'uomo e ad assegnare a questo re della natura il luogo che gli si dee nella medesima? Scacciato questi dal suo trono, che era il suo luogo naturale, per la colpa a cui si abbandonò volontariamente, non sapeva più qual posto assegnarsi in mezzo agli esseri che lo circondavano; ond'è che gli ennici filosofi, come

Vol. V.

**a** 🔿

i ::

16.3

Olu

IDGL

Sli

i moderni increduli, loro malvagi imitatori (1), ora con pazzo orgoglio lo innalzavano sino a farlo una divinità, ora lo deprimevano sino alla classe dei bruti (2). Ma Cristo venne, a non solo ristabilì questo re decaduto nel prisco suo seggio, malo elevò ancora ad un maggiore. Rimesso così a suo luogo, i disordini che derivavano dall'essere stato trasposto tosto cestarono; l'umanità ritornò in onore: e qual altro effetto può operare una religione, di cui il primo dogma, il fondamento è il mistero di un Dio-Uomo?

### DEI DOGMI GENERALI DELLA SOCIETÀ.

I dogmi generali della società sono veri, infallibili, sublimi, perchè il consenso di essa (e lo diceva già Cicerone) è il consenso della natura. Epperciò non v'hanno nella società opinioni, ma soli dogmi; imperciocchè l'opinione non proviene che de una scienza difettosa, e la società, per quello che non ignora affatto, ha scienza intera.

E il vedere come mai sublimi sono i dogmi della società i come mai infallibili, mentre la maggior parte degl'individui che

- (1) I filosofi moderni imitano gli ennici sol nell'assurdo e nel cattivo: si gettano in errori sì mostruosi, che forse i sofisti stessi di Atene e di Roma ne avrebbero avuto rossore.
- (2) Da questi due opposti eccessi derivano tutti i disordini dei governi, delle religioni, della filosofia degli antichi. Sparta libera tiranneggia gl'iloti; Roma libera stende le sue ingiustizie su tutta la terra; si proibiscono gli adulteri e si fa lecito il crime contro natura, ecc. Ecco contraddizioni che derivano da quel fonte. Così pure lo stoico fa dell'uomo un ente indipendente, ch'è padrone della sua vita, che trova il suo paradiso in se stesso: che infatti è altro la virtù dello stoico se non un amor proprio, un egoismo raffinato, ma troppo fuor del naturale per esser messo in opera? Epicuro, al contrario, faceva degli uomini vili animali, la di cui felicità ne' sensi; la di cui virtù l'istinto. Ecco come dalla falsa metafisica dei filosofi risulta la falsa morale.

Orazio unisce l'orgoglio dello stoicismo in questo verso, in cui dice di Dio:

Det vitam, det opes, aequum animum mihi ipse parabo;

ma in molti altri professa l'epicureismo il più vile. Mirabili contraddizioni! PENSIERT 51

questa compongono sono rozzi e privi di coltura, fa vedere quanto l'impero della natura prevalga ancora per tal rispetto na quello della corruzione, e quanto sia contraria ad ogni sano ngionamento l'opinion di coloro che trattano questi dogmi di società come errori dell'educazione o della barbarie, mentre tatt'altro sono che produzioni di rozzezza, ma parti di cui sarebbe incapace l'ingegno il più alto e il più coltivato; e, se è vero che l'educazione gl'inculchi, questo non verrebbe che a mostrare essere tali verità il frutto di una tradizione perenne e fors'anche per qualche loro parte l'impulso dominante della natura. Imperciocchè in qual altra guisa unire insieme queste opposte cose, cioè la sublimità di cssi e la loro perpetuità e universalità colla barbarie, e la volubilità della maggior parte degli uomini?

E questa grande verità spicca più ancora se si riguarda agli individui considerati in disparte, de' quali ciascuno, isolato dagli altri, si direbbe incapace, non che di credere quelle verità, d'immaginarle e comprenderle. Così il selvaggio isolato crede a tutti gli errori dei sensi e di una ragione sensuale; ma considerate il selvaggio nella società, e ammetterà con tutti gli altri una vita futura, una potestà civile, delle pene, delle leggi, un Dio, insomma un governo, una religione.

Qui mi si para un pensiero intorno alla filosofia degl'incredeli. Dessa è appunto quale quella di un uomo rozzo e isolato;
dessa è appunto la filosofia di un fanciullo che non vede più
in là dei sensi. Così e l'uno e l'altro non conoscono un Dio,
perchè non lo vedono; non distinguono un'anima, perchè non
la toccano; non credono all'immortalità, perchè non iscorgono
avanzar dalla morte che un cadavere: ecco la filosofia del ragazzo, del selvaggio isolato e dell'incredulo. E questa filosofia
è in sostanza compagna di quella fisica che crede i colori inerenti agli oggetti, di quella astronomia che fa del sole una
fiamma che la mattina si accende e la sera si smorza attuffandosi nel mare, di quella geografia che crede consistere tutta
la terra nel paese nativo e ne' suoi contorni. Io non so come
queste paiano stravaganze ai miscredenti ed errori del popolazzo, mentre essi non amano di esser noverati in questo.

I DOGMI DEL CRISTIANESIMO PORTANO L'IMPRONTA DEL DIO BUONO
CHE LI HA ISTITUITI.

Tutti i dogmi del cristianesimo portano l'impronta del Die buono che li ha instituiti, anche quelli che sono un effetto delli nostra corrotta natura. La morte, per esempio, questa pena ist peccato del nostro padre, è quella mediante cui verrà dallien nipotenza celeste operato quel miracolo, che noi, reverenti alle i sacre pagine, crediamo della final risurrezione di tutto il gonere umano. Or qual dogma più consolante di questo, più atte a diminuire, se non tor totalmente quel ribrezzo e quell'orrore che proviamo nel mirare i cadaveri de' nostri simili e nel pensare che da qui a breve ora sarà pur lo stesso di noi? Ah! l'uomo sensibile che mira estinto a' vermi in preda il corpo di un'amata persona, di un parente, di un coniuge, di un amico, non può a meno di non sentirsi svellere il cuore a tal vista e riempiersi di disperazione; ma se il dogma cristiano al seo pensiero s'affaccia, oh! allora sparisce la triste e desolame malinconia; lagrime di un dolor placido non scevre di gioia di grondan dagli occhi nel pensare che ritorneranno quelle member a lui sì care un bel giorno ad essere dall'anima loro abitate nel primiero loro stato, anzi in glorioso stato di sanità e di fiore sempiterno, laddove prima erano miseramente sottoposte ai pericoli e ai danni del tempo. E questi erano i pensieri che consolavano il cuor di Giobbe e di David nel tempo della lore afflizione. Il primo, fra i più acerbi dolori del corpo, e ancor più dell'anima, dopo avere invano invocato e i parenti e gli amici, e dato in quelle smanie e in que' voti che il tormente più atroce strappavagli, si consola tutto ad un tratto esclamando: « Scio..... quod redemptor meus vivit, et in novissime « die de terra surrecturus sum: et rursum circumdabor pelle « mea, et in carne mea videbo Deum meum. Quem visurus sum « ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius: repo-« sita est haec spes mea in sinu meo. » (lob., xix.) L'altro, vedutosi tutto ad un tratto precipitato ne' più orrendi peccati, tradito nell'età più matura da quella carne che avea domata e vinta nella gioventù, di re giusto divenuto tiranno, vicine a tollerar gravi sciagure, e con la perdita dell'innocenza già vicino alla morte, si consola nelle misericordie celesti e ravviva in sè le dolci siamme della speranza nella divina bontà: « Audi-

tui meo dabis gaudium et laetitiam, » egli esclama, e le mie 1880 putrefatte un bel di esulteranno, « et exultabunt ossa humiliata. » A imitazione perciò di questi santi consoliamoci ne' consolanti dogmi della nostra religione, ed ammiriamone l'eccellenza, e adoriamone e amiamone l'Autore. Imperciocchè 1882 ci fa con occhio tranquillo, anzi gioioso, mirar lo stesso castigo del nostro peccato, ci conduce in braccio alla quiete nel mezzo delle angustie di questa vita (1): e che più? Ci fa fissar lieto lo sguardo sullo stesso sepolcro, che privo di tutti i suoi orrori è per noi, e ci fa scorgere in esso la nostra felicità, la 1808 propria e il beato colmo delle nostre speranze.

# DELL'UNIONE DELL'ANIMA COL CORPO.

interno al modo con cui l'anima col corpo è congiunta, se accoltiamo noi stessi, troveremo che hanno l'una sull'altro e a vicenda un vero fisico influsso. Invano si oppone che in nessuna guisa può lo spirito agire sopra la materia: io non so comprendere come questo si passi; ma son ben lungi dal vederci massurdo. Questo mi venga mostrato, ed io rigetterò tal opinione. Anzi, sto per dire che questo è impossibile, mentre è forza ammettere un influsso di Dio su la materia mentre creolla, la conserva, e n'è assoluto signore. Quantunque puro spirito, l'Onnipotente agisce dunque immediate su la materia; e, se ciò è vero, non è affatto congruo il dire che abbia concesso alla mostr'anima un po' di questo dominio sopra il corpo assegnatole, e così pure al corpo sopra dell'anima?

Il sistema del Malebranche però pare che da un'altra parte più che questo calzi colla religione. Conseguente con se medesimo, questo grand'uomo insegna che Dio in noi opera, che noi vediamo in Dio, che la materia viene immediatamente da Dio posta in moto, ecc. Or chi non vede che in tal guisa il dogma della divina Provvidenza più facilmente e più bene si

<sup>(1)</sup> Gesù Cristo ha voluto morir su la croce, che era il più infame supplizio, e così lo rese per noi il più orrevole e caro vessillo. Qual uomo di cuore cristiano non è commosso al mirar d'una croce? Diciamolo pure francamente: il cristiano è piangente, ma non mai maninconioso. E il pianto del cristiano è sì dolce, è di tale natura, che anche per se stesso nol cangierebbe col riso di chi serve al mondo.

spiega, come pure gli altri dogmi cristiani, quello della grazio del peccato originale, dell'incarnazione, ecc.; e insomma più limpide si veggiono apparire le relazioni che passano tra l'uome e Dio?

Se si dice che in nulla guisa la materia può agire sullo spirito, e a vicenda, come si vorrà spiegare quel fuoco divoraten che la scrittura replicatamente ci accerta essere nell'inferne, e ivi tormentare le anime de dannati? Si dirà forse che quette fuoco è di una natura diversa da quella del fuoco materiale ! Ma o è spirituale, o materiale. Il primo è per poco assurdo; dunque è materiale. Sarà forse di una natura media tra il come e lo spirito? Sia: ma questo fuoco o avrà parte, o non ne avrà; semplice sarà, o composto? Qui non si dà mezzo. Ora un suco senza parti non si può concepire. Un fuoco composto di parti come può mai agire sull'anima secondo quelli che niegano potere il corpo agire sovra di essa, mentre appunto questo niegano fondati su quello che il corpo è composto e l'anima semplice? Dunque bisogna conchiudere che il fuoco infernale è corporeo, quantunque di una natura forse esile e insinuante più di quello di questo mondo. Il dire poi, come fanno alcui, che per fuoco infernale non si dee intendere che un completo di pene spirituali le più intense e grandi, non so bene come si accordi colla scrittura e colla fede.

## DELL'ORATORE CRISTIANO.

L'oratore cristiano non dee rigettare ogni idea, comechè prima vista non paia troppo consona col suo soggetto; ma s guardi bene dall'ammetterne alcuna che non tenda al fine col si prefigge. E qual è questo fine se non quello di persuader agli uditori cristiane verità per mezzo di cristiane ragioni Colui dunque che muovesse con profane ragioni peccherebb grandemente contro quell'aforisma rettorico, che i mezzi deb bono concordare col fine. Adeodato Turchi in una cotale su omelia sull'uguaglianza evangelica inveisce contro la falsa civil uguaglianza che sediziose torme d'uomini voleano introdurre que' tempi; e giustamente: ma non così giustamente forse al l'uopo suo allegava, tra le altre del suo dire, questa ragione « Quale ingiustizia spogliare un cittadino di una parte di su

sostanze per darle ad un altro? La sicurezza delle proprietà r fu sempre la base dell'unione sociale, » ecc. Or questo argomento è indegno per tre riguardi d'avere luogo su la bigoncia cristiana. Egli non è atto a muovere tutti gli uditori; i soli ·acoltosi che assisteranno alla predica ne andranno convinti; ma il povero non potrà esserne che mal soddisfatto o indignato. -B poi che motivo indegno si è mai quello dell'interesse per imuovere i fedeli alla pratica della religione? Può perdonarsi 'ad un oratore del foro l'esporre il danno che nelle sostanze temporali ridonderebbe da qualche andamento per ritrarne chi escolta; ma è questo indegno di un vescovo, il quale dee abborrire tali artifizi oratorii, nè valersi dell'umana debolezza e viltà per arrivare al suo fine. Senzachè un tale ragionamento pecca per se stesso ed è fallace. « Quale ingiustizia spogliare « un cittadino di una parte delle sue sostanze per darle ad un « altro? » Conviene distinguere. Ingiustizia somma sarebbe lo impoverire un cittadino per arricchirne un altro; ma non così il torre il superfluo a chi abbonda per porgere il necessario a chi ne manca. Ciò anzi, se si potesse durevolmente e con pace ottenere, sarebbe somma giustizia. lo mi figuro che alla sud-'detta omelia assistesse uno de' fautori di questa uguaglianza; ben lungi d'essere egli mosso dall'argomento dell'oratore, cousultando il proprio cuore ne avrebbe udito il contrario: come, avrebb'egli detto, non sarà egli rettezza, per pascere l'affamato, diminuire o anche torre i superflui agi all'opulente? E così, conosciuta l'evidente falsità di una proposizione, le altre, quantunque veraci, ne vengono denigrate: non si presta più fede a un oratore che prova le verità coi sofismi; il di lui credito è leso: e che può fare senza di questo il predicatore? Quanto mai perciò importa dal guardarsi di mescolare colle buone una cattiva ragione! cosa che talvolta arriva per il folle proposito di non perdere niente di quello che cade nel capo. Chi ragiona in tal guisa è un avaro che perde a forza di voler risparmiare: per l'amore d'una bella fallacia corre rischio di perdere ogni fatica sua. Nè vale il dire che il falso mischiato col vero con artifizio oratorio più non si conosce. L'esperienza smentisce questa scusa, essendochè l'uomo, anche ignorante, o non capisce nè anche il senso materiale di che si dice, o, se viene a comprenderlo, sa ben tosto da sè rigettarlo ove sia un errore contro cui insorga la propria coscienza. E, prescindendo anche da ciò,

ancorchè l'oratore sapesse certo di non venir disvelato, se di uom dabbene qual deve essere per avere un'eloquenza cristiana, soffrirà egli di esporre il menomo sofisma sulla cattedra di verità? E soffr'ella la maestà de'dogmi infallibili della morale e della fede di venir provata colla menzogna? Avrà il cuore un ministro dell'altare di deturpare coi cavilli la santità e la semplicità del vangelo? E soggetti sì fecondi in verità da tante invincibili ragioni comprovate non isdegnano i miseri ingegni di chi difende l'errore? E non è ben uno spirito meschino chi ricorre alla loglia dove il grano sì abbonda?

Passi dunque totalmente il cristiano oratore sovra le ragioni non vere, e si guardi dal farne uso. Così, ritornando al citato esempio, potea il Turchi immediate appigliarsi a provare che il sistema dell'uguaglianza ne' beni è pernicioso per i disordin e le stragi che con sè ne porterebbe l'esecuzione; ed è impossibile sì nel ben eseguirlo, come, eseguito, nel manténerlo.

# QUALI SIANO I SOGGETTI DELL'ELOQUENZA CRISTIANA.

Quali sono i soggetti dell'eloquenza cristiana? Due: la mo rale e i dogmi. - Adattarsi a' tempi nel prendere i soggetti. -A' nostri tempi contro l'incredulità. -- I soggetti devono essel popolari, convenire a tutti, essere all'attitudine di tutti e pro varsi con ragioni che valgan su tutti, oude non sia il vizio che imputava il Rousseau. - l soggetti non devono essere troppi minuti — Devono trattarsi pienamente — Essere uni. — Perci le omelie si devono ridurre a un punto solo. Le istruzioni perciò i catechismi impropriamente appartener diconsi all'eloquenza. -I panegirici vi appartengono, perchè devonsi far terminare in u punto di morale; non le orazioni funebri. Il soggetto, come a cennammo, deve essere qualche mistero, qualche dogma o punt di morale. Se ne deve provare la verità; lo che si può fare i due modi: o speculativamente, mostrando tutte le ragioni ch mostrano la certezza della cosa; o praticamente, facendon vedere l'utilità che arreca agli uomini, la bontà, la bellezza, ec Quest'ultimo modo pare il più conforme a quella popolarità ch l'eloquenza si prefigge; non solo convince, ma persuade. Cl non sarà persuaso infatti, convinto nello spirito e commoss nel cuore circa la verità della religione e delle sue parti, di

suoi dogmi e de suoi precetti, quando ne vedrà l'ammirabile armonia e bellezza, la sovrumana bontà, la grandezza, l'utilità che agli vomini ne ridonda, anzi bene spesso la necessità che ne banno? -- Nondimeno alcune volte l'oratore si può valere del primo genere di maniera nel trattare il suo soggetto; ed sache questa maniera, se ben fare saprà, potrà renderla popolare e commovente per mezzo dell'evidenza e dell'energia che gli animi a sè dietro struscini. E il miglior modo poi si è generalmente il misto, cioè il congiungere l'uno coll'altro. Come dividevano gli eratori greci e romani l'orazione: certa quale corrispondenza che vi ha tra quelle parti e quelle della predica cristiana. -- I retori soglion distinguere l'orazione in troppe parti. - Si deve seguire più la natura ed adattarsi ai diversi soggetti. - Quel distinguere la perorazione dalla confermazione poteva star bene ai soggetti del foro, ma non troppo combacia con que' del pulpito. — Il miglior metodo a me pare il disporre le parti dell'orazione, i suoi diversi punti e argomenti sì che vada sempre crescendo la sua forza: lo spargere in mezzo alle ragioni che convincono i sentimenti che commuovono, secondo che meglio cade in acconcio, e far così della confermazione e della perorazione un sol corpo, e convincere e commuovere in tal gaisa nel medesimo tempo, persuadere in una parola. Così ·aceado, sì il convincimento che la commozione hanno maggior forza, perchè l'uno va unito coll'altra, e lo spirito e il cuore dell'uditure sono insieme occupati ed assorti. Però: 1º la permasione, cioè il convincimento e la commozione devono andar gradatamente crescendo; 2º sul principio si deve stare un po' più in sul convincere, chè l'uditore è più fresco e attento; verso il fine, quando l'uditore è già stanco dall'attenzione, si deve metter più in campo la commozione; cosi comincia l'uditore a esser convinto, e la commozione dà poi l'ultimo tracollo e termina l'opera della persuasione. E ciò è secondo natura; 3º quando arrivi che il soggetto abbondi assai di commovente, allora può radunarne una parte, quella che meglio paia a tal repo nel fin della predica, e lì porla come in luogo di perorazione. — Secondo me, sono dunque due le parti della predica: la convinzione e la commozione, cioè le prove e i sentimenti, che possono essere più o meno insieme confuse; più sono insieme incorporate, più la predica è migliore; però, quando il commovente è abbondante se ne può serbare una

parte per il fine, come dissi. Questo è il corpo della predica. Ma oltre esso convien distinguere due altre parti nella predica: l'esordio e la conclusione. Saranno, secondo me, dunque tre le parti della predica: l'esordio, la persuasione, ossia il corpo della predica composto di prove e di sentimenti, la conclusione. = Esordio. È essenziale. — In che consista. — Come far si debba. — Schivar l'adulazione, la troppa gentilezza, l'arroganza, ecc. — Se si debban far divisioni. — Regola dei Gisbert. — Le divisioni contrarie all'unità spesse volte; alla libertà dell'eloquenza quasi sempre. — Il predicatore, incominciata la persuasione, non deve più prender riposo se non finita la predica. I riposi della metà interrompono, raffreddano, famo cattivo effetto. - Lo dico solo io ciò; perchè pur troppo difsicilmente si può non adattarsi all'uso. == Persuasione. Essendo composta di prove e di sentimenti, parlerò delle une e degli altri. Nelle prove ci vuole popolarità — non metafisiche, sottili troppo — adatte a tutti — veracità, sodezza, solidità — ordine, chiarezza — seguir il metodo sintetico invece dell'analitico valersi di esempi, di parabole, di similitudini. — Gli esempi siano del tutto certi, non bassi, nè ridicoli; come pure le comparazioni e le parabole. — Digressione sopra di questi. — Unire la ragione colla scrittura e corroborare l'una coll'altra, e farne vedere l'armonia. - Non citar mai la scrittura nei sensi accomodatizi; citarla quasi mai in altri sensi, fuorchè nel letterale. — Non citarla troppo spesso, ma citarla a tempo. — Non nominar sempre i padri quando si citano, ma nominarli quando il farlo accresce peso e non è intempestivo. - Non citar autori profani, nè parlare di storia profana o naturale, ecc. - Riguardo ai sentimenti, non debbono essere stiracchiati, ma naturali, liberi, ecc. — Non devono essere espressi in guisa troppo concisa, nè troppo distesi o dilavati, come facea Seneca. - Come usar si debba delle descrizioni. - Siano parche, inservienti al fine. — Non istaccate dalla predica, tali che spiccare non se ne possano. — Devono esser sì popolari, che ognuno li senta in sè. — Del sublime e del patetico. De' varii affetti dell'animo. De' tropi e delle figure. = Conclusione. Se, come dissi, il commovente della predica è abbondante, questa conclusione può essere una breve perorazione. Ovvero può essere un breve epilogo di quanto si è detto. Ovvero un'orazione a Dio, o al santo, se è un panegirico. Ovveramente ancora può

tale essere l'orazione, che ben termini senza nessuna conclusione staccata; onde la conclusione non è di così assoluta necessità come l'esordio (1).

La parola di Dio letta non sa l'effetto che scritta. Ciò naturalmente provasi. Di più, Dio aggiunse alla parola degli apostoli e dei loro successori un'unzione particolare. Tutte queste ragioni concorrono al precetto della predicazione.

Esortazione ai ministri del vaugelo, perchè diansi allo studio dell'eloquenza. — I parrochi e i vescovi sono obbligati ad applicarcisi col migliore studio possibile. — Gli stessi semplici sacerdoti, quando siano capaci di farlo, devono farlo. È di grande utile spirituale alle loro anime, ed è una piacevole fatica. Molta è la corruzione, e quasi nulli i buoni predicatori. L'eloquenza evangelica è corrotta in questo secolo. Ritratto di questa eloquenza. Ritratto de' suoi ministri. Ritratto della vera eloquenza e de' suoi ministri. Elogio di quella e di questi.

## DELL'ANIMA UMANA.

Platone, sant'Agostino, Cartesio, Malebranche, Leibnitz, Kant, tutti questi ingegni sublimi e grandi filosofi ravvisarono nell'anima un mondo intero governato da leggi immutabili quanto Dio, e dotato da ammirabili prerogative; invece che Locke, Condillac e tutta la setta de' compilatori dell'*Enciclopedia* non ci videro che un atomo. Che immensità di distanza dagli uni agli altri! A chi ci dovremmo noi appigliare? Consultiamo la nostr'anima stessa; chiediamole che cosa sia, per che voglia esser tenuta; tacciano le passioni, parli solo la voce del cuore e decida quale delle due definizioni sia quella che convenga alla immagine di Dio.

<sup>(1)</sup> Del gestire, della pronunciazione, della elocuzione, dello studiare o legger la predica, del predicare a bracci, dello studiar solo lo scheletro della predica, dell'avvento, del quaresimale, delle quarant'ore, de' tridui, delle novene, delle spiegazioni de' vangeli, degli esercizi, ecc. Del distribuire i soggetti secondo i giorni, ecc.

# GLI AMICI DEL MONDO E GLI AMICI DEL CUORE.

Abbondano gli amici nel mondo; ma l'amico del cuore invano ci si cerca dalla più parte delle persone, e chi ne ha maggior bisogno nol trova. È ben dissicile che le samigliarità della gioventù producano un buon amico a cui si possa far parte di tutti i pensieri, di tutti gli affetti, per trarne e consiglio e sollievo. Io coltivava le belle arti e le filosofiche discipline, e non ebbi mai l'amico cui potessi mostrare il pezzo di poesia o la dissertazione scientifica, per averne salutevoli:e veraci avvisi. Chi a tutto applaudiva; chi nulla inveniva di buono; chi mi prendeva a dileggio, e mi dava la baia poi nelle conversazioni. Il mio umore non è tale però che disdegni le burle; ma, vel confesso, non posso tollerar quelle di un amico che, per farmele, si vale delle mie confidenze e delle espansioni segrete del cuor mio verso di lui. Al ridicolo prestano, è vero, di molto tali materie; ma tutt'altri che il vero amico cel deve trovare.

Più facile del trovare il vero amico reputo essere il trovare l'ottimo coniuge. L'inclinazione naturale che spigne un sesso ver l'altro, le pratiche maritali rendono molto più tenera e tenace quell'unione che un amore più speculativo può più raramente produrre. Una buona moglie userà infallibilmente verso del suo marito que tali riguardi di cui dissi di sopra, quando il più stretto e vero amico agli occhi del mondo, e che sarà anche per alcune parti realmente tale, non lascierà di burlarmi assai, venendogli acconcio, nel mezzo d'una brigata. L'amore più è intenso, più è scrupoloso, e perciò diligentemente bada anche alle minuzie; onde non è da maravigliarsi se l'amore maritale, il quale comunemente più intenso è dell'amicizia, conservi eziandio nelle minutezze somma circospezione. Senzachè non v'ha amor coniugale senza rispetto, e più è intenso, più è rispettoso: al qual rispetto fomento assaissimo anche dona quel soave pudore che lega, non disgiunge, l'un sesso coll'altro; per lo quale avviene che l'un coniuge porti, unitamente all'amore, per l'altro coniuge somma reverenza, e da tutto ciò guardia si prenda che ledere la potrebbe. Invece che per se stessa l'amicizia più difficilmente è fornita di tali doti: difficil è che gli amici veramente rispettinsi. Eppure, oso dirlo, senza rispetto non si dà vera amicizia; vera, dico, non in quanto

61

che nemica dell'inganuo, quale benchè non di leggieri tuttavia anche senza di ciò si può avere, ma in quanto che atta a far la compagnia della vita e delle vicende del cuore.

Prabirei

# DELLA VERA DEVOZIONE.

·Siate pii, religiosi e devoti; ma la pietà vostra, la religione, la devozione sia umile, sincera e del cuore. Fatelo per l'amore di voi stessi, se la salute vostra vi cale, e l'esser vili abborrite; imperciocchè Cristo agl'ipocriti diceva: Razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira fu-« tura?... Qualunque albero che non fa buon frutto sarà ta-« gliato e gettato nel fuoco. » (MATT. III.) Fatelo per amore di quel Dio che vi ha creati, che vi conserva viventi, che scese per voi su questa terra, che tollerò mille patimenti e morì sul Calvario per voi. Voi professate di seguirne gli ammaestramenti, e seguite quella fallace pietà contro cui nella persona de' farisei egli mosse alta guerra. Voi pretendete di amar questo Dio, e il crocifiggete continuamente colla vostra bugiarda pietà e coi vostri peccati. Ma deh! fosse pure che soli voi foste a disprezzarlo. Ma una turba di miscredenti e di libertini voi traete all'odio della religione e di Dio. Et l quanti van pomposi dei loro errori, e vilipendon la croce, perchè v'ha tra i cristiani chi con la simulazion sua la rende odiosa; quanti imputano alla religione l'impostura di alcuni di coloro che fintamente o malamente professanla! Ah! miseri, qual delirio è mai il vostro? Perchè cadete in un sì misero errore? Non è colpa della religione di verità la doppiezza di chi la professa. Vane parole, pur troppo! Chi le profferisce non s'ode; si presta piuttosto fede a voi, o indegni del nome cristiano, di cui cotanto abusate, che fate parere il vangelo un pallio alla pravità ed alla bassezza; e così Dio perde adoratori, e voi siete quelli che a lui gli furate. Ah! piaccia al Cielo che tanta malvagità vada lontana da chi sgraniatamente le diè adito nel proprio cuore. Malizia solo degna del demonio si è quella che l'altrui volge nella propria rovina, e la religione verace fa altrui parer mensognera. Che se, ad onta di queste considerazioni, qualche sciagurato rimane contumace nella sua orrida colpa, pensi costui che di quegl'infelici ch'ei perde il sangue nell'altra vita sarà sopra di lui.

LE OPERE LETTERARIE SONO L'ESPRESSIONE DELLA SOCIETÀ, DEL GOVERNO, DEL SECOLO IN MEZZO A CUI SONO PRODOTTE.

Ogni opera letteraria è l'espressione della società, del governo, del secolo in mezzo a cui è prodotta, siccome dice seggiamente il Bonald. Ma perchè ciò mai? Perchè ogni opera letteraria è l'espressione del suo autore; e ogni autore, ogni uomo è l'espressione della società, del mondo, del secolo in cui si vive.

Ma ogni uomo è eziandio l'espression della natura. La nostra natura è parte pura e parte corrotta. L'uomo dunque, anche come espressione della natura, è parte puro e parte corrotto. Se fosse possibile che un uomo abbandonato alla sola natura divenisse autore, sarebbero le sue opere piene di cose buone e di cose ree. La società, se è ben ordinata, deve promuovere la natura pura e opporsi alla corrotta; se è disordinata, fa il contrario. Laonde le opere letterarie prodotte nelle società ordinate devono esser buone, e malvagie nelle disordinate.

La natura dà varii impronti, varii caratteri agli uomini che produce. Essendo ogni opera letteraria l'espression della società e della natura, non solo porta l'impronto dello spirito della società tra cui vive il suo autore, ma eziandio della natura del suo autore; e quando questa natura opponsi alla società, escono allora quegli scritti che coll'impronto della società e del secolo portano quello del nuovo ingegno produttore.

### BONTÀ DI DIO.

L'uomo cominci a meditar nel cuor suo, ad esaminare l'anima sua stessa e ad attignervi la cognizione di un Dio. Poichè
ci sarà giunto, continuando il medesimo esame discuopra che
questo Dio deve essere sommamente buono, giusto e libero con
tutti i suoi altri attributi. Giunto al conseguimento di tali verità trovate da lui in se stesso, invano sorgeranno contro di
esse delle obbiezioni dalle considerazioni esteriori. Se i mali
che inondano il mondo tenteranno di fargli credere Dio malvagio, non per questo rigetterà la prova della divina bontà che
ha in se medesimo ritrovata. Comincierà col torre que' mali che

vede non provenire dalla natura essenziale del mondo, ma dal suo disordine, i quali esser poterono tratti sul genere umano dalla malvagità di questo medesimo, siccome essere stato ci insegna la fede. E poi, progredendo oltre, vedrà da una parte, i mali rimanenti (in numero assai minore) che sono quaggiù, e paiono inseparabili dalla natura di quest'universo; dall'altra, la bontà di Dio comprovatagli dall'anima sua. Dovrà egli abbandonar questa acquistata certezza, certezza inconcussa ed evidente al sommo? E pure a ciò giungere è forza, se i mali che empiono il mondo sono veri mali. Ma non possono questi mali, che paionmi strettamente collegati con la natura di questo universo, esserne realmente indipendenti, e perciò non posson pur essi derivar dal disordine di un nostro padre? Chi mi accerta che questi mali (1) sian collegati con la natura del mondo indivisibilmente se non i miei sensi? La conosco io questa natura, o non mi par piuttosto sol di conoscerla? Come posso accertarmi che quest'apparenza sia veracità? Anzi, purchè alquanto consideri e rifletta, non è vero che io solo apparentemente conosco tutto ciò che stammi al di fuori? Qualche cosa esiste egli è vero, certo ne sono; ma che esista poi come lo veggo, è dubbio; e molte buone ragioni provano il contrario; e l'esperienza medesima mi fa dissidare di essa. Senzachè, concedendo anche la totale realtà di ciò che veggo, che veggo io mai? L'abito appena veggio di quella natura, di cui voglio penetrare l'essenza. Ben lungi adunque dal poter decidere se i mali che paionmi inseparabili dalla natura appartengono alla sua essenza, la mia insufficienza mi riduce al silenzio. E, dall'altra parte, essendo certo nell'anima mia della bontà dell'Essere supremo, conchiudo che de' mali inondanti il mondo nessuno può esser opera di lui. Ma quelli che mali mi sembrano sono poi dessi veraci mali? Io certamente ho un sentimento chiaro del male morale nell'anima mia, e lo veggo ripugnante colla divina bontà; ripugnante veggo pure con questa ogni imperfezione qualunque purchè reale. Ma se certissime sono queste cognizioni astratte del mio intelletto, sono io forse ugualmente certo che siano mali e imperfezioni reali quelli che regnan nel mondo? Togliam dapprima il mal morale che sol per opera

<sup>(1)</sup> Osservisi che qui si parla solo de' mali fisici e metafisici, non de' morali, che provengono dalle azioni libere degli uomini.

del nostro libero arbitrio esiste. Rimangono le imperfezioni, mali fisici dette o metafisici. Ma poss' io dire che cosa sia l'imperfezione? L'anima mia non giunge a tanto. E tanto meno giungerebbero i miei sensi ad accertarmi che è imperfezione ciò che come tale mi accennano, quand'anche entro di me ne avessi una circoscritta e limpida idea. — Ecco dunque come l'argomento della divina bontà, che si fonda sui principii innati nell'anima mia, non può venire indebolito, nonchè distrutto, da argomenti fondati unicamente sui sensi per esperienza limitatissimi e fallaci.

# IMMORTALITÀ DELL'ANIMA.

Il vedere estinguersi nell'uomo il moto, il sentimento, la vita col deperir del suo frale, indica, dicono gl'increduli, che l'anima finisce con esso. Strana induzione! E chi mai crederebbe che cadesse in mente a coloro che sè van dicendo soli veraci filosofi, ogni altr'uomo che altrimenti senta tacciando di fanatico e di nemico della filosofia? In che mai la di costoro foggia di argomentare si allontana da quella del più efferato selvaggio, che, vegetando solo co' sensi, a' sensi solo tien dietro e ad essi solo dà fede? Ma, viva Dio! ogni selvatico ancora più ragionevole si mostra de nostri pretesi filosofi. Il sentimento dell'immortalità dell'anima regnò sempre finora presso ogni popolo dal più colto e incivilito fino al più rozzo e silvestre, nonostante que' terribili (secondo i nostri avversari) argomenti in contrario che ci porgono i sensi. Convien dunque dire che nell'enunciar questo dogma la voce interna della natura è sì chiara, che a porgerle orecchio astretti furono ancor que' medesimi che pure null'altro dettame affatto che quello della carne parean conoscere e seguitare; e che perciò il vedere in noi col disfacimento del corpo estinguersi la vita è una prova ben lieve contro l'immortalità di nostr'anima, mentre da quegli stessi è pur vinta che ignorano l'ombra stessa della ragione. E questo argomento io lo trasporto a quelle poche altre verità intellettuali dell'esistenza d'una vita futura, o buona o malvagia, della real distinzione che passa tra il bene e il male, del nostro libero arbitrio, di un Dio provvido, ecc., che da tutti gli uomini, da tutte le nazioni, e incivilite e barbare, vengono riconosciute

per tali nonostante la malia de sensi che ci si oppone; venendo così provato: 1º la verità di questi dogmi universali del genere umano; 2º l'esistenza di un sentimento, d'una voce interiore universale, immutabile, evidente, sempre uguale, medesima in tutti gli nomini, quantunque diversificati all'estremo dile esteriori circostanze, come nel colto europeo, così nel selvatico americano, per esempio; voce da cui niun uomo va esente, e cui non si può estinguere mai e sossocare ben a stento; 3 questa voce essere gagliardissima, perchè, nonostante la malia de' sensi che c'incatenano alle cose esteriori con mille seduzioni e lusinghe, la corruzione che visibilmente in tutto il genere umano diffusa da ognuno si scorge, si fa imperiosamente udire all'anima nostra, al nostro cuore, e di più si manifesta al di fuori, creando così la religione, e facendo a quest'uopo servire, lor malgrado, i sensi medesimi e le stesse passioni; 4º perciò essere questa voce argomento fermissimo di verità (se qualche verità esiste, lo che essere ad evidenza si mostra), quando i sensi per lo più non c'inducono che in errore; 5º opporsi questa voce ai sensi e restarne vittoriosa (1); onde è chiaro che questa voce non entrò nell'anima per via de' sensi,

(1) Questa è la lotta tra la carne e lo spirito di cui parla il Redentor nel vangelo.

Vittoriosa è la carne sullo spirito molte volte, in quanto che trae la volontà ad opporsi al bene, alla voce interiore che grida; ma quando dico che questa voce è vittoriosa, m'intendo che non può mai essere estinta, checchè si faccia da' sensi per estinguerla. Dessa è infatti la legislazione dell'umana volontà; questa, operando il male, pecca, perchè alle sue leggi si oppone. Ma se venissero ad estinguersi queste leggi totalmente nell'anima, quantunque quest'estinzione fosse un gran peccato della volontà, dopo di essa la volontà non distinguerebbe più il bene dal male, e, facendo il male, non peccherebbe più in sè, ma solamente in quanto che essa fu la causa di questa estinzione; lo che è falso; mentre la distinzion del bene e del male dura nella nostr'anima quanto essa anima dura. — È vero che i peccatori consumati, che bevon l'iniquità come acqua, non distinguono più il bene dal male; ma non è per questo già estinta la voce interna, è solo soffocata, come carbone coperto da cenere, che pur vive sotto di essa; infatti tardi o tosto quella voce rivive, e peculiarmente al punto di morte, lo che non potrebbe accadere se fosse estinta.

I rimorsi non sono che la voce interiore opponentesi alla volontà, vale a dire la coscienza che grida contro una volontà peccatrice. Se Vol. V.

ma è nell'anima antecedentemente a ogni esercizio de' sensi (1); 6º il seggio di questa voce, cioè l'anima dovere perciò essere pure indipendente da sensi, e di una natura ai sensi tutto opposta; di una natura immutabile, in tutti gli uomini uguale; semplice, indivisibile, e perciò spirituale; imperciocchè ciò che è corporeo (come sono i sensi e le cose esterne) non può sere che instabile, vario, mal fermo composto, soggetto a metazioni ed errori; 7º il fondamento di ogni verità che noi posiamo conoscere esser tutto in questa voce immutabile e interiore, come dicemmo, e non indurci i sensi che in errore; laonde la nostra natura corrotta derivare da' sensi, e la nostra natura pura da essa voce; perciò essere corrotto chi seguita i sensi, esser puro chi seguita essa voce (2); 8º il perchè essere le nazioni tanto più corrotte quanto più abbandonansi a' sensi e ricusano di udire la voce interiore; 9º più le nazioni abbodano di empi (cioè di uomini che dicono il contrario di quello che dice la voce interna, cioè dicono, per esempio, l'anima esser mortale, non esistere l'inferno, non esistere Dio, ovvere esistere, ma senza essere a nostro riguardo provvido; noi ses

la volontà si converte, i rimorsi divengono la dolce voce della coscienza nel cuor giusto. È la perversità della volontà che fa divenir rimorso la voce della natura.

- (1) Ecco provate le idee innate.
- (2) Il peccato originale produsse ne' sensi un dominio sopra dell'anima; laonde si scorge la corruzione in quel miscuglio che si vede in tutto il genere umano de' dogmi puri istillatici dalla voce interna colla corruzione esteriore. La religione perciò fu sempre corrotta tra gli uomini; ecco come provansi la necessità, epperciò l'esistenza di una rivelazione. Il peccato originale non estinse la voce interiore nelle cose essenziali, ma alquanto la oscurò; e, quantunque ancor limpida sia e vinca i sensi, nondimeno vedesi apertamente come anche i sensi hanno dominio su di essa. Di ciò nacque il disordine, la concupiscenza, che sono i veri immediati effetti dell'originale peccato. Noi non possiamo sapere in che consiste la natura di questo peccato; parmi però assai probabile che consista in qualche cosa di negativo, non di positivo. — Riguardo al modo con cui da Adamo in noi si trasfonde, a me par probabile con san Tommaso che sia per una corruzione inerente a' corpi, che all'anima, che esce pura dalle mani di Dio, ma entra nel corpo corrotto, si propaga. Questo parmi coerente con quello che ho detto di sopra intorno al dominio de' sensi sulla voce interiore. In qual guisa poi il corpo possa macchiare l'anima noi l'ignoriamo; niente però ci può provar questo come assurdo.

sser dotati di libero arbitrio, ecc.), più disconoscono la voce interna, e sieguono i sensi, e son corrotte (1); 10 essere perciò le nazioni moderne corrotte più di quelle nazioni barbare presso le quali l'empietà è ignota o rara; 11 la società corrotta alientanarsi dalle vie della natura; 12 la società essendo una cosa naturale, ne segue la corruzione nemica della natura esser nemica della società; 13 epperciò la società corrotta allontanarsi a grandi passi dalla sua perfezione, declinare ed esser presso l'occaso; 14 onde esser così pur troppo delle moderne società, simili in questo alla nazione romana, che, quando fu inondata da sofisti, si disciolse nel dispotismo, come dice Gibbon al riferir del Lamennais: 45 e siccome il vero incivilimento delle nazioni consiste nel non esser corrotte, ma conformi al dettame della natura, e la vera barbarie nella corruzione, esser più barbare molte nazioni moderne di tante altre telvatiche, mentre invece queste barbare, e quelle colte scioccamente si appellano; 16 le nazioni moderne esser lontane talla perfezione; 17 la perfezione delle nazioni, il loro incivilmento perciò non consistere nella libertà del pensare, nello esterminato progresso delle scientifiche cognizioni, ma bensì in quello stato temperato e di moderazione in tutte queste cose, che solo è veramente adatto all'uomo; 18 esser migliore perciò di questa pestifera moderata scienza l'ignoranza a tali riguardi.

Queste ed altre consimili conseguenze potranno ottimamente svilupparsi e divenir pur esse principii.

#### LA FEDE.

Coloro cui la rivelazion del vangelo per muovere a credenza non basta, ed a buone opere la voce possente della grazia, non possono esser che uomini vil preda di loro carne e schiavi dei sensi. Essi vorrebbono che que' miracoli della di cui verità non possono dubitare, salvo che deponendo ogni senno e ragione, al loro cospetto or si operassero, e quella voce che promulgò il vangelo ai loro orecchi si facesse sentire. Ab! i miseri, che

<sup>(1)</sup> Esser corrotto non vuol dunque altro significare se non il soffocare la voce interna e seguire i sensi; lo che ammettendo varii gradi, ci sono varii gradi di corruzione.

non si accorgono degli artifizi del carnal loro orgoglio, me ricusano di prestar orecchio a quella voce vivida e sonora grida loro dentro il cuore, e di dar fede ai sentimenti inculca. Ah! se una volta scendessero nel santuario della coscienza, ivi ci troverebbono la voce di Dio parlante non a terribile di quella che usciva dai folgori e dai tuoni del S nè meno amorosa di quella del Redentore quando invitavi colpevole Gerosolima a ricovrarsi sotto le sue ali. Eppur si bada a questa voce, e non si pensa che al divin tribu sarà questa la interrogazion prima che ci verrà fatta. C abbiam corrisposto alle sue chiamate? L'uomo ama tanto: qu mondo esteriore, lo contempla, lo adora, ne sa l'idolo ! ma il mondo che con seco porta, quel mondo vasto non n di quell'universo che abbraccia nella sua contemplazione, e s dubbio più nobile e più sublime; quel mondo che signore il creato e rende l'uomo atto a procurare il benessere felicità di sè e di tutto ciò che lo circonda; quel mondo in sè indelebilmente impressa contiene una legislazione; ordin supremo; quel mondo ch'è l'immagine del Dio vive che n'è come una emanazione immediata, che ha in sè la coltà di estollere l'uomo fino al cielo e di farlovi entrare c figlio all'Altissimo; questo mondo è dall'uomo cieco laș negletto, inosservato, derelitto; egli non ne ascolta la s voce, ne dispregia i consigli, ne bessa gli avvertimenti rimorsi. Lo ode egli pure quando questo mondo gli grida abbia cura del suo corpo, quando lo avvisa di ciò che n al benessere delle sue membra e di quello che alle mede giova; allora lo ascolta, anzi incessantemente su di ciò lo sulta; ma quando poi questo mondo parla per sè e cons non più la felicità del corpo che regge, ma quella di se desimo, non gli vien più dato retta, e con nera ingratitu mettonsi in opera quelle membra, quei sensi ch'esso ra per fargli la guerra.

È una cosa mirabile e che fa scorgere il disordine che r nell'umana ragione il vedere che l'uomo, la di cui più n parte è l'anima, invece di udirne la divina voce, non as che il corpo.

#### LO SCETTICO.

Due sorta ci hanno di scettici. Lo scettico relativo e l'assoluto. Il relativo concede che esistano la realtà, la verità in se medesimo, ma niega che l'uomo possa conseguirle, e dice che per l'uomo v'ha questo solo di certo, niente esser certo, o, per me' dire, niente poter essere da lui conseguito come certo. Questi scettici sono i meno irragionevoli di tutti; pensatori non mediocri, e forse anche ingegni grandi, da un troppo smodato opinare e da una logica indipendente, Bayle, Hume e parecchi altri ci furono strascinati. Lo scettico assoluto è quegli che non solo afferma niente potersi dall'uomo conseguir come certo, ma che dubita per anco se in realtà qualche cosa esista di vero, qualche cosa di certo per se medesimo. Questo sistema non può abbracciarsi, se non da un pazzo, tanto, oltre la sua falsità, è pieno di contraddizioni, di ripugnanze, che più si sentono di quel che esprimer si possano.

134

E

132

14

10 3

iè,

IVE

ia:

1 (i)

iscu

SOF

ť

li)(t

## LIBERTÀ DELLA STAMPA.

Coloro che pretendono la libertà illimitata della stampa non potersi nè dal governo civile, nè dal religioso, da quello colla forza, da questo colla coscienza, impedire, per essere a se medesimi conseguenti dovrebbero altresì insorgere contro le leggi religiose e civili che oppongonsi alla illimitata libertà delle azioni. Infatti, quando abbiano la chiesa e la repubblica il potere di vietarmi colle loro leggi i misfatti, non so com-Prendere come manchino del diritto di opporsi a ogni promo-Vimento di questi misfatti. Or chi non vede che gli scritti ledenti la religione o la morale, il governo o le sue leggi, non Sono altro che fortissimo incitamento a misfare contro di queste Podestà? Se l'adulterio, la prostituzione, l'omicidio, il diffama-Mento, il ladroneccio, lo spergiuro, la ribellione, ogni delitto nsomma può, anzi dev'essere dal duplice potere delle divine e delle umane, delle religiose e delle civili leggi severamente Vietato, perchè ugualmente non si potrà dalle medesime, anzi Perchè non sarà loro debito l'impedire la stampa e lo smaltimento di que' libri che adescano al libertinaggio, difendono il suicidio, oltraggiano gl'individui, e tentano di annientar la pro-

prietà, il timor di Dio, la religione, togliendo ogni vigore alle umane e divine leggi, snervando ogni potestà, abolendo ogn diritto, distruggendo persino la moral differenza che passa tra il bene ed il male, e così aprendo la via ad ogni attentato, ad ogni iniquità? I libri cattivi sono i delitti dell'umano intelletto che li compose, siccome le opere cattive sono i delitti delle nostre membra; e sì gli uni che le altre sono azioni perverse della nostra volontà. Sono dunque queste indivisibili in questo senso da quelli; che, ove queste si puniscono, per ogni ragione quelli si devon punire; e, dove le une e non gli altri puniscansi, cotanto strana e palpabile è l'inconseguenza che ne risulta, che a poco a poco tutto verrà ad essere impunito; e non solo l'empio e libertino scrittore, ma eziandio l'empio e libertino operatore, l'adultero, l'omicida, il ribelle alzerà contro il codice della chiesa e della repubblica impunita e trionfante la destra.

Ne siegue adunque che ogni qualunque società a cui stia a cuore d'impedire i delitti deve impedire l'illimitata libertà della stampa.

Di ciò appare come, stante la corruzione de civili governi appo di cui relativamente alla libertà della stampa furon semprograndi gli abusi, la chiesa non fece che usare di un suo mi sericordioso diritto nel proibire que libri che giudicò perniciosi

## DOLCEZZE DELLA VIRTÙ.

Tutte le virtù sono, all'opposto del vizio, di ruvido ed au stero sembiante ne' loro principii; ma, poichè l'uomo ci è dentr versato, comincia ad assaporarne la veramente divina dolcezza che tanto più cresce quanto più egli nel cammino di esse s avanza. L'umiltà del vangelo, questa virtù che a prima visti par sì difficile, che nell'amore consiste di essere spregiato e ignorato da tutto il mondo, fu pure d'un'inenarrabile soavit al palato de' santi. I seguaci del mondo amano la gloria e l fama, e la si mercano con le arti, con gli scritti, e con l gesta, che appellano grandi e gloriose. Ma pur la morte po fine a tutte queste aspettazioni, delude le loro speranze, ve rifica il detto del savio: che tutto è vanità sotto del sole e quegli animi già infiammati di gloria, vuoti e tristi allo svani

del prestigio, strascina freddi cadaveri nel sepolcro. Ma il discepolo di Gesù Cristo, oh! qual nettare bee nella solitudine del suo cuore, nell'amor del suo niente, nell'essere ravvolto in dispregio od in ignoranza da tutto il mondo; ma nel saper nel nedesimo tempo e credere fermamente che, in contraccambio, con occhio amorevole su di lui veglia il Creatore del mondo! E come mai questo gaudio in cui si ravviva e cresce coll'andare degli anni, collo struggersi insensibilmente del corpo, e coll'avvicinarsi della morte! Ama nesciri et pro nihilo reputari, diceva il buon monaco da Kempis; parole profonde e soavi per chi le sente, ma difficilmente sentite da colui che ne' tumulti del mondo ha sepolto l'animo, e col lezzo delle passioni soffocata la coscienza del vero!

# LA MORTE PIETRA DI PARAGONE PER DISTINGUERE IL VERO CRISTIANO DA CHI TALE NON È.

La morte è la pietra di paragone per distinguere il vero cristiano da chi tale non è. E perchè questo? Perchè in essa vede il primo il guiderdone della virtù, il compimento della desiderata felicità, l'adito alla gloria, al conseguimento di quel buon padre per cui si strugge di calde brame; e il secondo, per lo contrario, ci scorge la pena de' suoi misfatti, l'avveramento de' suoi rimorsi, il principio dell'eternità dolorosa, e il tempo della vendetta di quel giudice onnipotente che odiò fino allora, e di cui l'ira funesta si tesoreggiò co' suoi misfatti.

#### LA FRANCIA SOTTO LUIGI XIV.

ll Villemain (note 1<sup>re</sup> à l'Eloge de Montesquieu, par le même), parlando della Francia sotto Luigi XIV, dice: « Deux choses « sauvèrent la France du despotisme: la magnanimité person- « nelle du monarque, et cet honneur dont Montesquieu a fait « le principe des monarchies; honneur, qui, nourri dans les « heureux succès de la guerre, se fortifiait chaque jour avec « la gloire du souverain, et arrêtait ainsi la puissance arbi- « traire par ces victoires, et ces triomphes même, qui servent « ordinairement à l'augmenter. L'honneur fut donc sous Louis XIV

a le contrepoids du pouvoir. » Queste non sono che vane par È assai noto come Montesquieu si spiegò chiaramente sì se quell'onore che pose qual molla delle monarchie a far ver che non è in sè altro che un prestigio ed un'apparenza, far intender perciò che la distinzione tra la monarchia p ed il dispotismo è più apparente che reale. Laonde, la i narchia di Luigi XIV fu una vera monarchia nel senso Montesquieu, cioè un travestito dispotismo, quale ogni moi chia pura volontieri appellerei.

#### DELLA METEMPSICOSI.

Gli Indiani (che poi tramandarono la loro dottrina a P gora e a' suoi seguaci) tenevano che le nostr'anime avess prima del nostro corpo abitato le membra altrui; il cristi crede a un'altra metempsicosi molto più consolante per lu che dove quella degli Indiani era assurda, è conforme alla v della ragione e del cuore. Questa metempsicosi è la vita futi la beatitudine celeste, la risurrezione de' corpi, mediante la qu reso il nostro corpo immortale come l'anima nostra, si nirà con essa a vivere senza fine nel seno d'una felicità se misura.

Noi viviamo; ma due diverse sostanze hanno in noi v queste membra corporee che veggo, e quella sede delle cognizioni e de' miei voleri che io sento dentro di me. ( sorte però diversa hanno queste due vite! Quella dell'anima: allora veramente comincia quando quella del corpo finisce.

# DELLE VERITÀ SPECULATIVE E MORALI.

Due ordini di verità hanno seggio nell'anima dell'uomo verità speculative e le morali. Fra le une e le altre passa gran differenza, e si è questa: che le verità morali sono noi sentite e le altre conosciute; e perciò di quanto il se mento vince il semplice pensiero e il cuore lo spirito, ta più sono forti le verità morali e deboli le speculative. Gli fetti hanno luogo nel difendere gli assiomi, direi così, del stro cuore, quando lo sterile intelletto sta solo per proval

suoi. Perciò la metafisica ebbe innumerabili sistemi, gli uni epposti agli altri, principiando da Platone e venendo sino a lant; ed ancora è dubbio dove stia la verità, se occulta esista, o non sia ancor trovata. Ma non è così delle verità morali. Italasciati i libertini ed alcuni sofisti da Adamo sino a noi, il decalogo fu sempre tenuto verace. Anche gli assiomi speculativi, dirà taluno, furono, salvo che da pochi sofisti, sempre svati per tali. Rispondo che tal certezza non giunse mai a quella degli assiomi morali. Fra i pensatori non pochi furono che vollero la verità di tali proposizioni fuori di noi più non esistere; e per provare tal miseria delle verità intellettuali si valsero degli argomenti dell'intelletto medesimo, e la ragione con la ragion condannarono.

Questa è una delle cause dello scetticismo, mentre nello stesso tempo, disvelandone l'assurdo circol vizioso, ne fa la condanna. Ma non è così del cuor dell'uomo, della coscienza. In quella guisa che dell'intelletto si valsero i sofisti per propugnar l'intelletto, non poterono dessi mai servirsi della coscienza per farle guerra. La coscienza prova se stessa, ma mon dà campo a veruna obbiezione. Furono perciò i nemici della morale costretti di ricorrere alle argomentazioni secche della ragione per combattere la viva voce del cuore. Il perchè i principii di verità che ci riposano rimangono sempre più fermi, e il libertino stesso di spirito che confonde la virtù col vizio nel silenzio de sofismi non può a meno di non ne esser persuaso.

La filosofia dee perciò scendere in questo santuario del nostro cuore per ritrovarci le prime sue fondamenta e le fondamenta medesime degli assiomi dell'intelletto. Lo scettico perciò per confutarne i dettami non potrà valersi che di quella ragione che niega, e così rivelar l'assurdo della sua miscredenza. Poichè la coscienza avrà accertata la verità degli assiomi dell'intelletto contro chi l'uno e l'altro niega, questi assiomi varranno a provare la verità della coscienza contro chi, la ragione ammettendo, la coscienza soltanto come un'illusione rigetta. Nè si gridi al circolo vizioso; voi provate la ragione colla coscienza e la coscienza colla ragione. Nè l'una nè l'altra banno per se stesse bisogno di prova pel vero ragionatore. Non di manco noi ci vagliamo dell'una per provar l'altra a chi lo nega. Amendue sono prova di se medesime a se stesse.

Lo scettico forma egli il circolo vizioso che rigetta la coscienzi e la ragione, facendo uso di quella medesima ragion che rigetta (1). E che mai si vorrebbe da lui per esser convinto? Non basta che due distinte fonti esistano di verità, la ragione e la coscienza? E se anche ne esistessero quattro, non sarebbe lo stesso per essi?

Infatti pogniamo la supposizione: secondo essi ognuna di queste fonti vorrebbe essere come verace, provata, e nol potrebbe se non facendola a vicenda colle altre. Il circolo vizioso, benchè un po' più intricato, ci sarebbe egualmente. Onde si vede che la natura della ragione e della coscienza sono di tal natura che di se stesse sono a se medesime prova; imperciocchè, checchè si faccia altrimenti, ogni certezza s'invola. Se anche Dio scendesse quaggiù a dire allo scettico: vera è quella ragione di cui ingiustamente diffidi; potrebb'egli lo scettico credere a questa testimonianza? Giammai. Imperciocchè la stessa ragione sarebbe quella che gli detterebbe di prestar fede ad un Dio, anzi che gli farebbi tener come certo di aver avuta quella rivelazione; ed egli not potrebbe assentire a queste prove, ricusator della ragione.

Nè qui sinisce l'assurdo degli scettici. Imperciocchè, ancorchè sino all'ultimo possibile consino estendano i loro dubbi non di manco asseverano sempre, ed ancora alloraquando di cono che dubitano del loro medesimo dubitare; giacchè il sostanza questo dubbio è un'asserzione.

Tutti i dogmi sì speculativi che morali della religione a possono considerare sotto relazioni diverse dall'oratore cri stiano: 1° se ne può far vedere la verità, la sublimità, la uti lità, la bellezza, la necessità, epperciò trarre argomento i favore della religione; 2° quindi si può co ragionamenti e cog affetti muovere l'uditore a credere quel tal dogma speculative a praticar quel morale. Esempio. lo ho da predicare sopi le afflizioni. Che cos'è che sopra esse insegna il Vangelo? « Ch sopportar si debbon con rassegnazione e pazienza; e che co sopportate, rendono chi le ha beato. » Ora dunque io prov

<sup>(1)</sup> Nel mentre che grida al circolo vizioso nol sa egli? Se riget la ragione, perchè si val egli della logica per confutarla? Ciascur dirgli potrebbe: che il circolo vizioso sia insufficiente a provare un dettame della ragione; voi dunque che questa ragione ricusati non vi dovete punto muovere da questi cavilli per condannarla.

n verità di questo dogma evangelico, la sua sublimità e la sua necessità, e conchiudo che è divina la religione di Cristo che lo espone, mentre essa sola è tra le religioni che lo contenga. Espongo adunque tutti gli argomenti che dimostrano esser le tribolazioni una cosa sublime, nobile e ottima pel cristiano, a lui dovuta e per lui utile, e conchiudo che il tribolato si dee consolare e soffrir con pazienza; tanto più che è la pazienza sola che rende tanto bello e vantaggioso il soffrire. Passo a dire come soffrir si debba per soffrir con pazienza cristiana. Conchiudo come essendo il mondo pieno di affanni, è necessaria una tal dottrina, e mostra la religione che la insegna divina.

#### 'LA VERACE RELIGIONE BASE DELLA VERACE FILOSOFIA.

Tutti i filosofi che esistettero, preso questo termine nella comune sua estensione, a tre classi si possono ridurre. La prima quelli comprende che, condotti dalle passioni, o di orgoglio per far parlare di sè, o di scostumatezza per liberarsi così da ogni freno e da ogni rimorso, o negarono ogni Dio, o ammettendo un Dio, ma negando la rivelazione, eressero così un vano simulacro della divinità, paradosso bastante per singolarizzarli e torre da loro coscienza ogni paura.

Nella seconda riduco coloro che dal solo amore della verità a ragionare sospinti, risolti tenacemente di conoscerla con ogni sforzo, e dotati di una mente profonda, ab ovo per così dire, diedero principio alla filosofia, quali forse furono tra i moderni Leibnitz e Kant, e vennero a scoprire grandissime verità; costoro, tra le altre, quelle ammisero della libertà, dell'immortalità dell'anima, d'una vita futura, di un Dio, di una rivelazione celeste; e di più rendettero al cristianesimo sincero omaggio; ma dall'altra parte per aver trascurata la cultura del cuore adorando lo spirito, per essersi troppo confidati della loro ragione, e aver voluto, invece di fondarsi sulla religione per ragionare, dar base a questa coi loro ragionamenti, caddero in gravi e molti errori, in parecchi assurdi; si perdettero in vane, prosuntuose, inutili, insolubili quistioni; e, benchè sforzati dall'evidenza filosofica a adorare la vera religione, non su nè umile, nè priva d'errori la loro fede.

Ripongo finalmente nella terza classe quel numeroso stuolo di filosofi che si vider sempre fiorire nella vera chiesa, i quai la lor ragione sottomisero al vangelo, coltivarono prima delle spirito il loro cuore, eressero l'edifizio delle loro disputazioni sopra le basi inconcusse della fede, e non queste su quelle; epperciò sublimi ingegni nelle lor discussioni, umili fanciulli nella fede, adorarono di cuore come i Magi dell'Oriente il divin bambino di Betlem, la semplicità del vangelo e i suoi misteri; non si perdettero in oziosi parlari; guardaronsi dall'oltrepassar baldanzosi i limiti dell'umana scienza, e così furono sommi filosofi e veri cristiani.

Di tutti costoro gli ultimi solo si meritano il nome di veri cristiani e di veri filosofi. Tutti tre col fatto dimostrano questa grande verità, che la verace filosofia non esiste, se la verace religione non le è base; ma lo dimostrano diversamente: i primi coll'esser privi di ogni soda filosofia e di religione ad un tempo; i secondi coll'esser tanto sommi filosofi quanto che religiosi, e per mancanza di intera religione esser pieni zeppi di grandi errori; gli ultimi col far veder in se stessi indivisibilmente accoppiate la religione e la filosofia a quella perfezione condotte cui può patire la debolezza dell'uomo.

# L'UOMO TENDE ALL'UNITÀ.

L'intelletto e il cuore dell'uomo tendono in tutto all'unità, perchè la di lui anima è indivisibile, una. Nelle sue speculazioni come nelle sue pratiche l'uomo vuol esser uno: uno nei sistemi astratti che produce il suo silenzio meditativo, uno nei disegni che forma la sua vigorosa fantasia, uno ne' desiderii che nutre il suo vivido cuore, uno nelle operazioni che effettua l'industre sua mano. Perfino ne' governi egli vuol l'unità; insomma possiam senza dubbio asserire che la natura tutta ci porta con forza invincibile all'uno. Ma se questa è dote della natura pura, della natura quale l'uno eterno creolla, il non sapere e poter trovare e conseguire e metter in opera quest'uno e l'ingannarsi nell'abbracciarlo è dote della natura corrotta. Questa è una delle contraddizioni che si trovano nell'uom traviato.

Havvi un'unità apparente alla quale l'uomo inavveduto s'ap-

piglia, ma che in se stessa non è che disordine. Ne' governi, per esempio, la democrazia è il solo governo veramente uno, in cui tutti gli uomini vivono uguali sotto la direzione della legge; eppure, in apparenza, molto più una è la monarchia, quando in realtà questa non è che disordine.

## DELL'ESISTENZA DI DIO.

Dio è possibile. È possibile cioè quell'essere in cui tutta perfezione sovranamente esista. Dunque, io conchiudo, quest'essere esiste. Infatti una cosa è possibile quando non involve repugnanza. Perchè esista, nulla di più si richiede che una qualche forza che a ciò la riduca. Ma perchè niente sè può da se medesimo produrre, il possibile non esiste se non tratto 'all'esistenza da un ente che già esista. Io concepisco però Dio come un ente, il quale essendo sovranamente perfetto, dee essere la causa prima di tutto, che perciò dee essere a sè causa di se medesimo.

Ciò posto, basta che sia possibile questo ente perchè esista, non essendo per la sua esistenza necessaria alcuna agione esteriore. Quando una cosa qualunque possibile non esiste, ne arrechiam per ragione che non v'ha l'operazione di un altr'essere che questo possibile riduca all'esistenza. Ma se noi parliamo del possibile, che è cagione prima di sè e di tutto, per qual motivo mai non esisterebbe? Non per motivi esteriori, venendo concepito come il fonte di tutto; non per motivi interiori, sendo che il motivo interiore potrebbe esser solo qualche impossibilità che viene esclusa quando noi parliamo dell'ente possibile. Dee dunque esistere questo ente sovrano, e ripugna che non esista. Perchè, se non esistesse (lasciando da parte gli altri assurdi che ne seguirebbero, come, per esempio, l'assurdo che sarebbe il dire non esistere quell'ente di cui il nostro intendimento e la nostra coscienza, il nostro cuore e la nostra mente ci presentano come il tipo, il modello), ci sarebbe nessuna ragione, nessun motivo di questa sua non esistenza.

#### DELLA FUTURA RESURREZIONE.

Il corpo e l'anima umana furono corrotti dal peccato originale. L'anima umana è condannata a far penitenza del suo peccato in seno a questo corpo corrotto; il corpo in preda ai vermi che lo divorano cadavere nel sepolcro. La morte del corpo è il termine della penitenza dell'anima, e il ritorno dell'anima al suo corpo alla fine del mondo è il termine della penitenza del corpo.

L'anima umana, al finire de secoli, spinta dall'onnipotenza divina, cercherà il corpo, il compagno della mortale sua vita, e se ne raccorrà le reliquie sparse qua e là sopra la terra o seppellite dentro il suo seno.

# PERCHÈ ALCUNI GRANDI INGEGNI AVESSERO IN DISPREGIO L'ELOQUENZA.

Vi furono de' grandi ingegni, i quali, quantunque dotati di una viva immaginazione e di caldi affetti eloquentemente scrivessero, ebbero in dispregio la eloquenza. Giustamente costoro furono riprovati; ma il loro torto non fu intero, e per un parte ebber ragione. Infatti que' capi d'opera che abbiamo della greca e della romana eloquenza non sono essi per lo più gli sforzi dell'umano talento per adulare i privati ed i pubblico, per sovvenire all'ingiustizia, procacciare all'altrui rovina, favorir la prepotenza, combattere e opprimere l'innocenzi e la virtù? Qual è quel caldo amatore della probità e del vero che, ammirando tutti i pregi oratorii di queste opere, non senta pure a indegnare nel vederne il detestabile abuso?

Non conviene però incolpar per gli abusi una cosa qualunqui in codesto mondo, ove la corruzione ed il disordine niente lascial d'intatto, e in cui della stessa figlia del cielo, della religion medesima si veggono a fare i più abbominevoli usi. E quest tanto più, quanto da poi che il vangelo illuminò l'universo la religione, ha introdotta nei templi una eloquenza, che, amic indivisibile della verità, non fa più a questa il menomo neo nè porgele il più picciol sospetto.

#### DELLE SCIENZE.

Ogni scienza è arte nello stesso tempo: scienza, in quanto i fonda sopra immutabili principii indelebilmente impressi nellimima nostra; arte, in quanto viene applicata ai nostri bisogni, al mondo materiale e sociabile in cui viviamo. La scienza è perciò immutabile, perchè fondata sui principii essenziali, impressa nella nostr'anima, che è la stessa in tutti gli uomini. L'arte è mutabile secondo le varie circostanze in cui l'uomo si trova. La scienza propriamente detta è quella che appellata viene da Kant scienza pura o speculativa o razionale; e l'arte, quella cui lo stesso filosofo dà il nome di scienza empirica o pratica o esperimentale.

Così ogni qualunque scienza ha due parti: la parte speculativa e la parte pratica.

Così la logica è la scienza che insegna le forme immutabili de'nostri intellettuali giudizi; ma havvi un'arte cui possiam chiamare dialettica, che insegna l'arte del ragionare, cioè l'arte di adattare i principii della logica variamente secondo il vario 1000.

Così la etica è la scienza che insegna i principii immutabili del bene e del male, il loro nesso col principio della felicità, ecc. la vi sono molte arti che ne dipendono; così possiamo dir morale quell'arte che in generale insegna ad ogni individuo i doveri del suo stato; la politica, la giurisprudenza, ecc., derivano pure dall'etica, e non sono che la varia applicazione di questa.

Così alle matematiche pure rispondono le matematiche empiriche.

È da ricercarsi se la chimica, la fisica, la medicina, la meccanica, l'astronomia, possano farsi divenire vere scienze, cioè farsi riposare su principii certi a priori.

Se ciò è possibile, anche queste scienze verranno ad avere due parti: quella di scienza pura e quella di arte.

Nella stessa guisa quelle discipline che, volgarmente appellansi arti, avranno propriamente anche la loro scienza pura.

Così i principii logici, i principii etici, e i principii di quella scienza che Kant appella critica del giudizio, formeranno la rettorica pura fondata su principii certi , immutabili, generali, di convincere e commuovere, cioè di persuadere. L'uso pratico

di questi principii formerà la rettorica pratica. In vista di questa divisione la rettorica pura potrebbe chiamarsi, semplicemente rettorica, e la rettorica pratica potrebbe dirsi eloquence.

O per meglio parlare, la rettorica pura non sarebbe altro che la teoria delle due fonti dell'eloquenza de' principii che regolano l'intelletto e la volontà, cioè de' principii immutabilis universali del ragionamento e degli affetti, del convincere e del commuovere, e in una parola del persuadere; la rettorica pratica sarebbe l'applicazione pratica di questi principii.

Lo stesso si dica della pocsia, di cui è però malagevole il dare una buona definizione.

Che se la chimica, la sisica, la medicina, ecc., possono essere anch'esse scienze pure, cioè sondarsi sopra de' principii certi priori, allora anche la musica, la pittura, la scultura, potranno essere scienze oltre l'esser arti: scienze, in quanto che riposeranno su de' principii certi a priori; arti, in quanto che messe in pratica.

## LA FELICITÀ ETERNA.

Il paradiso consiste nella felicità di nostr'anima. Or come potrà conseguirsi questa felicità? L'anima umana consta di due facoltà: d'intelletto e di volontà; può conoscere e può volere; può sapere e può agire. Il paradiso sarà allora dunque per l'anima che queste sue due facoltà avranno conseguito perfettamente il loro fine.

L'intelletto tende al vero, la volontà al buono; la verità e il bene, ecco i due gran punti a cui nostr'anima anela. Noi siamo dominati da una brama insaziabile di sapere e di amare; l'intelletto non può trovar pace che nella scienza, e la volontà che nella sapienza (1).

Ma e il nostro intelletto e la nostra volontà sono infiniti nelle loro tendenze. Chiunque non ha d'uopo che dell'esperienza per esserne ammaestrato e convinto. Se la scienza ha de' limiti non basta per soddisfare il nostro spirito; se la sapienza ha dei confini non basta per empiere il nostro cuore.

(1) lo prendo qui il termine di sapienza nello stretto suo filosofico significato, dal latino sapere, che vuol dire gustare, assaporare. L'anima, in quanto che è fornita di volontà, tende verso il bene come per assaporarlo e saziarsene.

Dee esser dunque infinita la nostra scienza, e senza misura l'amore, perchè ne sia renduta felice l'anima nostra. Or Dio solo può darle tale infinita, perfetta felicità, cioè la beatitudine.

La beatitudine dell'anima umana perciò consiste nel conoscre e nell'amar Dio. E siccome in Dio tutto esiste, tutto da hui parte e tutto in lui si rifonde, ogni verità da noi si saprà in Dio ed ogni bene in lui da noi si amerà.

Esso sarà lux vera; imperciocchè, siccome la luce e rischiara ed accalora, così Dio illuminerà il nostro intelletto, infiammerà la nostra volontà, e ne darà così di se stesso la beatitudine.

Anche in questo mondo Dio diede all'uom traviato per sua misericordia questa luce e questo fuoco; ma l'uom traviato non può riceverli appieno: non può ricever la luce come scienza, ma come fede; non può ricevere il fuoco come felicit, ma come virtù (1).

Perciò l'intelletto e la volontà mediante la corruzion del peccato non possono appigliarsi quaggiù al vero e al bene se non per mezzo della fede e della virtù, le quali cose non sono che opposizioni alla corruzione della nostr'anima. Imperciocchè quaggiù la ragione non può trovar esca ne' misteri che sono al di sopra di essa, se non mediante la fede, cioè la sommissione della sua impotenza; il cuore non può trovar pascolo nella morale evangelica se non mediante la virtù, cioè l'oppressione delle sue passioni (2).

(1) Fede e virtù sono termini correlativi a scienza e sapienza. La scienza è il conseguimento del vero che si conosce; la fede è il conseguimento del vero che non si conosce. La sapienza è la pratica del bene che si sente e che si ama; la virtù è la pratica del bene che non può ancora ben sentirsi ed amarsi. Perciò la fede e la virtù meritansi, e il frutto del loro merito è la scienza e la sapienza infinita, da cui risulta la beatitudine. Questo è il guiderdone di que' meriti, guiderdone alla loro origine ottimamente adattato. Il cristiano crede quaggiù ciò che non comprende, pratica ciò che si oppone alle di lui inclinazioni. Iddio, per rimeritarnelo, gli rende chiaro l'oggetto della sua fede e caro quello della pratica sua.

Siccome però in G. C. solo noi meritiamo, senza la divina grazia l'uomo non può conseguire nè vera fede, nè vera virtù.

La sede è la virtù dell'intelletto, siccome la virtù è la sede del cuore.

(2) Si badi che il peccato originale non mise niente di nuovo in noi, ma disordinò quel che ci era; non pose nella ragion nostra principii contrari ai misteri, per cui ci paian questi assurdi; ma solo Vol. V.

L'uomo dunque non ha il paradiso quaggiù per causa della sua colpa; ma il Dio dell'infinita bontà toglie affatto per i giusti ogni reliquia del peccato originale nel cielo; ivi diventa scienza la fede, diventa la virtù beatitudine. Ivi la felicità non è più separata dalla giustizia. L'uno veno e orrmo, la verità e il bene eterno, l'ordine, in una parola, sarà veduto facie al faciem dalla nostr'anima, conosciuto dal suo intelletto infinitamente, infinitamente amato dalla sua volontà.

La scienza e la sapienza celeste saranno dunque premio della fede e della virtù che il giusto professò in terra.

Mediante questa teoria della beatitudine si vede: 1° come senza niun assurdo i beati sono impeccabili e liberi ad un tempo; 2° come G. C. compisca la sua vittoria sopra il demonio lassù in cielo, ove questo non può più mordergli il calcagno. Imperciocchè, quantunque quaggiù in terra la redenzione non abbia tolti tutti gli effetti del peccato originale, seranno però tolti tutti in cielo; là, per così dire, la memoria del peccato originale sarà interamente cancellata.

Se dunque la fede e la virtù nostra su questa terra sono contraccambiate lassù in cielo dal divin nostro Padre colla scienza e la sapienza infinita, perchè non c'incoraggieremo noi grandemente a mantenerle in noi vivide e ardenti? Quale stimolo più forte di questo? Tanta sarà lassù la felicità del nostro spirito e del nostro cuore, quanto fu quaggiù la soggezione di queste facoltà alle verità della fede e ai precetti della evangelica morale.

#### DEL MODO DI RAGIONARE DELLE COSE DIVINE.

Nel ragionar delle cose divine non dee l'uomo abbandonars alla sua ragione, e con questa distribuire la religione in vari parti, determinarne il numero e stabilirne l'ordine come sa rebbe in una umana scienza. Se anche nelle discipline prosan l'uomo il più ingegnoso, assidato al suo raziocinio, s'inganna come si potrà egli sostenere in quelle che superano totalment il suo ingegno? Di qua gli errori di molti ingegni sublimi, de

negativamente ci tolse la potenza di concepirli; non pose nel nosti cuore de' sentimenti contrarii al bene, ma solo disordinò la nosti tendenza al bene.

Cartesi, dei Leibnitzi, dei Malebranchi, dei Kant, dei Pichti, i quali, per vedersi nelle materie filosofiche altamente elevati da lor ragione, vollero a questa sola confidarsi eziandio nel discutere le divine cose. Folle errore! Se questa debole oramai maestra bastasse, ne avrebbe mai la divinità mandato il Verbo ad istruirci in persona, e ad instituire, per interprete della sua parola, una società infallibile ed immortale?

# DELL'UMANA GRANDEZZA.

La cecità che dimostran gli uomini nel far tanto conto della vita presente, nel pensar nemmeno alla fatura, è una delle prove più forti della corruzione nostra originale. Se lontano dal tumulto delle passioni ci mettiamo a riflettere sopra la brevità della vita, nulla ci appar di più vero che quel detto del Savio: vanitas vanitatum et omnia vanitas; e non è questo un pensiero terribile? Non paiono esse allora le verità del vangelo sole luminose e veraci? La fede, l'umiltà e tutte le virtù distiane tanto oltraggiate dai seguaci del mondo non si veggno splendere nella loro sublimità e in tutto il loro rilievo? Intte le umane grandezze, i trionfi della Grecia e di Roma, gli allori dei capitani, dei poeti, dei settari e dei legislatori, che sono più se non abbagli della debol vista dell'uomo?

Tutte le cose del mondo, considerate anche per se stesse, non sono che parvità, e per quello medesimo che a prima vista paiono grandi, il loro niente, considerandole, vien conosciuto. Si conosce che la pretesa libertà della Grecia e di Roma non era che il dominio de' pochi sopra de' più, l'indipendenza di alcuni individui fondata sopra il servaggio de' molti. Viene allora anche chiarito che tutte le virtù de' mondani filosofi e le glorie de' poeti e de' conquistatori non sono che travestimenti dell'orgoglio, trionfo e abbellimento del vizio, e oppressione della vera virtù.

DELLA DIFFERENZA TRA IL MALE METAFISICO ED IL MORALE.

La differenza che passa tra il male metafisico ed il morale si è che quello è un limite nella sostanza dell'ente non intelligente, e questo è un limite prodotto dall'ente intelligente

nelle modificazioni della sua libertà; ma sì l'uno che l'altro non sono che limite, privazione, difetto, niente di positivo, ma solo di negativo.

Dunque anche il mai morale non si oppone alle perfezioni dell'ente sovrano, e può essere permesso da lui.

## COME L'UOMO DEBBA RAGIONARE.

Quando un uomo ragiona dee fondarsi sopra quelle verità che la società gli dà come certe; imperciocchè da se stesso non può fabbricarsi una tal base ed è impossibile il formar raziocini sopra di essa. E chi non è scettico, o getta in ragionando principii arbitrari, supposti e falsi, o que tali che dall'autorità sociabile gli vengono porti.

Nel progresso del suo ragionamento egli deesi prender bes guardia dall'offendere tali principii, sì perchè sarebbe un gran delitto d'ingratitudine, sì perchè così facendo distruggerebbe tutto ciò che può già aver fatto, rendendosi impossibile l'avanzarsi più di un sol passo. Eppure in simili contraddizioni quanti non gettansi che si appellan filosofi, i quali distruggono la società e i suoi dogmi abusando di que' principii che attinse de essa!

## LA PAROLA ED IL PENSIERO SONO PER L'UOMO UNA STESSA COSA.

. . . .

La parola ed il pensiero sono per l'uomo una stessa cosa. Così il Verbo, la Sapienza increata che presiedette alla creazione pensò e disse e in un fece l'uno e l'altro.

Il figlio di Dio infatti è detto Sapienza, perchè è l'intelligenza; Verbo, perchè è la parola; e il Verbo e la Sapienza sono una cosa.

Verbo è appellato per rispetto agli uomini.

E così le scritture ci danno la sublime lezione che la parola dell'uomo e il suo pensiero sono una cosa; e che il linguaggio umano è la sapienza della società; e che l'apprendimento di quel linguaggio è la vera, precipua, sociale filosofia.

PENSIER! 85

#### DEL TEMPO.

Il tempo se si tien per un puro fenomeno facilissimamente si spiega; ma se gli si dà un valor nomenale è inesplicabile ed involge perfin degli assurdi.

Sant'Agostino scoperse colla sua perspicacità tutto il difficile di un tal argomento, e quantunque non abbia dato nel segno del trascendentalismo, gli s'avvicinò però grandemente, e lo dimostrano alcuni passi delle sue Confessioni: « Mihi visum est, « nihil esse aliud tempus quam distensionem, et mirum si non « ipsus animi. » (L. xi, c. 26.) — Parlando delle tre relazioni del tempo, di passato, presente e avvenire: « Sunt haec in « anima tria quaedam et alibi ea non video. » (Ib., c. 20.) — E in diversi luoghi nel medesimo libro si meraviglia della difficoltà che si prova a diffinire il tempo, mentre pur si capisce così bene cosa esso sia: « Quid ergo est tempus? Si nemo ex me quaerat scio; si quaerenti explicare velim, nescio. » (C. 14.) « Anima umana... datum tibi est sentire moras atque metiri. » (C. 15.) « Pauca sunt quae proprie loquimur, plura non pro« prie, sed agnoscitur quid velimus. » (C. 20.)

Or tutta questa difficoltà nel ragionare del tempo non dipende ella dal far del tempo un ente nomenale? Tengasi il tempo come un puro fenomeno, tutto ottimamente si spiega, ogni difficoltà sparisce. Non ci è più meraviglia se io so che cosa sia il tempo come fenomeno, ma non so dire che cosa sia come obbiettivo; e di leggieri intendo come nell'anima mia raccolte siano le idee del passato e del futuro. E risolvendo questa quislione sant'Agostino s'avvicinò grandemente alla critica; disse cioè che è l'anima umana che misura le tre dimensioni del tempo: « quia in animo qui illud aegit tria sunt. » (C. 28.) E se sant'Agostino avesse seguitata ancora questa conclusione melle sue conseguenze sarebbe venuto al risultato della critica.

#### BENE FINITO NON È FELICITÀ.

Bene finito e che ha da aver fine non è felicità. La felicità vuol l'infinito nell'intensione e nell'estensione, cioè l'immensità e l'eternità. Ma le felicità mondane son di lungi da una tal natura.

L'uomo vuol aver tutto il piacer concentrato in un punto, vuole cioè averlo immenso e possederso tutto, avere la selicità tota simul. Ma questo è quaggiù impossibile. Tutti i beni terreni sono racchiusi nel tempo e nello spazio, la di cui natura è di esser impenetrabili: laonde perchè l'uomo fosse contento farebbe d'uopo che potesse abbracciar tutti i tempi in un solo istante e radunar tutto lo spazio in un sol punto; lo che è inpossibile. Diviso perciò l'uomo, e obbligato a passeggiare sulo spazio e a percorrere il tempo, e limitati a goderli solo successivamente, e una parte dopo l'altra, sente che il suo desiderio di felicità, lungi dall'essere soddisfatto, non è che da msaggiamento sì leggero vieppiù irritato. Quindi è che si alfretta verso il fine della sua felicità per possederla il più che può tutta insieme, e non estima poter esser felice se non quando l'avrà tutta consunta; ma appena è ginnto al termine, si trova colle mani vuote e vede la sua felicità essersi dileguata rel passato come ombra, senza averla posseduta un momento. Ecco misera contraddizione, ma che indica pure tutta la grandezza dell'uomo.

lo so di fare in tutti i miei piaceri l'esperimento di tal verità. Trovo un libro che mi piace e vorrei leggerlo in un punto; il doverlo scorrere a pezzi mi è insopportabile e mi fa parere amaro tutto il piacere che provo. Ma eccoti che appena giunto all'ultima pagina mi dolgo di averlo finito sì presto, e vorrei ancora averlo da principiare.

# SPIRITUALITÀ DELL'ANIMA.

L'anima, dice lo scettico, è materiale. Ma se ciò è vero, qual questa materia che forma il mio spirito e il mio cuore, qual è I sua natura, quali le proprietà? Sarà dessa della medesima che quella di queste mie membra? In tal caso io porto in me u prodigio che per esser creduto ci vuol ben altra sommession di spirito di quello che uopo ci abbia per credere alla spiri tualità. Quest'anima infatti che io ho dentro di me è compost di intelletto e di volontà, della facoltà di pensare e di quelle di agire.

Per la prima io son capace di ricevere in me le immagin di tutto il creato, e mi basta aprire gli occhi, che il firmamente

87

o' suoi astri, il mare nella sua vastità, la terra coll'innumembile varietà di creature che l'abitano, l'immensità dello spazio, l'infinità del tempo, sono in un attimo e fedelmente nella mia mente dipinti. Ma non solo le immagini di tutto questo io in me ricevo, ma la loro quintessenza per così dire; le ricevo in une stato più nobile di quello che in se stesso lo sono i loro oggetti; le vesto colle più seducenti armonie e bellezze della luce e dei colori; inoltre le penso, le contemplo, le distribuisce in classi, le concepisco in un ordine, ne indago le relazioni, formo intorno ad esse le più sublimi idee. Ed ecco che.a tante bellezze della materia un altro mondo intellettuale e superiore mi toglie. lo spazio nella regione degli spiriti, regioney se voi volete, immaginaria, ma che ha per me tante seduzioni, persino a staccarmi dalle bellezze visibili di quest'unireso je io mi perdo nella contemplazione di un mondo di gerarchie intelligenti e di un Ente supremo infinito, persetto, cui lo causa e suprema di tutto il creato, e a cui do tutti i pregi di una perfezione ideale.

A un tal quadro il mio cuor si commuove, e con un amor infinito vola addietro a questo Dio del mio intelletto, ne amnira la grandezza, ne teme l'onnipotenza, ne ama la bontà, improvvidenza, ne adora tutti gli ineffabili attributi; pieno tital alto ed immenso amore ritorna in quest'universo, e in tutti gli oggetti di esso legge l'amor suo divino e sente che si avvalora; bentosto gli amici, i parenti, la famiglia, la patria, le leggi, il mondo intero partecipano dell'amor suo ed accendono nel cuor suo una fiamma che dall'amore divino è alimentata, mantenuta. Ecco qual è la grandezza della mia anima, l'immensità di oggetti che si contiene in questo mio capo. Esso abbraccia in sè l'universo materiale e inoltre si fabbrica sopra di questo un universo intelligibile, ideale ancora più ampio, ed aleggia nella regione delle intelligenze e degli spiriti.

Aggiungasi a queste tutta la scienza che abbraccia il colto ingegno, tutta l'immensa suppellettile della memoria dell'erudito, per cui non solo l'universo presente, ma il preterito; non solo la storia che cade sotto gli occhi, ma eziandio quella dei secoli trapassati che più non sono abbraccia, comprende; e riedifica nella sua fantasia Troia, Cartagine, Ninive, Babilonia, Tebe, l'antica Atene, Sparta, di cui son per-

dute persino le ruine, e fa ravvivare i Nini, i Romoli, gli Annibali, gli Scipioni, i Sesostri, di cui non esistono più nemmente le ceneri; ne rianda le azioni, le gesta, le guerre celebri e strepitose, la nascita delle città, la decadenza delle nazioni, le ribellioni dei popoli, i rovesciamenti dei troni; le vicende, le successioni degli imperi; e che più? Si slancia perfin nel truro, predice le avventure del firmamento e le gesta dei coni celesti, e tien dietro al volger degli anni ed al mutarsi degli uomini, s'erge in profeta e fura i privilegi del tempo. Or che si vorria darmi a credere? In un pezzo di carne non maggior di mia mano consisteranno sentimenti ed idee così grandice! un mondo sì vasto? il senno e la scienza di un Salomone? È possibile una tanta cecità! Abbracciare l'assurdo il più enorme per rigettare un mistero!

# DEGLI ERRORI DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA POLITICA.

Tutti gli errori di giurisprudenza e di politica che inondato le opere degli scrittori in questi tempi hanno tutti origine da un solo, a cui si posson ridurre: errore che concerne i fordamenti medesimi di quelle scienze e n'è l'eresia principale, sic come il sono la materialità dell'anima in metafisica e in tutt la filosofia l'ateismo. Questo errore consiste nella definizion della società. Lasciando da parte i grossolani sofismi e le est gerazioni di alcuni falsi e miscredenti politici, come, p. e., Rous seau, da cui ogni spirito sano rifugge, il punto fondamenta della politica, cioè la quistione qual sia l'essenza della socie ha due soluzioni diverse e contrarie.

Gli uni asseriscono che la società non è che un ente colle tivo, formato dei diversi individui da essi medesimi; tutti dritti perciò della società non sono che la collezione dei d ritti degli individui.

Gli altri dicono che la società in quanto è materiale è u aggregato di varii individui, ma che la sua essenza consiste nella potestà che compete al complesso degli individui insien uniti in un governo; potestà una, indivisibile, necessaria, che forma perciò della società l'uom pubblico, cioè un ente morale uno, d'indivisibile, semplice natura.

Ma, se investighiamo ancor più a fondo la cosa, questi du

erori politici vengono da due altri anteriori e che apparten-

I primi dicono che lo stato della natura non è la società o almene la società civile; vale a dire che avanti della società gli nomini stettero isolati e tutto al più uniti in isparse famiglie, e queste stessé famiglie furono pure antecedute da un perfetto isolamento dell'uomo.

società non solo di famiglia, ma civile; vale a dire che la società fu il primo stato dell'uomo, e l'uomo non ebbe esistenza prima della società. Che se alcune società particolari ebbero origine da una sola famiglia, e questa da due individui dispersi e insieme a caso uniti, questo fu opera d'una corruzione dell'umana natura, e tali individui erano usciti già da un anterior società; laonde alla fin fine la società è sempre il primo stato dell'uomo.

Secondo dunque i primi l'uom nacque solo e s'unì quindi in società. La società non è dunque lo stato di pura natura; la società è dunque opera dell'uomo; la società è l'aggregato degli uomini spirituali; vale a dire dei loro diritti.

Secondo poi i secondi la società nacque bella e fatta; dessa è lo stato di pura natura, e quello dell'uomo isolato è contro natura. Se vi fa qualche uomo quindi isolato che desse inizio a peculiari società, quest'uomo era già un membro della primitiva e original società, uscitone per qualche causa che indica correzione. La società non è dunque opera dell'uomo. La società è bensì l'aggregato degli uomini materiali, ma non degli nomini spirituali. La società materiale (per dirlo più precisamente) è un aggregato; ma la società spirituale è un ente morale semplice, non derivato; ma nativo.

Corollari della prima opinione sono: che la società è una creazione dell'uomo; che l'uomo isolato ha diritti; che la società non è che la collezione de' diritti individuali; che la società è un ente fattizio; che la società dipende dall'uomo e non l'uomo dalla società. Perciò che l'uomo è signore della società. Ecco tutte le conseguenze di democrazia, di licenza, di ribellione.

Corollari della seconda opinione sono: che l'uomo è una creazione della società; che l'uomo non ha diritti, ma solo la società; che la società è un ente uno, indivisibile, perpetuo,

sario; che l'uomo dipende dalla società e non la società dell'uomo. Perciò che la società è signora dell'uomo, ha sopra di esso piena autorità, e l'uomo sulla società nessuna. Ecco true le conseguenze di governo pacifico, di sommessione, ecc.

Si vede come la quistione dell'essenza della società è ridotta a quella dell'origine della società. Ma inoltre queste due opposte opinioni di politica hanno relazioni con due opposte opinioni di filosofia.

Alcuni filosofi negano che esista Dio; l'uomo è perciò la cieza produzione della materia.

Altri ammettono un Dio; epperciò un Dio onnipotente, buono, provvido, creatore, ecc. L'uomo è, secondo questi, l'opera di Dio.

I politici, che mettono l'uomo naturale fuori della società, come potranno mai ammetter che l'uomo sia l'opera di un Dio, e di un Dio buono, saggio, provvido, onnipotente? L'uomo fuori della società è in uno stato deforme; e quantunque si conceda da noi l'impossibile, cioè che possa sussistere in tale stato, egli è sempre in uno stato da bestia. Invece che se si teglie Dio tutta questa politica è spiegata. Nacque l'uomo dal vigor vitale della materia per via della fermentazione operata dal sole; l'uomo appoco appoco fu bello e formato coll'aiuto della natura; visse lungo tempo isolato, s'un'i quindi co' suoi simili, prima in domestica e poi in civil società (1). Gli atei certamente non hanno altra politica di questa; e i politici di tal fatta, se vogliono essere perfettamente conseguenti, devono esser atei.

I politici che fanno consistere lo stato naturale dell'uomo nella società è impossibile che siano atei. Imperciocchè quella società una, indivisibile, morale, come può mai essere il prodotto di una cieca natura? Al contrario niente di più ovvio se si ammette un Dio ottimo, saggio, creatore dell'uomo. Egli creò l'uomo e la donna nello stato di società, e diede ad essi, come uniti in società, il diritto di difendersi e di conservarsi. Dio dunque creò uon l'uomo isolato, ma la società. La società è quella poi che crea l'uomo.

<sup>(1)</sup> La società, secondo essi, è opera dell'uomo; l'uomo è opera della natura.

E queste due diverse opinioni di politica hanno pur relazioni con due diverse sorta di religione.

I primi politici tutto al più possono esser deisti. Essi infatti rigettano la rivelazione, l'autorità del più antico dei libri, il quale ci narra come Dio, creato Adamo, disse: bonum non est esse kominem solum, e gli diede una donna, vale a dire pose l'aomo nello stato di società, e così creò la società; ed alla società non all'uomo isolato diede la potestà di dominio su tutta la terra; imperciocchè, dopo aver detto ad Adamo ed Eva crescite et multiplicamini (che è il precetto massimo di natura e di temporal società che ne contiene tutta la legge di natura; è il fondamento di essa, siccome il precetto di carità è il precetto massimo che abbraccia tutti gli altri della legge di grazia e della società spirituale), e così stabilita la società (1), soggiunse ai medesimi, come alla società già constituita: replete terram et subiicite eam et dominamini, ecc.; le quali parole non ad Adamo ed Eva separatamente o ad essi come individui, ma ad amendue come a società furono indirizzate.

E qui giova il notare una cosa che dà a divedere come quello stesso che pare fatto a caso, od ancora sembra un disordine e una improprietà nella scrittura, cela sensi alti e profondi. Mosè aveva gà al principio della Genesi esposta in compendio tutta la creazione con quelle parole: in principio creavit Deus coelum et terram; gli spiriti che si attengono solo alla lettera che uccide non ravvisano altro in quelle parole che una narrazione compendiata di tutto quanto quindi particolarizzando lo storico racconta. La scrittura cela però troppi sensi in poche parole perchè si prenda questo come una semplice ripetizione. Laonde sant'Agostino in quel primo versetto: « in principio creavit Deus coelum « et terram, » legge due grandi notizioni, l'una cioè nelle parole in principio, per la quale egli intende venirsi a significare

<sup>(1)</sup> Nelle parole crescite, multiplicamini, replete, subiicite, dominamini, vengono espressi tutti i diritti della società riguardo ai suoi membri, alle creature animate e inanimate della terra:

<sup>1</sup>º Crescite et multiplicamini. Obblighi che ha la società di procurare il benessere degl'individui, epperciò diritti di punire, ecc. Relazioni della società con se stessa;

<sup>2</sup>º Replete terram et subiicite eam. Diritto di occupazione che compete alla società. Relazioni della società colla terra;

<sup>3</sup>º Dominamini piscibus, ecc. Diritto che ha la società di imperare agli animali e di valersi di essi. Relazioni della società cogli animali.

che il Verbo di Dio presiedette alla creazione e che il mondo fu l'opera dell'onnipotenza del Padre e della sapienza del Figlica.

Per la parola coelum poi intende una creatura intellettuale, spirituale: « nec invenio quid libentius appellandum existima « coelum coeli Domino, quam domum tuam contemplantem to « lectationem tuam sine ullo defectu egrediendi in aliud; mes-« tem puram concordissime unam stabilimento pacis sunctonii « spirituum civium civitatis tuae in coelestibus super ista code « stia. » (Confess., L. x11, c. 11.) « Haec est domus Dei ion « terrena, neque ulla coelesti mole corporea, sed spiritualité « particeps aeternitatis tuae. » (Ib., c. 15.) — Pare che: questa creatura, secondo il citato santo padre, sia un completto degli spiriti beati ne quali abita Dio come nella sua casa participatione veramente una di codeste intelligenze creata da Dio a tal uope. E veramente questa è una sublime idea di questo santo integno, il pensare cioè che, siccome Dio ha creato questo spazio mondiale per l'abitazione dei corpi, abbia eziandio creata una intelligenza in cui, come in uno spazio spirituale e adatto alle anime, abiti Dio e abitar faccia gli spiriti beati, in cui sia la sede del paradiso. E chiaramente quest'opinione pare indicata dalle parole del salmista: « coelum coeli Domino, terram auten « dedit filiis hominum, » siccome nota lo stesso sant'Agostim (Loc. cit., c. 2), e conforme all'idea che ci dà l'Apocalisse di una Gerusalemme celeste.

Comunque sia, egli è conforme alla scrittura ed a' padri il ravvisare in quella parola coelum la creazione degli angioli (1); conforme dico alla scrittura, giacchè per la voce terram ivi intende non solo la propria detta terra, ma questa ed il nostro cielo, i quali erano allora confusi in un solo caos, e questo appare dalle parole che soggiunge: terra autem erat inanis, ecc., eve la particella autem dinota che la terra di cui in tal versetto si parla è quella stessa nominata nel versetto antecedente (2). Perciò io crederei che in quelle prime

<sup>(1)</sup> Lo stesso sant'Agostino, De Civ. Dei, l. x, c. 9, e Origene, omel. I, in Gen., tengono pure che sotto la parola coelum del principio della Genesi venga indicata la creazione degli angeli. (V. il GAZZANIGA, tom. IV, pag. 4.)

<sup>(2)</sup> Precedendo la voce coelum è indicato come la creazione degli angioli precedette quella della terra, cioè del nostro universo materiale.

93

1 prole della Genesi venga tutta la creazione compresa, colla prola coclum il mondo angelico e spirituale, e col vocabolo terram il mondo materiale ed umano. Nè una tal noti-Visit zia è data per soddisfacimento della nostra curiosità, ma bensì per grande istruzione; insegnandoci così il sacro storico che gli spiriti celesti fanno con noi una medesima società, saranno la nostra abitazione nel cielo, o, per così dire, l'organo in cui vedremo Iddio.

L.F.

Basti questo per far vedere come quando vi sono ripetizioni nella scrittura dobbiamo credere in esse contenersi altissimo significato, quantunque noi nol ravvisiamo; e quegli eruditi, i quali per via di quelle ripetizioni e quegli apparenti disordini opinarono esser la Genesi una collezione di varii pezzi scritti da diversi autori, mostrarono bene che come puri uomini col pure spirito umano per duce leggevano i libri della divinità e l'inspirazione dello Spirito Santo. Così, tornando al nostro uopo, il sacro storico comincia a narrare in compendio tutta la creazione dell'uomo: « creavit Deus hominem ad imaginem et si-· militudinem suam; ad imaginem Dei creavit illuni; masculum « et foeminam creavit eos, » e quindi comincia a narrarla di nuovo partitamente e nelle sue particolarità. Ora, se noi ci acciamo ad investigare lo scopo di tal ripetizione, vedremo de probabilmente Dio volle prima di tutto narrare la creazione della società e quindi quella dell'uomo. Infatti lo storico omincia a dire: creavit Deus hominem; ecco l'unità, l'indivisibilità della società, la quale è come un uomo solo e si può perciò appellare l'uom pubblico. Ma acciocchè non si credesse uluno che quella parola hominem posta al singolare significasse n solo individuo, il sacro storico la spiega: masculum et foeminam creavit eos. Ed ecco spiegata la società; la società è un womo composto di maschio e di femmina, cioè di varii individui.

La società fu dunque creata da Dio per così dir bella e fatta; e Mosè volle forse appunto descriver tutta la narrazione dell'uomo e della donna in compendio come creati insieme da Dio e contenuti nell'uomo per andar all'incontro dell'errore di chi avesse potuto credere che avendo creato Dio prima Adamo solo, abbia prima creato l'uomo isolato e poi l'abbia posto in società, onde la società sia posteriore. Mosè perciò ci avvisa come Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina, vale a dire che, quantunque abbia Dio creato prima Adamo, nulladimeno, avendogli impresso il bisogno della società nella natura (sicchè e b a dire non est bonum esse hominem solum), perciò creò implicit mente Eva in Adamo, in Adamo la società. Appena perciò stette Adamo, e si può dire che cominciò ad esistere la socient creata con lui; in quella prima epoca Adamo, conversando Dij gli bastava tal società; ma volendo poi Dio, terminata la cresi, zione, lasciarlo a sè, era d'uopo che gli desse una compagna Ma per formar questa trasse ad Adamo una costola, giacian la società non fu creata con Eva, ma con Adamo. Che se Dis volle crear prima l'uomo della donna, non aspetta a noi le le vestigarne le ragioni; soltanto possiam osservare che une queste fu forse il voler insegnare in tal guisa e fondare suita stess'ordine della creazione la dipendenza dell'uomo, la quille è connaturale alla donna, ed esprimere in modo ancor tenace, che se fossero stati creati ad un tempo, la loro unione.

Oltrediche Mose ne dice che creavit Deus hominem ad imag nem et similitudinem suam; ad imaginem Dei creavit illum, com quali parole esprime come Dio creò l'uomo pubblico, cioè la società, a sua somiglianza ed immagine. In tal guisa viene imdicato come la società è un ente morale, intelligente, che ha per norma la ragione universale degli spiriti, ed è perciò l'inmagine di Dio. Senza che il mistero della Trinità è in tali pri role indicato. Imperciocchè come mai Dio avrebbe potuto creare ad immagine e a somiglianza sua la società, se esso medesimo non fosse un'eterna società? Tal somiglianza dell'uom pubblico con Dio dev'esser grandissima, giacchè per inculcarla lo Spirito Santo la ripete spesse volte e tra le altre due fiate di seguito nel citato versetto. Dio dee esser dunque una società, e infatti lo indicò ben più chiaramente quando disse: « facia-« mus hominem ad imaginem et similitudinem nostram....; « faciamus ei adiutorium simile sibi; » e dopo il peccato dei primogenitori: ecce Adam quasi unus ex nobis factus est. (III, 22.) Dio è dunque un'eterna società, e la società divina creò l'umana società. Sant'Agostino trova gl'indizi di questa divina società nel bel principio della Genesi, cioè indicato il Padre nella parola Deus, il Verbo colla parola in principio, e lo Spirito Santo in seguito nelle parole: et spiritus Dei ferebatur super aquas. Checchè ne sia, Dio creò l'umana società a sua immagine perchè esso è una eterna società; onde chi nega che l'uomo sia nato

zietà, dee negare la società in Dio; e chi nega questa, zar quella.

lichè appresso al citato versetto in cui Mosè spone in comla creazione dell'uomo, succedono, se non m'inganno (1), pure le parole dette da Dio in plurale all'uomo: crenultiplicamini; e se ciò è vero, tanto più viene comprone in quel versetto è racchiusa la creazione dell'uom , della società.

le sublimi nozioni che dà la Genesi della creazione del-Or come potrà ammetterle il politico che tiene la soser opera fattizia dell'uomo? Se vuol dunque esser con-; un tal politico dee esser deista, e già si sa che il onseguente dee di necessità abbracciar l'ateismo.

strario il politico, che tiene per certo la società essere naturale dell'uomo e non aver punto potuto esisterella società, vede con questo opinare mirabilmente conpiù antico e il più venerato de' libri. Si consola fratquest'armonia e ne trae argomento di persuadersi che enesi fosse stato un romanzo non lo avrebbe mai posì remoti tempi l'uomo inventare. Ecco come tutte le vengono a comprovare le verità del sacro storico. Così , l'astronomia e sopratutto la geologia, vengono ad atl'ordine della creazione, del mondo fisico e il diluvio siccome l'osservava il saggio De-Luc; imperciocchè satato impossibile che un impostore ebreo avesse potuto segno della natura e adattare alla sua recondita maroi romanzi. Lo stesso diciamo noi della creazione del morale narrata da Mosè, la quale coincide con quella a e sublime filosofia della società, cui tante funeste ıze furon necessarie agli uomini corrotti perchè da essi ssere appresa.

nsola dunque, io dico, il politico della società allora vede l'opinion sua confermata dalla storia; imperciocdir vero, tal quistione della società è poi tutta storica, ragione unita colla storia può valere a disciorla, dessa iciente per se medesima. La ragion sola può scovrire, uole, quello che procede da un'immutabile necessità; prno alle libere azioni degli uomini non può che fabbri-

car dei romanzi. Egli è in vero cagione alta di meraviglia il dere i filosofi del nostro secolo, i quali, esagerando il valudo dell'esperienza, non voglion più credere se non quello che tercan con mano, osino in materia sì delicata e importante, come è quella dell'origine della società, fabbricar dei sistemi in aria, sdegnando di gettar l'occhio su quella storia che possono ava a mano, anzi, lo che è veramente strano, si sforzino in egli guisa di torre ogni autorità a questa storia e di farla passari per una favola. Un sincero ed ardente amatore della verità ne avrebbe piuttosto desiderio di accertarsi della verità di storia così preziosa, che potrebbe sì facilmente risolvene le più ardue quistioni?

Ma almeno se rigettan la bibbia, tacessero quei filesof dell'uomo o s'applicassero a far de' buoni ragionamenti; 🗪 no, eglino si compiacciono delle ipotesi le più strane ed improbabili; e nel mentre che nelle scienze naturali camai nano sempre dietro l'osservazione, e nou ardirebbono scostansene un sol passo anche ne' punti i men rilevanti, fondano tuta la politica, una scienza sì di gran lunga più che tutte le scienze fisiche essenziale, sopra di una supposizione. Essi condamuni la fisica di Aristotile e di Cartesio; ottimamente: ma perchè mai ad un tempo stesso essi ammettono l'invenzion delle lingue del Condillac, l'uomo generato dalla materia del Cabanis, il contratto sociale del Rousseau? Sarebbe impossibile il trovas la sorgente di tal contraddizione in essi come filosofi, ma 💆 troviamo in essi come libertini, imperciocchè è il libertinaggie del cuore e dello spirito che dirige la di costoro filosofia. Il prestar fede alla materia non osta all'orgoglio e alla corruzione di costoro, anzi lor giova; ma come mai potrebbon più mantener tali passioni e far consistere in esse la loro pace e la loro gioia in prestando fede alla storia del cristianesimo, epperciò a questa religione?

I politici dunque del secondo genere, cioè i politici della società, sono portati dalla loro stessa politica al cristianesimo.

Gli uni dunque sono i conseguenti deisti, anzi atei, gli altri conseguenti cristiani.

Ecco come quella quistione: qual è l'essenza della società? ridotta al suo più preciso valore equivale a questa: esiste una religion rivelata? anzi esiste un Dio? Ecco come la politica è legata colla filosofia; l'una infatti a buon conto è lo studio della

età, l'altra quello della religione. Esaminiamo intanto alconseguenze assurde della politica dell'uomo e la verità uelle opposte che fluiscono dalla politica della società.

la società non è che l'aggregato degli individuali diritti. Il fonte pertanto devono far derivare il diritto di vita e orte. Ecco un terribile imbroglio; e basta a dimostrarlo isension dei politici sopra di questo punto, sicchè tante oni vi son quasi quanti sono coloro che trattano questa ia.

nde mai proviene una tal confusione? Dal non poter troell'uomo isolato il diritto di uccidere il simil suo. Quindi il Beccaria, il più conseguente di tutti, al principio della rna politica tolse alla società il diritto di dar la morte. coloro tra di questi politici che tengono competere alla à tal diritto, l'opinione più comunemente abbracciata è del Locke Abbracciata ancora dal Filangeri. Ripetono al diritto sociale da quello che ad ogni individuo fuori società compete di difendersi anche colla morte dell'inaggressore. Ma, posto un tal principio, egli è chiaro che ius di morte non compete più alla società. Imperciocchè, liritti della società non sono che il complesso di quelli individui, egli è chiaro che non può la società possedere iori digitti di quelli che l'individuo fuor di essa. Non è i un maggior diritto che l'aumento di qualche diritto di lo che è contrario al principio di tali silosofi, che i didella società, non sono che l'aggregato di quelli degl'in-11. Credo che tutto ciò non venga da essi punto contestato, dunque qual è il diritto che nello stato preteso di pura a potrebbe all'uomo competere sulla vita di un ingiusto agore? Forse quello di uccider sempre un aggressore tostola attentato alla mia vita? Non già. Sarebbe da barbaro scedere all'uomo un tal diritto. Per consenso comune di i politici e di tutti i filosofi, l'uomo può uccidere l'ingiuggressore solo allora quando nou ha altro mezzo di evisso la morté, vale a dire, come dicono gli scolastici, cum ramine inculpatae tutclae. Se il diritto che ha la società r la morte ai malfattori deriva da questo diritto dell'in-10, non può dunque mai la società dar la morte ad aldi quelli; imperciocchè quando essa manda uno scellerato

Vol. V.

98 PENSIERI

sul patibolo l'ha disarmato nelle sue mani, nè può fare que che più le piace, e pur che lo tenga in istato che non p più operare nel mondo non ha più da temerne; e in tal l'individuale diritto di uccidere l'ingiusto aggressore cum deramine inculpatae tutelae più non esiste. il Beccaria sa ben vide questa conseguenza, onde disse che la perpetua gionia è la maggior pena che la società possa infliggere. Il che la società può uccidere per maggior sicurezza è un porsi al principio suddetto; imperciocchè compete forse all isolato l'uccidere il suo nemico, quando non ne teme offes il momento, per procacciarsi sicurezza maggiore?

Che se si dice che alla società compete un aumento di d che non hanno gl'individui, si dice cosa molto più vicina verità, ma si distrugge altresì il principio sì caro ai politic l'uomo. In tal caso compete alla società qualche diritto (gia come dissi, l'aumento di diritto non è che l'aggiunta di diritto, e nel presente caso è l'aggiunta del dilitto di uccider solo l'immediato aggressore che minaccia imminente mort eziandio il nemico da cui si teme lontano) che non le ric dai diritti individuali, ma le dee venir da altra parte, cioè natura, o per dir meglio da Dio. E se è così, egli è i l'immaginare che gli altri diritti vengano da altra fonte, più ovvio e più ragionevole fargli tutti dalla medesima vare. Se perciò tal fonte non si può far consistere neg vidui, come si è veduto, competendo alla società dirit questi non hanno, convien dire che tutta l'autorità dell desima deriva dalla sua natura, secondochè venne dal C costituita.

Ma, andando ancor più addentro alla cosa, io dico cl diritti della società non sono che il complesso di quelli atadini, la società non ne ha alcun verace. Il diritto è u coltà di agire o di pretendere da altri qualcosa, facoli fluisce dalla natura dell'ente a cui spetta. Ora, siccome può alienar la natura senza spogliarsi dell'umanità, lo impossibile, così non si possono alienare i diritti. Tutto che è fattibile è la concessione de' proprii diritti alla se in quanto all'uso, ma non già lo spogliarsi di essi, ond sia più lecito il ripigliarli a propria voglia. Rousseau, e quasi sempre nell'error suo conseguente, perchè dotato gegno fatto per la verità, se non l'avesse guastato col s

Indere, Rousseau ben vide la conseguenza e l'ammise, e così losse ogni autorità ai governi e ruppe ogni argine alla licenza. Inoltre, se la società ha autorità sopra di me perchè io le ho ceduti i miei diritti, com potrà averla su' miei figliuoli? Il dire che partus sequitur ventrem (leg. 7, Codice, De rei vindicatione) è un rinunziare alla ragione e all'umanità; dove sarà manque la stabilità della società se ogni nuova generazione se ne può esentare?

Al contrario vediamo un po' i risultati della politica della società. Ella è questa stabilita da Dio, una, indivisibile, immutabile, perpetua. Ogni uomo è suo membro per natura e non può esentarsene, senza delinquere gravemente contro di questa, in verun modo, per nessuna cagione. I diritti che ha la società le sono dati da Dio che l'ha creata; l'uomo non ha verso di essa che degli obblighi a cui adémpire, ed è come membro ti essa che ha verso degli uomini suoi simili de' diritti. Non pertanto i diritti di alienano dalla società, essendochè sono inalienabili; laonde, se vogliamo propriamente parlare, i suoi membri come individui non ne hanno alcuno, e sol ne partecipano come membri di essa. Pertanto il delitto contro un membro della società è enorme, perchè fatto contro la società tutta; e un'iniquità, cioè lesione dell'equità; è una ingiustizia, cioè ma lesione, non del gius privato che è nullo, ma di quel supremo che compete alla società.

Il dire che la società è formata dall'uomo è un proferire ma grande contraddizione. È un dire che i sigli han generato il padre, che le creature han dato l'essere al Creatore, che la materia ha formato l'intelligenza e le ha dato il sosso di vita.

È un dire che gli uomini hanno creato un ente e l'hanno fornito di qualità di cui sono essi privi. Gli hanno dati cioè de' diritti ch'essi non hanno; quello di dar la morte ai cittadini malvagi e perniciosi, a cagion d'esempio.

L'uomo è mutabile, vario, soggetto a mille cangiamenti nelle sue azioni; la società al contrario è immutabile e perpetua. Dunque l'uomo diede alla società quell'immutabilità di cui è privo.

L'uomo è corrotto nella maggior parte degl'individui, licenzioso, dato alle sue passioni, e anela a non distinguere la virtù dal vizio; la moralità al contrario è inconcussa nella società di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

L'uomo è soggetto a mille errori, alle più desolanti trine. L'errore è molti; lannde non v'hanno per così dire uomini che peusino sullo stesso punto nella medesima g Al contrario i dogmi dell'universal società società società società basterel dimostrar che son veri.

\*

Tra gli uomini s'incontran pur troppo molti increduli (
recchi che tendono all'ateismo; i dogmi al contrario del
stenza di Dio, di un'anima immortale, di una vita futura,
quelli del genere umano.

Che varietà presso gl'individui e i filosofi in tutte le sci in tutte le opinioni! Che uniformità nella società generale suo modo di pensare, nella sua filosofia!

lo voglio qui scoprire un assurdo in cui cadono i po dell'uomo. Secondo la maggior parte di essi, Dio, la vittura, la differenza tra il bene ed il male, la morale, la gione, furono invenzioni di quei legislatori che videro per rienza non potere sussistere la società senza tai dogmi. L'i dunque inventò tali dogmi; passiamo questa grande ipo l'uomo comunicò tali dogmi alla società. Ma qui si para grande contraddizione. La società, secondo costoro, non l'aggregato degli individui e dei loro diritti. Questi indi sono tutti pieni di disordinate passioni, e molti d'essi l sciano dominare. Com'è mai dunque possibile che abbiano tate le verità religiose e morali proposte loro da alcuni uo sì contrarie alle loro passioni?

Come può essere che tutte le nazioni del mondo, tutto nere umano ci abbia prestato il suo consenso?

Come può essere che tali verità siano divenute immuti e mentre il rimanente tutto passa, esse solo durino eter

Le passioni dell'uomo fanno sempre i loro sforzi contro e verità più che contro tutto. S'elevano ingegni forti, ma dinati, che seducono le città e le nazioni. I popoli interi talvolta sedotti, sconvolti, dispersi, distrutti. Le republianno nascita e decadenza, e le une alle altre succedor quantunque una durata più lunga, hanno la lor tomba pu imperi. Tutto dunque tira gli uomini in moto, in agitaz ed ha nascita, virilità, vecchiaia e morte; solo la societi nerale vive fuori del tempo in un'eternità incommutabile i suoi dogmi universali.

PENSIERI 101

no è variabile, nasce e perisce. Se la società non è che aggregato di nomini, perchè non è lo stesso della so-

contraddizione vedrassi ancora maggiore, purchè s'ose, se è vero che la società fu composta dagli uomini ro diritti, questi lo banno dimenticato. Hanno dimenna cosa sì favorevole alle loro passioni, non solo alzioni, ma tutto il genere umano l'ha dimenticato. Ino il genere umano ha per dogma che la ribellione è io. Lo dimostrano le tirannie, le bpressioni lungamente lo dimostrano le ribellioni medesime. Una nazione che 1 sa che commette un delitto; nell'intraprenderlo pera, intrapresolo cangia il timore in ferocia, e non può dai rimorsi che per mezzo del fanatismo. È questo il del ricuperamento dei propri diritti, di un atto conle leggi della natura? La fredda atrocità di una conira dessa il bel sereno che porta un'azion virtuosa? La , questo marchio di un'anima innocente, appar essa al congiurato? La moderatezza, che sempre accomopere di giustizia, siede mai nel cuor del ribelle? Ovı è egli lecito, anzi virtuoso per un popolo il ripinaturali suoi dritti, di cui un re dispotico, un tirannico si abusa?

rano e la vincono bene spesso sull'uomo? Come mai, ellioni son naturali, finiscono desse sempre col manro scopo e distruggersi da se medesime, onde non si
pio dell'esito felice d'una congiura, d'una rivoluzione?
ni la società, contro tutti gli sforzi de' suoi membri, si
di bronzo, inflessibile, impenetrabile?

o si saranno spiegate queste contraddizioni, allora si serire avanti a persone ragionevoli che l'uomo ha creata

one opposta per lo contrario tutto spiega. Nel rispetto i per i governi fa veder la voce della natura; nell'aui governi fa vedere una potestà discesa da Dio. E qui sservare un'altra relazione d'opposizione che hanno i ell'uomo colla religion cattolica, e una relazion d'arte i politici della società hanno colla medesima, nel san Paolo che omnis potestas est a Deo, et quicumque

102 PENSIERI

potestati resistit Dei ordinationi resistit; dottrina la quale la sè tutta la tradizione della chiesa, anzi la storia della desima.

Si noti ancora come i protestanti, i quali dalle circostationio politiche (dalle quali erano ordinariamente determinati tudi i loro dogmi e tutte le loro variazioni) vennero costretti a negar la dottrina di san Paolo colle parole e coi fatti, abbriliciarono la politica dell'uomo, e furono così i precursori e gli autori lontani della licenza che regnò nel secolo passato e continua a regnar nel presente intorno alla filosofia e ai governi.

Ora noi abbiamo dimostrato come tal opinione in politica conduca a conclusioni contrarie al cristianesimo e manifestamente opposte alla storia sacra e persino all'ateismo. Si diduca da ciò qual sia lo spirito della riforma.

La riforma era, secondo Bossuet, un déisme déguisé (se ma m'inganuo); e il deismo non è che un ateismo mascherato: Che è dunque a buon conto mai la riforma?

Secondo la politica della società si concedono ai governi tuiti quei diritti che il genere umano, la società universale concede loro. I politici dell'uomo giudicano la società colla loro ragione: l'uno le niega questo, l'altro quel diritto; due non s'accordano a dire in qual maniera le sia quel tale stato dagli ladividui comunicato; s'alza il Beccaria nel secolo xvnı e getta in faccia a tutte le preterite società l'accusa d'ingiustizia, di se rocità, d'omicidio. Tutte dunque si sono ingannate, hanno less \* la natura, hanno lavate le loro mani nel sangue che non si doveva versare. Addio natura, addio società, addio giustizia; noi non viviamo più che in mezzo a disordinati governi, i quali non conoscono cosa sia bene e cosa sia male. Noi attendiamo da costoro giustizia, da costoro che ignorano in che consista. E sino a quando forse l'avrebbono ignorato se non fosse venuto un Beccaria a levargli d'errore? Ma sventuratamente il Beccaria non venne ascoltato e parlò a'sordi; e sino alla fine del mondo i governi feriran sempre di spada chi avrà di spada ferito.

Gran verità ella è questa; se si toglie l'infallibilità alla chiesa come alla società, è con questo distrutta ogni religione, ogni governo. Se la società generale s'ingannò una sol volta, può ingannarsi in tutte, può ingannarsi sempre. I dogmi di un Dio, di una vita futura, della moralità delle azioni che riposano su

Pensikri - 103

criterio di verità è abolito. Io vivo dunque in una società che non può essere che un solo errore. Che desolanti idee sono mai queste! Potrò io aver pace giammai? Potrò io aver moglie, figli, viver tranquillo in una tal società? Potrò io aver più fede alle sue leggi? Potrò io fidar più nelle sue promesse? Potrò io più amarla? E avrò bel volgere intorno di me lo sguardo su tutte le nazioni del mondo, sarà lo stesso tutto il genere unano. Sarà questa per me un'amabile società o non piuttosto una durissima schiavitù (1) e intollerabile?

Invano si crede di poter metter ordine a tali turbolenze di idee e torre conseguenze sì fatte col dire che la ragione dissovre quali siano gli usi, i dogmi della società e de' governi che sono legittimi e alla natura conformi. Ogni qual volta uu affare si commette alla sola ragione e' si dee tener per perdato. I politici infatti dell'uomo sono tutti in discordia, verbigrazia, intorno all'origine del dritto di morte; diritto sì alla società essenziale: ora, se se ne ignora ancora la vera origine mentre tutti discordano tra di loro, come si potrà esser certo della sua esistenza? Così si vada via dicendo di tutti i punti in cui v'hanno discordie tra i politici, che sono molti, e credo che ne siano ben pochi eccettuati. Oltredichè, quantunque ci bsse unanime consenso di tutti, produrrebbe però questo mai la certezza; quella certezza cioè ferma, inflessibile, che è pur necessaria pel buon ordine de governi e la pace delle nazioni? E quand'anche per qualche tempo esistesse, sarebbe certo che durasse sempre? Non può da un momento all'altro sorgere uno stravagante ingegno che rovini la certezza di tali dogmi politici e stabilisca una setta contraria ad essi?

Prima del Beccaria tutti i rinomati giurisperiti concedevano ai governi il diritto di infligger la morte; ma ecco che viene questo scrittore, e con un picciol libretto mette tutti i politici in confusione e in iscompiglio su di un tal punto, e parecchi tra di questi sposano la di lui causa. Ecco come un'opinione, dianzi ignota, di-

<sup>(</sup>i) Questo si può generalmente considerare come conseguenza del sistema dei politici dell'uomo, i quali fanno la società fallibile e opera umana. Un cittadino che sia persuaso di una tal dottrina come potrà mai viver tranquillo? Come potrà non meditar sempre ribellioni, massime se ha passioni che il combattano, e una sorte infelice?

104 - PENSIERI

viene ad un tratto celebre e vanta de'celebri disensori, e ad un tratte un dogma politico, tenuto per lo avanti come certissimo, perio almeno la metà di sua certezza (1). Chi ci assicura che non rivi per l'avvenire il medesimo dei dogmi sondamenti della solicità che si tengon per certi, se pur appo i politici dell'aomo ve n'ha di cotali? Siccome il Beccaria negò che il gius di morte competesse alla società, non può egli sorgere qualche belo spirito che con eloquenti cavilli tolga a quella ogni diritto penale? E allora dov'è la società? A noi certamente par troppo assurda una tal opinione perchè possarvenire seguita. Ma alcuni secoli sa non era lo stesso di quel principio che presentemente è tanto in voga da venire eretto in assioma: che la società è stata creata dall'uomo? (2). Non v'ha ripugnanza il grande a cui i prestigi dell'eloquenza, della novità, l'adulazione degli scrittori e l'orgoglio dei popoli non possan condurre.

Se si sta alla politica della società, il marchio dell'essere un instituzion civile, un diritto che si arroga il governo conforme alla natura, è, siccome l'abbiamo già replicatamente detto, il consenso della società, del genere umano. Così, prescindendo

(1) S'intende secondo la politica dell'uomo.

(2) Se non che il dire che alla società non compete il diritto penale è una diretta benchè remota conseguenza della dottrina del contratto sociale. Se dura questa dottrina ancora, tal conseguenza non tarderà guari a essere abbracciata.

Questa dottrina infatti si può dire che contenga in sè tutti i possibili errori in politica; anzi direi che rinchiude gli stessi errori di Obbesio e degli altri partigiani della tirannia (quantunque paiano in apparenza opposti), imperciocchè gli estremi si toccano. Questo è proprio di tutti gli errori che spettano al fondamento di qualche scienza, involgere cioè tutti gli errori possibili della medesima: Così l'ateismo in filosofia è la sorgente di ogni filosofico errore, o almeno ogni errore di rilievo si deduce come una conseguenza dell'ateismo.

Anzi tali errori fondamentali delle scienze hanno concatenazione mutua per quantunque le scienze sian diverse e sono conseguenti gli uni degli altri. Io già l'osservai riguardo all'ateismo e al contratto sociale, di cui l'uno è l'error fondamentale della metafisica e l'altro della politica. La stessa analogia passa tra questi errori e la immoralità, ecc., errore dell'etica, ecc.; di modo che chi ammette gli uni, per esser conseguente dec eziandio ammetter gli altri. La cagione di questo si è la concatenazione che hanno insieme tutte le scienze, di modo che non ne formano tutte insieme che una sola, onde per possederne a perfezione una sola sarebbe d'uopo possederle perfettamente tutte.

da tutti i ragionamenti che io possa sare, quello che mi accerta che competa in certi casi a governi il ius gladii si è il consenso di tutti i governi nello assumersi un tale diritto e di tutte le società nel concederlo loro. Gli argomenti con cui il Beccaria vuol contrario sono sosismi; io posso con ottimi ragionamenti provare sì la legittimità, sì la necessità di un tal diritto; ma quello su cui si sonda la mia certezza non è questa già; io mi sondo non sulla ragione, ma sulla storia, sola giudice legittimo in queste materie, e la storia in tal satto è la società; ora le parole degli nomini e i lor pensieri passano, ma la società, che è il verbum Dei, l'espressione della divinità, manet in aeternum.

La società infatti, secondo me, è stata stabilita da Dio; dunque Dio le diede dei diritti e dei dogmi conservati da lei per mezzo della tradizione. Ma, siccome con questa esistono mesco- la tradizioni umane, il vero mezzo per discoprir la tradizion verace, primitiva, si è il carattere dell'universalità.

E il vero mezzo per conoscere la tradizione è il leggere la storia delle società, quello cioè che sa essa. Così anche nella religion cattolica, le azioni sue, cioè i riti, i sacramenti, ecc., sono monumenti principalissimi in cui si legge la tradizione.

#### SUL DIRITTO DI VITA E DI MORTE.

La società ha il diritto di vita e di morte perchè Dio glielo ha concesso, e tal concessione è dimostrata dal consenso del genere umano nel far uso di un tal diritto.

Coloro pertanto che vollero dedurre tal ius da quello della propria difesa fecero un circolo vizioso, imperciocchè l'uomo non ha tal diritto, quello cioè di uccidere cum moderamine inculpațae tutelae l'ingiusto aggressore, se non quanto è in istato tale che non può esser difeso dal corpo della società. Secondo la dottrina dei politici della società, l'individuo può anche colla morte di chi lo ha assalito difendere la propria vita, perchè in tal caso di necessità e d'urgenza l'individuo rappresenta in se stesso la società. Non compete il diritto di morte alla società come datogli dall'individuo, ma bensì l'ha l'individuo in alcuni casi come datogli dalla società. O per più propriamente ancora parlare tal diritto compete sempre alla sola società; ma sic-



come, giusta l'osservazione del Bonald, è anche negli Stati i più popolari, senza un sol uomo che agisce vestito della possanza della società (onde io posso dire che l'individual uomo è l'espresssione dell'uomo pubblico, cioè della società), perciè, tolto il caso di assalto violento e irreparabile, la sola legitima persona che esprimer (dirò così) possa la società è il giudice, il magistrato delegato dal sovrano; laddove nel suddetto incontro ciaschedun uomo è l'espressione della società, e può fari da se medesimo giustizia non come individuo e privato, ma come uom pubblico e rappresentante della società.

In tal dottrina politica tutto si spiega. È chiarito il perchè il diritto della società sia più esteso di quello dell'uom privato. La politica contraria nulla spiega e sa cadere in mille contraddizioni.

pete alla società non come datogli dagl'individui, ma come un nuovo diritto risultante non dalle parti, ma dal tutto, dalla mutura cioè di essa società, s'avvicinava grandemente alla vera sentenza, facendo già in tal guisa della società un ente indivisibile e morale. Nulladimeno, quando si trattava poi di spiegare come mai competesse al corpo sociale una proprietà che non compete agl'individui, non sapea più dir nulla di valevole, e si toglieva d'imbroglio con mal acconci paragoni (1). La ragione ne era il non avere una giusta idea della società e il tenerla come un puro aggregato di uomini e opera di questi. E certamente in una tal ipotesi è impossibile il provare che

(1) Ciò nullameno l'esempio che arreca il Puffendorf a suo favore (lib. vIII, cap. 3) dell'armonia risultante dal vibramento di più corde musiche dà un'idea della società, la quale è un'armonia umana, anzi divina, che risulta dagl'individui posti insieme in commercio. L'armonia non esiste in ogni corda presa da per sè, ma esiste in tutte insieme. Così si dica degli individui i quali uniti insieme formano la società. Inoltre le corde, p. e., di una cetra sono formate dall'artefice col fine di comporne una cetra; e quantunque fatte prima della cetra, nulladimeno non esistono nel loro valore di armoniche prima di questo; onde è l'artefice che forma non meno la cetra che le corde. Così l'uomo, quantunque creato da Dio prima della società, fu creato talmente che solo nella società può avere il suo valore di uomo, di animal ragionevole, ecc. Se i politici dell'uomo avessero badato bene e senza animo preoccupato a questa comparazione, avrebbe dovuto bastare per far loro vedere la falsità, la ripugnanza della lor opinione.

competa il diritto di morte alla società colla ragione. Il dire che le compete, perchè è necessario al suo ben essere, è un proferir buon argomento per se medesimo, ma che potendo venir posto in quistione, anzi negato, come fece il Beccaria, non basta per base ai diritti sociali, i quali vogliono essere incommutabili, come ho già osservato, per il benessere de' governi e delle nazioni. L'appigliarsi poi al consenso del genere umano (che è la sola prova decisiva e che possa arrogarsi in buona logica il nome di rigorosa dimostrazione; imperciocchè nel consenso del genere umano consiste l'evidenza della certezza morale) è impossibile in tal sistema; imperciocchè l'autorità del genere umano non è che quella dell'universal società; ora se la società è opera dell'uomo che è fallibile, come mai ne ponno essere infallibili gli oracoli?

Al contrario nella politica della società le prove si concatenano l'una con l'altra. La società prova da se stessa la sua necessità, epperciò la sua perpetuità; imperciocchè essa ci presenta come un fatto che l'uomo non può vivere fuori di essa, e che il preteso stato di natura pura dei moderni filosofi è una ripugnante chimera. Dunque fu la società instituita immediata da Dio. Ecco come da ciò suisce l'infallibilità della società generale; imperciocchè potrebbe mai esser questa fallibile e Dio non essere malvagio e menzognero? Dunque tutte le verità sirmate dal genere umano d'unanime consenso sono reali; dunque realmente competono alla società quei dritti che il genere umano ad essa dona. Cicerone pronunziò questa verità quando disse che il consenso del genere umano è voce della natura; e la disse pure sant'Agostino inclusivamente in queste parole: « Nisi hominum instituta « essent, non per diversos populos varia essent, nec in ipsis po-« pulis singulis pro arbitrio suorum principum mutarentur. » (De doet. christ., lib. II, c. 25.)

Il Romagnosi e il Tamburini convengono pressochè nella nostra sentenza. Anche lo stesso Rousseau ci si riduce, quando il diritto di morte che compete alla società fa da quello di guerra derivare. Il diritto infatti di guerra che ha la società è quello di difendersi contro i suoi nemici; ora il suo membro che ne viola le sante leggi è per certo riguardo ancor più avversario a lei di quello che un popolo straniero che le venga incontro coll'arme per usurparsi i suoi Stati.

## DELLA SOCIETÀ.

La società è il genere dell'uomo, l'uomo ne è la specie. Pertanto la società generale si appella ancora il genere umano. Main tal genere non è un mero complesso materiale, ma un complesso intelligibile, un'unità. Per farmene un'idea io suppongo che il Creatore, prima della grand'opera dell'universo, si rappresentante dinanzi a sè tutto il complesso degli uomini; ecco il genere unano materialmente preso. La sapienza increata il contempla, e contemplandolo ne fa un tutto nella sua idea, e il veste con un'embra di quegli ammirabili attributi che in essa splendono; conidera cioè tutti gli individui indivisibilmente insiem vincolati con mutue relazioni e come collegati in un tutto: ecco il genere unano intelligibile. Dio dà l'esistenza a questa eminente sua idea: ecco la società.

In tal guisa l'uomo delle varie separate sensazioni che in lui producono gli oggetti esterni fa un tutto colla sua anima, le di cui parti sono insieme con relazioni immutabili collegate.

LA SACRA SCRITTURA È IL DISCORSO DELLA DIVINITÀ ALL'UONO, E SI ADATTA AL TRASCENDENTALISMO.

La sacra scrittura è il discorso della divinità all'uomo. Questo discorso è multiforme sotto uno stesso linguaggio. Esprime nel suo autore l'Onnipotente, imperciocchè ci si vedono i fatti degli uomini tutti diretti ad un sol punto, cioè alla redenzione del genere umano. Senza saperlo, gl'individui, i popoli tutti ci cooperano, e le azioni medesime di alcuni di essi son la figura di quel grande evento. Chi, chi mai avrebbe potuto por mano a tali eseguimenti sovrani se non quegli chi colla sua volontà dà l'esistenza e tiene i mondi fisici e mortin nella sua palma racchiusi?

La scrittura poi si adatta al trascendentalismo degli uomini. Iddio, il quale stabilì questo trascendentalismo nell'anima umana, perchè volle porre dei limiti alla sua scienza e costituirla nello stesso tempo regina della natura, Iddio seguì una
tal norma nel parlare ai medesimi parimente. Sarebbe stata
una contraddizione se Dio avesse assunto un altro linguaggio;
senza che un altro linguaggio non sarebbe stato all'agio di tutti.

gli uomini, come quello che per venir compreso di una scienza artifiziale ha bisogno. Dio parlò a tutti; si valse dunque di un linguaggio da essere inteso da tutti; si adattò pertauto al trascendentalismo degli uomini. Ben lungi dunque il trovar nella scrittura alcune frasi (1) le quali paiono suonar male colla nomenal verità, dal diminuire in noi la fede e la venerazione per la medesima, questo anzi ci deve avvertire che Dio ha parlato pentatti e che conoscea la natura dell'uomo.

La umana artificiale scienza passa: non sarebbe impossibile che col volger del tempo venisse a scoprirsi un altro astronomico sistema il quale scacciasse via quel di Copernico; ma la scienza naturale dell'uomo, quella cioè che incorporò il Creatore coll'intelligenza di lui, non passerà mai; e, finchè l'uomo sarà l'uomo, il sole avrà sempre per lui un oriente e un octaso.

Nè si dica che in tal guisa Dio inganna l'uomo. La sostanza d'quello che Dio dice è sempre la stessa: sia il sole immobile o no, il miracolo di Giosuè è ugualmente vero, ed è ugualmente vero che stetit almeno riguardo a noi.

(1) Per esempio, quando si dice nella Genesi che Dio creò il lumivar maggiore, il minore e le stelle; nel libro di Giosuè, che questo duce fermò il sole, ecc. A questo trascendentalismo si devono pure attribuire le frasi scritturali che rappresentano Dio come un ente immenso nell'estensione, dotato di membra corporee, fornito di umani affetti, di compassione, d'ira, di adegno, d'irrisione, di dolore, di pentimento, ecc. Così pure nel principio della Genesi, là dove Mosè narra la storia della seduzione di Eva, e dice che serpens erat callidissimus omnium animantium, e non fa motto del demonio, di cui il serpente era un puro organo, si adatta al trascendentalismo dei suoi lettori e degli stessi personaggi di cui narra la storia. Ed invero Eva, quando parlò col serpente, non iscorse probabilmente in lui che un animale spiritoso. Tutti i tropi e le sigure d'eloquenza desumono il lor valore dal trascendentalismo dell'uomo. Lo stesso dicasi del buoli lesto in ogni cosa, del bello in generale. Però, riguardo alla essenta del bello, del buon gusto, non è già diverso il nostro trascendentalismo dalla verità nomenale, come volea Kant; ma non è che una forma su di quel modello coniata, imperciocchè il bello in sè non è che l'ordine, cioè Dio.

4

# MA CHE COSA È IL TRASCENDENTALISMO?

Il trascendentalismo dell'anima umana è una delle proprietà che dimostrano essere ella veracemente regina quaggiù della natura. Per mezzo di quello essa domina su tutto, e si adatta tutto il creato a suo modo, al modo delle sue cognizioni. Desse è il centro di unità a cui tutto si riferisce; ma nulla ad essa giunge senza che da essa venga modificato in senso del se supremo dominio. Questo trascendentalismo è sintetico, e so perfettamente. In esso consiste l'unità del mondo morale.

## DELL'UNITÀ NEL POPOLO EBREO.

Mosè volle l'unità nel popol suo in tutte le cose, e siccome il popol suo era assai materiale, la volle persino nelle cose corporee per condurli così all'unità spirituale. Laonde stabil Gerusalemme come centro della Giudea, e volle che ad essa concorressero tutti gli Israeliti ad un medesimo tempo per celebrare la loro maggior solennità, quella di Pasqua. Ecco l'unità di tempo e di spazio.

E talmente questo stabilì che non fosse in niun caso licito il farlo altrove. Il perchè questo solo è un inviucibile argomento per provare contro i pertinaci giudei che il Messia è venuto. La distruzione di Gerusalemme fu la distruzione ad un tempo, per così dire, della religione mosaica.

DOBBIAMO GUARDARCI DALLO SPOSARE UN SISTEMA IN TUTTE LE SUE PARTI, FUORCHE QUELLO DELLA RELIGIONE, CHE CI E PORTO DAL CIELO.

È impossibile che un uomo d'ingegno il quale inventa un sistema, quantunque dica molte verità, non cada in errore, particolarmente col corredare i veri che scuopre di molte esagerazioni. Tale è la sorte dell'ingegno limitato dell'uomo e della di lui natura. Per una parte esso ha bisogno dell'unità, e non può pertanto conoscere se non per via di sistema. Dall'altra esso è finito, e più finiti ancora sono i mezzi con cui si esercita; laonde non può su qualsivoglia soggetto che si accinga ad

PRNSIBRI © 111

investigare che avere imperfettissime e pochissime cognizioni, Quindi è che il sistema che edifica dee essere necessariamente manco e pieno pertanto di falsità. È non potendo inoltre tutta la sfera delle cognizioni insieme abbracciare, ne conseguita eziandio che deve essere esagerato, e, quantunque tutte quelle poche parti di cui è composto siano insieme in armonia, egli è ben lontano dall'esserci l'armonia universale col tutto, armonia che sfugge sempre all'occhio il più perspicace dell'uomo. A fare pertanto un sistema perfetto di verità sarebbe necessario che un solo ingegno possedesse tutte le scienze ad un tempo, e non solo come le posseggono gli uomini, ma considerate in se medesime, in tutta la loro estensione.

Non ne segue però che rigettar dobbiamo tutti i sistemi, epperciò tutte le cognizioni, tutte le scienze, essendo impossibile l'aver dottrina e posseder cognizioni in modo scientifico senza un qualche sistema. L'aver un sistema è necessario in tutto, e questo bisogno di nullità è tale nella mente umana, che il volgo stesso nelle più triviali sue occupazioni siegue il dettame di uno spirito di sistema, e quegli che ne va affatto esente viene pazzo tenuto. Dobbiamo guardarsi dallo sposar un sistema in tutte le sue parti, fuorchè quello della religione, il quale ci è porto dal cielo. Nell'essenziale però, nel complesso loro vi sono dei sistemi veri, come ve ne sono dei falsi.

# DELLE OPERAZIONI DELL'UOMO.

Le opere dell'uomo son natura quando siano a quelle leggi conformi le quali presiedono alla marcia politica della repubblica dell'universo. Questa natura ha destinata ogni creatura per un fine e le ha porti i mezzi necessari per ottenerlo. Gli esseri irragionevoli, condotti da una cieca necessità, ottengon sempre tal fine, e non sono mai per se medesimi innaturali. La carità libera è la sola la quale ha merito nel conformarsi all'ordine della natura, potendole far resistenza. L'uomo dunque produce opere naturali allorquando le sue azioni conforma all'ordine della natura, studiandone le regole in se medesimo e nel genere umano. Le opere d'ingegno sono sempre perciò naturali, purchè il buon gusto ad esse presieda, e le arti stesse, se l'uomo esattamente le misurasse dalla natura, non potrebbero più conservare un tal nome.

L'uomo è la causa seconda, il vicerè della natura, l'immagine di Dio. Ad imitazion di questi ei può creare, e, ove nelle sue creazioni segua il dettame dell'ordine impresso dentrogli profondamente, può crear col suo ingegno la natura una seconda volta.

#### DIVISIONE DELLE SCIENZE.



Le scienze si possono dividere in due classi: in fenomenale e in nomenale. Le fenomenali sono quelle che hanno per oggetto il mondo fenomenale della nostr'anima, ded occupandosi solumente delle conseguenze de' suoi principii, non va a ricercare il valore di questi e di quelle come enti reali in se medesimi considerati. Le nomenali sono quelle che hanno per oggetto il mondo nomenale, la realtà, le cose in se stesse.

Le scienze fenomenali si raggirano tutte intorno all'anima nostra come fenomeno: dalle forme della sua sensibilità nascono le matematiche; da quelle della sua ragione sì speculativa che pratica, la metafisica e l'etica.

Le scienze nomenali si aggiran tutte intorno all'anima nostra come nomeno. L'anima nostra così considerata porge all'uomo la cognizione di molti altri enti esteriori; imperciocchè, avendo essa in sè delle immagini e delle idee, considerata come nomeno, acquistano queste ancora un valor nomenale. Le immagini della sensibilità danno pertanto all'uomo la fisica, cioè a dire la scienza della natura materiale. Le idee della ragione si speculativa che pratica dannole la teologia naturale e la politica, quantunque questa faccia anche parte dell'etica tra le scienze fenomenali.

Si vede da ciò come la scienza essendo nell'anima, tutti i suoi oggetti sono dati dall'anima. Tutti i sistemi di fisica sono fabbricati intorno a quelle idee e sensazioni che si han dei corpi; ma queste sono nell'anima. Siccome però le scienze fenomenali non escono di essa, e per lo contrario le nomenali si estendono alla regione delle realità, quindi è che tra le une e le altre vi ha una grande differenza.

La scienza fenomenale unita colla nomenale forma la vera perfetta scienza. L'una dall'altra smembrata è manca, imperfetta, e inetta pertanto ad ottener bene il suo scopo. Il dogmadiscritarsi. Tutti i filosofi prima di Kant avevano più o meno abbracciato quello: Kant conobbe l'errore, ma per evitarlo si gottò nell'eccesso opposto, come solitamente arriva: noi da tali esempi ammaestrati sappiamo omai quale strada abbiam da tenere; un dogmatismo-ideale ovvero un idealismo-dogmatico, che è lo stesso. Nè spaventino i vocaboli: noi intendiamo con essi un sistema di filosofia il quale tratti del mondo fenomenale ad un tempo e del nomenale, e che, mediante un tal metodo, non dia nè la nomenalità a tutti i fenomeni, nè la fenomenalità ai nomeni tutti, ma per mezzo di un ragionato criticismo sappia battere l'intermediaria strada.

la tal guisa la scienza è vera scienza, e può essere utile (lo the è il suo fine), divenendo così non iscienza pura, ma di soprassello sapienza; nome che, come osserva (se non m'inganno) il Laromiguière, era dato alla scienza dagli antichi; scienza tola che sia sociale, imperciocchè la società, siccome non è che brutale se è priva di teorica, termina in pura idealità se va scevra di pratica.

Le scienze fenomenali possono sussistere senza fede, come quelle che non hanno per oggetto realtà, ma apparenze; e alvesì non sono esse che parti di scienze, non già scienze intiere e perfette.

Esse, come dissi, si dividono in iscienze della sensibilità (matematiche) e scienze della ragione, sì speculativa che pratica (metafisica, etica), le quali banno maggiore o minor chiarezza secondo che i fenomeni intorno ai quali si aggirano sono più o men chiari. Siccome pertanto i fenomeni della sensibilità sono più chiari in noi che quelli della ragione, la quale ha un non so quale oscuramento in se medesima che ne rende tenebrosa e difscile-l'indagine (oscuramento il quale la rivelazione c'insegna essere un effetto della corruzione originale, la quale produsse un'universal ribellione nella natura, ribellandosi come l'uomo a Dio, così il corpo all'anima, e le inferiori facoltà dell'anima, cioè la sensibilità, alle superiori, cioè alla ragione), ne siegue cha la metafisica e l'etica pura non hanno tutta la possibil chiarezza: la matematica sola è una scienza evidente. E siccome ancora quello che è oscuro di necessità si vede come indeterminato e variabile, così, tratte le matematiche sole, ogni scienza, quantunque pura, dee essere indeterminata più o meno e sotto-

Vol. V.

posta a variare. Se dunque le matematiche pure sono una scienza evidente e determinata perfettamente, egli è per due ragioni: 1º perchè tale scienza è puramente fenomenale; 2º perchè l'uomo ha una cognizione evidente e determinata dei fenomenio intorno a cui si aggira. Che se gli assiomi su cui la metafisica . l'etica si fondano fossero ugualmente evidenti, luminosi e, quella che è più, determinati come quelli delle matematiche, a queste, l'etica e la metafisica non cederebbono punto per nulla. Ma questo è impossibile all'uomo, ed i prosondi ingegni, che non: reputarono impossibile una tal cosa, se ne sarebbono pur dovuto avvedere. Kant certamente ha fatti tutti gli sforzi possibili. a tal fine, e, se ottener si potesse da uomo, sua ne sarebbe. stata la gloria. Gli sforzi però di questo e di altri grandi uomini valsero a portar molta luce in quelle discipline, e se non poterono ottener l'impossibile, cioè di agguagliarle alle matematiche pure nell'essere determinate ed evidenti, le avvicina-; rono nulladimeno moltissimo, e pertanto gli scienziati venereranno sempre i loro nomi.

Lungi sono dal poter ottenere un tal pregio le scienze nome, nali, le quali pur sono quelle sole che di un util reale some per l'uomo. Esse pertanto vogliono degli atti di fede e un granbuon giudizio nel venir maneggiate. Devono esser congiunte colle scienze fenomenali, e così a queste danno l'utilità e ne ricevono lume grande.

Da ciò si deduca che, siccome le scienze fenomenali non sono propriamente dette scienze se non colle nomenali congiunte, e queste non posson sussistere senza sede, per conseguenza la vera, perfetta (per quanto dall'uom si può ottenere) scienza non può essere avuta dall'uomo senza della fede.

Lo spazio e il tempo sono i modi di tutte le cose come da noi concepite.

Lo spazio e'l tempo infiniti son cose assurde; per conseguenza non son modi di Dio.

L'eternità di Dio pertanto non è nel tempo, nè la sua immensità nello spazio.

Le scritture però le quali si adattano al trascendentalismo dell'uomo esprimono quei due divini attributi colle nozioni di un tempo e di uno spazio infinito. (ZACH. IX. — Ps. LXXII.)

#### LA RAGIONE E LA BIBBIA.

La ragione e la bibbia sono due grandi verità, o, per dir seglio, due immensi volumi di verità, che, in mano a tutto il mondo, ben pochi san leggere. Egli non basta il possedere la paterial verità per conoscerla, ma è d'uopo saperne l'alfabeto kh lingua, intenderne l'espressione. Se bastasse l'aver in mano l materiali di una scienza per possederla, il contadino, il selvaggio sarebbono i primi dei naturalisti; non vi sarebbe più progressione di verun genere nell'umano sapere. Da quanto tempo l'uomo non maneggia quei corpi in cui per tanti secoli ha pure ignorato essere nascosto il segreto del fuoco! Non ha egli e non porta sempre con seco stesso il più ammirabil prodigio che l'occhio umano possa colpire, quello di un essere dotato di organi, di un animale vivente? E pur quanto non indugiò a scoprire gli ordigni di tal macchina e a conoscerne i fenomeni più universali, come quelli, per esempio, del moto del sangue? Non è già che simili investigazioni abbiano soltanto la cariosità per motrice, onde ne siano andate esenti le età meno sivole delle recenti; che anzi parecchie di esse, sommamente Wii, anzi direi necessarie, furono le ultime a venire scoperte. l'arte è natura nell'uomo, perchè questa gliene ha data la faodtà, ed è certo perchè di simili mezzi lo ba esuberantemente brnito che non gl'infuse nella culla la scienza e gliene diede # più veemente desiderio, siccome il creò nudo quantunque sensibilissimo al freddo, unico tra gli animali pertanto cui anto dato abbia quella madre comune e tanto negato. Ed è ben ragione che, la diversità di natura importando diversità di destino, e divario per conseguente di mezzi dai bruti che lo tircondano, l'uomo solo una costituzione onninamente diversa al mondo recasse. Quelli isolati, egli social fu creato e di linguaggio fornito. Ecco il destino dell'uomo: e pertanto la natura aì il fece che ad ottenerlo venisse astretto. Depresse pertanto l'uomo individuale, ma per innalzar tanto più l'uomo sociale; e quanto misera cosa fe' tutto quello, tanto di altezza, di possanza, di autorità diede al genere umano. Membro di questo si è l'uomo, e membro sparto, dilacerato dal corpo suo è questi ove diviso ne venga, inutile pertanto e tanto abbietto quanto nobile e proficuo esso era nel luogo suo. Falsamente perciò si lagnavano gli ennici filosofi che la natura come matrigna si fosse comportata coll'uomo; che anzi io ci veggo un cuor di madre tenera in uno e assennata, che avvia per la buona strata il caro figlio, non con violenza traendolci, ma facendo che da de esso ci corra, per avergli sparsa di spine e di triboli la matri. Certamente che la natura in cui noi siamo è corrotta; ma io non veggio questa corruzione in quello che la società rafferme e alla dispersione è contrario; bensì io la miro la dove scorpe i semi di dissensione, di ragione individuale, di privato interesse, e di tutti gli altri simili flagelli del genere umano, dell'umanità.

# LE NAZIONI DEBBONO CONSIDERARSI COME TANTE MEMBRA DI UNA SOLA FAMIGLIA.

Le nazioni devono tutte considerarsi come tante famiglie di una sola città, anzi tante membra di una sola famiglia, il genere umano. Lungi pertanto da esse le gare civili e politiche; che se i tumulti della società rendono talvolta inutile questo voto del saggio, vi sarà forse simile scusa, o potrà almeno valere, laddove vengano dai saggi medesimi promosse contess perturbatrici della pubblica unione? Or di tal natura sono pur troppo le letterarie contese. Che se ad alcuno paresse altrimenti e mi opponesse che di utile emulazion nazionale sono quelle sorgenti, io risponderei: tal proficuo han certamente ove ragion le promuova e le regoli; ma in tal caso niun divario io fo tra nazione e nazione, e ugualmente legittime e vantaggiose le reputo, sia che tra membri di una medesima città abbiano luogo, sia che tra quelli cui divide lontananza di sede e diversità di paese. Ma, se s'intende che utili e lecite siano tra le diverse nazioni quelle contese che il solo amore esclusivo della propria cuna muove e dirige, io chiederei unicamente se del medesimo calibro dovessero venir riputate ove avessero regno tra penne concittadine. Che se la lor natura i tale che in quest'ultimo caso stimate verrebbono vane e perni ciose, io sosterrò sempre che lo stesso è nell'altro, impercioc chè non monta cotal diversità per tal rispetto. Le lettere, l scienze e tutto ciò che ha relazione al coltivamento dell'uom è di ragione di quella società che l'uomo produce e mantiene ue veste dunque la natura, ne acquista i diritti e per conse

PENSTER! 117

quente i doveri ne assume. Ora, se è contrario alla vera indole di quella un amor esclusivo del proprio foro, come dei proprii focolari, nol sarà parimente al nativo e casto carattere della vera letteratura?

Il perchè, nell'imprendere io ad investigare il merito tragico del grande Alfieri, spoglio di ogni nazional pretensione, io parlo ai letterati di tutti i paesi, sperando che non con altr'oc-· chio verrò io da essi riguardato. Il bello è creato per tutt'anima che è capace di contemplarlo, come quel sole che illumina tutti i viventi della natura; e ciò tanto più alloraquando il bello è morale e socievole, che non termina in un puro piacere oltre di cui niente più bavvi, ma si estende ancora in là, si congiunge col bene, esce della regione dell'intelletto, muove la volontà e diventa pratico, e così vantaggioso. Ecco il bello della poesia, dell'eloquenza di tutte le belle arti nella ; lor pura indole e nel lor nativo fiorire. La benefica sapienza del Creatore le diè all'uomo nella terrena carriera come un mezzo per fargli ottenere il suo fine; gli sparse di questi fiori, di queste meraviglie il suo viaggio, per sostenerlovi animato, canimarlo dolcemente con esse a divorare il cammino che gli impose per giungere alla sospirata meta. Eb! perchè mai non son comuni a noi tutti questi conforti, senza di cui l'umana sodetà non potrebbe tirare innanzi nell'austero suo corso? Non tatte le nazioni hanno nel proprio loro fondo di che soddisare ai loro bisogni, e la benefica mano così appunto dispose per legare gli uomini in vicendevole consorzio. Unitevi, o uomini, e formando una natura sociale rimediate a quei difetti a cui la natura primitiva soggiaceva. Che se, onde sopperire alle siche mancanze, havvi di materiali bisogne tra gli uomini di commercio, perchè inibito verrà forse il medesimo nelle morali? Il mondo di queste, in verità, è capace di perfezione, di estensione, di aumento, là dove il fisico è sempre lo stesso; ma, appunto per questo, ci vuole il seme gui la feconda terra sviluppi. I tesori intellettuali della Grecia produssero il secol d'oro di Roma: entrambi del pari concorsero dopo secoli di tenebre a far rinascer la luce. Ma, finchè solo Omero era al mondo, era forse men del Romano che del Greco il suo illustre poema? Prima che l'Italia avesse l'Alfieri, non potea a ugual diritto che i Galli far sua delizia del Corneille? Ed or che venuto in Italia è un Alfieri, l'ingegno straniero, che lo gusta, lo sente, dee

forse quel sublime ingegno riputare più di quello che suo? Straniero! Che dico? lo credo che sia straniero soltanto un astere a colui che non lo intende, o mal lo intende, o nol sente tanto almeno quanto il si merita la sua virtù.

# TUTTO QUAGGIÙ PORTA IL MARCHIO DELL'IMPERFEZIONE.

Tutto quaggiù porta il marchio dell'imperfezione e del disordine in cui siamo precipitati. Non solo il bello non va disgiunto mai dai difetti, ma direi anzi che, essendo noi compessi di due nature, non è per noi bello quello che è assolutamente senza difetto. Quindi è che di un piacere perfetto non siamo punto capaci. Gettate uno sguardo sopra le lettere e le arti: il sublime ne è l'eccellenza; desso è che forma i capi d'opera d'ogni sorta. Eppure, strana condizione dell'uomo! il sublime, perchè sia piacevole, non dee durare. Ci ha sol l'ingegno mediocre che esente vadasi di cadute, e, ancorchè l'ingegno sommo il potesse, nol sarebbe più mai se volesse comparire sempre sommo.

#### IN DIO VA A FINIRE OGNI SCIENZA.

Chi dice filosofia dice amor della sapienza, e per conseguente amor di Dio, mentre Dio è la sapienza stessa, il Verbo sovrano, la ragione universale che dà norma a tutte le intelligenze. Chi dice fisica dice scienza della natura, onde scienza di Dio, mentre la mano che regge la natura, la natura ordinata dell'universo non è che Dio. Così in Dio va a finire ogni scienza, e la teologia tutte le potrebbe abbracciare.

### A CHI È PROMESSA LA PACE.

Lo Spirito Santo non ha detto: pace agli uomini di grande scienza, di molte ricchezze, di ampio potere, ma pace agli uo mini di buona volontà. Conciofossechè la sapienza sovrana ne pronunziar queste parole non avea di mira che quello che è pos sibile a tutti, dicendo quelle parole non ad alcuni individu

PENSIERI 119

\*Micamente, ma a tutti. Non ad ognuno ha porti Iddio i doni Microtumi; a pochi ha concesso il dono dell'ingegno, ma la vomentà l'ha data a tutti, e tutti di porla in esercizio sono fatti capaci. A chi dunque è promessa la pace? Al dotto, al ricco, al potente? Ah! no, o cristiani: i cori angelici facean quelle parole risuonare su d'una povera capanna e di un abbietto presepio. E chi degno era, prima di udirle, quelle consolanti parole? Credeste forse che l'oriental corteggio dei magi? Il mangelo ci pinge ben altro quadro. Semplici e rozzi pastori magione della divinità scesa nel mondo.

#### DEL VOCABOLO SOFISTA.

接 化 化

40.

E degno che venga notato come la parola sofista, la quale e secondo la sua etimologia e secondo l'uso suo primitivo suonava sapiente, siasi fatta poi deviare ad esprimere un uomo il
quale si abusa del ragionamento per difender l'errore. In queno corrompimento di tal vocabolo io scorgo un'amara, ma vera
satira della profana filosofia. L'uomo abbandonato a se stesso
si valse di questa scienza per rovesciare in mille errori, sicchè screditò la scienza medesima a segno che su chiamata sofistica l'arte d'ingannar con cavilli. San Paolo alludeva a ciò
quando dicea degli ennici filosofanti: dicentes se esse sapientes,
stulti facti sunt. (Ad Rom., I, 22.) Il nome di filosofo ssuggì
per allora ad una tale sciagura, ma non ne potè più campare
ai nostri tempi, nei quali suona il vocabolo di filosofo quello
che appo gli antichi sofista, cioè distruggitore di ogni verità,
scettico ed empio.

## DEL CULTO DELLE SACRE IMMAGINI E RELIQUIE.

Dopo le irrefragabili prove che l'ecclesiastica tradizione ne porge intorno al legittimo culto delle sacre immagini e reliquie, non mi rimarrebbe più niente a dire, se una superba ragione non mi si facesse incontro ad oppormi che tal culto è puerile, ridicolo e al tutto vano. In verità che costoro saper ne vonno più che i santi padri e tutta intera la chiesa. Io contro costoro non mi perderò ragionando: voglio soltanto

loro opporre un'autorità che lor non darà l'animo di tenere per sospetta. Non è già uno scrittor sacro od ecclesiastico de loro allego, non un teologo, non un autore cristiano, ma un antico storico, un gentile. Uditene le parole: Saepe audivi, ees-(SALL., Iugurth., num. 4.) È Sallustio che ha parlato; ma qui non solo quella di Sallustio, l'autorità avete di un Q. Massimo, di un P. Scipione e di molti dei più illustri personaggi della antica Roma. Ma questa non è una pura autorità, è una sposizione di quanto intorno a tal soggetto ci detta la sana ragione. Sa bene quanta sia l'influenza degli oggetti esteriori chi briciol sa dell'interno, e ben lo sente un cristiano, che tal non sia semplicemente di nome, alla vista di un crocifisso. Quei grandi dell'ennica Roma ben lo sentivano essi medesimi. Io arrossisco quasi di aver ricorso per difendere un dogma cristiano all'autorità di uno scrittore del gentilesimo; ma il seci perchè a questa autorità va la ragione congiunta; e del resto, se cagion v'ha di rossore, si rifonda su chi m'indusse a. tal termine.

Perchè mai la scultura e la pittura piacciono tanto all'uomo? Non è forse perchè eccitano in lui il sentimento del bello e del sublime morale? Io tremo allorchè contemplo un quadre di Michelangiolo, e dolcemente a muover mi sento nel mirare una pittura di Raffaello. E perchè mai tal commovimento e tal terrore, se non perchè le idee morali mi sono in sen risvegliate da quei prodigi dell'arte umana?

# PERCHÈ LE SCIENZE MATEMATICHE AVANZANO IN EVIDENZA LE MORALI.

Una delle cagioni per cui le scienze matematiche di tanto in evidenza avanzano le morali, èssi, io credo, unicamente la corruzione dell'uomo. Egli è vero che le cose morali non son sensibili come le matematiche; ma io dico che quelle nella loro sfera aver deggiono un grado di evidenza che all'evidenza di questa vada del pari, aggiungendo inoltre la superiorità che sulla sensibilità compete all'intendimento. Qual è dunque la cagione per cui l'esperienza ci mostra essere al tutto il contrario? Parmi la risposta assai chiara. Il peccato, come azione morale, disordinò le facoltà morali dell'uomo e ne menomò

121

grandemente la forza, laddove le facoltà sensibili, incapaci di azione morale, andarono meno soggette al corrompimento.

PENSIERI

Dissi meno, a significare che affatto esenti nè queste pure andarono dal disordine in cui precipitato su tutto l'uomo. E chi non vede che tanti misteri, tanti problemi insolubili che riempiono il campo delle scienze esatte non possono da altro venire che da disetto nell'intuito nostro sensibile?

# L'UTILE VERACE DEE ESSERE IL FINE DI TUTTE LE OPERE DELL'UOMO.

Il tempo dell'uomo sopra la terra è così breve, i bisogni della società in cui vive così copiosi, epperciò le occupazioni che incumbono ai membri di lei tante e sì gravi che l'utile verace dee essere il fine di tutte le imprese, di tutte le opere ·i cui l'uomo mette mano, e che il puro diletto non dee mai venire da esso lui ricercato. La poesia, la parte delle lettere che par la più inutile e che la maggior parte di quei moderni the la maneggiano fanno servire a puro passatempo e piacere, era tutt'altro nell'alta mente di quei primi, i quali l'arricchirono di quei capi d'opera inimitabili che noi ammiriamo. La poesia era negli esordi delle nazioni il linguaggio delle scienze: la morale, la politica, l'agricoltura, la legislazione sì civile che religiosa passava di padre in figlio, di generazione in generazione per mezzo di un armonico metro. Tale età d'oro non durò lungo tempo; la poesia fu un argomento di cui la mollezza si valsero e la corruzione a danno dei popoli, a pregiudizio delle scienze utili e necessarie; questa, dianzi compagna, organo, parola di tutte le discipline, che mai perciò non ne andava disgiunta, fece da sè setta, eretta fu in un'arte da se sola e separata; gli adulatori l'introdussero nelle corti, i libertini nelle case della voluttà e del piacere. Ecco l'abuso della poesia, comune a tutte le arti letterarie e liberali, sue compagne, ma principalmente alla musica, sua sorella. E questo abuso tanto crebbe che, non ostante che sorgessero quinci di quando in quando eccelsi ingegni i quali ben ravvisavano la nativa indole dell'arte per cui sentivansi nati e trovar ben sapevanla là dove era, venne irrimédiabile giudicato; onde i migliori pensatori del gentilesimo, e principalmente il discepolo

di Socrate, vietarono alla poesia l'ingresso della lor società. Ma, non solo i filosofi, i più grandi poeti medesimi riconobbero assai chiaro che la poesia era prostituita, e fecero tutti i lero sforzi per riformarla e farla ritornare a' suoi principii. Esempi non mancano in ciò in quei pochi, ma prelibati ingegni, che camminano alla testa della letteratura di tutte le nazioni; e, per non uscire dall'Italia, chi non sa che Dante e l'Alfieri che bero tutt'altro scopo nel loro poetare che il semplice sollazio degli effeminati Italiani?

# DELL'AMOR DE' NEMICI.

Un uomo sensibile, anche alloraquando avesse tutto ciò de può desiderare, non sarebbe mai felice in questo mondo. La miseria degli altri uomini basterebbe per produrre la sua. Ma, perchè di alcune specie di essa ho già altrove parlato, dirò qui d'una sola, e questa si è il sapere che molti sono i nostri nemici. Qual è l'uomo che non abbia nemici? Il malvagio è compianto dai buoni, ma odiato da molti de suoi compagni.

Dell'uom dabbene non occorre parlare, non occorre dire che più è giusto, più è odiato, perchè l'ingiustizia regna sulla terra; e che Socrate bevve la cicuta, e che G.C. fu crocefisso. Il folle ed il pazzo può appena appena esser il solo non odiato da niuno, e tutto al più disprezzato. Ma la ragione di ciò è ben oltraggiosa alla razza degli uomini; ed è che il folle non ha nemici perchè messo è insiem colle bestie. L'indegnazion fa ammutire a codesti pensieri, e fa piangere sulla miseria dell'uomo. Chi può dunque esser selice, mentre la selicità inimica gli uomini contro di chi la possiede? Alcuni terranzo poco conto di avere nemici, purchè impotenti a far loro del male. Tutt'altra pare la cosa a chi serba un cuore sensibile e nato ad amare. Egli che vorrebbe esser amato da tutti, e se ne sente il diritto, è odiato da molti cui non fece alcun danno, ma anzi forse de' beni, ed è odiato da essi unicamente perchè non è più d'essi infelice. Non gli basta già l'essere al riparo degli effetti del loro odio, mentre sa che la loro volontà è tanto più malevola quanto meno essere il ponno le opere. Gli sarebbe meno sgradito il cadere nella loro balìa, se potesse così estinguere il loro odio, e morire fra le loro braccia come

123

tra le braccia di amici. Amerebbe meglio esporsi al pericolo ti Natan, di cui racconta il Boccaccio, che sopportar l'odio di Miridanes.

Se il sapere che si hanno nemici è un pensiero che uccide, ne è forse esente il solitario, che vive dagli uomini igliorato? Certamente egli è meno infelice di chi vive nelle città, conosciuto fra la folla de' suoi avversari. Ma non di meno egli non è fortunato. Se non riceve le male grazie dell'umanità, è privo pure dei loro favori; e quantunque non abbia niun attuale nemico, è certo però che il mostrarsi al mondo e il procurarsene molti sarebbe solo una cosa.

Conchiudiamo adunque che in questo mondo niuno può esser felice; e che il pensare che si hanno nemici è una delle miserie dell'uomo sensibile. Che far in mezzo a tante sventure? Rimirare la patria celeste come la nostra sola vera patria in cui solo potremo esser pienamente felici. E se siamo odiati in questo mondo, Dio ci porge un allieviamento a questo male, e si è l'amare e il pregare per i nostri nemici. Che farmaco dolce, che balsamo soave a quell'acerba piaga che l'odio altrai ci apre nel cuore! Esso pare un po' duro ed amaro in sul principio, ma è che corre anche in ciò la sorte de' precetti evangelici contrari de' precetti del mondo; quelli paiono duri e richiedono violenza in sul principio, ma divengono ben tosto dolci; questi, dolci e lusinghieri da prima, cangiano ben tosto in fiele la loro dolcezza. Chi ama i suoi nemici col suo amore alleggerisce in parte così l'odio di quelli che gli grava sull'amina. Chi prega per i suoi nemici con fiducia, nutrisce la dolce-speranza di vederseli venire un giorno pentiti ed amorevoli infra le braccia. Se non potrà più avere una tal consolazione in questa vita, non dispera di conseguirla nell'altra in cui non avrà più dattorno che amici, e di ivi come tali abbracciare quelli da cui quaggiù fu rispinto. lo non so come ci siano alcuni che paghino d'odio l'odio loro portato da nemici invece di pagarlo d'amore. Sciagurati, qual frutto ne rirano essi? Alleggeriscono forse l'altrui odio che loro pesa sul cuore? Ben altro; che invece lo aggravano maggiormente, all'altrui trista passione aggiugnendo la loro. Forse diminuiscono l'altrui malevolenza e ammolliscono l'anima del nemico? Eh! chi ignora che è un volere estinguere il fuoco col fuoco; e che, aggiungendosi odio a odio, l'uno e l'altro a vicenda si

comunica, s'accresce, si nutre, si propaga e divampa, e cod inestinguibile si rende quello che da principio si sarebbe potuto smorzare? lo credo che l'unica maniera di diminuirsi la copia de' nemici è di santamente amarli e di pregare per essi; il Dio della bontà lascia raramente tal amore e tali preghiere senza ricompensa ed ascolto. Anche umanamente parlando il contrario dal contrario s'estingue, e l'odio dall'amore si ammorza. O tu adunque che hai nemici, contraccambia il loro odio coll'amor tuo, se vuoi sperare di vederteli a tornare al tuo seno. Prenditi guardia dall'odiarli; chè in tal guisa sigilli la inimicizia loro e la fai interminabile, eterna, e te stesso doppiamente colpevole rendi. Se agisci il contrario, io dirò che tu ami l'avere nemici e nemici mortali, mentre col farti tu semico di quelli che hai, tu gli accresci e moltiplichi; io dirò che tu sei indegno d'amici e non sei che uno scellerato e un : malvagio. Ma non istar più a dire: Padre mio, rimetti a me i debiti che ho verso di te, come quelli io rimetto de' mici debi tori, mentre avanti Dio il falso dici e proclami; non lo chiamar più padre, chè hai rinunziato alla sua eredità celeste odiando i tuoi fratelli, i suoi figli.

Le lacrime di riconciliazione tra due ch'erano dianzi nemici sono dolci come quelle del penitente che torna amico con Die. Perchè ne sta lontano l'uomo ch'è in caso d'esperimentarle e non corre piuttosto alla sua conversione che le promette un gaudio cotanto? I precetti di Dio, anche i penali ed i soddisfattorii sono piaceri; piacere il perdono delle offese, piacere il dolor de' peccati. Da questa parte è invidiabile la sorte dei penitenti; e l'innocente stesso amerebbe godere i loro gaudii, purchè senza vestire le loro colpe.

### LA SUPERBIA SUL TRONO È TIRANNIDE.

Il principe esser dee popolare nello stesso tempo e sublime, come l'eloquente oratore. Popolare nell'amare e nel praticar la virtù, e sublime nell'odio e nella fuga del vizio.

Il monarca superbo come è mai picciolo in mezzo alla piena de' suoi difetti! Io non veggo re più picciolo di Luigi detto il Grande, quando godeva vedere i suoi sudditi, prostrati a lui dinanzi, tremare. Principe vile, è questo l'amor di un padre? Sta però in mezzo al tuo orgoglio sicuro, che colui che trema costernato al tuo cospetto, entro il suo cuore ti odia, e, ben più volentieri che incensarti colla sua paura, ti passerebbe il cuore colla sua spada. La superbia sul trono è tirannide; e l'uomo grande e l'uomo del vangelo non intende dalla sua parte, col proprio avvilimento, a promuoverla.

# IL PADRE DEE ESSERE L'AMICO, IL CONFIDENTE DE' SUOI FIGLIUOLI.

Il padre dee essere l'amico, il confidente, non il tiranno dei moi figliuoli. Quanto è dolce il vedere la giovine prole correre con l'espansione del cuore, quando il vede giugnere, fra le braccia del padre suo, tanto è triste il mirarla taciturna, immobil, tremante starsi al cospetto di lui tostochè arriva. La famiglia è una picciola monarchia, come la monarchia è una picciola famiglia. La famiglia può formare un felice governo, ma può altresì essere una tirannide. Se nel primo esempio che porto ne abbiamo si vede un buon principe attorniato dai suoi figliuoli, nel secondo si vede un tiranno circondato dai suoi schiavi. Ma il padre, se è tiranno, offende ancor più la natura del principe, perchè il governo di famiglia è più naturale di quello di monarchia. A buon conto il principe è capo di intere provincie legate a lui con nessun vincolo naturale, e cui nemmeno conosce; ma il padre! ah il padre è di una stessa carne, di uno stesso sangue co' suoi figliuoli, frutto dei suoi amori e oggetto delle sue fatiche. E poi, se tutti i padri de' villaggi, delle città e dei regni, fossero veri padri di amore e non sol di natura, o per meglio dire seguitassero le leggi della natura, non vedrebbe il mondo vili e sciagurati despoti essere i loro capi. I principi per lo meno non oserebbero divenire tiranni; chè freno più che qualunque costituzione sarebbe loro il vedere sì bene eseguite da' suoi sudditi le leggi di natura. È trito aforismo che dai costumi de' principi si formano i costumi de' popoli; non meno vero di questo quell'altro mi sembra, che i popoli formano i principi, e che i buoni sudditi non possono avere un re malvagio.

126 PENSIERI

SE SI TOGLIE LA RELIGIONE, UN SOLO ASSURDO RIMANE DI SCAMPO AGLI UOMINI, IL DUBITARE DI TUTTO.

Un animo ardente che vede dinanzi a sè la lunga carriera delle umane cognizioni, e una vita sì corta, e uno epirito si limitato, non può a meno di si smarrir di coraggio e di gemere su la gran folla di dubbi e delle incertezze che cuoprone molte verità utili e necessarie, o almeno alcuni punti di esse. Il doversi arrestare a mezza strada con piede mal fermo costretto a sbrigarsi la strada dai bronchi e dalle spine che in essa folteggiano, e con poca speranza talvolta di riuscire al conoscimento della verità dopo cotanta fatica, è duro e disperante a tal mente che, avida della verità, vorrebbe tutto a prima vista sapere, penetrare, conoscere, o almeno, dopo htiche incorse e travagli, giungere alla bramata certezza. Taluni di costoro lasciano la religione, perchè veggono essapure ripiena d'insolubili controversie, quasi che fuori di essa le potesser fuggire. Ma, così facendo, contraddicono al lore desiderio e, per ischivare lo scosceso sentiero dell'erta, si gettano nel precipizio. Stando nella religione hanno almeno alcune verità grandi, utilissime, necessarie, consolanti e sublimi, poste ad evidenza e certezza su cui posson poggiare, e che alla quiete dell'animo loro da tanto son per bastare. Che importa a buon conto la dubbietà e il caos di tante quistionipurchè io sappia di certo l'esistenza di Dio, l'immortalità della mia anima, la vita futura, la rivelazione divina, la verità della mia religione e del decalogo di cui osservo i precetti? Ma al contrario, se si toglie la religione, distrutta ogni verità della sua base, un solo assurdo rimane di scampo agli uomini, edè il dubitare su tutto. Può questa orribile non curanza lusingare talvolta il vile orgoglio del nostro cuore, ma questi momenti di mortifera ebbrezza si dileguano ben presto, perchè l'anima, anelante alla certitudine e all'infinito, non può stare senza possessione tranquilla nel nulla; ed essi passati, l'anima vede tutto l'orrore della desolante regione che la circonda, priva di ogni confidenza, del piacere stesso del pianto e della consolatrice speranza, in quella guisa che il viaggiatore smarrito ne' selvosi deserti del polo in una notte buia e burrascosa assorda di lamenti il cielo, e, ovunque si rivolga, e strada pur faccia, si ritrova sempre nel medesimo luogo.

PENSIERI 127

### ORIGINE E RIMEDIO DE' NOSTRI MALI.

I mali che noi soffriamo in questo mondo hanno la loro sorgente dal peccato, e quantunque Dio e chi li soffre possa trarne gran bene, sono in sè un vero male. La vera religione dee insegnare a torre questi mali dal mondo in guisa però che la giustizia divina non venga lesa, essendo essi pena del peccato d'origine. Per adempiere a questi due fini nello stesso tempo, senza che l'uno all'altro si opponga, essa lascia buona parte de' mali, ma insegna all'uomo la maniera di evitarne alcuni, e di saper trarre del bene da tutti. Così il vero cristiano, camminando nella via della giustizia e nella pratica della virtù, sfugge molti mali che per lo più sono figli della sregolatezza e del vizio; e da quelli che soffre, non solo fa che ridondi a lui un tesoro di meriti per l'altra vita, ma sa ancora lar sì che ne scaturisca un torrente di dolcezze e di pace per questa, che solo in mezzo alle angosce e non alle delizie di questa terra si può ritrovare.

## DELL'UMILTÀ CRISTIANA.

L'umiltà è quel sigillo celeste, senza la cui impressione ogni qualunque virtà non è utile per l'altra vita, e non è nemmeno virtù verace per questa. La virtù cristiana non solo produce il merito, ma eziandio la gioia; non solo ci prepara al di là della morte un paradiso, ma ce ne fa gustare, dirò così, le primizie in questa stessa valle di lagrime. Un pregio così eccellente è solo proprio della virtù cristiana, e virtù cristiana non si dà se non è umile. L'umiltà rompe i vincoli con che l'amor proprio lega l'uomo coll'uomo, e con quelli li contrac cambia della fraterna carità; l'umiltà unisce maggiormente con Dio rivolgendo l'amore di noi stessi verso di lui, e cangiaudolo in amor di Dio; l'umiltà rende gli uomini tra di loro amici, togliendo l'unico ostacolo che sia per la loro unione; l'umiltà spoglia gli uomini della prima cagione de' lor dispiaceri, loro toglie il sentimento de' dolori, li fa una stessa cosa con Dio, destituendoli del proprio lor senso e facendoli pensare in Dio, bramare con Dio, volere con Dio, amare con Dio, untire ed operare insomma onninamente in tutto con Dio.

Ecco la vera devozione, quella cioè ch'è espressa dalla stessa forza di questa parola, ma che è sì poco conosciuta, e ancor men praticata. Gli antichi la conosceano alla loro foggia meglio di quello che noi alla nostra; essi diceano: devovere u amicitiae, devovere se pro alterius incolumitate, devovere se pro republica; Cicerone parlava del voto del suo capo alla patria, devotionem capitis mei; e i cristiani soli non conoscono il voto di se stessi a Dio. L'hanno pur fatto nel battesimo, e lo ripetono pur cadun anno; è pure cento volte scritto nelle sacre lettere; si ripete pure tutto giorno sui pulpiti. Il male si è che una tal consacrazione, un tal voto, una tal devozione di se stesso a Dio è tutta esteriormente e materialmente conpresa, e non si pon mente che nell'umiliarsi al Creatore, nell'abbandonarsi interamente a lui, alla sua ammirabile providenza e volontà sapiente consiste. Allora il cuor dell'uomo nen è più quello che era; tutto è trasformato in Dio e gode gisla celeste perchè gode con Dio.

L'umiltà è come le virtù tutte grandemente dissicile; m, come tutte le altre virtù, tosto che s'è conseguita diventa 2mabile e dolce. La superbia non è che un falso rapporto m di sè e gli altri uomini, per cui si rompe il vero vincolo che unirne dee con essi, cioè la carità fraterna, che importa uguglianza, e ad essa sottentrare facendo l'amore della propria stima e dello altrui non calere, che è inegualità e dispotismo. Ogni qualunque pensiero alla mente nostra si affaccia, noi ci facciam la prima comparsa, all'ultima rimandiamo gli altri. Nelle scene immaginarie con cui va scherzando talvolta il nostro cervello, la superbia è quella che, quasi senza che ce ne accorgiamo, loro dà norma, anche a quelle perfino che paiono frutto di un animo solitario e disinteressato. Simile a que' boriosi filosofi che, per far parlare maggiormente di sè, carreano a celarsi tra i dirupi e nelle caverne, l'anima nostra si fa umile per un rassinamento di superbia. Una rassinata vanagloria è allor l'umiltà, e bene dal velo tra cui cerca di avvolgersi quasi arrossando traspare. L'uomo entra ben tosto e a fare avanti di lui o in vita o dopo morte compars: è indirizzata la tela delle nostre fantasie. Quell'uomo non i umile, che in qualche modo opera per l'uomo come per suo ultimo fine. Ma conviene pur dirlo che ben poco con tenta per l'ultimo fine aver l'uomo. L'illusione si conosce, s

sente, un vuoto si esperimenta che non si può colle creature riempire, e ci va Dio; ma Dio, o vuol tutto o niente, e rigetta un cuore diviso. Vuoi tu provare tutta la dolcezza della conversazione con Dio? Rinunzia interamente agli uomini, ricovrati tutto nel seno di Dio, vivi e muori ignorato, bramando di tal rimanere fino al giudizio finale, e tu gusterai la manna che l'umiltà in sè nasconde.

TUTTO QUAGGIÙ È VANITÀ E AFFLIZIONE DI SPIRITO.

Il più saggio degli uomini, rivolgendo lo sguardo sul mondo t sulle sue creature, finiva col dire che tutto quaggiù è vanità ed afflizione di spirito. Ogni uom sensibile ne dirà altrettanto. Tutto è ingiustizia nel mondo, tutto iniquità, tutto vizio, tutto alsità, tutto corruzione. Egli è perciò bess duro il vivere quaggiù in mezzo a tante miserie; e, come già dissi, anche per la tola ragione della miseria degli altri, l'uomo non potrà mai per sè conseguire la felicità. Convien però dire che anche a questo male la religione porge un gran sollievo. Quello che è più desolante nel vedere i mali che empiono il mondo è il non poterci rimediare; ebbene la religione ci dà un grande e potente rimedio. L'empio è costretto a veder tutti que' mali e a piangere su di essi senza frutto: che fa loro il suo pianto? onde guai all'empio se ha un cuore sensibile! I celebri romanzi di Werther e di Iacopo Ortis hanno messa in luce questa verità: che la sensibilità senza religione è una buona qualità che non sa dove aggirarsi, dove poggiare, intorno a che operare; che non si pasce che di vento e di pianto infruttuoso, e che finalmente conduce alla disperazione, al delitto, al suicidio.

La religione è quella sola che può produrre de' buoni frutti; e G. C. ce lo insegnò facendo seccar la ficaia che non producea altro che foglie. Le più buone qualità senza religione sono senza utilità, senza sostanza, senza opera; escono fuori dell'ordine, cadono nell'eccesso, divengono prave, e finiscono coll'incitare ai misfatti. Oh! uomo, in te si vede il misto dell'innocenza e della colpa; abbandonato a te stesso, delle tue medesime ottime qualità ti servi a tuo danno. Lo spirito di libertà produce le anarchie, lo spirito di parsimonia l'avarizia, l'a-

Vol. V.

130 PRISIREI

more la corruzione, la dignità la superbia. Quanti non sono coloro che sedussero e surono sedotti, che divennero ladri, ribelli, assassini o degli altri o di se stessi per aver avuto me cuore sensibile! Sciagurati! Sì bella dote su la vostra rovim, quando avreste potuto sabbricare con essa la vostra selicità in questo mondo e nell'altro. La religione è quella onnipotente magia, che sa tener tutto in ordine e trarre tutto l'util possibile dalle doti dell'uomo. Il peccato d'origine, insatti, non diede all'uom nuove doti, ma disordinò solamente quelle che avea. La religione sa che l'uomo sensibile tragga dalla sua sensibilità il maggior utile e il maggior diletto che puote.

Può egli aver qualche influenza sulla felicità e sulla miseria degli altri? L'uomo seusibile e religioso solleverà in tal guisa i suoi simili il più che saragli possibile. Ha egli legate le mani ed è costretto a piangere sull'altrui, miseria senza frutto? Rh! non è vero, quantunque operare non possa, non piange, ao, senza frutto. Ha un cuore, e quel cuor gli basta per operare. Egli è amico, famigliare di Dio, pensa con lui, con lui brama, e tutto vuole con lui; con lui conversa, lui ama, lui adora, lui prega; ora, che ha mai da temere colui che è anico dell'Onnipotente? Se egli ha legate le mani, le ha egli il 🗪 Signore? Egli per sè non può niente, ma per quel Dio a cui è congiunto può tutto. Dal fondo di una cella, di una solitudine, di un deserto, di una prigione, egli opera più sulle umane vicende di quello che i ministri ed i re nelle loro reggie, ne' loro palagi. La potenza di questi è limitatissima, e sulle azioni esteriore; ma quella di Dio è infinita, ed opera sui cuori degli uomini che tiene in sua mano. I despoti della terra sono vili uomiciattoli, che arroganti vanno e fastosi della lor fanciullesca potenza; e al cospetto di Dio non son più che i ragazzi i quali si divertono ne' rigagnoli a far le malina di paglia.

Volete vedere il vero potente: mirate Dio, egli è tale perchè nulla posson gli uomini. Chi è amico di un tal re è più potente di tutti gli altri re e di tutti i ministri. Egli perciò non si scuora; e se non può operare colla mano, opera col cuore, pregando Dio con fidanza e con semplicità, e così opera più di ogni altro uomo qualunque. La sua preghiera non è ostinata; egli vuole ciò che vuol Dio, e non ha la volontà che per volere quel che vuol Dio; la sua preghiera è dunque piena di fede e

mente che è esaudita, se è secondo la mente di Dio, di quel Dio che è la perfezione, l'ordine, la bontà stessa, che creò gli uomini, li ama, li soccorre, li conserva, li vuol salvi, e si fece nomo e soffrì in ogni guisa e bevve il calice dell'amarezza e dell'obbrobrio e spirò su d'una croce per essi. Oh! i grandi effetti della preghiera, o per dir meglio della religione che ce la insegna e ce la comanda!

#### DELLA PREGHIERA.

Pregando per altrui preghiamo ancor per noi stessi; soctorrendo ai bisogni de' nostri fratelli procacciamo anche del bene per noi. E poi quella dolcezza che in mezzo a queste tante opere prova il nostro cuore non è fin gran balsamo per le piaghe di questa vita? Ah! veramente si esperimenta che Dio infuse nell'uomo l'amor di sè, il cui eccesso solo è cattivo. Non so come millantinsi di conoscere l'umana natura quei miseri filosofanti che tacciano la religione e la moral di chimere. Chimera è questa? Ebbene, ditemi voi, perchè mai questa chimera è così dolce? Perchè mai il vizio di una soavità menzognera è amaro infatti, e la virtù è di dolcezza perenne? Perchè l'uomo ha un istinto per seguir ciò che diletta, e i veri diletti sono nella religione? Perchè mai la beneficenza, la gratitudine, l'elemosina, la penitenza sono virtù così care al cuore di chi le possiede?

La buona logica per me tutto prova e per voi nulla; per tostenere il vostro sistema bisogna distruggere le regole stesse incancellabili del buon senso. Ma potrebbe essere scusabile il farlo, se da una tal rovina delle regole e della ragione e del senno fossimo resi felici, e contento il nostro cuore. Ma rovine maggiori a quelle prime rovine succedono; un cuore vaoto di pascolo accompagna uno spirito circondato di tenebre, e in vece di divenir lieti, siamo resi più miseri, la speranza stessa ci è tolta e una triste sorte rimanci; e felice colui che, ridotto a tal deplorabile stato, non anticipa col suicidio il fin de' suoi giorni!

## DELL'AMORE DELLA FELICITÀ.

Dio insuse nell'uomo l'amor di se stesso, e perciò l'amore della selicità. Se la religione sosse contraria a questo amore, sarebbe contraria alla natura dell'uomo; ma è ben diversa la cosa, mentre invece lo savorisce. Le nostre buone opere some de' meriti, per cui ci acquisteremo il regno de' cieli; qual cosa più congrua alla nostra natura di questa dottrina?

È vero che la religione modera il nostro amor proprio, toglie cioè la superbia che n'è l'eccesso; ma questo è un bese. Ogni eccesso è cattivo, innaturale, e rende pessima la dote più egregia. Il nostro amor proprio dee aggirarsi intorno alla nostra felicità, ma non dee impedir quella degli altri. Ora la seperbia, come ho detto, uccide il fraterno amore, perchè l'apperbia, come ho detto, uccide il fraterno amore, perchè l'apperbia, la giustizia, la pace. Non è dunque malvagia? Non è chiaro che è un effetto del peccato? Per essa gli uomini sono tra di sè in collisione, e ognuno d'essi, cercando la felicità sua, distrugge quella degli altri. Il dire che questa dote, o per meglio dir questo eccesso sia naturale, sarebbe ma accusar l'ordine eterno d'aver creato in questo mondo il dsi-ordine.

#### LA CONCUPISCENZA.

La concupiscenza non è che un eccesso dell'amor proprio, che naturale fu da Dio infuso nell'uomo; questo concorda col nostro principio, che tutte le passioni non sono che eccesso de' buoni naturali effetti e delle doti di cui ci arricchì il Crestore; e che il peccato originale non mise in noi niente di nuovo, ma solamente disordinò ciò che era. Nè paia a taluno questo dir nostro meno che consono con quello de' padri della chiesa, imperciocchè ben lontano da ciò tutto è il contrario, quantunque quello di alcuni teologi discrepare. Così il catechismo del Coucilio Trentino: « La concupiscenza è un certo « commovimento ed una forza dell'animo nostro, dalla quale « spinti gli uomini, desiderano quelle cose gioconde e dileta vevoli che non hanno. E siccome gli altri movimenti dell'animo nostro non son sempre tristi, così questa forza ed ima peto di desiderare e questa concupiscenza che abbiamo non

« è sempre da esser giudicata peccato; non facendo noi male « a desiderare il mangiare o il bere, ovvero quando abbiam « freddo se cerchiamo di riscaldarci, o quando abbiam caldo « rinfrescarci, perchè questa retta potenza di desiderare è stata « IN NOI INSERTA DALLA NATURA DI CUI DIO È AUTORE. » (Sul preetto 9 del Decalogo.)

E qui il detto catechismo si dilunga a mostrare come la concupiscenza mala non è che la buona concupiscenza la quale trapassò i confini della natura, e come la buona moderata concupiscenza, come e'dice, produce molti beni, cui novera ed è commendata dalle scritture. Paiono a questi sentimenti contrari alcuni passi di sant'Agostino, perchè malintesi, come questo, per esempio: « Ipsa per se ipsam concupiscentia rectissime « omnino suis ipsis motibus accusatur, quibus, ne excedat, « obsistitur » (lib. IV, contr. Iul., cap. 2, n. 12), e altri. Ma qui fa d'uopo osservare che il santo padre per concupiscenza in sè intende la concupiscenza cattiva, cioè l'eccesso della buona, in quella guisa che superbia in sè si dice l'eccesso dell'amor proprio. Si dirà che dunque non è troppo proprio il linguaggio di sant'Agostino. Sì, e non è da stupirsene mediante l'immensità degli scritti che in poco tempo produsse. Il tempo della metodica scolastica non era ancor giunto; onde la proprietà ne' termini ancor molto non reguava. Ma con tutto ciò s'intende il sentimento di sant'Agostino e di ogni altro padre, mediante il contesto.

Queste improprietà che più che in altri nell'Ipponese, perchè più di tutti scrisse, s'incontrano, è la cagione per cui tutti i partiti i più opposti l'un all'altro e gli eretici stessi il tengono dalla lor parte. Dice saggiamente a questo proposito Alfonso de' Liguori: « sant'Agostino, per causa ch'egli ebbe a « confutare ne' suoi tempi più eresie che allora correano in « materia della grazia tutte diverse tra di loro, diversamente « e diffusamente ebbe a parlarne, e perciò in molti luoghi « parlò oscuro. Ond'è avvenuto poi, che non solo ciascuna « delle scuole cattoliche vanta d'averlo dalla sua parte, ben « ch'elle sieno tra di loro di sentenza diversa, ma anche Calvino « e Giansenio, gli errori de' quali sono stati già condannati dalla « chiesa, hanno avuto l'ardire di chiamarlo lor fautore. Calvino scrivendo contro Pighio dice: Nos nihil quam Augustinum sequimur..... Etiamsi crepet Pighius, nobis extorquere

c hoc non potest, quin Augustinus sit noster. (Calv., lib. 3, cont. Pighium, De lib. arb.) — Giansenio poi rapporta sant'Agostino per unico suo maestro, in modo che intitolò la sua opera col solo nome di Augustinus. E tutti i Giansenisi non si chiamano con altro nome che di Agostiniani. Da que sta premessa altro non voglio qui inferirne, se non che molti passi di sant'Agostino, acciocchè non si erri, fa biso gno che si spieghino confrontandosi con altri suoi testi, dove il santo dichiara il vero suo sentimento. » (Del gran mezzo della preghiera, part. Il, cap. 3.) — Laonde per ispiegare sant'Agostino in materia di sede, bisogna attenersi alla spiegazione che dà alle sue parole la chiesa, e in materia d'opinione confrontarle bene tra sè per capire qual sia il vero suo senso, e anche colle opere de'concilii e degli altri santi padri sopra la materia di cui si tratta.

# DELL'AMOR DI DIO E DEGLI UOMINI.

Per amar Dio debitamente bisogna amare gli uomini; eco il detto dell'apostolo Giovanni. E si osservi che l'apostolo non dice già di amare alcuni uomini, ma di amarli tutti indistintamente, di amarsi a vicenda tutti. Ed egli è chiaro; perchè la ragione che allega di un tal precetto o importa Tamore di tutti o di nessuno: « In hoc cognovimus caritatem « Dei (egli dice), quoniam ille animam suam pro nobis posuit, « et nos debemus pro fratribus animas ponere. » (1, Io. III, 16.) — « la hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam filium a suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per « eum. In hoc est caritas; non quasi nos dilexerimus Deum, « sed quoniam ipse prior dilexit nos, et misit filium suum a propitiationem pro peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus a dilexit nos, et nos debemus alterutrum diligere. > (lb. IV, 9, 10, 11.) — G. C. morì per tutti, su vittima della sua carità per tutti gli uomini, nè meno uno escluso; noi dunque dobbiam amar pure tutti affatto gli uomini.

Per qual ragione ne ameremo alcuni e non gli altri? Non sono essi tutti egualmente figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza, per cui il divin Verbo diede la vita? L'amor nostro parziale non è più carità, ma un amore umano che in noi

termina. Due sono gli amori: l'amor divino che ha Dio per l'altimo fine e che ama tutto in Dio; l'amor umano, che ha per ultimo fine noi stessi, e tutto ama per questo misero fine. Quanto perfetto è il primo fine, tanto meschino è il secondo; lacede i due amori, traendo dal loro fine la foro virtù, sono sublimi, possenti, perfetti, o vili, deboli ed imperfetti secondo il fine intorno al quale si aggirano. L'amor divino attiuge dal fine suo una forza infinita, e, amando tutto in Dio, abbraccierabbe non uno, ma cento e mille universi; e invece di diminuire la vigoria del suo amore per la moltiplicità degli oggetti, direi che l'aumenta, e ama con una carità infinita ciatun uomo in particolare, come li ama tutti in complesso; e, n vece di rendere così su varii oggetti compartito il suo awore, lo fissa maggiormente nell'unico suo fine in Dio, siccome i raggi di un circolo che, quantunque molti siano, vanno a terminar tutti nell'unità del loro ceutro...

Tal è la carità che propriamente è una ed aggirasi unicamente intorno a Dio; ma, siccome Dio è immenso ed ama tutte le sue creature, così la carità, identificando l'uomo con Dio e faceudolo pensare e voler come lui, rende suoi proprii affetti quelli di Dio, e fa che ami tutti gli uomini perchè tutti amagli Dio. Ecco quanto mai è profonda la ragione che allega l'evangelista Giovanni dell'obbligo della dilezion de' fratelli: « Nos scimus (dice egli), quoniam translati sumus de morte « ad vitam, quoniam diligimus fratres. » (1, lo. III, 14.) — Noi sappiamo che siamo stati tratti dalla morte alla vita perchè amiamo i fratelli. Ma non fu piuttosto la redenzion nostra operata dal Messia? Sì certamente: e il Messia operolla ponendo la vita sua per noi (1b., 16); e siccome l'amor del Messia dee essere il nostro amore, così anche noi dobbiamo amar tuttigli uomini. Il Redeutore inchiuse l'atto di questo amore nell'orazione celeste che c'insegnò, in cui padre nostro chiamiamo l'Altissimo, e non padre mio, invocandolo così non solo per noi, ma eziandio per tutti i nostri fratelli. Così dicianio pure: dona a noi oggi il nostro pane quotidiano, e invochiamo così la celeste provvidenza sopra tutti i viventi. Nè la invochiamo per i soli cristiani; imperciocchè Cristo morì per tutti, per salvar tutti gli uomini, onde noi tutti li dobbiamo amare, e per essi lutti far preci all'Onnipotente.

Lo stesso precetto della fraterna carità è comandato dal Re-

dentore: diliges proximum tuum sicut te ipsum; e si osservi che immediatamente siegue il precetto di amar Dio. Dobbiame amare il prossimo come amiamo noi stessi; ma come dobbiam amare noi stessi? Dio vuol essere amato con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostr'anima, con tutta la nostra virtù, con tutte le nostre forze; non rimane più dunque luogo per amar noi. Tutto il contrario; noi persiamo amare noi stessi con tutta l'anima nostra, purchè non di amiamo per noi medesimi, e come nostro ultimo fine, ma in Dio. Così pure noi amiamo con tutte le nostre forze il nostro prossimo perchè l'amiamo in Dio. G. C. adunque dicendo: diliges proximum tuum sicut te ipsum, ne indicò qual sia il vero amor del prossimo.

Noi abbiamo interesse di amarci; ma l'umano nostro amore è ben debole! Egli è finito perchè si aggira intorno a una creatura infinita, e smarrisce le tante volte sua via che diviene peggiore dell'odio. Noi ci amiamo; ma nello esercitare questo nostro affetto operiamo contro di noi peggio che se operasimo per disamore. Quante volte l'uomo annoiato del suo preprio amore vorrebbe torselo se potesse, e lo rivolge a dani la morte! Se ci amiamo davvero, amiam Dio, e allora il nostro affetto per noi sarà un vero amore. « Diligamus Deum, quonism « Deus prior dilexit nos » (1, Io. IV, 19), dice l'apostolo della carità; e condotti allora dall'amor proprio che in noi infase il Creatore, seguiremo la retta via della natura, c'innalzeremo alla dilezione di Dio, amando in Dio e noi stessi ed i nostri fratelli, e così il nostro amore sarà in tutto potente e forte, e produttore di ottimi frutti. L'ordine della natura è che > miamo noi per Dio nostro ultimo fine, e per mezzo della strada del proprio amore e della dilezion de' fratelli giungiamo a Dio e posiamo in lui siccome per mezzo de' raggi dalla circonferenza del circolo al centro si giunge, e in esso si posa e fnisce. Così operando, il nostro amore cammina nelle vie della natura, ed è potente, salutifero e forte; ma se poguiamo in no il nostro ultimo fine (effetto del peccato d'origine), opponendosi all'ordine naturale, l'amore perde la sua salubrità, la su elasticità, la sua forza; non è più atto che a produrre de male, seduce sul principio in un momento di ebbrezza, m: rende ben tosto l'anima vuota, stanca, rifinita, priva di pascolo piena di noia, e che non sa dove trovare alimento, e lasci:

137

detro di sè miserabili effetti che non distinguonsi da quelli dell'odio.

È danque nostro utile l'amarci in Dio e non in noi, se vogitamo grandemente, utilmente ed efficacemente amarci; e il Salvatore, nel comandarci di amare il prossimo come amiamo noi stessi, diede una grande lezione da perito dell'uman ettore. Se ci amiam bene, ameremo bene il nostro prossimo; se ci amiam male, ameremo male il nostro prossimo; e bene mar non ci possiamo se non amiamoci in Dio. Ecco dove sta a somma della legge, 'perchè la legge evangelica nell'operare massimamente consiste, e le opere dell'uomo sono prodotte dall'amor soo.

#### I DUE AMORI.

Dio, poi che ebbe creato l'uomo, si compiacque in lui come nella prediletta delle opere sue, e disse: « Non est bonum « esse hominem solum » (Gen. I, 18): parole che indicano assai la necessità del matrimonio per gli uomini. Non è bene che l'uom fosse solo; epperciò creogli Dio un aiuto a lui simile. Potea creare per lui un'altra creatura di natura diversa, potea donargli un altro uomo; ma nulla fece di tutto questo; gli diede una donna. Fabbro dell'umana natura ben conoscea i suoi bisogni, e quello principalmente di un cuore che ha bisogno di amare e di giungere all'amor di Dio per altri amori a guisa di gradi. Volea Dio essere il solo amato come ultimo fine; ma diede all'uomo una compagna per moltiplicarsi gli amanti, ed esser dall'uomo, dirò così, con un amor più esteso adorato.

Il bisogno però che l'uomo avea di un aiuto non era lo stimolo vile dei sensi, perchè l'umana concupiscenza non esisteva
ucota in lui, e i suoi affetti non conoscevano eccesso. L'amor
carnale denigra l'intelletto ed uccide l'amor del cuore. L'amor
carnale pone l'ultima fine nella corporale bellezza quando è
questa opera di Dio, perchè amisi in essa la bellezza dell'amima. Laonde la scrittura dice come Dio fece la donna per
niuto e non per sollazzo dell'uomo. Adamo amava la donna
sua, ma l'amava con un amor puro, con un amore innocente,
con un amore del cuore, e non con quell'amore sensuale che

138 Pensieri

è un effetto sunesto della colpa di origine, ed è il segno della superiorità che sopra l'anima la carne si arroga, dell'impersy cioè del demonio.

La scrittura dicendo di Adamo, scacciato dal luogo di delizie, che « cognovit uxorem suam Hevam » (Gen. IV, 1), as par inferire che restò vergine colla sua moglie per tatta quel tempo che stette nel paradiso, e così sentirono i santi padri. Egli è infatti questo assai congruo allo stato della natura innocente, in cui il matrimonio era dolce per l'amore dell'anima e della naturale bellezza scevra però dal piacere de sensi. Adamo ed Eva stando insieme uniti e vergini mostrarone coma il loro amore non consistea nel carnale commercio e che il loro spirito comandava al loro corpo; che il matrimonio è un bene grande per la mutua compagnia; e che si sarebbero poi congiunti insieme per moltiplicare la loro schiatta, non per soddisfare a un amore regnante senza di quel basso commercio. Ecco la vera libertà dell'uomo innocente: è circondate da cibi di cui mangia per piacere non per bisogno; vive in una terra che per sollazzo coltiva e non per necessità; ha dallato una bella compagna nella di cui conversazione alimenta il suo cuore senza che la sua carne ne soffra. Lo stimolo della concupiscenza è a lui ignoto, e si astiene per qualche tempo dal commercio del corpo per dimostrare che pel motivo del piacere se ne asterrebbe egualmente per tutta la vita.

Ma nella natura corrotta ov'è l'uomo che possa prudentemente proporsi di osservar la continenza stando con una amabile donna! È per questo che il matrimonio è detto da S. Paolo un rimedio all'incontinenza, e quantunque sempre si supponga, non è della sua essenza, come dice S. Tommaso, il commercio carnale. Onde, a imitazione dell'uomo innocente, è ottima cosa che i cristiani passino le prime notti del coniugio nella continenza. Così fece il giovane Tobia secondo il consiglio dell'angelo: « Tu vero cum acceperis eam, ingressus cubiculum, per tres « dies continens esto ab ea..... secunda nocte in copulatione « sanctorum patriarcharum admitteris. Tertia autem socte be- « nedictionem consequeris, ut filii ex vobis procreentur inco « lumes. Transacta autem tertia nocte accipies virginem cum « timore Domini. » (Tob. VI, 18, 20, 21, 22.) — Così, come dice il Martini, consigliano i padri, i concilii, la chiesa.

. Ma appena uscito dello stato dell'innocenza e di quel para-

tisto che sol contenere innocenti potea, Adamo ed Eva ben tosto soddisfarono i ribelli lor sensi, e il frutto di questo primo sfogo della carnale concupiscenza fu il primo scellerato, Caino: quasi che Dio in tal guisa volesse insegnare ai primogenitori e a' loro posteri che un albero corrotto non può produrre bueni frutti. Laonde consigliava a Tobia l'angelo di star continente la seconda notte del matrimonio per essere ammesso all'unione de' santi patriarchi, e la terza perchè sani e salvi lor nascesservi figli, acciocchè, in tal guisa diminuendo al più ch'è possibile il disordine dell'atto coniugale e sottomettendolo allo spirito, Dio il premiasse con una patriarcale famiglia, sana di corpo e di spirito.

E con ragione, imperciocchè, quantunque niun uomo nato alla carnale generazione si possa esimere dal peccato originale, Dio premia però molte volte ne' figli la continenza de' genitori, e punisce spesso ancora in qualche guisa ne' figli coloro « qui coniugium ita suscipiunt, ut Deum a se et a sua « mente excludant, et suae libidini ita vacent, sicut equus et « mulus, quibus non est intellectus » (Tob. VI, 17), perchè « habet potestatem daemonium super eos, » come è pure ivi detto, e questa la cagione per cui erano stati morti i sette mariti successivamente sposati da Sara, figlia di Raguele. Qual meraviglia che uomini che abusano della sacrosanta instituzione del matrimonio e se ne valgono per far soggiacere alla carne lo spirito, abbiano Belial per pronubo alle loro nozze e alla generazione de' loro figlinoli?

Il peccato d'origine è adunque il produttore del carnale appetito che grandemente si oppone al casto amore. È impossibile che l'uno stia coll'altro, mentre nell'uno trionfa la carne e nell'altro lo spirito. Il vangelo elevando il matrimonio alla dignità di sacramento e commendando altamente la verginità ebbe per iscopo di allontanare dai coniugati quella concupiscenza sessitiva propria degl'illegittimi amori.

Havvi un amore tra due coniugi a vicenda dolce, soave, spirituale, che per mezzo della bellezza del corpo giunge fino al più intimo dell'anima dell'oggetto amato; che è sempre costante, coll'andar del tempo si aumenta, ognora cresce, mai cessa; che ama le cose di religione e solleva all'amor del prossimo e della divinità; che sdegna l'ozio, la mollezza, la dissipazione e ama il ritiro, il lavoro, l'attività; che non guarda

con trist'occhio la propria morte, ma anzi come un mutamento di stato da cui verrà avvalorato il suo amore e rese
sarà sempiterno; che non arrossisce nè al cospetto degli nomini nè a quello di Dio, ma anzi in esso compiacesi; che
dura nelle avversità sempre lo stesso; che insomma tiene
l'anima di chi lo possiede nella dolcezza, nella tranquilità;
nella religione, nella virtù, nella pace.

Havvi un altro amore che regna talvolta pur troppo nel matrimonio, ma è proprio degli amori illegittimi e non è mai così forte come nei libertini e nelle meretrici. Esso è tutto il contrario del primo: ha in odio ogni vincolo, ma ama di cangiare mai sempre; è nemico mortale dello spirito, e tutto il suo regno è nel corpe, è tumultuoso, carnale e momentaneo; passato il suo sfogo, lascia l'anima inondata di tristezza, di rimorsi, di noia, e il corpo di stanchezza e di disordine; è superficiale, e siccome consiste nel corpo non ama che il corpo e spesso si aggira intorno alle membra di colui la cui anima ha in odio; ha in orrore la religione, i suoi dogmi, la sua morale, e non le può nemmeno sentir nominare; si associa ben sovente colla crudeltà e l'avarezza, bestemmia sulle verità le più sacrosante, ride sugli eventi i più desolanti, deprava il cuore se è buono; e lo rende amante di sè, e duro, intollerante, maligno verso degli altri; è molle, ozioso e dissipato e sfrenato; il nome di \_ dovere lo indispettisce, la solitudine lo annoia a morte, ed ama a stordirsi se non può soddisfarsi col gran mondo; il pensiero della sua morte di terrore lo riempie, e gl'infausti avvenimenti palpitare lo fanno e tremare e le molte volte l'uccidono; imsomma non è altro che volubilità, dissipazione, inquietudine, tristezza, furore, ebbrezza, affanno, noia, rimorso, vizio, empietà, corruzione. Tutte queste pessime qualità di quel pessimo amore non sempre l'accompagnano ugualmente, ma secondo che è più o meno reo; in sostanza però sempre ci sono.

Il primo de' due descritti amori è il vero amor coniugale, quello che regnava nel paradiso delle delizie e che commenda il vangelo e che il Redentore santificò colla sua presenza ed assunse alla dignità di sacramento. Essendo però l'uomo corrotto, checchè si faccia non potrà mai innalzare quel primo amore a quel grado di purità con cui regnava nel paradiso. È per questo che l'amor casto ben difficilmente va esente dall'amore, corrotto e che in mezzo delle tenerezze del cuore lo

٠.

stimolo della carne si fa sentire. Ond'è che l'apostolo dice servire il matrimonio di rimedio contro l'incontinenza; ma questo rimedio è congiunto col casto e puro amore.

La differenza che passa tra questo amore e il corrotto è ben difficile a fissarsi, ma nulladimeno chiaramente si concepisce. L'appetito sensitivo ha niuna parte nell'amor casto, e quantunque la bellezza corporea, le attrattive di un sesso verso l'altro, le dolci e pudiche carezze facciano parte di un tale amore, nondimeno tutociò è diretto verso la gioia dell'anima e non quella del carpo; si considera la bellezza come una perfezione che esprime al di fuori l'immagine dell'anima e di Dio, e le carezze come le espansioni di due amanti cuori. Al contrario nell'amore corpotto tuttociò ha relazione al corpo ed a' sensi, e la parte intellettuale dell'anima in mezzo ai tumulti della sensitiva è morta alla gioia.

Amor puro nodriva il santo patriarca Isacco quando la scrittura ci dice che prese Rebecca per moglie: « introduxit eam « in tabernaculum Sarae matris suae, et accepit eam uxorem; « et in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui ex morte matris « eius acciderat, temperaret » (Gen. XXIV, 67), e che con essa scherzava come un marito colla moglie sua: « Prospiciens Abi- « melech... per fenestram vidit eum iocantem cum Rebecca « uxore sua. » (Ib. XXVI, 18.) (1). — Amor puro nodriva il santo patriarca Giacobbe quando per amor della bella Rachele: « de- « cora facie et venusto aspectu, quam diligens Iacob » (Ib. XXIX, 17, 18), si sottomettea per essa alla servitù di molti anni: « po- « titus optatis nuptiis, amorem sequentis priori praetulit ser- « viens apud eum septem annis aliis. » (Ib. 30.) — Amore puro modriva Micol quando amava Davidde: « dilexit autem David

<sup>(1)</sup> Questi non erano semplici scherzi, ma scherzi tali che sono illeciti sempre fuorchè tra un marito e una moglie. Egli è chiaro dal contesto tali essere stati questi scherzi, mentre Abimelech per essi soli conobbe essere Isacco marito di Rebecca, onde così accertatmente parlogli: « Perspicuum est quod uxor tua sit: cur mentitus « es eam sororem tuam esse? » E il patriarca vide non poter più celare la cosa, onde tosto confessolla dicendo: « Timui ne morerer « propter eam. » (Ib. 9.) — Da questo si vede come alcuni scherzi, alcune carezze sono innocenti tra marito e moglie; dimodochè i più santi e gravi patriarchi come era Isacco e già in avanzata età giudicano onesto l'attenderci.

« Michol filia Saul altera (1, Reg. XVIII, 20), Michol autem filia « Saul diligebat eum. » (Ib. 28.)

Amor puro nodriva David quando prese Abigail per moglie:

« Misit ergo David, et locutus est ad Abigail, ut sumeret ean

« sibi in uxorem. » (1, Reg. XXV, 39.) — Amor puro modrin

Tobia quando sposò Sara figlia di Raguele. Dell'amor puro finil

mente parlava il savio quando dicea: « Sit vena tua beneditti, «

« et laetare cum muliere adolescentiae tuae: cerva cariesima «

« gratissimus hinnulus: ubera eius inebrient te in omni temport, «

« in amore eius delectare jugiter. » (Prov. V, 18, 19). — « Par
« fruere vita cum uxore, quam diligis cunctis diebus vitae inti
« bilitatis tuae. (Eccli. IX, 9.) Gratia verecundiae illius (mat
« lieris bonae) super aurum. (Eccli. VII, 21.) Mulier fortis

« oblectat virum suum. » (Eccli. XXVI, 2.)

# OSTA AI PRINCIPII DELLA TENTAZIONE CONTRO LA PURITÀ.

Nelle tentazioni contro la purità il rimedio più importante e sicuro si è quello di opporsi a' suoi principii e di non conf dar niente in se stesso, ma tutto in Dio, da cui ogni aiuto cortro ogni tentazione si dee sperare. Ognuno sa quell'apostegua: osta ai principii della tentazione, ma non ognuno lo intende. Non solo si parla di que' prossimi principii che già fanno parte = del male e che ciascheduno come tali non può a meno di men riconoscere, ma di quegli altri più remoti e nascosti che tal- 1 volta paiono a tutt'altro che alla tentazione di cui si tratta riuscire. Il serpente è il più astuto di tutti gli animali fatti del Signore Dio (Gen. III, 1), onde sa pur troppo coprire il sto veleno. Guardiamoci perciò dalle sue pestifere insidie, dai suei stratagemmi, dalla rabbia di lui in somma che va in traccia di chi si divori. Colui che è tentato contro la castità dee diligertemente indagare nell'animo suo qual ne sia la parte più debole, e tutti i pensieri che hanno rapporto con quelli che I seducono e traggono nel precipizio. Per mezzo di un tal esame scoprirà delle relazioni tra varii pensieri che non si sarebbe mai immaginate, ma non ignote per certo al nemico dell'anima sua. Quante volte il sossermarsi su un pensiere di sensibilità che par pura conduce alle turpezze più infami! Quando si è prestato l'assenso a quella prima tentazione, la catena dei pensieri succedonsi, e si giunge alla morte quasi senza pensarci.

#### IL SOCCORSO DI DIO NON MANCA NELLE TENTAZIONI.

Molti di colore che sono fuor della vie della salute si lamentano che le tentazioni del nimico sono grandi e picciolo Linto di Dio. Costoro s'ingannano a mal partito; impercioctà se succombono agli sforzi infernali non è per mancanza delle grazie di Dio, ma per difetto della loro opera. En l la regione non loro il dice? Non è della gloria di Dio il soccorme i suoi figli contra gli assalti del suo nimico? Non morì l'Verbo per distruggere il regno di questo e liberar quelli dill'Infernal tirannide? No; Dio non niega a nessun de' suoi figi il sufficiente soccorso per vincere gli sforzi del suo nimico; ma è di lui forse la colpa se molti de' suoi figli rigettano, disprezzandolo, il suo soccorso? Alla fine a costoro più lon lo concede, ma non è perchè ne manchino, è solamente per più non esporre il suo dono agli insulti, agli oltraggi.

TER LODARE GLI SCRITTORI BISOGNA CAMMINARE BEN ADAGIO.

Per lodar gli scrittori bisogna camminar ben adagio, per non esser prodigo senza ragione delle nostre lodi, e sopra tutto fa d'uopo non fidarsi alla prima impressione, la quale spesse volte inganna e seduce. Se il nostro gusto fosse sempre perfetto, potremmo, a prima vista, subito del valore di un libro giudicare; ma, non essendo dato agli uomini d'essere perfetti in alcues, cosa ed alcuee fiate essendo ancor men perfetti delle altre, & mera giustizia l'attendere a compartire le lodi che il tempo, il sangue freddo, le varie circostanze e la vera critica abbiano satta dei nostri sentimenti comprova. Dissi che è mera giestizia; imperciocchè la lode data ad uno scrittore immeritevol di essa denigra quella di colui a cui condegnamente si dee. Oh! se in tal guisa i critici si comportassero, non si vedrebbe tanto divario tra i loro giudizi e abbassato a terra dall'uno di essi quello scrittore ch'è da un altro sollevato alle stelle. Si dice che i gusti variano e che de' gusti non deesi disputare; io lo concedo. Ma non possono essi variare a tal segno che due critici, amendue di buon gusto, diano una senjenza diametralmente opposta intorno al medesimo oggetto. Che un pessimo scribacciuolo malmeni un grande autore, non

è da stapirsene, perchè il suo giudizio o proviene da melignità ed allora è un malvagio, o da cattivo gusto e allora, in materia di letteratura un insensato; ma queste scuse per l sono quando io veggio due buoni critici, non per estrinsed motivi, ma di propria persuasione opporsi tra di loro nel dar fuori una sentenza. La cagione di queste discrepanze non è la varietà di gusto, ma la varietà di situazione in cui fu espresso il giudizio. Il buon gusto è uno: se fosse perfetto, almens in due uomini, amendue sentirebbero affatto lo stesso sopra smi. cosa; ma per non esser tale varia, però non nelle cose estenziali che fissano la differenza tra il buon gusto e il cattina. Può piacere più o meno quel tal poema, quel tale, discerse, quella tale pittura; ma non sarà mai che di due : persone: gusto l'una la chiami opera egregia e l'altra pessima com. Come può dunque accadere che anche nel regno del buen gusto queste infinite distanze si trovino? La ragione ne è chim, ed è che troppo precipitosamente si giudica.

All'Ente solo persetto spetta l'operare e il discernere in attimo; ma al primo degli uomini il tempo è necessario ad ombi opera. Siccome non si può comporre una bell'opera 🚜 🎮 🕽 momento, quantunque si possa ideare, così giudiziosa lode ma si può pronunciare a prima vista, tuttochè talvolta Quel tale aristarco legge Lucano e ne sente le bellezze ! folla senza scoprirne a prima vista i difetti; a un altro, ed anche : allo stesso, ma in circostanze diverse, tutto il contratio succede. Stanno essi alla prima impressione per pronunziare il loro giudizio sull'autore della Farsaglia? Da quelle due: sennate penne esce dello stesso scrittore il biasimo e lo elogio. Se avessero atteso, maturato il loro giudizio, avrebbero amendo pronuziato che Lucano è uno scrittore pieno di bellezze, come pur di difetti. Quello che succede riguardo a un autore misto di buono e di cattivo come Lucano succede pure dal più al meno anche degli autori più puri, i quali, ancorchè meno inperfetti, sono però sempre uomini e composti pure di dec faccie diverse.

Se un po' più consideratamente i critici esercitassero il lero mestiere sarebbe più estimata la loro professione. Un critico che lodi poco non ha d'uopo di parlare per dar biasimo, basta che taccia. Così non s'empirebbero le biblioteche di sapguinosi libelli, di fredde e ingiuriose dicerie, che arrecano danno

e non vantaggio al buon gusto, screditano la letteratura e i letterati, e fanno miseramente perdere la coscienza e il tempo.

L'AMORE DE' NOSTRI SIMILI.

·· La religione ne dice che l'uomo ha bisogno di amare, e l'ogpitto del suo amore dee solo esser Dio; ma che a questo amore si giunge per mezzo de nostri simili con cui viviamo, tome per mezzo di una scala. La filosofia dee pure conoscere questa grande verità, che l'uomo è nato per amare. La sacra toria riduce a questo bisogno innato nell'uomo l'instituzione del matrimonio: « Non est bonum esse hominem solum (disse Dio), faciamus ei adiutorium simile sibi. » (Gen. 11, 18.) Queste sole parole bastano per imporre silenzio a que falsi interpreti del vangelo e alle calunnie dei miscredenti che accusano h religione di estinguere nell'uomo ogni amor de' suoi simili perchè solo ami Dio. Certamente l'uomo non può amar l'uomo come suo ultimo fine, e tampoco il dee, chè, quand'anche il volesse, la forza d'amare infinita che ha nel cuore resterebbe delusa fissandosi in un oggetto finito; ma non ne siegue che dall'uomo non si possa ne' suoi simili amar Dio. È chiaramente ciò comandato dal vangelo, e dalla natura dell'uomo chiaramente prescritto. Per soddisfare questo amore che Dio impresse vell'uman cuore gli diè una compagna, unendosi alla quale potesse crearsi una società. L'amor puro adunque, di cui è capace l'nomo, si dee a cagione della sua natura esercitare. Que ste esercizio mancava alla perfezione dell'uomo, onde il sapiente Creatore, dopo aver detto che tutte le cose da lui create • erant valde bona » (Gen. 1, 51), osserva come « non est « bonum esse hominem solum, » e che gli manca ancora un aiuto di necessità di natura. Queste parole bastano per provare invincibilmente la necessità della società da cui niun uomo si può esimere e la necessità del matrimonio, necessità entrambe: inerenti alla natura dell'uomo (1). Ma quand'anche non

<sup>(1)</sup> Mentre noi ciò diciamo, non impugniamo punto la bontà del celibato. Imperciocchè noi unicamente diciamo che il matrimonio fu da Dio detto esser necessario all'uomo non in quanto importa l'atto exrale, ma in quanto importa la società. Dio disse che non est bo-Vol. V.

146

si ricorresse alla sacra storia (la quale però se si lascia, si mane incerto intorno a molti principii della natura), ogniconsultando l'intimo senso del cuor suo non potrà negare esser nato con una invincibile inclinazione all'amore, e all'amore puro che non tende a saziare i sensi, ma a pascolar l'anima nostra più nobile parte.

Questo è uno de motivi su cui si fonda l'instituzione nate rale del matrimonio. Ora non fa d'uopo ch'io mi dilunghi provare potersi questo fine nella sola monogamia ottenere. Lars donna dee esser un aiuto dell'uomo per mezzo dell'amore. Ma-> questo amore non dee egli esser mutuo? La donna è compa-tgna non è ancella; l'aiuto che dee prestare al marito dee esmì sere prodotto dall'amor suo. Ora se la donna dee amare, h donna dee essere amata. Se nella donna l'uomo vuol trovare 🙊 un aiuto, dee la donna trovar un aiuto nell'uomo. Prescindendeanche dalle leggi della naturale giustizia, che richiamano quella : mutua comunicazione d'aiuto, lo vuole la legge dell'amore e la vuole la natura dei due sessi; perciocchè qual assurdo sarebbe; il dire che il sesso più forte dee esser aiutato dal sesso detti bole senza doverlo aiutare! Tale aiuto dee esser dunque uguale, o, se non uguale, certo maggiore nell'uomo. Se dipende dales i l'amor della donna l'aiuto che dee prestare all'uomo, non dis. penderà dall'amore dell'uomo l'aiuto che dee prestare alla donna? Dall'uguaglianza dell'aiuto dipende dunque l'uguaglianza dell'amore. Ma l'uomo essendo il sesso più forte è capace di aiutare più donne e di dar a caduna d'esse uguale aiuto, quale a lui è da esse dato. Comincio ad osservare che l'aiuto che si richiede nel matrimonio dovendo essere aiuto d'amore, dipeude dall'amore, e l'amore è uguale ne due sessi. Ma concediamo la disuguaglianza, che se ne dee dedurre? Perchè l'uomo è capace di maggiore aiuto potrà avere più donne? Che conseguenza! Non è così che argomenta la natura. La

num esse hominem solum; ecco ciò che è di necessità di natura. Ora questo si può ottenere o col matrimonio o altrimenti. Nello stato della natura innocente il miglior modo di soddisfare a quella necessità era il matrimonio, perchè niuno amore di concupiscenza ci si trovava; ma pel peccato essendo indotta la concupiscenza, il matrimonio per questa parte perdette della sua perfezione; laonde l'uomo può vivere ugualmente bene in società senza essere coniugato, massime nella legge evangelica che con tanti mezzi unisce l'uomo più strettamente al suo Dio.

il sesso più debole, l'uomo è il sesso più forte. Ora di cui abbisogna il sesso debole è certo maggiore di nde ha d'uopo il sesso forte. Appunto perchè l'uomo rte della donna, la donna ha bisogno di tutto l'uomo mita con Jui. Per essere a lui unita fu cresta da Dio, siò le infuse tante forze quante le sarebbero bastate l'ainto dell'uomo. Osserviamo l'economia de' due sessi. 'all'amore io credo che ne siano ugualmente amendue na l'amor della donna è molto più atto alle picciole a famiglia, al sollievo, alla consolazione d'un cuore, di ie il sia l'uomo. Questi al contrario ha un amore più tivamente al posto che dee tenere di capo di famiglia. come quantunque l'uomo sia più forte a questo riiente ci ha di troppo mentre è unito con una donna bole; siccome tuttochè la donna nelle doti da noi acsia superiore all'uomo, non ne ha di soverchio perngiunta coll'uomo che ne patisce difetto. E qui basti per disciorre un'altra obbiezione che si fa coi dire atura posta differenza tra i due sessi, e tale che un ò fecondare più donne e una donna è sterilita da più onde conchiudono la poligamia di più donne unite a on è contraria alla natura. Io concedo la forza di omento quando si parli solo del matrimonio come ar fine la propagazione. Ma ha inoltre per fine il mutuo 'educazion della prole. Riguardo al mutuo aiuto ho e riguardo all'educazione proverò come è a tali fini la poligamia. Dunque, in quanto la natura ha nel matali fini, la poligamia si oppone alla natura.

ando al nostro proposito ho provato adunque come è o il mutuo aiuto fondato sul mutuo amore tra i coniugi. a degli avversari è che non fissano la nozione di quel. Nella poligamia, quantunque possa trovarsi la pace a e un certo quale sociabile soccorso, è ben ciò lonconiugale adiutorio. L'unione coniugale dee essere la ta di tutte le unioni, e per questo fu preferita a tutte dal Creatore mentre volle soddisfare al bisogno della ell'uomo. L'instituzione del matrimonio e l'instituzione sietà sono nella Genesi una stessa cosa, perchè il maè la prima e la più stretta delle società, e di tutta la la base.

La poligamia per converso rilassa grandemente game, rendendo ineguali le parti, gli ainti, l'ai invano si tenta di esentarla dalla gelosia coll'a prudenza del marito che ci può porre rimedio. chè già è questo un segno del vizio inerente alla n poligamia che non può esser tolto se non dalla pri marito, e poi radicalmente non verrà mai tolto. Il v un amore ardente coniugale e il volerlo non geloso traddizione nelle cose, mentre è tutto all'opposto della natura. La voce della gelosia è la voce della vuole la monogamia. Il Creatore impresse nell'anima il principio di tutte le sue opere, di tutte le sue con un qualche affetto, una qualche propessione. in esso lui il principio di società, ma nello stesso principio di libertà e di giustizia, perchè colla socie nisse a ledere i propri diritti. Si può dire che tu che ha l'uomo hanno nell'anima sua una voce con c sentire; ma, siccome possono in due opposti ecces una voce interna, cioè a dire un affetto, una prope tiene lontani dai precipizi e li mantiene nella via di è la via dell'ordine e della natura. Tutte queste 1 certamente perduto nell'uomo corrotto della lor fo. lor limpidezza, confuse colle voci delle passioni. Ma sono le passioni se non se il disordine stesso delle renti all'anima nostra? Nondimeno ci rimane ancor i distinguere, se non tutte, almeno le principali voc tura dalle voci delle passioni; ed è l'intimo senso, la il cuore; e oltre a ciò conosciamo ancora se molti vengono dalla natura ovvero sono innaturali dal buo lor esito. Quella stessa natura che porta l'uomo all all'amor puro del matrimonio, con un amore costa sce la sua indissolubilità e con un amore geloso l Siccome sarebbe assurdo il dire che que' due principii siano innaturali, così lo è il dire lo stesso della g l'amore. E chi è che consultando il suo cuore non c quella brama che ha l'amante di posseder tutto sol amato proviene dalla essenza dello stesso amore i tura? L'amatore di Dio non è geloso, perchè conc un'infinita potenza di amare; ma l'amatore dell'uomo l'uomo così in tutto limitato per essere di tutto cu PENSIERY 149

iere amato egli solo. L'incanto dell'amor coniugale in rincipalmente consiste dell'unità dell'amore. Un marito acciar una moglie fedele prova un'indicibile consolaerchè sa che quella moglie è tutta sua. Nessuno niega ominio sia fondato sulla natura e che naturale sia quelche l'uomo ba per le cose sue, quantunque spesso sia ill'eccesso. La gelosia non è fondata che su questo apossessione. Un marito nou penerà mai nell'avere una he ami con amor figliale i suoi genitori, con amor frasue sorelle, con amor d'amicizia le sue compagne, ' di benevolenza e di carità tutto il mondo; ma peede che ami con amor coniugale altri che lui. Che cosa turale, di più nobile di questo amore? Coloro che lo nalvagio, o sono nemici del bene coniugale o credono diversa da quella che è. Ma se l'interna voce non veggano gli effetti di questa gelosia nell'amore, e da sua bontà o malizia si faccia giudizio. Non si può ie la gelosia moderata non ristringa il vincolo e non più dolce e più vantaggioso. Più dolce, perchè la fesua parte niente costa a un coniuge che ama, e astesso nell'altro legge per così dire il suo amore. ggioso, perchè, rendendo la gelosia il nodo più stretto l'aiuto che a vicenda i coniugi si prestano è magiù affettuoso, e l'educazione della lor prole è da acon più sollecitudine ed armonia procurata. Parmi rovata esser naturale e buona la natura della gelosia, 10 questo nome in senso cattivo solitamente si prenda ın eccesso. Niente di più cattivo che l'eccesso; ma ell'affetto si buono che disordinato non produca granali? La gelosia, dirà taluno, rende nero, odioso, so-'amore, e ne avvelena ed intorbida l'innocenza, la cana pace. Eh! qual è quell'affetto così dolce che disorn produca gli effetti i più sanguinosi? Bisogna distinsospetti e i torbidi giusti dagli ingiusti. Un coniuge stamente sospetta dell'altro e perciò produce de' torusa della gelosia. Ma se sospetta giustamente, e voediare al male nascon de'torbidi, chi oserà farne carelosia? Tolga l'amore colui che vuole che un marti casi non sospetti sulla fedeltà di sua moglie. Qual avrebbe un marito ad impedir l'adulterio se l'amor

suo non fosse geloso? Si conferma ciò che ho detto, cioè che ha posto nel cuor dell'uomo il principio d'ogni sua buone . . . zione. Se l'adulterio è un male, la gelosia proviene dalla natura. Ecco come i difensori della poligamia se innaturale chia-> mano la gelosia, naturale dir deggiono L'adulterio. Del reste z dei giusti sospetti e dei giusti torbidi non è causa la gelesit, ma la cattiva condotta di chi la muove. Adempiano i due coningi ai loro doveri, e la gelosia in essi sarà il più dolce degli: fetti, il maggior condimento del loro amore. Nel mondo il nome di gelosia fa torcere il naso; ma questo non è altre che un effetto della corruzione e della moda. Felici quei matrimoni in cui ad ambo i coniugi null'è così grave come il vedere il compagno con un occhio indifferente non invigilare le azioni di lui! Essi ben sanno come il vero amore nulla ha di più soave che il vedersi riamato e lo scorgere nell'amato quello che si sente dentro di sè!

Ella è adunque essenziale la gelosia al vero amore de coniugi. Perciò nulla v'ha di più facile che il trovare delle poliganie: non intorbidate dalla gelosia perchè prive d'amor coniugale, a quantunque regnar ci possa un amore di società, di dipes- 😑 denza, d'amicizia. Ma che differenza da queste affezioni all'amo vero matrimoniale! Leggiamone nel codice della natura la definizione. Poichè fu da Dio formata la donna e data in ispota ad Adamo, il padre degli uomini alla vista della sua compagna sentì nel cuor suo tutto l'amore che lo vincolava con essa, onde proruppe in queste parole: « Hoc nuuc os ex ossibus meis, « et caro de carne mea; haec vocabitur virago, quoniam de « viro sumta est. » (Gen. II, 23.) — Che società stretta è mai questa! Adamo accenna la formazione di Eva fatta da Dio con una sua costola per significare l'unione strettissima che l'essenza fa del coniugio. Seguita Adamo: « Quamobrem relinque « homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una.  $\rightarrow$  (Ib., v. 24.) — Un'unione più stretta tra due creature non sarebbe possibile. L'uomo dee abbandonare i suoi genitori e starsi attaccato alla donna con cui fa una cosa sola. Lo stesso, detto dell'uomo che è il capo, des pure intendersi della donna. Ora una tale unione sarà essa opera della forza? Nel vincere l'amor figliale dovrà l'uomo agir contro al suo cuore? Ben altrimenti dispose il Creatore. Adamo, che in quelle parole era un profeta di Dio e non facea che e-

mor coniugale, e ne esprime la forza dicendo esser tale che per sesso l'uomo si dipartirà dai suoi medesimi genitori, e l'amor di reconiuge vincerà quello di figlio. In uno stato d'innocenza l'uomo tron dovea piangere in questa separazione, ma la forza dell'amor coniugale esser tanta che vincesse quella dell'amor figliale, insiecome l'amor di Rebecca in Isacco fu tanto che mitigò quello che portava a sua madre. (Gen. XXIV, 67.)

Mi si perdoni questa breve digressione sull'amor coniugale. A chiaro per essa che, perchè nella poligamia può esser la insece e una certa qual affezione tra il marito e le mogli, non ne siegue che ci sia l'amor coniugale ben di gran lunga direrso. Ora un tale amore è necessario per natura al matrimo-...nie, siccome ho provato, sì colla pura ragione indagando gli afetti del cuore e gli uffizi del matrimonio, sì col motivo della ma istituzione espresso nella Genesi, sì colle parole di Adamo che sono in breve il codice naturale del matrimonio. Ma quand'anche potesse darsi qualche volta nella poligamia il vero amor coniugale, niente ne seguirebbe contro la nostra opinione. imperciocchè, o allora muoverebbe tumulti di gelosia, ovvero starebbe la gelosia nel cuore delle donne che per prudenza non la manifesterebbero, ma ne ridonderebbe sempre essere il loro caore in tempesta. Che cosa di più contrario alla legge di natura? Questa vuole che nel matrimonio ci sia il vero amor coniugale ed esista contento e tranquillo. Ora la poligamia esclude l'uno e l'aitro, come ho provato.

Ma non solo l'amore non può sussistere dalla parte delle donne, che veggionsi tutto un uom solo tra esse tutte diviso, ma nè meno sussiste dalla parte dell'uomo. Ne ho già tocca la ragione quando dissi che il cuore dell'uomo è finito, se si dà tutto ad una persona non può darsi all'altra. Quel marito che ama di tutto cuore una donna non potrà più amare le altre; e non si può allegare un sol esempio di un marito che abbia con intenso amor coniugale, non già di quel lascivo ma di quel puro, amate nello stesso tempo più donne. Anche quando la poligamia era permessa, que' patriarchi, che leggiamo avere amate grandemente le loro mogli, ne amarono una sola. Isacco che amò tanto Rebecca (Gen. XXIV, 67) ebbe per moglie lei sola; il giovine Tobia ebbe solo Sara. Giacobbe voleva sposare la sola Rachele, e se sposò Lia fu per inganno di Labano.

E quantunque grande fosse la virtù di questo patriarca, legis giamo che amava la sola Rachele: « Potitus optatis nuption a amorem sequentis priori praetulit..... Videns autem Dominara quod despiceret Liam, aperuit vulvam eius, » ecc. (Gen. XXIII) 30, 31); lo che chiaramente ci indica come la poligamia (1) vero amore coniugale si oppone. Se poi questo patriarca sposto Balam e Zelfa fu unicamente per compiacere alle sue moglifi come pur fece Abramo nel prendere Agar ad inchiesta (1).

Rimane ora a provare come ad un'ottima educazione sia costi traria la poligamia. Da quanto si è provato questo risulta chia: ramente. L'amor de' figli è un risultato per così dire: dell'amon ... coniugale; onde raramente chi non amò il coniuge non amo la prole. Si vedono nel mondo prave mogli, cattive madri, me : è ben difficile che si veda una malvagia consorte essere adle in stesso tempo madre dabbene. Eh! come potrebbe mai quella a che non amò il marito amare i figli che non sono che il pen gno di quell'amore? Una sposa amante abbraccia la sua prele. con un doppio amore, perchè in essa contempla ed ama pit a del parto delle proprie viscere l'immagine del marito e il case ; pegno dell'affetto suo. Dalla diminuzione dell'amor coningale, proviene perciò la diminuzione dell'amore de' figli e la miner cura nell'educarli. So bene che gli avversari pretenderanno pes . tersi ugualmente incumbere nella poligamia alla educazione della prole; ma io osservo: 1º che astrattamente parlande avvi in vero questa possibilità, ma tostochè riguardiamo il comune andamento delle umane cose sparisce. Quante cose sono elleno in sè possibilissime, ma tra gli uomini generalmente impossibili! In tutto v'ha qualche eccezione; ma se generalmente si osserva, si vedrà che una buona educazione è impossibile nella poligamia. Il santo patriarca Giacobbe ne diede un manifesto esempio; imperciocchè di dodici sigli ch'ebbe un sì gran padre, due soli non deviarono dalla virtù dei genitori, e gli

<sup>(1)</sup> Leggiamo che Micol quando fu da principio sposata a David grandissimamente lo amava e ne diede grandissimi contrassegni; ma allora David aveva lei sola per moglie. Ma in seguito quando David aveva poi molte altre mogli, Micol lo amò molto meno e giunse perfino a perdergli il rispetto e deridersene. Una moglie che si burla nel cuor suo del suo marito, quand'anche costui gliene desse cagione, questa moglie è impossibile che l'ami.

Pensieri 153

Insomma, per dirla in una parola, quando l'essere natuma qualche instituzione dipende dalla possibilità o imilità di qualche cosa da essa dipendente, questa possibilità non si dee misurare dall'astrazione, ma dalla generale dell'umana natura, la qual consultando parmi per provato come, tolto il vero amor coniugale, l'educa-assai se ne risente e generalmente va male, di che in all'esperienza mi appello. Osservo 2º che quando si absa sana idea della educazione e del precetto che hanno itori di attenderci essi in persona, si vedrà che anche per un padre di famiglia sono i figli che gli possono nire da una sola moglie onde tutti possa conveniente-allevare.

ni mi si presenta l'occasione di rispondere a una ragione Hegar si suole in favore della poligamia, cioè che, esun uomo abile a fecondare più donne, la poligamia non lecita, ma è migliore della monogamia, perchè dà al mondo zliuoli. È facile spingere un tal ragionamento non solo a re sopra la monogamia la poligamia, ma eziaudio a ria comandata dalla natura; onde comincia a esser debole rovar troppo. Ma è facile il torgli ogni forza chiedendo le sostiene: per qual ragione l'uomo dee mettere al mondo gli che può? Dirà egli certamente: per bene di essi mei figliuoli e della società che li riceve. Ora io chieggo: che è più utile alla società, pochi uomini ben educati o molti riced incolti? Un uomo sensato non ha d'uopo che gli provato gl'immensi danni provenienti dal difetto d'eduie. Se dunque sono più utili alla società pochi uomini, en educati, chi non vede il vantaggio della monogamia poligamia? E riguardo al preteso vautaggio di coloro che no, è chiaro che negando loro l'esistenza non si fa loro orto perchè ancor non esistono. È vero che si peccherebbe ) l'umana natura e contro il Creatore, in cui esiste la feo, per meglio dire, il potere di render felice chi ancor siste, il negar l'esistenza ai nostri simili senza giusta ra-! Ma qual ragione più giusta di quella del non poterle ducare? A che vale l'esistenza a' miserabili che, gettati iondo privi del debito ammaestramento per viverci bene, no alla rovina e finiscono col maledire chi ha lor dato il

giorno? (1) La generazione senza l'educazione (ardisco dirlo) a nulla vale. Ama meglio di essere sterile una madre che di produrre un mostro a cui un membro essenziale manchi del corpo; eppure non v'ha paragone tra un tal difetto e la mancanza delle vita morale. Siccome la generazione dà la vita fisica, la vita morale è data dall'educazione; e solo l'unione di queste data vite può produrre l'uomo perfetto secondo le viste della natura. Nè la natura, nè il Creatore vogliono dunque che si di la vita fisica a chi non si può ben dare quella morale.

Laonde per rattaccare il filo del discorso da me lasciato, ricavi dall'obbiezione fatta un argomento contro la poligamia, cioè l'im possibilità di ben educare tutti i figli che da essa nascono Questa impossibilità deriva non solo dal difetto d'amore, comgià provai, ma eziandio dalla total mancanza del potere le molt volte. Imperciocchè legge di natura è che i genitori educhimin persona la lor prole; è manifesto che nella poligamia (se i suo fine s'ottiene, cioè quello della maggior propagazione, i qual solo fine anche secondo gli avversari la rende legittima ciò non si può fare; dunque la poligamia anche in questo contraria alla legge di natura.

<sup>(1)</sup> Non è per questa medesima ragione che ogni unione fuori d matrimonio è dalla natura vietata? In tali unioni possonsi i figliu generare; ma perchè ciò non basta, e tali unioni non possono più, sono esse vietate. Si guardino gli avversari dalle funeste cons guenze che possono provenire dai loro principii.

È un vano suttersugio quello degli avversari che chiamano abusi tali inconvenienti della poligamia e li osano paragonare cogli abusi della monogamia. È questo quasi un voler paragonare gli abusi della società cogli abusi dello stato, detto nel linguaggio moderno silososico di natura. Anche la vostra società, gridano i disensori di questo stato, ha degli abusi, e dei grandi abusi; che meraviglia se ce n'ha ancora suori di essa?

Ma che si risponde a costoro? Paragonate, loro si dice, gli abusi, e vedrete quali siano i minori. Inoltre gli abusi dello stato di natura sono inerenti ad esso medesimo, quando quelli della società provengono dalla corruzione degli uomini. Così pare io parlo ai difensori della poligamia. Non v'ha paragone tra gli abusi della poligamia e quelli del matrimonio uno. E poi gli abusi provenienti dalla poligamia sono ad essa inerenti, e per torli conviene ostare ai moti della natura, come ho provato; rovesciando cioè tutta quella teoria dell'amore già esplicata ch'è nell'anima nostra. Al contrario gli abusi della monogamia provengono dalla corruzione dell'uomo, e se l'uomo si regolasse interamente secondo la legge dello spirito e del cuore che gli è scolpita nell'anima, la sua unione con una moglie sarebbe per ogni parte perfetta.

Inoltre si agisce di mala fede quando si allegano in campo in disfavore della monogamia i matrimoni i più corrotti che mai esistano, cioè quelli che sono opera della libidine, dell'interesse, del lusso, dell'orgoglio, de' pregiudizi, della prepotenza. Qual meraviglia se da tali mostri, cui la natura e la religione abborrono unitamente e che per lo più in alcuni versi solo distinguonsi dal libertinaggio pel nome, derivano per abusi de mostri? Ma questi non sono già abusi del matrimonio, ma sono gli abusi di un abuso; gli abusi di un'opera fantastica e capricciosa sabbricata dal capriccio degli uomini o dalla loro malvagità. Si doni un matrimonio contratto secondo le viste della natura, cioè l'unione d'un uomo con una donna, unione libera non solo in apparenza perchè ci manca la forza, ma libera nel suo interno e nella sua essenza, preceduta da una giudiziosa scelta fatta da un amor puro, virtuoso e costante, si doni un tal matrimonio e se ne paragonino gli abusi che produrrà (e ne produrrà certo, chè qual è nello stato presente la cosa di cui l'uomo abuso non faccia?) cogli abusi della poligamia, io son contento. Bisogna distinguere gli abusi che

attingono l'essenza di una cosa dagli abusi accidentali; e gi abusi che quasi indivisibilmente col loro oggetto sempre stamo da quelli che accadono solo alcune volte. Concedo che non rendono innaturale una instituzione qualunque, suo abuso sia pur grande, purchè ad essa non inerente. Concedo pure che gli abusi accidentali quantunque inerenti non valgono a disnaturar che che sia. Ma un abuso essenziale inerente basta per rendere innaturale qualunque cosa. Io feci questa distinzione unicamente per far vedere che gli avversari chiamano abusi le qualità della poligamia da cui non può esser disgiunta, sema che cessi d'esser poligamia, come ho provato. Sarà questa una foggia impropria di parlare; e sia: io conchiuderò sempre che tali sono gli abusi della poligamia, che finchè non potrà spogliarsene sarà essa sempre innaturale. Abbastanza è chiarito come non si possono ragionevolmente paragonare gli abusi della monogamia con quelli della poligamia. E poi, non ostante che nella società corrotta i matrimoni si corrompano nella lor base nella guisa che ho detto, molti buonissimi matrimoni si possono ritrovare tra i monogami, e sempre ne furono, come ne attestano le storie e principalmente la scrittura. Ma egli è ben difficile trovare di tal fatta un matrimonio poligamo, quantunque fatto il meglio che si potè. La ragione di questa differenza? È che gli abusi della poligamia sono inerenti alla sua natura, non così quelli della monogamia.

Una obbiezione gravissima che ne fanno gli avversari è l'essere stata la poligamia praticata dai più santi nomini dell'autica legge, Abramo, Giacobbe, David, ecc., onde conchiudono che non è possibile che sia contraria al dritto di natura. Rispondo: 1º la poligamia fu introdotta da un uomo pravo, da Lamech, discendente di Caino, come abbiamo nella scrittura. (Gen. IV, 19.) Onde Tertulliano disse: « Numerus matrimonli « a maledicto viro coepit » (De exhort. castit., c. 5), e san Gerolamo: « Primus Lamech sanguinarius et homicida, unam cara nem in duas divisit uxores. » (Lib. 1, cont. Iovin.) Questo pravo figlio di Caino osò infrangere il precetto di Dio e in esso quello della natura che a un sol uomo aveva unita una sola donna, e osò infrangerla senza nessun cenno di Dio (1). Ecco

<sup>(1) «</sup> Vim passa institutio Dei per Lamech » (De monog., cap. 4), dice Tertulliano.

come la poligamia è stata introdotta nel mondo da un uomo malvagio e accompagnata dalla maledizione di Dio; 2º bisogna distinguere i precetti della legge naturale. Che cos'è la legge mturale se non quella regola scolpita nel cuore dell'uomo, fondata sul divario che passa tra il bene e il male, divario fonato sulla legge eterna, su Dio? Se dunque la poligamia è opposta alla legge di natura è perchè è un male. Ma in che consiste questo male? Havvi indubitatamente tra ogni menoma parte della natura e la legge eterna un necessario ed immutabil rapporto, ne' quali rapporti consistono i primari precetti della legge naturale. Ma, secondo le varie disposizioni delle parti della natura tra di sè, risultano altri rapporti, non già necessari e immutabili direttamente, secondo la legge eterna, ma bensì secondo la natura com'è; in guisa che, posto lo stato della natura dal quale risultano, sono immutabili; ma cangiato quello, anch'essi cangierebbono. Ora i precetti che risultano da tali rapporti sono i precetti secondari della natura. Onde si vede come i precetti primari provengono dai rapporti che passano tra la natura dell'universo e l'eterna legge, e i precetti secondari sono un necessario effetto dei rapporti esistenti tra le varie parti della presente natura, dal che proviene che l'immatabilità dei precetti primari fondandosi sull'eterna legge è asoluta, e quella dei precetti secondari fondandosi sullo stato presente della natura è relativa. Ma sì i primi che i secondi precetti sono ugualmente fondati sull'eterna legge e scritti nel codice della natura dalla medesima mano ed obbligano ugualpente.

Quantunque in pratica non si possa ben sissare il termine che i primari precetti dai secondari divide, in alcune individuazioni si può aver tal certezza; e comechè molte oscurità ci i trovi, non cessa quella distinzion de' precetti d'essere reale. La quale premessa, agevolmente si scioglie la sopramentovata obbiezione. La poligamia è proibita da un precetto secondario della natura. È facile a provarlo. La poligamia, come noi lo abbiamo provato, è inibita dallo stato dell'uomo in cui su creato da Dio; perchè in tale stato nella sola monogamia l'uomo può ottenere persettamente, per quello che quaggiù si può, alcuni sini presissi dalla natura al matrimonio, cioè il mutuo aiuto e l'educazione della prole. Tale è dunque la presente natura che nella poligamia sortir non si possono tali sini dall'uomo. Ora

tali fini essendo necessari al matrimonio, secondo la dispostzione della natura, ne siegue che dalla lor mancanza la natura resta offesa. Ma il non potersi sortir tali fini nella poligamis, dipendendo dalle disposizioni attuali della natura che noi abbiam dichiarate, ne siegue che, cangiate queste disposizioni in cui sta la causa dell'impedimento de' fini, questo verrebbe tolto. La poligamia non è dunque assolutamente innaturale; è innaturale posto lo stato presente della natura. Epperciò chiaro risulta l'errore di alcuni de' nostri avversari, i quali credono di rovinare la nostra opinione coll'allegare l'esempio de' patriarchi poligami e col soggiugnere che in materia di precetti na turali dispensazione non dassi; onde, se dispensati furone da Dio i patriarchi dal divieto della pluralità delle mogli, questo divieto non è del codice naturale. Certo dispensare nè anche può Dio da precetti naturali nè primari, nè secondari, rimanendo la loro natural forza; imperciocchè tale dispensa sarebbe un rovesciamento dell'ordine eterno di Dio. Ma togliendo Dio la loro forza naturale ad alcuni precetti di natura può dalla loro osservanza gli uomini dispensare. L'ordine eterno, che è Dio stesso, è immutabile; onde Dio non può dispensare dai precetti primari di natura, come quelli che hanno immediatamente in quell'ordine la loro base. Riguardo ai precetti secondari, quantunque siano essi pure fondati sulla legge eterna, nulladimeno hanno un medio tra sè ed essa, il qual medio è lo stato attuale della natura. Cambiando adunque questo stato attuale, Dio può dispensare dai secondari precetti, o, per meglio dire, può cangiare lo stato attuale, e cangiandolo, vengono tolti i precetti che ridondavano dallo stato attuale e postivi invece altri precetti; onde, propriamente parlando, allora non ci ha più dispensa; ma la dispensa da Dio fu fatta nel cangiare un tale stato.

La poligamia è vietata da un precetto secondario; onde per renderla licita basta la mutazione de' rapporti su cui essa è fondata. Ho accennati alcuni di questi rapporti della nostra natura, ond'è resa illegittima la poligamia; ma Dio solo li può conoscere e tutti e in intero. Manifesto è dunque essere possibile che Dio dispensi gli uomini dal divieto della poligamia, quantunque questo divieto si contenga nel codice naturale. Ecco già fatto un gran passo che val di risposta alla maggior parte della obbiezione degli avversari, e che toglie ogni ambi-

guità, mostraudo come quando si dice che Dio può dispensare dai precetti secondari della natura, s'intende di dire che Dio può mutare i rapporti su cui si fondano tali precetti.

Giova allegare un esempio di quanto si è detto. L'omicidio è contrario alla legge di natura; eppure è lecito di uccidere l'emicida. Da che proviene questa dispensa intorno al naturale recetto di non uccidere se non dalla mutazione de' rapporti de ne facevan la base? Io ho dalla natura il diritto che sia ispettata mia vita; chi me la toglie dunque infrange la legge i natura che ridonda dal naturale mio diritto. Ma io attento la vita di un mio simile senza niun diritto, e così perdo il iritto che venga rispettata la mia. Ecco a mio riguardo canati i rapporti che ho cogli altri uomini; ecco come è ora leto ad essi verso di me quello che prima far non poteasi senza elitto. Così nella stessa guisa, tolti i rapporti che rendono legittima la poligamia, rimane essa lecita. La differenza che assa tra il primo esempio e questo secondo di cui si tratta, che nel primo dall'uomo solo si possono cangiare i rapporti he sono di base alla legge del non uccidere, perchè tali rapwrti dipendendo da un dritto son sottoposti alla libertà del-'uomo; quando nel secondo caso i rapporti che rendono illecita la poligamia si possono cangiare da Dio. Il precetto che proibisce l'omicidio è de primari, perchè essendo immediatanente fondato sull'eterna legge non si possono mutare i rapporti su cui è fondato senza sconvolger l'ordine eterno; onde la esso non può Dio dispensare; ma il precetto che proibisce a poligamia essendo secondario, Dio può dispensare da esso. Riman che si provi avere realmente Dio dispensati i patriar-

Riman che si provi avere realmente Dio dispensati i patriarhi dalla legge vietante la poligamia. Propriamente ciò non
petta più a questo luogo, in cui per rispondere agli avversari
i trattava solo di dimostrare che il poter Dio permettere la
coligamia non prova punto che la poligamia non venga vieata dalla legge di natura. Questo si è già fatto, e qui non fa più
l'uopo investigare se tal possibile permissione della poligamia
la Dio sia stata talvolta messa in opera. Nondimeno, siccome
stante i principii che abbiamo posti con poche parole questo
punto si può discutere, e d'altra parte taluni potrebbero prendere il silenzio come una prudente ritirata in mancanza della
buona causa, dirò sopra tal proposito alcune parole.

Il popolo di Dio, eletto già da lui avanti il diluvio nella per-

sona di Set e de'suoi discendenti (laonde i posteri di Caino sono chiamati uomini o figli degli uomini nella Scrittura (Ge nesi VI, 2, 4), e i posteri di Set figliuoli di Dio, parole che tedicano chiaramente il governo teocratico particolare che chie in sorte la famiglia di Set, che, essendo i sudditi eletti figli del loro re, i discendenti di Set governati da Dio come da un re civile eran detti figli di Dio, e al contrario essendo la natura umana corrotta, uomini o figli degli uomini eran detti i figli di Caino che avevano per re un uomo), e dopo il diluvio mella famiglia di Abramo era retto in modo speciale da Dio, il qual modo, ridotto poi a tempi di Mosè ad un regolato governo di vile, suolsi chiamare teocrazia, che suona amministrazione di Dio. Di questo governo la scrittura dà moltissime prove. Imperciocchè veggiamo che Dio dona a Noè e alla sua famiglia appena j uscita dell'arca de' precetti in forma di legge, aggiugnends h pena a' trasgressori; e ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe ad 🛬 loro bisogni sovviene, e o con angelo o egli in persona dà avvisi a viva voce, ingiunge comandamenti, pene minaccia, e guiderdoni promette; li sovviene ne' perigli, li consiglia ne' dubbi, 🛫 conversa con essi, ode le loro suppliche, esaudisce le loro demande, li conduce nei loro viaggi, comanda loro giornalmente per così dire che cosa debbono fare. Tutti questi provvedimenti mostrano in Dio cosa più speciale del governo che come buono e giusto esercita su tutto l'universo, su ogni creatura; e questo reggimento speciale non è altro che la teocrazia. Basta la certezza di una tal nozione per poterne inferire che a questi patriarchi la poligamia fu dal Creatore permessa.

Quegli uomini santi diffatti, che conversavano con Dio come col loro principe o piuttosto ancora come col loro padre, e ne ubbidivano riverentemente i cenni, a lui si confidavano, affrontarano perigli, erravano pellegrini sulla sua parola, insomma avevano quella vivida fede a cui la forza giustificante attacca l'apostolo nel mentre che la commenda, tali santi uomini sicuramente non abbracciarono uno stato innaturale qual è la poligamia, senza che un cenno di Dio li sospingesse e cangiassero quello stato in un regimine conforme alla natura. Il supporre il contrario è un accusare que giusti padri d'Israele e con essi Dio. Giacchè, aucora che si supponesse avere i patriarchi così turpemente errato coll'abbracciar la poligamia senza alcun cenno del loro Signore e così violar la legge della natura, perchè mai di tanto

sime non leggiamo noi averneli Dio ripresi? Anzi invece di menderi ne li approvò tacitamente, e leggiamo che promise Marano di prosperare Ismaele figlio di lui e di Agar, e proprògrandemente Giacobbe quantunque marito di quattro donne. particolare dispensa data da Dio non escusasse dal pecque' patriarchi, converrebbe per evitare eccessi maggiori Apper la scrittura come mancante nelle cose le più essenziali e più atta a corrompere i costumi ed i buoni. Tace essa è vero molte cose, ma tace quelle che sono inutili o per lo meno non accessarie. Ma, se i patriarchi peccarono nell'esser poligami, perchè mai dal suo racconto si ricava laude piuttosto che biasimo di questo trascorso?

UL

Ecco: come, quantunque espressamente la sacra scrittura non profferisca la permissione data da Dio agli uomini di essere poligami, nondimeno non si può accusar di silenzio su tal materia, perchè abbastanza si fa intendere. I patriarchi erano uomini virtuosi, illuminati è retti in guisa particolare da Dio; dalla scrittura appare che per lo meno non furono biasimati da Dio per aver avuto tre mogli: queste tre cose sono certe, e non sarà per essi evidente la quarta, che la poligamia fu lecita ad essi?

Ebbene, dirà taluno, appunto da quelle tre cose si deduce che la poligamia non è contraria al diritto di natura, e la conclusione è naturale. Invecechè, per conchiuderne il contrario,: bisogua ricorrere ad una dispensa di Dio, e, per provar l'esistenza di questa dispensa, bisogna supporre ciò che è in questione.

'Ma svanisce il prestigio di questa cavillazione osservando come gli stessi avversari, con tutte le loro pretensioni, non istanno meglio di noi. Se non vogliono manifestamente contraddire alla scrittura, alla religione, al vangelo, ancorchè sostengano che al dritto naturale non è la poligamia contraria, sa d'uopo che concedano essere bensì contraria alla primitiva divina-istituzione del coniugio, e sì in questo consentono tutti. Ora, per escusare i patriarchi dal peccato di aver violata la divina legge, non fa egli pure d'uopo di ricorrere ad una dispensa divina? Lamech fu un uomo malvagio ed institutore della poligamia. O conviene fare dei patriarchi tanti Lamech, o ricorrere alla dispensa divina. E, comunque s'interpretino i padri, non si può negare che non abbiano tale dispensa asse-

Vol. V.

rita. I nostri avversari cadono così nell'inconveniente che a sei rimprocciano. L'obbiezione che ne fanno perde interamente la sua forza. Ma è forse un inconveniente il ricorrere alla divina dispensa? Lo potrebbe essere quando fossimo costretti a fabbricarla su semplici supposizioni; ma la scrittura parla assii chiaro, come abbiamo veduto.

Ma l'argomento tratto dalle sacre pagine parrà ancor troppo tacito e indiretto: eccone un altro dalle stesse sacre pagine ricavato, ma più chiaro. Iddio promette ai patriarchi una pregenie numerosa come l'arena del mare e le stelle del cielo; ma come aver potevasi una tal successione senza la poligamia? Dio loro predice che il Messia nascerà da essi: qual incentivo maggiore di questo per accelerare la propagazione della loro stirpe? In queste parole di Dio unite a tutto il contesto parmi di leggere espressamente accennata ai patriarchi la poligamia, come cosa lecita dall'Ente supremo.

E, abolendosi i precetti naturali secondari colla mutazione dei rapporti che loro servon di base, acciocchè fosse resa legittima la poligamia bastava che Dio in qualche guisa lontani ne togliesse gl'inconvenienti che innaturale la rendono. Om nulla di più congruo di questo, mentre Dio dirigeva le patriarcali famiglie con modo particolare, e nulla di più vero, mentre ne leggiamo i fatti espressi nella sacra storia. Agar ingravidata da Abramo, disprezzando la sua padrona, n'è castigata, onde prende la fuga: ecco l'inconveniente della poligamia; ma Dio ci pone tosto rimedio: un angelo consola la donna fuggitiva, e umile e pentita a Sara la ritorna. Dopo aver partorito Ismaele, per giusti motivi è cacciata di casa da Abramo: ma Dio la toglie dalla disperazione in cui era immersa, e ad essa sovviene ed al figliuol suo. Giacobbe, amando Rachele e non curando Lia, mostra un grande inconveniente dell'avere più mogli; ma Dio accenna che non disapprova la poligamia in Giacobbe, perchè iugravidando Lia e rendendo sterile Rachele, raggiusta le parti, toglie il disordine grave che era per sorgere, e ritorna a quella famiglia la pace.

Chi non vede in tutte queste circostanze non a caso manifestateci dallo Spirito Santo la provvida mano di Dio che toglie i disordini innaturali della poligamia, perchè da esso approvata? E se non leggiamo la stessa provvidenza espressa intorno a tutti i disordini che suol partorire la plurità delle

mogli, ne bastano quei pochi riferiti cenni per conoscere la mano divina e per persuaderci che, quantunque l'Altissimo non abbia tolto affatto ogni difetto dalla poligamia dei patriarchi, perchè anche la monogamia, a cagione della corruzion degli nomini, non ne va esente, tolse o moderò almeno quei disordini che altrimenti avrebbero violata la legge della natura. Delle surriferite circostanze espresseci dalla scrittura intorno a wrii disordini nati dalle poligamie dei patriarchi si ricava come i piccole cose, se non fosse stato della special provvidenza di Mo, avrebbero partoriti mali enormi; ma Dio impedì tali eccasi, perchè non voleva che la poligamia di quei santi uomini i opponesse alla natura. E chi oserebbe dire opporsi alla natura la poligamia quando Dio volesse sempre impedirne i disordini o torli appena nati in quella guisa ch'ei fece? Ma Dio lo fece allora, perchè la sua bontà volea in breve tempo racquistarsi quegli adoratori che la sua giustizia avea col diluvio tolti dal mondo, e amava di estendere il suo caro popolo sopra la terra. Onde la permissione della poligamia ebbe vigore închè durò l'antica legge e si conservò per tradizione, perchè Dio sempre specialmente al suo popolo provvide. Onde vediamo che anche a quei tempi in cui la teocrazia civile era estinta, ai tempi cioè dei re, Dio, per mezzo dei sacerdoti, dei profeti, e anche talvolta per angeli, parlava ai buoni principi, li soccorreva nelle disgrazie e rimediava ai disordini di tutto il popol suo.

Ecco com'è sciolta l'obbiezione tratta dall'esempio dei pa-

Osservai come gli stessi avversari sono costretti a confessare che i patriarchi non poterono esser poligami senza permissione divina; perchè, quantunque essi nieghino che sia la plurità delle mogli innaturale, concedono ch'è opposto alla istituzione di Dio. Ora, trattandosi di simili primitivi ordinamenti fatti da Dio riguardo all'uomo nel crearlo, non so come distinguano l'instituzione di Dio da quella della natura. Ciò ha origine nel far della filosofia una scienza tutta a parte dalla religione, quando l'una è indivisibil dall'altra, e in alcuni punti sono amendue una stessa cosa. lo tengo per certo che sia impossibile il ben disertare sopra l'origine della società e degli umani diritti senza attenersi ai primi capitoli della Genesi, in cui colla storia dell'uomo si pone la base delle scienze che trattano dell'uomo, e

già, se stiamo all'esperienza, nulla v'ha di più certo, i genti più elevati senza quel fondamento avendo partorito i più assurdi f sistemi. Così nella nostra quistione ogni difficoltà sparisce 🕊 🗲 atteniamo al semplicissimo racconto della Genesi. Infatti su quil fondamento posano gli avversari quella loro distinzione d'ilstituzion naturale e d'instituzione divina, onde poi asserisconò che la poligamia, quantunque opposta a questa, non è a questa. contraria? Non è già che Dio non abbia dati dei precetti 🎏 🔭 sitivi; ma, quando egli dà precetti positivi, li dà per tali, l correda di tanto che basti per non confonderli coi naturali. On si mostri alcun cenno della scrittura che mi accenni che l'utili. coniugale su solo un positivo precetto? Al contrario il contesto della Genesi mi dimostra come Dio non fu che, per così dire, = ministro della natura da lui creata, non fe'che da suoi principii dedurne le conseguenze nell'istituire l'unità del coniugió. Non è innegabile e conceduto da tutti, salvochè da qualche gnostico o manicheo, che il matrimonio in essenza è non meno d'instituzione naturale che di divina? Ora, cio conceduto, non si può negare lo stesso della sua unità. Dio, nello stesso tempo e nella stessa guisa che instituisce il matrimonio, instituisce h sua unità; egli dice: non est bonum esse hominem solum, e tosto soggiunge: faciamus ei adiutorium simile sibi. Il Creatore, che, creato il mondo e tutto ciò che contiene, fissò tra le sue parti i rapporti risultanti dalla loro naturale, non potè, instituendo il matrimonio, non instituirlo nella foggia di natura, e di rendere questa foggia immutabile. Quando disse: non est bonum esse hominem solum, non fece altro che, come autor dell'uomo, conoscere i di lui bisogni, e, formando la donna, non fece che provvederci. L'unità fu la foggia del coniugio che scelse, come la sola da tanto per soddisfare ai bisogni dell'uomo. Onde Adamo pronunziò queste parole, che sono il codice della natura, come quello della legge divina intorno al matrimonio: « Homo... adhaerebit uxori suae: et erunt duo in « carne una. » L'unità del matrimonio non potrebbe essere più chiaramente manifestata di quello che lo è in quei termini. Gli avversari, per eluderne la forza, non hanno che a rispondere se non se quelle parole: importare unicamente l'instituzione divina, non la naturale; ma non si possono esprimere le augustie in cui per ogni parte, appigliandosi a tal sotterfugio, si gettano. In quelle parole, ugualmente che l'unità, viene esposta l'indisso-

inhilità del matrimonio, la soggezione dell'uomo alla donna, il sepito dei coniugi, ecc. Ora, se l'unità non è di precetto naintelle, forza è dire che nemmeno queste altre doti del matrimonio lo siano, ma tutte siano precetti positivi; assurdo da chianque ha senso disapprovato. Oltre questo non v'ha altro mezzo.

Si dirà forse che l'indissolubilità del coniugio, il dei coniugati, la preeminenza dell'uomo, ecc., sono di legge naturale, perchè ciò ne viene con mille argomenti dalla ragion comprovato? Nulla di più vero; ma che ne siegue? E l'unità non è forse con egual voce intimata dalla nostra ragione come dal nostro cuore? La scrittura in quel luogo non fa che esporci la legge di natura, e niente ci dice che non sia espresso nell'anima nostra. Ma, siccome i lumi che ricaviamo da questa sono dai disordini della corruzione offuscati, onde circa le più patenti verità, colla sola ragione per duce, ci gettiamo in dispute interminabili, nulla v'ha di più congruo che di ricorrere alla scrittura in quelle cose di cui ci parla, e sulle sue decisioni, come su fermissima base, posare i nostri ragionamenti. Così giova non solo l'unità, ma l'esistenza stessa del coniugio, e ogni altra essenziale sua dote, quantunque dimostrataci dalla ragione, riconoscere espressa nella scrittura, dove lo Spirito Santo ci arra l'instituzione del matrimonio fatta dall'autore della natura. Felici noi se in tutte le nostre ricerche avessimo la decisione della Scrittura su cui riposarci! Ma in quello che importa la chiesa ed essa ci bastano: il rimanente è unità in questo mondo: tale scienza Dio ce la riserba pel cielo.

E qui, avende liferite quelle parole della scrittura: faciamus ei adiutorium simile sibi, mi sovviene di un grande argomento contro la poligamia, cioè dell'eguaglianza del matrimonio incompatibile colla plurità delle mogli. Eppure quella uguaglianza è naturale, e Adamo lo accennò quando disse: et erunt duo in carne una, e dopo di lui il Redentore e l'apostolo chiaramente la espressero. Veramente l'eguaglianza del matrimonio non è perfetta, essendo l'uomo superiore ella donna; ma questa disuguaglianza, che non attinge l'essenziale del coningio, è voluta dalla natura e da Dio. La vuole la natura, che ha fatto l'uom superiore alla donna; a quegli diè il comando e a questa l'ubbidienza. La vuole Dio, sì coll'aver prima creato l'uom della donna, sì coll'aver tratta la donna da una costola dell'uomo:

laonde Adamo profferì quelle parole: « Hoc nunc os ex ossibes , « meis, et caro de carne mea : haec vocabitur virago quonian [ « de viro sumta est. » Ed essendo questa disuguaglianza furdata nella stessa natura, essa è ottima, e il toria sarebbe m = torre l'ordine naturale. Pare che in essa l'armonia del matrimonio consista, in cui, mediante l'unione dell'uomo e delle := donna ordinata con leggi fondate sui varii rapporti della diventi sità dei due sessi, si viene a formare un tutto perfetto in per la simmetria delle parti. Ma questa disparità non rompe h uguaglianza fondamentale del matrimonio. Il diritto del debito dei coniugi è uguale in amendue : uguale è la legge d'amores ; uguale è il precetto di fedeltà, e l'unità v'ha da ambe le parti. Ecco la legge della natura: non ne sminuisce punto la ferra l'esempio degli uomini che, per esser portati all'eccesso e al disordine, anche in questo violano il codice naturale col volerlo troppo osservare.

Appo immense nazioni il sesso debole è dal sesso forte tiranneggiato e tenuto quasi come d'un'inferiore natura, al paro dei bruti; ma ciò può a noi valere per dimostrarne che una certa quale disuguaglianza v'ha tra l'uomo e la donna. L'uomo non può scostarsi dalla legge di natura se non mediante gli eccessi, onde anche il male che opera non differenzia per la natura positiva dal bene, epperciò si scorge l'impronta della natura nella stessa violazione che noi facciamo delle sue leggi. La tirannia con cui presso le barbare nazioni sono tenute dal viril sesso le donne, tra la corruzione che n'è l'origine, fa vedere che alla femmina è l'uomo superiore per natura. Se vogliamo però sapere questa superiorità in che consista, appelliamoci alla scrittura. In essa la vediamo espressa, ma espressa congiuntamente all'unità del coniugio. Dobbiam dunque dedurre che la disuguaglianza del matrimonio non si oppone alla sua unità. Si oppone essa forse all'uguaglianza dei diritti? Si oppone essa forse all'eguaglianza dell'amore? No certo; e perciò nemmeno all'uguaglianza dell'unità. Qual sofisma è mai dunque il dedurre che la poligamia è lecita perchè all'uomo è inferiore la donna! Ma non può forse un uomo fecondare più donne? La superiorità di lui dunque è tale che autorizza la poligamia. -Ho già mostrato abbastanza come l'essenziale del matrinionio non solo nel carnale atto consiste. Consiste nell'educazione, e questa riesce manca e imperfetta uella poligamia. Consiste nell'amore, e l'amore non può legare più donne ad un sol uomo. Sia che al corpo di più donne basti un sol uomo; ma basta forse al loro cuore? Il bene del matrimonio, il mutuo aiuto non consiste più nell'uniou dei cuori che nella unione dei corpi? Perchè mai, se non per questo, gli stessi pagani hanno conosciuto che senza amore il matrimonio non è che un legittimo meretricio? Ora l'amore vuole uguaglianza; ognun consulti il suo cuore e sentirà la verità di questa asserzione. La donna dee ubbidire all'uomo; ecco in che gli è inseriore secondo natura. E in prova di che la natura ha stampato nel cuor della donna coll'amor verso l'uomo il sentimento della propria debolezza e della virile superiorità in note sì chiare che per una buona moglie amante del marito suo non v'ha giogo più soave di quello della coniugale ubbidienza, e sì caramente il sopporta che doloroso le sarebbe il restarne priva. Ma se l'ubbidire al marito le è sì grato, sarà forse lo stesso del vederlo in braccio ad altri amori? Se l'orgoglio è nel suo cuore coniugale estinto, estinta sarà pure la gelosia? Ben lontano; in questo si vede che la voce della natura è diversa, e che una moglie, me è amante, quantunque sia soggetta all'uomo e lo riconosca ditutto cuore a sè superiore, ama di amarlo sola e di esserne anata sola; e l'uomo stesso nelle braccia di una casta moglie trova quell'ineffabil piacere e soavità che indarno cercherebbe in più donne. Non solo dunque una donna basta all'uomo, ma nuoce il soverchio. Direi anzi che una donna basta e più donne non bastano; nè spiaccia questo disordine di voci, che è verità di sentimenti. L'uomo nella mediocrità può passarsela lieto e trauquillo; ma, se ne va oltre i termini, cade nell'eccesso, che non ha fine e non può dargli quella quiete in cui può solo esser contento. Così con una sola moglie un marito prova tutte le possibili doicezze che il coniugio dar possa, e le perde tutte se vuole aumentarie col numero delle consorti.

### LA MORALE DEGLI ANTICHI FILOSOFI MANCA DI FONDAMENTO.

La morale degli antichi filosofi è bella, giusta, nobile, vantaggiosa, tutto ciò che si vuole, ma manca di fondamento. Si legga Cicerone nel suo trattato Degli Uffizi: gran belle cose ci sono dette e degne di essere ammirate; ma, per essere convinto il lettore, mancherà sempre una cosa, cioè la ragione, che primieramente obbliga all'adempimento di tutti i doveri. Si gik 1 rino e rigirino i sistemi dei filosofi intorno alla sorgente del 5 l'obbligazione, sarà sempre mal ferma la sua base senza delle » religione. E, senza ricorrere ai ragionamenti, egli è un sente n mento atto a sentirsi da tutti, che la base di una scienza tanto z grande, tanto necessaria qual è quella della morale, dec essus ¿ E non meno necessaria e grande, dee essere un Dio: ogni altii 🞏 supposizione lascia l'anima vuota, e malcontenta e costernatif il per così dire, l'umana ragione. Lo stesso incredulo, quando net 🗠 suo gabinetto freddamente ragiona, non può a meno di non ra in sè confessare che bella cosa per la morale, per la societi, per le leggi sarebbe l'esistenza di un Dio. Ora quella relle se gione, che può essere di soda base alla morale, non l'avease i gentili, ed il gran Cicerone medesimo spesso su tale priposito vacillava. Il vangelo è per eccellenza quella religione.

## DELLO STUDIO DEL CUORE UMANO.

Difficilmente un empio potrà fare lo studio del cuore umano, non già quale può sabbricarsi dalla sua fantasia, ma quale 🕽 realmente. La ragione ne è chiara; è che l'empio non è tale se non per aver soffocata mille volte la voce del cuore che lo rimproverava della sua empietà, onde giunge alla fine o a non aver più cuore o ad avere un cuore depravato e sensuale. I mostri prodotti da una immaginazione sregolata nel principio sono solo fantastici, ma poco per volta estendono più oltre il loro dominio e s'impossessano di tutto l'uomo. Come potrà durque studiare il cuor dell'uomo colui o che più non ne ha, o che ne ha uno guasto e contaminato? Il più che costui possa fare è di dipingere il cuor non della natura, ma dell'arte, e, qual novello Lucrezio, crear bizzarramente un ordine novello di cose. All'opposto un'anima pia e virtuosa scopre in se stessa i più nascosti segreti, e sente quel miscuglio della natura innocente e della natura corrotta, quella pugna della concupiscenza e della grazia in cui tutta consiste la magia del cuore umano. Dessa è semplice, e già è noto che Dio fa dei semplici le sue delizie. Dessa è virtuosa, e batte la retta strada chi va per la via della virtù. Se il Creatore del nostro cuore ne fa cere a taluno i veri moti, non è già a colui che più non ssiede o gli-snaturati, ma bensì a quegli che se ne serve e suo bene e per la gloria di Dio. E questo fluisce dalla natura dell'uomo, la quale ha la coscienza di se medesima ~ella è, epperciò mal si conosce se è mal concia, bene ordinata. Non è però che il giusto sempre possa esprila tela del suo cuore; ma è certo che, quantunque semion possa significarla colla lingua, la sente entro dell'ain cui si contiene; quando l'empio o, per servirmi del linguaggio, lo stolto, che non ha che disordine, non altro lisordine sente, o, se talvolta afferra la giustezza di qualentimento, ne confonde ben tosto i rapporti, ne rovescia ncipii, e non serve per lui la scoperta di tal verità che a incerlo d'errore e a porlo in contraddizione con se mede-. Non è vero che, se potessimo leggere negli occhi dei ali lo stato dell'anima loro, non iscorgeremmo nell'empio disordine, e nell'uom pio che la pretta natura? iantunque, come abbiam detto più volte, lo spirito senza cuore e il cuore senza lo spirito non valgano che ad ine in errore, e la verità non si trovi che collo spirito e col e unitamente, nondimeno pare ancor più pericoloso che il care di spirito o averlo disordinato il patir difetto o inortezza nel cuore. La ragione si è che Dio diede all'uomo per a più il cuore che lo spirito, benchè gli abbia dati sì l'uno l'altro.

# L'ORATORE DEVE GUARDARSI DAL DISORDINE E DALL'ESAGERAZIONE.

i uomini sono sempre soliti a cadere negli eccessi sì nei ieri come nelle brame, nelle parole e nelle azioni. Date alno a conciliare insieme due verità contrarie a due opposti si, e ci penerà grandemente; qual ne è la ragione? È trattando l'una, corre sempre pericolo di esagerarla a iudizio dell'altra. Onde fate la prova di dargli una di te materie perchè le tratti assai ampiamente in un discorso: lico che egli è un grand'uomo se non l'esagera a segno adere nell'eccesso. Se a un tal crociuolo si ponessero le luzioni che abbiamo di molti anche celebri criatiani oratori,

pochi io credo ne sosterrebber la prova. Eppure tal grave disette dee con tutta la possibile diligenza fuggire l'oratore evangelice come quello che espone non già la propria parola nè quella 4 questo mondo transitorio come una scena, ma la parola eterm che mai non passa, e sola sta immota a considerare la prepria stabilità e il fine di ogui altra. Grandemente avverta perciò il cristiano oratore a fuggire l'esagerazione, come uno dei più sacrileghi abbigli di quel verbo che deve passare per sta bocca. Imiti l'avvertenza grande che ebbero intorno di questo gli apostoli e i santi padri. È ammirabile il ragionamento che san Paolo fa ai Corinti intorno alla verginità e al matrimesis, e tra gli altri pregi bavvi quello di una precisione e di una giustezza a non poter dire di più, imperciocchè fissano ben la ... nozione d'una cosa, come dell'altra usa ad ogni momento tuti : i riguardi possibili, perchè non paia che, lodando il matrime ! nio, diminuisca la lode alla verginità, o, commendando la weginità, denigri il matrimonio. Simili squisiti esempi si ritto 1 vano pure nei santi padri, e principalmente nel primo di coi in fatto di eloquenza, in san Giovanni Grisostomo. Questa cata 🖟 è indispensabile, quantunque l'averla e il riuscirci importer [ deggia certamente molta fatica, massime negli uomini eloquesti, ai quali nulla havvi di più facile che lo esagerare. E qui 🕶 dee compiangere un difetto della nostra corruzione, da cui pur troppo l'eloquenza viene macchiata, e per cui è tacciata di &sere opposta alla verità semplice e nuda.

L'oratore si asterrà da un tal difetto facendo la rassegna di tutti i pensieri della sua predica, e interrogandoli, per così dire, ad uno ad uno se non denigrano o toccano alcun'altra cattolica verità. Questo si potè da lui fare dopo aver composto il sermone, perchè l'applicarsi ad un tal esame nel comporlo non sarebbe che un perdere le idee e il fuoco e quel certo quale impeto del cuore che detta, tanto essenziale alla eloquenza. Nondimeno anche nel comporre può aversi qualche avvertenza, massimamente in generale e sulla sostanza di ciò che si dice, altrimenti si correrebbe pericolo di dover rifare tutta la predica intera o buona parte di essa, lo che, oltre l'essere di doppia fatica, è di nocumento all'arte e dà un non so che di aconnesso e di affettato al discorso, quando tutto esser dovrebbe fluido e naturale. Onde s'impari da principio a saper moderare il cuore e la fantasia anche nel fuoco e nell'impeto del di-

teorso, e non ad uscire dal seminato, imperciocchè l'estro di ma predicatore cristiano dee essere ben diverso da quello di un frico vate. Quando si scrive un discorso bisogna pensare all'untà del punto che si prefigge, alla sua natura, a suoi confini, e non si debbono far digressioni. Le digressioni possono esser lette e commendabili in un'opera di lettura, cui si può dare più attenzione e che si può leggere a diverse riprese (1). Ma ma sermone fatto per esser udito deve esser breve e chiaro, perchè, se si perde il filo del ragionamento, o non s'intende lene ciò che si dice, come farà il povero uditore a ritornare indietro sui passi dell'oratore?

Per evitare tutti questi inconvenienti sarebbe bene che avanti di comporre la predica si osservasse ben bene il soggetto di essa, se ne studiasse la natura, se ne fissassero i confini e si ponesse mente alle esagerazioni di cui è più capace e alle verità cui corre pericolo d'intaccare. Così riguardato intorno ad egni parte dall'oratore il suo soggetto, il fuoco della composizione non nuocerà più grandemente alla precisione, alla giustezza ed alla unità del suo dire, quantunque debba pol, terminata la composizione, farne a sangue freddo accurata rivista. A tutto ciò fa d'uopo assuefarsi appunto nelle prime composizioni, imperciocchè allora l'arte passa in natura, e tutte queste avvertenze che si acquistarono da prima collo studio, divengono uso e si mettono poi in opera quasi senza: punto pentarci sopra.

Per non ledere la precisione e la giustezza del discorso, e mon rompere l'unità o perdersi in digressioni, sa d'uopo nel comporre di non adottare tutti i pensieri che alla penna appre-

<sup>(1)</sup> Le digressioni sono nell'eloquenza ciò che gli episodi nella poesia. Nei poemi epici fatti per esser letti con proprio comodo e di lunga lena gli episodi stanno bene; ma chi li può sopportare in una tragedia fatta non per esser letta, ma per essere rappresentata sul teatro? L'Alfieri, che operò rigorosamente sul teatro questa riforma, non fece che arrendersi alle voci della natura. Così, quantunque le digressioni siano ottime nei trattati eloquenti e filosofici, nell'arte oratoria si debbono intralasciare come ornamenti intempestivi. Tuttavia devesi prendere guardia a non torre alcune cose ottime e congrue al soggetto per lo scrupolo che siano digressioni. La pratica può in questo come in ogni altro ammaestramento, molto più che la teorica, fissare i confini che dividono le digressioni riprensibili sul pulpito da ciò che non lo è.

sentansi. Oltrechè lo scrivere tutto confusamente nuoce al buon gusto, ed è un imitar lo stile di Seneca, il quale par che non voglia mai perdere un suo pensiero qualunque siasi, nulla rite di più opposto che questo alla aggiustatezza, alla precisione, alla oratoria unità. È indicibile il dire qual disordine produca un tal pessimo vizio non solo nei discorsi oratorii, ma eziandio in tutti gli altri, perchè dal più al meno l'ordine è in tutti secessario. Si perde la connessione delle idee, si esce totalmente fuor di proposito, onde riesce impossibile poi il rattaccare i filo del ragionamento.

Si guardi adunque lo scrittore non solo nelle composizioni oratorie, ma principalmente in esse, dal tener dietro al disordine del suo capo, cosa sopportabile appena in un poeta, nemmeno in ogni genere di poesia. Onde, quantunque talvolta possano esser lecite le digressioni, nol sono quelle mai che qua appartengono o appartengono solo ben indirettamente alla qua teria di cui si tratta, che fanno perdere il filo del discorso, che sono troppo lunghe. Questi tre inconvenienti si debbone evitare nelle digressioni: però nelle composizioni oratoria, come osservai, è illecita qualunque digressione propriamenta detta.

Qual cosa più facile che fare un grosso volume scrivento alla rinfusa tutti quei pensieri che si affacciano ad una mente agitata? Ma un ammasso sì indigesto di idee sarà una compilazione, ma non mai un libro filosofico od eloquente. Viene ammirato grandemente il Montaigne anche nello stesso disordine che regna da capo a fondo nell'opera sua: io confesso che questo autore è stimabile per molti pregi; ma, con buona sua pace, se invece di cucire tutti que' suoi rotti pensieri l'uno coll'altro, come s'esprime egli medesimo d'una maniera sì rotta, avesse messo un po' d'ordine nell'opera sua, io gliene saprei maggior grado. La naturalezza regna nell'opera sua; ma regnerebbe ugualmente, anzi di più se in ordine naturale fossero legati quei naturali pensieri e sentimenti. Egli si scusa sulla poca sua memoria, sulla brevità del suo tempo e su simili baie; ma tutto ciò poteva mai essere cagione, per esempio, che desse ad alcuni capitoli un titolo di cose di cui in quei capitoli non si dice parola? Puossi supporre che, avanti di stampare i suoi Saggi, il loro autore non ne facesse rivista? Questa bonarietà si scorge essere affettata da ogni lettore anche non bonario

tome il Montaigne. È manisesto che questo scettico silosofante tiburlò del pubblico dando alla luce il suo libro, sì per l'orla la con cui lo scrisse, sì per la materia di cui riempillo, ed suo orgogliuzzo filosofico godette nel vedersi leggere con titta la noncuranza che l'accompagna, e rise la sua parte nel wdere il povero pubblico a restare d'intanto intanto deluso deffato nella lettura di quel zibaldone. Ma, nel mentre che io tecuso gli altri di disordine, sarò io sorse tacciato di esserne colpevole nel perdermi dietro al Montaigne. Comunque siasi, l'esempio di uno o più scrittori non proverà mai niente contro le innate regole del buon gusto, e quello del Montaigne tanto meno prova che visse in tempi poco poco gloriosi per la sua patria riguardo al buon ordine delle lettere, che non si mottra scrittore di gusto come si palesa autore di genio, che confessa andargli a sangue Seneca e non piacergli Cicerone, che finalmente intitolò Saggi la sua opera e dimostrò così non essere che un'informe compilazione. Nulla parimente prova la sconnessione della scrittura. Imperciocchè i suoi libri morali, o sono specie di poesie liriche, come i Salmi, la Cantica e Giobbe; o raccolta di sentenze, come la Sapienza, l'Ecclesiastico, i Proverbi, o compilazioni di profezie, e allora la sconnessione che hanno è ad essi adattata; ovvero sono specie di trattati, come l'Ecclesiaste, e allora è innegabile che vi è un ordine bastante per un filosofico scritto, massime atteso il gusto orientale; ovvero sono epistole, ed allora parimente nulla v'ha di più naturale che un certo quale disordine samigliare. E poi, come già osservai altre volte, nella scrittura è il legislatore della morale che parla e dà le sue leggi, onde cercare non di si dee quell'ordine che è proprio delle letterarie composizioni.

L'uditore non è mai reso tanto malcontento quanto da un discorso disordinato, tanto l'amore dell'ordine è innato nell'anima nostra.

L'oratore dee dunque guardarsi dal disordine e dalla esagerazione. Deve veder le cose per segno e per punto come
sono, nè più nè meno, e in tal giusta naturale proporzione
fargli come un cristallo fedele per farle vedere all'uditore.
Già questa gran qualità non potrà mai da uomo possedersi a
tutta perfezione, perchè è proprio solo di Dio l'essere infinito
e armonioso in tutti i suoi attributi, e di esercitare la bontà

tutti i limiti precisi che dividono una verità dall'altra, e le campano tutte dai loro rispettivi eccessi, sono da noi ignorati.

Ma, purchè l'uomo faccia dalla sua parte tutto quello che può, nè gli uomini, nè Dio possono trovargli niente a ridire.

# DELLA GIUSTIFICAZIONE DELL'EMPIO.

Le sacre lettere, per esprimerci che cosa sia la giustificazione dell'empio e farcela quasi sentire, si servono della parola com / == versione, e, al contrario, della parola avversione per significantila perdita della carità, il distacco da Dio che opera il per cato. Queste espressioni sono comunemente prese per metata !-riche: io ignoro che cosa qui s'intende per metafora; so bent che mi suonano in tutti una cosa reale. Ah! è una cosa reale che bene il giusto la sente, l'unione della sua anima colla divinità 🚐 nella sua grazia. Quando il giusto pecca gravemente e rimane da Dio diviso, egli sente questo disgiungimento; un gran pese 🛌 si fa sentire sopra la di lui anima, e una grande desolazione di --cuore. Dio fa ancora sopra di lui questo atto della sua missricordia per ritrarlo a pentirsi, onde non può il peccatore, se non coi pravi atti reiterati e coll'abito cattivo, giungere al segno di peccare senza accorgersi. Ma se, arrendendosi all'interna voce, bramoso di ricuperare l'interna pace perduta, con tutta l'anima dei misfatti si duole, al sacramento di peniterm umilmente si accosta, ritorna in grazia con Dio, reso è libero da quell'affanno che l'occupava, come tolto gli fosse da sopra gli omeri un gran peso, e una gioia pura come quella degli innocenti inonda tutto il cuor suo. Queste non sono chimere, ma ammirabili essetti di una religione tutta divina. Il peccato deteriorò la natura dell'uomo, lo separò da Dio, lo scacciò dal paradiso delle delizie, e gli fa sentire quel gran vuoto che proviene dall'esser fuori del proprio centro, del natural fine: è dunque un essenziale carattere della vera religione per distruggere il regno del peccato il torne gli effetti, e di riunir l'uomo al suo celeste padre dá cui era disgiunto. Questa grande opera Dio volle operarla in questo mondo, e in una maniera anche sensibile per adattarsi alla carnalità dei mortali. Il Verbo si fece uomo, si congiunse coll'umana natura, e questa unione

PRNSTER: 175

a segno di quell'altra non meno miracciosa che volea operare all'anima di ciascuno di noi. E, acciocchè nulla mancasse a mdere infinita l'espressione della divina bontà, il Verbo-Dio ilesse di unirsi cogli uomini e di conversar cogl'ingrati. Ecco l'opera dell'amor divino, l'unione di Dio coll'umanità e con discuno degli uomini. L'amore infatti non è altro che usione dell'amante coll'amato, onde la Sposa dei cantici esclamva: Dilectus meus mihi, et ego illi. Tale è ogni amore: e lo muso amor basso carnale è simbolo dell'amore spirituale delmione di Dio coll'uomo e con la sua chiesa. E chi non sente 🏲 sè l'effetto di quest'unione? L'anima del giusto è sempre ingiunta, attaccata con Dio, e Dio è congiunto, attaccato Mal'anima del giusto (1). Da ciò nasce quella viva speranza in 📥 ha viva fede e viva carità; e come mai infatti paventerebbe colui che porta con seco il suo Dio? In qualunque luogo della terra, in qualunque pericolo, in qualunque angustia egli sia dai Principi di questo mondo, come dice l'Apostolo, o dall'instabiità delle umane cose gettato, si raccoglie in se stesso e ci ritrova Dio, e ogni timore da lui fugge, e imperturbabile nell'eterno guarda a passar la figura di questo universo.

Manuento dell'unione di Dio cogli uomini si è l'inestabile meramento dell'eucaristia, la quale è, per così dire, un contimamento del mistero dell'incarnazione. Il Redentore, instammento d'amore infinito per gli uomini, nell'ultima sua cena, quando era vicino a lasciarli, come un tenero amante che, dovendosi staccare dall'oggetto amato, gli lascia il suo ritratto, e, se potesse, gli lascierebbe se stesso, instituisce il sacramento dell'amore, e così con uno dei più grandi miracoli vuol sempre unito ad essi sino alla fine dei secoli, in cui principierà l'unione beatistica del cielo. Fino allora era stato ad essi unito vivendo con essi in questo mondo ed essendo unito con misteriesa unione alla natura umana; ma l'Uomo-Dio, terminando la sua terrena carriera, vuol sempre rimaner congiunto con essi

<sup>(1)</sup> Convertimini ad me, dice Dio, et ego convertar ad vos. — Converte nos, Domine, risponde l'uomo, et convertemur. Ecco chiaramente espressa la scambievole unione dell'uomo con Dio e di Dio coll'homo. Nelle scritture si trovano molte simili espressioni. Così si dice, per esempio, più volte che la giustificazione fa accostar l'uomo a Dio, lo muove in Dio, lo rende amico di Dio, parole tutte che importano l'amore e l'unione.

ونم کا

con Dio, perchè, siccome il cibo materiale si unisce veramente Dio non solo al nostro corpo, ma eziandio all'an nostra. Questa gran prova dell'amor suo fu instituita da 6 Cristo la sera prima della sua passione, pure per un motive amore, cioè perchè i suoi discepoli, che sarebbero stati spe tori de' suoi martirii e della sua morte, avessero avuto di cousolarsi pensando di averlo tuttora presente. E certamen quando disse agli uomini: Vobiscum ero usque ad consumma nem saeculi, non solo intese di essere presente in ispirito sua chiesa, ma di essere realmente presente come Dio carnato.

# SE LA VERA CRISTIANITÀ FOSSE IN TUTTI I POPOLI, NON SAREBBERO PIÙ CHE UN SOLO.

Chi niega che, più sono le nazioni unite fra di esse, più s esse felici, perchè tanto è minore il flagello del genere uma la guerra? Questa incurabil piaga, che accenna peccato I ostante la redenzione, più non sarebbe se tutte le nazioni foss unite in una sola. Ora tale è lo spirito del cristianesimo, d predicando l'unità di Dio, l'unità dell'amore, l'unità dei se menti, l'unità nei dogmi, nella morale, nella disciplina, vi eziandio l'unione nella società, e agisce continuamente per i gli uomini in una sola famiglia. Se la vera cristianità fosse tutti i popoli, non sarebbero più che un solo: ritoruerebbe l dell'oro; perchè, sparita la guerra, si chiuderebbe il tempio Giano, ed i mali tutti sarebbero di nuovo confinati al fondo d scatola di Pandora. Il peccato rese sogni voti sì belli. Allor vedrebbe qual differenza passi tra la morale, la politica, la lib del cristianesimo, e la morale, la politica e la libertà umane conoscerebbe chiaramente che Sparta, Roma e l'Inghilterra sono che prestigi di felicità, e all'umanità illusione sola di b se è vero che tirannia è la libertà di una nazione che in sostiensi riducendo in ischiavitù tutte quelle altre cui pu Il cristianesimo adunquè è veramente idoneo alla felicità ( uomini, e, per quanto il comporta la natura inferma di h procacció. Imperciocchè, come dice il Lacretelle, i papi cen maintenant l'unité de dogme, de discipline dans l'église, tils rendirent plus fort et plus durable le sentiment qui devait trapprocher les nations chrétiennes. » Gli stessi abusi dell'auwith papale arrecarono ai popoli utili grandi. Quanti tiranni imo contenuti nei termini dalle tremende scomuniche! Quante kostumatezze, quante stragi erano dalle stesse impedite! Semita Lacretelle: « Leur politique (la politica dei papi) étouffa riplus de guerres qu'elle n'en alluma; ils s'entendirent avec des Princes judicieux pour préparer l'abolition de la servitude. » La riforma venne a rompere l'unità e ad impedire beni sì mindi. Essa, distruggendo i dogmi, rilassò la morale. Tolse presso molti popoli il vigore della chiesa romana; aperse ai principi un adito onde soddisfare alla loro scostumatezza senza pregiudicare alla loro politica. Dianzi non avrebbero osato legittimare un amore adultero, commettere un'ingiusta strage od estirpazione per timore dei papi; ma fu tolto loro ogni freno Morchè nell'opinione comune perdette l'autorità romana il suo vigore; su tolto alle scomuniche ogni sorza allorchè i risormatori legittimarono i loro adulterii, concedettero ad essi ogni dispensa, imomma istituirono la religione secondo il vero machiavellismo.

' Poveri popoli! La riforma fu vostra rovina. Slegò affatto le mmi ai tiranni perchè libere potessero maltrattarvi nelle oppressioni. Incauti, che cedeste alle lusinghe dei novatori; essi vi promisero libertà, ed acquistaste servaggic. Essi vi dissero: potete ribellarvi contro i vostri sovrani; ma nello stesso tempo disero ai vostri principi: voi potete disonorare, spogliare, titanneggiare i vostri soggetti. Eh! non vedete l'astuzia di quegli Mpidi, che, per acquistar potere ed impossessarsi, fingevano di Avorir le due parti del popolo e del re, ed in realtà volevano distruggerle tutte due? La strada di mezzo è la sola vera: il vangelo ce la insegna dicendo ai principi: rendete felici i vostri popoli; e ai sudditi: rispettate i vostri sovrani. Nei novatori si vede tutta la politica umana dell'iniquità nel prometter menzogne a tutti i partiti. Inoltre, miseri popoli, promettendo a voi libertà, non fece che aggravarvi di tirannia. Dianzi i vostri principi sapevano che voi vi sareste preso ben guardia di non rispettarli, onde, non avendo da temer da voi, non avevano uopo di adoperare la forza; ma, poichè vi videro imbevuti della nuova dottrina, nella sola forza trovarono un sostegno ai loro troni. Dianzi

Vol. V.

avevate nella religione, nel papa un rifugio contro la tirannia; tolto questo, che più vi rimase se non la forza? Ma la forza era più nelle mani del principe che nella vostra: qual è infatti quel despota che non sottometta sotto il suo scettro di ferro ma immenso stato, e, se tenta di scuotere il giogo, che non la riempia di stragi? La riforma fu la vera cagione di tutte le religiose guerre, delle miserie di tutti i popoli. Le stragi dei regni degli Enrichi di Francia e d'Inghilterra, e delle provincia di Alemagna, furono parti della riforma. Negli antichi tempi la Francia era stata piena di stragi a cagione della barbarie; negli ultimi a cagione della riforma. La riforma finalmente (nessanti può negarlo) fu la prima cagione della rivoluzione di Francia.

# IL GENIO DI UNA NAZIONE PUÒ CONOSCERSI DALLA SUA MITOLOGIA, E VICEVERSA.

Il genio di una nazione (come dice il citato autore, dissertazione 4°) può conoscersi dalla sua mitologia, e viceversa. La
cagione di questo è che tutte le false religioni, benchè abbiano:
avuta origine dal cuore umano, nondimeno, per esser queste
corrotto e preda delle passioni, si sentirono anch'esse religioni
della origine loro. La sola religione cristiana, non frutto del
l'uomo, ma direttamente di Dio, e fatta per ritornar quello nel
primitivo suo stato, è adattata a tutti i climi, a tutti i costumi,
a tutti i popoli. Se il codice di essa ad una persona che non
avesse sentito mai a parlare dei cristiani si porgesse, questa
certo, indagando quale fosse l'uomo per cui quella venisse
porta, troverebbe l'uomo innocente qual uscì dalle mani del creatore suo, Dio.

# IL DOGMA DEL PECCATO D'ORIGINE HA LA RAGIONE EZIANDIO PER BASE.

Platone dice nel Fedone che lo scopo dei misteri religiosi era di ritornar l'anima nella sua purità primitiva, in quello stato naturale di perfezione da cui era scaduta. Non ci dimostra questo che quei profondi filosofanti conoscevano che l'uomo tale qual è non era uscito certo dalle mani di Dio, e che perciò bi-

tognava ammettere una corruzion di natura? Ecco come il togna del peccato d'origine ha anche la ragione per base; onde di le niega, impudentemente si arroga il nome di filosofo contento dai Socrati e dai Platoni, i quali, benchè senza lumi di Indusione, erano più religiosi de' ragionatori presenti.

## SULLA CONDOTTA DEL MINISTRO DELLA PENITENZA.

<sup>1</sup> Quando si filosofeggia è d'uopo apportare la ragione di tutto quello che si asserisce; ma io qui non mi preglo di scrivere in cotal guisa. I miei puri e pretti sentimenti sulla condotta del ministro di penitenza io espongo; se la ragione de' miei dicimenti mi si appresenta senza ch'io la chieda, ingenuamente esporrolla; se no, non le terrò dietro a cercarla. In materia pratica molte verità si sentono tali che non si possuno provare; 2010 sì dilicate e di sì impercettibili tinte che sfuggono alla mano di chi vuol maneggiarle. Nemmeno io mi perderò dietro ai casi di coscienza, la più gran parte dei quali è frutto della sessicheria e del capriccio. I casisti sono l'obbrobrio dei teoleganti; essi hanno empiuta di spine la più bella, d'impuri ridicoli la più grave, di vanità la più utile delle scienze. Contaki il vangelo e il suo cuore il ministro di riconciliazione degli uomini presso di Dio, e ci troverà la soluzione di tutti i che gli possono accadere. Perchè, a cagion d'esempio, si verà con autorità dogmatica decidere se il teatro sia lecito o 10? Sì lunghe e insolubili questioni possono dilettare il filosofo, non istruire il confessore. Questi saprà concederne o no, tecondo l'uopo, licenza. Per decidere un caso morale bisogna conoscere tutte le menome circostanze che aver ci possono relazione e che sono inenarrabili in una teologica somma. Negl'immensi in-folio dei casisti si può francamente asserire che non s'inverrà in tutte le sue circostanze un sol caso di quegli che arrivano tuttogiorno. Si dirà che almeno un tale studio può valere di qualche norma. Rispondo che questo lavoro è improbo anche posto un tal vantaggio, a cagione del tempo che h perdere, impiegabile in altri di maggior peso. Lo studio del cuore dell'uomo e della vera morale, ecco l'impiego del consesore; perchè non destinargli il tempo che getta nell'imparar vani sogni? Quand'anche i casisti apportassero utile, dal tempo

che fanno perdere vengono accusati. Essi inoltre, tuttochè arrechino qualche vantaggio, più è il danno di cui sono cagione. Una cavillosa sottigliezza, una dottrina sterile e pedantesca, un guazzabuglio immenso d'idee vane, ecco il frutto principale dello studio dei casisti. Per questi è estinta la norma del cuore: il vangelo per essi non vale se non è passato per lo filtro del Busembaum e del Castropalao. Errano costoro per la grande lor scienza nei casi i più comuni e triviali, perchè hanno il deplorabile costume di volere sottili sottili argutamente sillogizzare su tutto. La più bella delle regole è rigettata da essi se non è con<sup>5</sup>essa congiunto un entimema; la più idonea e soda soluzione per eglino non vale se non è comprovata da un cavillo, da un'arguzia. Le nauseose sette dei probabilisti, prebabilioristi, rigoristi, tuzioristi; le madornali bestialità dei Concina, dei Caramueli, degli Sporer, dei Diana, dei Sanchez, ecc., dei baccalari della Sorbona e dei barbassori di Salamanca sono di questa fatta. Perchè dunque si dovrà comperare a fronte di tanti danni un util picciolo, posto che questo ci sia? Inoltre lo studio di tutti quei casi peculiari non serve ad altro che a confondere la testa senza esser utile. È impossibile che il confessore si trovi il caso bell'e fatto, e, quand'anche ci fosse, che tra la moltitudine scerner lo sappia: la confusa e mal digerita erudizione non servirà che ad impedirgli di fare un breve e sodo ragionamento sul vangelo e sul suo cuore.

lo poi non biasimo un moderato e breve studio di casi morali fatto sur un buono scrittore che attenda, non a far mostra di una immensa distesa di casi pratici, ma semplicemente esponga alcuni punti di una teoria generale, che valga per isciorre tutti i casi, confermandola con pochi e ben scelt esempi. Io tenterò di darne un breve saggio. (Della scienza de confessori.)

#### LA BUONA MOGLIE.

Nessun essere di questo mondo più felice della buona moglie se sa conoscere la sua felicità e valersi di essa. La di le vita è tranquilla in mezzo ai figliuoli, al marito, alle pareti do mestiche; il suo amore è tutto fra questi esseri concentrato; non ha d'uopo di scienza per conoscere i suoi doveri, che gl

vengono da un buon marito e dal retto suo cuore additati (1); sen di violenza per adempirli, chè in essi ritrova sua pace. La ta femminile gloria ha anch'essa il suo campo onde spaziarsi; regina della sua casa, a lei spetta il mantenerla con ordine, radinarla con la pietà; mediatrice fra le gare dei famigliari, tenforto e amor del marito, institutrice della prole, sollievo dei poveri circonvicini, ella è oggetto di esempio a tutti. Ma guai ad essa se perviene ad offuscarla il baglior della fama! Casi se il desiderio di questa contamina il puro suo cuore! Ella è una donna perduta. Le gare, le invidie, gli agguati attornieranno tosto la di lei magione; mille strumenti d'iniquità tenteranno di porre divisione di gelosia tra il suo cuore e quello del di lei coniuge; quand'anche imperturbabile ad ogni fine e forte tentazion resistesse, non basterebbe questo a turbar la domestica pace? Quand'anche la sua virtù sicura fosse, di potrebbe assicurarle l'onore? L'onore di una donna dipende dal suo marito: il disonore è sopra il suo capo se, quantunque venerata da tutta la terra, non lo è dallo sposo. E in qual guisa questi, se assennato, potrà tranquillo dormire i suoi sonni nel braccio di una moglie, di cui per tutti i canti della città, pei casse, pei ridotti, pei teatri, per le conversazioni sente a celebrarsi gli encomi? La debolezza del sesso è troppo grande, la dilicatezza del suo decoro è troppo estesa, perchè un marito non possa, ragionevolmente almeno, temer di una noglie la di cui virtù forma della città lo spettacolo. Ma pomiamo ancora che novello Collatino egli fosse: Lucrezia, finthè visse ignorata, visse felice fra le sue virtù; poichè queste da un incanto marito furono palesate, se non perì la virtù e l'onore, la vita almeno dovette soccombere (2).

<sup>(1)</sup> Rousseau dice: « La conscience est le plus éclairé des philosophes. On n'a pas besoin de savoir les Offices de Cicéron pour être homme de bien, et la femme du monde la plus honnête sait peut-être le moins ce que c'est que l'honnêteté. » (Esprit, chap. 2, art. De la conscience.)

<sup>(3)</sup> S'oda Rousseau: « Les anciens avaient, en général, un très grand respect pour les femmes; mais ils marquaient ce respect en s'abstenant de les exposer au jugement du public, et croyaient honorer leur modestie en se taisant sur leurs autres vertus. Ils avaient pour maxime que les pays où les mœurs étaient les plus purés était celui où l'on parlait le moins de femmes, et que la femme la plus honnête était celle dont on parlait le moins. C'est

182 PENSIBRI

La fama della moglie sia dunque nella sola sua casa; per questa sola essa abbia cura di diffonderla. Non potrà a meso di non trapelare anche fuora qualche tanto; i famigli stessi apporteranno altrove l'esempio, e un marito onest'uomo e trapquillo è il più bel segno di una buona moglie. Lo aposo trapdito, o è anch'egli senza costumi, o, se è onesto, non aputiti mai sul di lui labbro il sorriso; trista malinconia del suo vitali pero gli è piombata sul cuore; il cibo, il riposo, il sonno non fanno che mostrargli più da vicino la sua infamia, invece de essergli di sollievo.

Quando una donna è stimata dal suo marito, che più le resta ragionevolmente da desiderare? Assicurata in tal guisa dell'amora e del rispetto della prole e della famiglia, se si rivolge al di fuori, mostra di essersi dimentica che in casa è il suo centro. Non potrà a meno, come già dissi, di trapelare anche qualche tanto al di fuori la di lei fama; ma allora esser potrà occasione non di ciancie, ma di esempio, e, perchè non da lei richie sta, verrà rispettata e non ridonderà in suo danno (1).

« sur ce principe qu'un Spartiate, entendant un étranger faire de « magnifiques éloges d'une dame de sa connaissance, l'interrompit « en colère: — Ne cesseras-tu point, lui dit-il, de médire d'une femme « de bien? — De là venait encore que dans leurs comédies les rôles « d'amoureuses et de filles à marier ne représentaient jamais que « des esclaves ou des filles publiques. Ils avaient une telle idée de « la modestie du sexe, qu'ils auraient cru manquer aux égards qu'ils « lui devaient, de mettre une honnête fille sur la scène seulement « en représentation. En un mot, l'image du vice à decouvert les « choquait moins que celle de la pudeur offensée. » (Esprit, chap. 2, art. Des femmes.)

(1) Questa fama è la sola che aversi possa da un'onesta moglie: essa serve al buon esempio, non al pericolo. È impossibile che almeno dai parenti, dagli amici e dai famigli di essa non si parli di quella tal moglie; se è onesta, deve volere che la sua fama sia ottima anche nelle menome cose. S'oda Rousseau: « Il n'importe donc « pas seulement que la femme soit fidèle, mais qu'elle soit jugée « telle par son mari, par ses proches, par tout le monde; il emporte « qu'elle soit modeste, attentive, réservée, et qu'elle porte aux yeux « d'autrui, comme en sa propre conscience, le témoignage de « vertu; s'il importe qu'un père aime ses enfants, il importe qu'il « estime leur mère. Telles sont les raisons qui mettent l'apparence « même au nombre des devoirs des femmes, et leur rendent l'hon-« neur et la réputation non moins indispensables que la chasteté. « De ces principes dérive, avec la différence morale des sexes, un

La ritiratezza, il governo domestico, l'educazion della prole, l'amor del marito, oggetti del desiderio di un'ottima moglie e ma felicità, si cangiano in acerbo tormento per quella il di en cuore cominciò ad estendere le sue brame al di là dei dometici lari. Tanto questa è misera quanto quella felice. Come si ben mal compreso il cuore dell'uomo! Pare che la molte-picità degli oggetti debba saziare i suoi desiderii. Sì, se questi sregolati, invece di aggirarsi intorno ad un solo e approfondirsi in esso, ne cercano mille; la sostanza allor manca, e vanno in traccia del numero, che per contentarli dovrebbe essere infinito. Verso di questo tende l'anima dell'uomo, benchè limitata; se manca, ella è infelice, e averlo in questo mondo mon può se non in Dio. Il coniugio fondato su Dio, esso può sirigere almeno l'uomo verso la felicità.

lina donna perciò che comincia a noiarsi della sua casa e si rivolge al di fuori, ella è, lo ripeto, perduta almeno dal cauto della sua felicità. Ben lontano dall'essere fortunata nel mondo, il tedio piomberà sempre maggiore sopra di essa, senza però ricondurla all'antica ritiratezza. La sola donna forte è felice, per quanto tal si può essere su questa terra: tale la chiamano i di lei figli, secondo lo Spirito Santo: «Surrexerunt filii eius, et beatissimam praedicaverunt » (Prov. XXXI, 28); e, quello che è più di tutto desiderevole, sarà lieta sul letto di morte: ridebit in die novissimo » (Ib., 25), per essersi nella vita sempre ammantata di fortezza e di decoro: « fortitudo et decor cindumentam eius. » (Ib.)

La sorte del marito non è così bella. Egli, dovendo procurare col sudore della fronte ogni giorno il pane alla sua famiglia, è costretto di trattar col mondo la maggior parte della giornata,

ment aux femmes l'attention la plus scrupuleuse sur leur conduite, sur leurs manières, sur leur maintien. » (Esprit, chap. 2, art. De la société conjugale.) — Se ben si osserverà, vedrassi che il dire non dover l'onesta moglie cercar la fama, dover anzi fuggirla, non si oppone a quel che diciamo, dover avere buona fama, che non lesa sia nemmeno da un'ombra. — Non abbia pure fama una moglie, ma non si parli di lei; chè se se ne parla, è impossibile che se ne parli nè bene, nè male. Dunque fa d'uopo che se ne parli bene; ma sarebbe ancor meglio che niente se ne dicesse. Dee perciò questo la moglie desiderare; ma essere sì attenta e scrupolosa che, in caso che se ne parli, un'ombra di male dir non se ne possa.

di adoperarsi negli esteri negozi ed affari. Ad ogni istante è costretto a veder l'ingiustizia manifesta, la calunnia, la di zione, e a spesso sofferirle sopra sue spalle; a tollerare le potenze, le frodi, il disprezzo degli uomini opulenti, orgog e vani. Qual divario tra la pace che gode la sua donn mezzo ai domestici lavori attorniata dalla cara sua prole fastidiose cure di lui tra i vortici del mondo, cioè del re della natura corrotta, attorniato da gente o ingrata o ad trice, indifferente certo, se non nemica!

È un dovere perciò della buona moglie l'essere sollieve travagli del suo marito. La natura dell'uomo è sensibile mezzo alle ingiustizie della fortuna, alle iniquità de' suoi sit avvilito, affaticato, il sesso forte si scuora; la malinconia lo conda de suoi vapori, e guai a lui se una buona moglie gli sovviene! Essa spargerà sopra il di lui cuore ulcerat balsamo di alcune consolanti parole, che acquisteranno forza celeste nella di lei casta bocca; gli condurrà la loro mun prole d'intorno, e posandogli il più picciolo dei figli i ginocchia, questo gli palpeggierà colle care e innocenti ma trista fronte balbettando il nome di padre. I puri baci, i co gali amplessi, il dolce sorriso, poco a poco renderanno luce alla di lui anima: i di lui infortuni saranno finalmo commiserati; la lagrima di compassione spunterà sull'oc della tenera moglie e trarrà il pianto all'addolorato marito cordoglio, quando si è compatito, diminuisce in gran parte le lagrime ne sono un gran segno. L'occhio dell'uomo melai nico e disperato è sempre asciutto.

Oh! chi può spiegare le consolazioni che versa una tel moglie sul cuor maritale? Inenarrabili dolcezze, voluttà di ar pure, commercio incomprensibile di due cuori, io non vi p esprimer col labbro; non può conoscervi chi non puote tirvi. Donna! donna! Sei tu quella che una vita egra, infi procurasti al tuo sposo, ed in esso al genere umano; che pente velenoso, oggetto di spavento e di fuga sei detta (Spirito Santo? Tu, se ottima moglie, angelo di Dio tu se tuo sposo; di te si serve l'Altissimo per infondergli nel ci sollievo, la fede nella sua provvidenza, l'amore della religion

Come mai sono degni di odio e di disprezzo quei cor filosofi (1) che al nodo coniugale un versatile amore, la

<sup>(1)</sup> Montaigne, Bayle, ecc.

that dei sensi ai piaceri dell'animo, l'opera del capriccio a pella della natura, il disordine della concupiscenza alla santità fun sublime contratto osarono anteporre. Simili ai bruti, s'adictivo solo ai piaceri comuni con questi, e diedero loro il tuto su di quelli che sono proprii dell'uomo. Ma chi sarà breda di questi sofismi se non il libertino che esiste solo nella carne? Coniugi, che godete di uno scambievole amore, voi ben lungi dallo sposare una filosofia brutale che vi priverebbe della vostra felicità; coll'occhio di compassione voi liguardate chi ebbe la sfortuna di cadervi, e pregate il cielo per essi (1).

Hi saggio, o mariti, vi parla spesso dell'amore della vostra mo
His come della vostra felicità in questa vita: « Laetare cum

Huliere adolescentiae tuae. Cerva carissima et gratissimus hin
Huliere diligens corona

Huliere diligens corona

Huliere diligens corona

Huliere vira sui. » (Ib. XXXI, 4.) Confidit in ea (nella donna forte)

Huliere vira sui. » (Ib. XXXI, 41.) — Perfruere vita cum uxore

Huliere diligens cunctis diebus vitae instabilitatis tuae, qui dati

(f) Se i piaceri dell'anima sono superiori a quelli del corpo, il mkimonio procura voluttà più dolci che l'illegittimo amore. — Quand'anche concedessi che nel piacer carnale l'amore illecito fosse più dolce del coniugale, niente ne seguirebbe per cui a questo quello i dovesse preporre. La sola durevolezza dell'amor coniugale basta sapre a sciorre la difficoltà. Sfogati i sensi, l'amante carnale vede wil'amata un oggetto di fastidio e di pregio nessuno; finchè non a ravvivi la carne non si ravviva il di lui amore. La volubilità è de costante di questo amore. Se i sensi continuamente esser potessero in vigore, transeat che si dicesse uguale o superiore all'amor coniugale. Ma in breve i sensi vengono esauriti e l'amor illegitimo cessa. Aggiungasi inoltre che la bellezza e l'età sono doti in-\*\*parabili dall'amor illegittimo e che sono troppo labili per fare un more felice. Il coniugale amore è ben diverso. Siccome non ha principal seggio nei sensi, dura oltre questi; tutti i soavi affetti dell'anima, l'amicizia, il rispetto, la confidenza, ecc., ne prendono il luogo. Le malattie non possono diminuirlo; il fastidio non può raggiungerlo. Procura non solo sollazzo al corpo, ma eziandio all'anima; un marito sventurato nel mondo è felice allato di una buona moglie. La bellezza e l'età lo principiano certamente; ma ci sottentrano tosto altre molle più stabili: due sposi amanti in giovinezza tali sono fino al sepolcro. Se il più stabile è da preferirsi, lo è certo l'amor coniugale. Lo è pure se è da preferirsi il più esteso, il più consolatore, il più utile.

« sunt tibi sub sole omni tempore vanitatis tnae: haec est a enim pars in vita et in labore tuo qui laboras sub sole, » ecc. (Eccles., IK, 9.) — Conchiudo adunque che alla moglie, come quella la di cui situazione è più pacifica, principalmente a lei, dico, spetta il consolare il marito, compatirne i difetti, e sopportarne i momenti tristi che ha, tentando di alleviarli.

Parimente a lei sta ancora più che al marito il dovere della fedeltà coniugale. È un gran peccatore un marito adultero; ma un'adultera moglie è una peccatrice ancora più grande. Questa differenza è sondata sulla stessa natura. « La rigidité des de-« voirs relatifs (dice Rousseau) des deux sexes dans le mariage « n'est ni peut être la même. Quand la semme se plaint là-des-« sus de l'injuste inégalité qu'y met l'homme, elle a tort : cette « inégalité n'est point une institution humaine, ou du mois « elle n'est point l'ouvrage du préjugé, mais de la raison : c'est « à celui des deux que la nature a chargé du dépôt des ea-« fants d'en répondre à l'autre. Sans doute il n'est permis à « personne de violer sa soi, et tout mari insidèle, qui prive # « femme du seul prix des austères devoirs de son sexe, est un « homme injuste et barbare; mais la femme infidèle fait plus: elle dissout la famille et brise tous les liens de la nature: « en donnant à l'homme des enfants qui ue sont pas à lui, elle « trahit les uns et les autres; elle joint la perfidie à l'infidé-« lité. J'ai peine à voir quel désordre et quel crime ne tient e pas à celui-là. S'il est un état affreux au monde, c'est celui « d'un malheureux père qui, saus confiance en sa femme, n'ose « se livrer aux plus doux sentiments de son cœur: qui doute, « en embrassant son enfant, s'il n'embrasse point l'enfant d'un « autre, le gage de son déshonneur, le ravisseur des biens « de ses propres enfants. Qu'est-ce alors que la samille, si ce « n'est une société d'ennemis secrets qu'une femme coupable « arme l'un contre l'autre, en les forçant de feindre de s'en-« tr'aimer? » (Esprit, chap. 2, art. De la société conjugale.)

Inoltre, essendo la donna più lontana dal pericolo, è più colpevole se ci cade negli agguati. L'uomo, costretto di vivere tra il mondo, di conversare e di trattare con gente corrotta, oltrechè è più incostante di natura (1), se cade, più

<sup>(1)</sup> Dice Rousseau: «Les hommes, en général, sont moins con-« stants que les femmes, et se rebutent plus tôt qu'elles de l'amour « heureux. » (Esprit, chap. 2, art. Des femmes.)

187

teno le ragioni che militar possono per iscusarlo. Ma una denna, il cui dovere è di star ritirata nella sua casa e di attenderci al governo della famiglia, è molto più colpevole nel rompere la fedeltà coniugale. In lei questa colpa non è mai sia. Il raffreddamento dell'amor maritale, la brama di piacere al mondo e di brillare, la vanità, la negligenza delle cure donstiche, la dissipatezza e la loro sequela sono ordinariamente l'avanguardia dell'infedeltà di una moglie. In una parola, una neglie che ama il suo marito non cederà mai a qualunque delle più forti lusinghe, e il disamore è il primo dei coniugali delitti.

L'uomo, al contrario, è in tutte le suddette occasioni di peccato per la natura della sua condizione, onde un adulterio in lui può talvolta sussistere come debolezza e non uccidere l'amor coniugale. Guai anche a lui però se la prima caduta ma l'addolora a segno d'impedire la seconda! lo perciò non aprei dire come deva diportarsi col marito una moglie infedele; se questi è nescio delle sue sregolatezze, è meglio che per sempre le ignori. Ma, al contrario, non v'ha miglior rimedio per un marito infedele, onde non più aumentare le infedeltà, che di aprirle ad una buona moglie, se tal l'ha, e di chiedergliene perdouo. Una tal moglie, ben lungi dall'insuperbirsene • prendere il disopra sul marito, saprà compatire la debolezza di lui a mille pericoli esposto, saprà consolarnelo con mille muve carezze e soavi parole, e il suo amore si aumenterà, se possibile, nell'udire quell'ingenua confessione, nel vedersi prostrato ai piedi umile e penitente il suo duce, il suo capo. Non v'ha cosa infatti che più legbi insieme due coniugi che una confidenza somma a vicenda fra di essi. La moglie, che udrà il suo caro marito a confessargli le sue debolezze, cercherà ogni modo per consolarlo, e il di lei amore, e per conseguente l'obbedienza, il rispetto aumenteranno verso di lui. Un marito che ha confessato in tal guisa alla moglie il suo peccato è sicuro di più non caderci.

Rispetto umano è un nome ignoto fra due veri coniugi. La natura ne sa una sola anima, un solo corpo: l'uno di essi dovrà perciò considerar l'altro come parte di se medesimo. Ho io sorse rispetto umano col mio cuore? Quando erro, non consesso al mio cuore la mia debolezza? Se vergognosa è la mancanza, sublimi sono la consessione, il pentimento. Le inique

voglie, ecco ciò di che con me medesimo arrossisco e che vorrei celare a me stesso; ecco di che ho onta al mio medesimo cospetto. Questa è la sola vergogna che deve essere tra due sposi, che sono non solo una sola anima come due amici, ma eziandio un sol corpo. Per questo l'amor coniugale è maggiore dell'amicizia.

Il marito ritorna una sera a casa assai tardi; l'amante me glie gli corre incontro, lo abbraccia, e gli mostra inquietudite per la sua tardanza, benchè per rispetto non gliene chieda a ragione. Il di lui volto è tristo; al primo sguardo della me glie, che spira innocenza ed amore, una lagrima non gli scappa dall'occhio e non profferisce parola: pare che quasi non ci corrispondere al coniugale amplesso; l'umiliazione, il dolore, il pentimento, il rimorso stanno pinti sulla sua faccia. Taciturna è la cena; con alcune gaie parolette ed amorevei tenta la donna di rallegrarla ed aprirgli il suo cuore, ma indarno.

La notte intanto ha steso il più fosco suo velo, ed il some chiama gli uomini al riposo dalle giornaliere fatiche. Secondo l'istituzione della natura, gli sposi che debbono sempre stare insieme congiunti si apprestano uniti insieme al riposo. Invane però il marito è una tal sera invitato dalla consorte a dormire nel suo seno secondo il consueto. Egli lo niega. — Oh Dio! perchè? dice ella; hott'io offeso? dimmelo; deh! mio dolce amore, palesami il cordoglio che ti pesa sul cuore! - Alzati, donna, io debbo inginocchiarmi, non tu. - Perchè donna e non moglie mi chiami? Oh colpo terribile! Io più non sono tua moglie. — Io più non sono tuo marito. — Il pianto gli soffoca le parole, sgorgandogli impetuosamente dagli occhi. La tenera moglie se ne accorge, e, gettandoglisi in braccio, lo scongiura che gli palesi la cagione di quel duolo, di quei detti, e perchè non si voglia coricare con lei. = Il perchè è che indegno ne sono. — Indegno? E qual cosa può fartene indegno, dolce amor mio? Ah! mio caro, non più tormentarmi! Tu sai che senza di te io sono infelice e che senza di te non ho cuor di passare una notte. Dimmi che cosa l'anima ti funesta: forse i miei torti? Ah! mio caro, me gli appalesa, e mi perdona. = Ai replicati amplessi, ai caldissimi baci, a siffatte parole d'una tal moglie non può più resistere il cuor coniugale. Eccolo quel marito ai piedi di essa abbracciarle le ginocchia, confessar fra

189

un torrente di pianto che le è mancato di fede, che gliene chiede perdono, benchè indegno se ne confessi.

Una donna che si compiacerebbe di avere in tal guisa il manto pien di vergogna e di dolore a' suoi piedi, e che in cuor
me ne torrebbe soggetto di gloria, sarebbe una perfida mofie, indegna di tal marito, meritevole d'uno che a costante inbdeltà aggiungesse il disamore e gl'insulti. La buona moglie
mi getterà a' suoi piedi per sollevarlo; fosse questi cento volte
di più colpevole, si vergognerebbe di vedersi innanzi prono il
mo signore, il suo capo. Tutto ciò che l'amore può suggerire
di più tenero è da lei posto in opera tostamente (1). E chi può
dipingere un tal quadro? Dirò solo che la buona moglie in tal caso

(i) Alcuno forse reputa che un po' di sostenutezza nella moglie varrebbe a più contenere il marito, e che in quella una troppa facilità può render questi più labile? Costui ben poco conosce la natura dell'uomo. L'arma della donna è la dolcezza; Rousseau l'ha detto: con questa solo è vincitrice. Un marito reo, cui concede difscilmente perdono la consorte, raramente persevera nel pentirsi; egli alfine si sente che è il signore, e il suo amor proprio diminuice il suo dolore e i suoi proponimenti. Quand'anche ciò non fosse, sempre maggiori sono gli effetti della dolcezza. Il figliuol prodigo fu a braccia aperte ricevuto dal padre suo. Il suo arrivo non fu accolto da rimproveri, ma da festino. Al contrario una moglie che non oppone a un marito infedele altro che dolcezza, è sicura di averlo, mon è un mostro, ai piedi ravveduto e pentito: se lo riceve con dolcezza, è sicura di averlo per lo innanzi costantemente fedele. Odasi Rousseau: « La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur. Faite pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices et toujours si plein de défauts, elle doit apprendre de bonne heure à soussrir même l'in-\* justice, et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre : ce n'est pas pour lui, c'est pour elle qu'elle doit être douce. L'ai-« greur, l'opiniatreté des femmes ne font jamais qu'augmenter leurs maux et les mauvais procédés des maris; ils sentent que ce n'est • pas avec ces armes-là qu'elles doivent les vaincre. Le ciel ne les « fit point insinuantes et persuasives pour devenir acariâtres; il ne \* les fit point faibles pour être impérieuses; il ne leur donna point • une voix si douce pour dire des injures; il ne leur fit point des • traits si délicats pour les défigurer par la colère. Quand elles se • fachent, elles s'oublient; elles ont souvent raison de se plaindre, mais elles ont toujours tort de gronder. Chacun doit garder le ton de son sexe; un mari trop doux peut rendre une semme imper-« tinente; mais, à moins qu'un homme ne soit un monstre, la dou-« ceur d'une femme le ramène et triomphe de lui tôt ou tard. » (Esprit, chap. 2, art. Des femmes.)

non deve cederla alla divina bontà quando riceve nelle sue braccia il peccatore pentito. Se l'amore può aumentare, aumenta in tali coniugi certamente a quel punto. Il marito, avendolo bene anzi gli occhi, è sicuro di non essere più infedele. La moglie poi non solo acquista affetto maggiore, ma più stima e rispetto verso un marito che le diè prova di affetto cotanto nel confessarle la sua debolezza, chiedendole di unilmente perdono. Essa si guarderà con tutta la pessibile die ligenza di non mostrar più di ricordarsi nemmeno del segui di una tal cosa; ancor molto più che anzi rispettosa e ubble diente si mostrerà verso di lui per impedire ch'egli forse di vergogni della confidenza sua.

In tal guisa una saggia moglie saprà ricavare dal male il bene, come fa Dio. Dall'infedeltà del suo marito aumenterà lo scambievole amor coniugale.

## UNA MOGLIE SUPERBA È INDEGNA DEL SUO MARITO.

Una moglie superba non conosce l'amore, non è vera moglié, è indegna del suo marito. L'amor verace non bada all'unitàzione; se fosse sommo produrrebbe il capo d'opera dell'unitàzione. C. che ama infinitamente l'uomo produsse nell'incarnazione il capo d'opera dell'uniltà, addossandosi tutti i peccati del genere umano. L'amante perciò, ben lungi dal sofferirne, ama di servire all'amato e di essere con lui come servo. Cristo, ardendo per gli uomini d'amore, lavò i piedi ai suoi discepoli avanti d'istituire il sacramento dell'Eucaristia.

La moglie perciò servirà il suo marito, e il suo amore godrà grandemente di questo servizio. Tal servizio sarà perciò amoroso lungi dall'essere mercenario, sarà di una compagna non di una ancelia. Ecco perchè, non ostante esso, il marito e la moglie sono in essenza uguali. Il marito serve alla moglie procurandole il vitto; la moglie serve al marito addolciando i di lui travagli col porgergli il cibo, vestirlo e disvertirlo di propria mano, lavargli i piedi, assisterlo nelle malattie, ubbidire a' suoi cenni, ecc. (1). Beato quel marito che vedendosi in tal guisa alleggerito, per così dire, de' naturali bisogni da una moglie, gode tra le sue braccia un sonno amoroso e fedele!

<sup>(1)</sup> Vedasi Charron, De la sagesse.

## DOVERI DEL MARITO VERSO LA MOGLIE.

Il marito abbia la moglie sua come la compagna della sua rita, l'aiuto che Dio gli porse perchè solo non vivesse sopra la terra. Perchè ella a lui dee ubbidiente servire, non cessi la rispettarla e portarle amore; che anzi una tal qualità gliela tee rendere sommamente cara. Chi ha un servo fedele postade un tesoro, dice lo Spirito Santo; l'uomo che ha una biona moglie possiede in questa anche un tale tesoro. Del resto perchè dell'uomo ancella è la sposa, non vien però lesa l'egualità coniugale.

#### I PUNTIGLI.

L'uomo è un essere troppo debole perchè in lui anche gli Metti i più forti possino in ogni istante con uguale intensità regnare, o quand'anche così sempre regnassero, non gli porebbe però ognora ugualmente esprimere. L'amico il più sviterato non può in tutti gli istanti diportarsi verso l'amico rello stesso grado di amicizia. Imperciocchè essendo limitatissina la mente umana, a ciò farebbe d'uopo che sempre e poi sempre l'amico gli fosse fitto presente alla mente nella stessa guisa; lo che è impossibile. Ognuno poi sa che tali affetti si dimostrano anche nelle menome operazioncelle o parolette che d'altra parte parrebbero di niun rilievo, anzi talvolta vengono espressi da muti e inconsiderati segni dal silenzio stesso. Patto dunque primitivo d'amore tra l'amico e l'amico, tra 'l marito e la moglie, si è di non stare sul puntiglio riguardo a sì picciele cose inevitabili, e che sogliono essere oggetto di molta attenzione a chi ama, come a quegli che facilmente teme e sospetta d'ogni vento, d'ogni ombra. In tal guisa sospizioni molte e gelosie, molti dubbi, timori dileguati verranno, estirpati dalla stessa radice.

### IL CONFESSORE DEL PRINCIPE.

Il confessore del buon principe non dee essere per nulla distinto da qualunque altro sacerdote; il suo ufficio infatti è uguale quando confessa il re come quando confessa il sud-

dito. Il principe ai piedi del ministro di penitenza non è che un uom peccatore, il quale umilmente confessa le sue peccata e ne intercede il sacramentale perdono. Concessagli l'assoluzione, ogni rapporto tra il principe e il suddito ricomincit; ma non havvene alcuno tra il principe ed il confessore.

Come l'uguaglianza regna davanti a Dio, così regnar dec a tribunale della penitenza. Nulla al cospetto dell'Altissimo è i più gran principe, come nulla il più infimo de soggetti. El se quell'uguaglianza vien tolta, la vile adulazione s'introdurit ancora nel tremendo tribunale; il giudice sacro verrà corrotte come i magistrati secolari; le celesti indulgenze profuse ranno dinanzi all'oro; i fulmini cui Dio dà la potestà di scagliare a' suoi ministri, muti staranno avanti allo splendor della porpora; il re concubinario, adultero, tiranno, superbo, crudele e insanguinato troverà pur chi l'assolva.

Vegli dunque il buon principe, e con calde preghiere'e diligenza grande si cerchi un buon confessore. Non istia alle proposte dei cortigiani; sel cerchi egli stesso. Non faccia scela dell'opulente prelato che più conosce gli agi di quello che la penitenza; non del vil pretazzuolo che lui corteggia e i cortigiani, mescendo adulazioni, suppliche, intrighi, avvilimenti, prostituendo il sacro suo ministero per elevarsi in fortuna, e dimenticando il vangelo e i doveri del proprio stato. Lungi codeste elezioni se brama di essere assolto nelle confessioni sue non da un uomo ma da Dio. Quel sácerdote che sfugge gli onori e il commercio de' grandi, che ignora le adulazioni e che non ha mai messo pie nella Corte, che vive ignorato dal mondo in una picciola sorte lieto dello stato suo e indefesso nel ministero evangelico, attende alle cristiane prediche, a udire le confessioni, a sollevare dalle miserie i poveri, dalle assistere i malati e i moribondi, ecc., questo è il confessore che dee eleggersi dal buon principe. Si dirà forse che non può invenirlo? Vana scusa che dimostra la mancanza della volontà di cercarlo. Povera chiesa di Cristo, se non fossi da consimili ecclesiastici sostenuta? Ah! da gran tempo più non saresti, preda già del furor dei Maneti, dei Luteri, dei Calvini e di tanti altri eresiarchi, se solo fossero tuoi presidii que' sacerdoti, que' prelati che riempiono la fama del mondo! Non il lusso, non la ricchezza, non la potenza, non i Giuli II, non i Leon X, non i

assurianti cardinali, i possenti pontefici impedirono la tua roma; que preziosi tesori che occulti rinchiudi nel tuo seno e di mi Dio volle che alcuni esempi fossero anche suo malgrado veduti dal mondo, quegli ecclesiastici veri successori de' padri, de confessori e de martiri che vivono solo per acquistar anime a Dio e che muoiono carichi di simili acquisti, ecco i troi veri sostegni, ecco coloro che mostrarono la mano di Dio sostenitrice, e che contro que' primi i quali colla loro potenza, col ioro lusso minacciavano termine alla chiesa trionfante, ognor la sostennero. Roma gentile perì all'epoca della sua maggior potenza e del suo lusso; se Roma cristiana stata fosse anche essa un' istituzione dell'uomo sarebbe ai tempi di Giulio II e di Leon X perita; i Franceschi, i Domenichi, i Vincenzi furono scelti da Dio per sostenerla e tuttor la sostengono. Quanti di costoro occultati nel recinto di una diocesi, di una parrocchia, esercitano quel bene che operarono i Saverii nell'immensità delle regioni dell'Asia con un'anima non meno infiammata d'amore degli uomini e di Dio!

Un po' di confidenza in Dio, al quale sta certo a cuore la probità de' principi perchè sta a cuore quella del genere u-probità de principi di popolarità, un po' meno di quella su-perbia che impedisce ai principi di vedere i fatti loro coi loro occhi proprii, anzi sia questa terribile ed esiziale passione to-talmente estinta; non si risparmi la fatica, l'indagine la più indefessa e diligente in cosa di tanto rilievo, e il buon principe troverà il suo buon confessore che gli è destinato da Dio quale noi abbiamo descritto.

Quando l'avrà trovato gli abbandoni l'anima sua con intera confidenza.

Non lo tolga però dallo stato in cui era davanti. Gli lasci i suoi apostolici impieghi, acciocchè li possa ugualmente che dianzi liberamente esercitare; nol disturbi in nulla da quelli, nol ponga in soggezione, anzi piuttosto se stesso ci si ponga, se stesso ci si pieghi ed adatti. Nol renda celebre, non gli dia alcun impiego, non veruna pensione o regalo, non ne parli nemmeno con anima del mondo, onde per parte sua s'ignori e non venga tolto dalla sua primitiva oscurità.

Un principe che ha un confessore che al tribunale della penitenza si diporta con soggezione con lui, che non gli parla con una libertà evangelica, che troppo facilmente l'assolve, che

Vol. V.

3

briga presso di lui per impieghi, per protezioni, stia sicuro che un tal sacerdote non è buon confessore per lui.

In molte cose l'amico e il confessore del principe debbono essere dello stesso calibro. Amendue oscuri, non cercanti ma cercati, di nessun vigore o autorità in materia estranea all'amicizia, alla religione, cioè al circolo della loro partegnenza; liberi, indipendenti, non servi, ma di nessun peso agli occhi del mondo. L'amico o il confessore del re debbono fuori del circolo della lor partegnenza aver presso quegli peso d'astorità come ne ha l'ultimo suddito tra la plebe. Attrimenti l'interesse corre pericolo d'introdursi nella religione e nell'amicizia; se l'amico o il confessore del re è persona doviziona, onorata, potente, un tal posto verrà tosto ambito da molti. Il contrario succederà se ci sono gli incomodi senza verun valtaggio. Il principe sarà sempre sicuro di trovare un buon confessore. Riguardo all'amico meglio è per lui che averne su falso il non averne alcuno.

TRA DUE CONIUGI NON DEE ESSERVI ALCUN UMANO RISPETTO, ONDE QUANDO UNO HA ERRATO, NON DEE VERGOGNARSI DI CHIEDERNE ALL'ALTRO SCUSA.

:1

Quando tra due coniugi l'uno de' due fa qualche picciola trasgressione circa il rispetto e l'amor che dee all'altro (lo che stante la lubricità della natura umana non può a meno di non succedere talvolta tra i due più sviscerati consorti), quegli che è leso non ne dee tener verun conto; ma il ledente, appena si accorge della sua mancanza, dee umilmente chiederne a ques perdono, fosse pure una cosa da nulla. Anzi quando di est fosse dubbio, cioè se avesse avuta o no ragione di farla, 💇 pure chiederne scusa come il partito più sicuro; imperciocol se non ha errato, che male fa questo? Serve a mostrare la licatezza del suo amore. Tra due coniugati non v'ha alcun man rispetto; onde, quand'uno ha errato, dee vergognarsi non chiederne all'altro scusa. Tali mancanze, benchè picco sime, paiono cose da nulla, e il sono, se così riparate; se 📂 possono benissimo insensibilmente raffreddare l'amore. Del re= è indicibile il grande effetto che hanno cotali attenzioni 🗲 due sposi e come servano ad aumentare il mutuo amore. B

langi dall'essere inutili tra marito e moglie tali atti di cività. L'acceanza, di politezza, essi divengono l'espressione de' vincoli dell'amore. L'amore il più intenso, come ogni altra più forte pusione, dipende anche dalle più picciole cose; un uom sulle firie può essere sedato da un segno impercettibile al pacifico; de una parola, da un cenno l'amore può venir disgustato, minuito. Ebe cadde in disgrazia di Giove perchè sdrucciolò sell'Olimpo. Mi si perdoni questo paragone ridicolo; ne voglio sell'Olimpo. Mi si perdoni questo paragone, di affetto, rilevano stamente le più picciole cose.

La civiltà non è una cosa arbitraria, inutile, come pretendono alcuni; arbitrari esserne possono talvolta i segni; ma l'essenza di essa è sulla natura fondata, molta la sua influenza valla società, onde dee come importante articolo aver luogo nella costituzione di un buon governo. Il rispetto e l'amore, ecco i due vincoli inseparabili l'un dall'altro che tra di sè legano i cittadini; la civiltà è l'espressione di entrambi (1). Per questo la civiltà è diversa secondo la varietà del rispetto e dell'amore. Il rispetto e l'amore che regnano tra padre e figlio, tra marito e sposa, tra fratello e sorella, tra amico e amico, tra cittadino e cittadino, tra padrone e servo, tra suddito e magistrato, sono sì per grado che per qualità diversi; diversa danque ancora la loro espressione, la civiltà.

Come già dissi, ogni menoma azione ha sugli affetti influenza; dinque ogni menoma azione dee essere regolata dalla civiltà. L'amore e il rispetto di un figlio verso il padre è diverso dal rispetto e dall'amore di un padre verso il figlio; diversa funque esser dee la civiltà.

Tale diversità degli affetti è fondata sulla natura. Il padre lee giudicare il figlio e punirlo quando falla benchè il rispetti, l'alio per rispettare il suo padre non dee nemmeno giudizare delle azioni di lui. Un semplice cittadino dec rispettare gli altri cittadini anche col non mischiarsi nei loro affari, il magistrato invigila sulle azioni le più recondite di tutti i cittadini benchè li rispetti.

<sup>(1)</sup> S'oda Rousseau: « La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes; elle se montre sans peine quand on en a; c'est pour celui qui n'en a pas qu'on est forcé de réduire en art ses apparences. » (Esprit, chap. 2, Des sociétés monde.)

Dunque il padre non manca di civiltà verso il figlio col punirlo; mancherebbene il figlio verso il padre anche col solo osar giudicare le azioni di lui. Il semplice cittadino peccherebbe contro la politezza nell'indagare le azioni del suo vicino, nel volerne sapere gli affari; al contrario un magistrato che così opera è ben lungi dall'essere incivile o inurbano. La civiltà adunque si dee misurare dalla diversità degli affetti vincolanti l'uomo coll'uomo, e la diversità di questi affetti si dee misurare dai doveri. Così negli esempi arrecati essendo dovere del padre il punire il figlio reo, ne segue che un tal operare non lede il rispetto del padre verso il figlio; lederebbe il rispetto del figlio verso il padre un tal operare nel figlio, perchè devere negativo di questi è di non giudicare le azioni del padre suo. Così si dica del semplice cittadino e del magistrato, ecc.

# PER BEN GIUDICARE CONVIEN PORSI AL LUOGO DI COLUI CHE DEE ESSERE GIUDICATO.

Non si può ben di altrui giudicare senza porsi al luogo di colui che dee essere giudicato, e molte volte una semplice astrazione non basta, ma bisogna esserci stato realmente. I torti della critica sì letteraria che morale hanno in gran parte origine da questo; chi l'esercita spesse volte punto da prevenzione ci fa sopra dal suo posto un leggiero giudizio. Se si rivolgerà gli occhi sopra le calunnie gravi intentate contro i più illustri antichi sì in materia di lettere che di costumi, sopra la fama oscurata di molti scrittori che passano per ispiriti di partito menzogneri ed iniqui, e si farà conto d'essere in tutto e per tutto a loro luogo, si vedrà che il torto è bea sovente degli accusatori, di essi parimente la mala fede. Però altro è l'astrazione, altro la realità; onde l'effetto di quella non può mai agguagliare quello di questa, e alle volte non vale il far uso della prima in mancanza della seconda.

Non parlo però di ciò che riguarda quelle verità cui ognuno è tenuto di sapere, credere e professare. Io sono ben lontano dal dire come alcuni, che la persuasione, il convincimento non dipenda da noi in tali importanti materie. Laonde possiamo, senza tema di leggiermente giudicare, dire di quelli che impugnano cotali verità non poter essere in buona fede total-

mente, o almeno non esserlo stato nel principio de' loro dubbi

lo estendo soltanto la mia proposizione: 1° alle ricerche sull'amana natura, sulle umane passioni; e dico che senza aver
privata quella tal passione o almeno ben fingere di provarla
ma si può su essa filosofare; che senza essere di sangue freddo
o supporvisi almeno non si può riflettere su alcune rilevanti
materie; 2° alle diverse tinte di bontà o malvagità che prendono le azioni dell'uomo. Non dirò già che senza provare o per
realtà o per astrazione non si possa giudicare se reo è l'omicida,
me colpevole l'empio; bensì dirò che per decidere il grado
di reità dell'uno e dell'altro fa d'uopo almeno di porci al loro
lago coll'astrazione, anzi spesse volte questo non valendo per
tare un esatto giudizio, farebbe d'uopo l'impossibile, cioè di
mere realmente stato quell'omicida o quell'empio.

Coll'astrazione a me pare che G. G. Rousseau fu per la sua incredulità men reo di Bolingbroke, di Hume.

Dall'anzidetto io deduco che nel dipingere filosoficamente le passioni e notomizzare il cuore umano, ognuno dovrebbe rittingersi a quegli affetti che provò con più abbondanza e più forza, e scernere que' tasti dell'anima ch'ebbe più occasione di tentire e maneggiare. Così pure sugli uomini il giudizio sarebbe molto più accurato e da senno, se il giudice a coloro telo si ristringesse che con sè ebbero conformità particolare, tituendo così tra sè e quegli una spezie di filosofico confronto.

Le ragione della nostra proposizione, cioè che per ben filotore e giudicare abbisogni con realtà o almeno con astratione provare, si è questa: il maggior o minor valore di una
taione dedur si dee dall'intenzione; ora l'intenzione è mossa
da una infinità di circostanze che per ben conoscere bisogna
per realtà o almeno per astrazione provare. Nè si dica che da
tal priucipio si deduce ancora che non si può senza astrazione
giudicare della reità, per esempio, di un adultero, di un empio, ecc.; imperciocchè altro è l'essenza della moralità, altro
le tinte varie di questa essenza. L'adulterio è malvagità;
ecco l'essenza della cosa, che non fa d'uopo d'astrazione per
essere giudicata. Ma l'adultero A può essere più reo dell'adultero B; ecco le tinte che commensurar si debbono dalle
circostanze. L'intenzione non può mai cangiar l'essenza della
cosa a meno di una crassa ignoranza o una semi-pazzia; al-

lora il caso è diverso. Inoltre anche in alcuni punti l'astrazione o l'esperimento reale può essere necessario per giudicare dell'essenza. Così un omicida reo in sè può in alcuni casi venire totalmente provato innocente dall'intenzione determinata dalle varie circostanze.

Riguardo alle passioni umane esse sono sempre un po' contrarie alla verità; sono, dirò così, stravaganti. È per questo che senza prova reale o almeno astrazione non si posson bea descrivere e filosofeggiare su esse. Onde altrimenti si corre pericolo non di dipignere la natura dell'uomo qual è, ma quale dovrebb'essere, o quale è fabbricata dal nostro capriccio. Coluiche, non facendo mai astrazione, giudica da sè gli altri, precipiterà in una piena di errori, creerà un innaturale sistema. Tale è il vizio di coloro che commensurano l'altrui fortuna dalla loro, e che miseri quelli di quel tale stato riputano perchè ci sarebbero essi infelici. Così talvolta il saggio misero estima l'ignorante, il superstizioso; l'adulto infelice appella l'infante (1).

MOLTE COSE NE'SANTI SONO AMMIRABILI, MA NON DA IMITARSI.

Molte cose ne' santi sono ammirabili, ma non da imitarsi-Tale, per esempio, i suicidii di alcuni, lo spregio della propria riputazione d'altri anche tra i vescovi, i magistrati, i preti, di essi. È stretto dovere dell'uomo il non uccidersi, come il conservare la propria riputazione giustamente, massime se egli è un prete, un magistrato, un vescovo.

Ma circa le azioni ne' santi contrarie a questi doveri che dir dobbiamo? È sacrilego l'imputarle loro. È temerario il ricorrere all'ignoranza invincibile in personaggi sì amici di Dio, pieni del suo santo spirito, massime quando tali azioni sono latdate, protette da Dio, come, p. e., in Sansone (2). È gratuit

<sup>(1)</sup> Questo è l'errore del Godwin ne' suoi Saggi. (V. Biblio de britannica, tom. VI, VII e VIII, Littérature!)

<sup>(2)</sup> Pure in alcuni casi non c'è altro mezzo che l'ignoranza. questa è l'unico mezzo onde scusare Gregorio VII dello spirito questa contrario a quello del vangelo e della chiesa. Così lo sc il Bossuet. Nondimeno il supporre che un santo in cose di ta rilievo errasse, non assistito da Dio, par difficile a credersi. Il

Pensieri · 199

mempre attenersi a una peculiare ispirazione di Dio quando ce l'ha diretta prova o ragione che possa distruggere il mal esempse. Che dir dunque? Dei due ultimi mezzi fare giudiziosa scelta mattata ai casi, alle circostanze; negli uni val meglio il primo, il secondo negli altri. Quando nè l'uno nè l'altro vagliono, confinar dobbiamo la nostra ignoranza e i disegni imperscrutabili di Dio.

# " L'UOMO PRIMA D'ABBRACCIARE UN PARERE DEVE CON TEMPO E DILIGENZA ESAMINARNE I MOTIVI DI CREDENZA.

Un uomo che cede all'opinion sua del momento non può a meno di non cadere non di rado in contraddizion con se stesso, perchè il sono realmente tra di sè le di lui opinioni. È per questo che avanti di abbracciare un parere l'uomo dee con tempo e diligenza esaminarne i motivi interiori od estrinseci di credenza, e non a casaccio decidere (1). Una opinione nuova, a meno che sia di un assurdo evidente, può benissimo sedure l'uomo a prima vista, può parerne persuaso a segno di credere vederne perspicacemente la verità. Ma ben tosto il calore della verità si raffredda, e l'evidente vero sparisce. Non ci sono, per così dire, due momenti nella vita di un uomo in cai la verità da lui udita saccia su lui il medesimo effetto, viccome non v'hanno due uomini che abbiano nella loro vita istante in cui ad amendue ugual paia affatto una sentenza qualunque od in vero od in salso. Ciò si è detto già più volte da me e da altri.

firono pure, molte e reali le sue virtù: questo è certo; è dunque certamente santo. I giudizi imperscrutabili di Dio permisero quel-l'ignoranza in questo santo; noi dobbiamo abbassar l'altera e disdegua cervice.

(4) Gli increduli non operarono in tal guisa; onde anche quelli che, come Voltaire, non mentirono sfacciatamente, quelli che non scrissero mai ciò che sentivano per apertamente falso, come, per esempio, G. G. Rousseau; contraddissersi chiaramente, perchè troppo leggermente seguirono le opinioni del giorno. G. G. Rousseau a me pare che non scrisse mai ciò di che attualmente sentiva il contrario, ma errò nel non darsi pena di contraddirsi da un giorno all'altro, mel non rettificare e pesare le sue infiammate, troppo celeri opinioni e sconsiderate.

Che l'uomo cangi infinitamente di opinioni è un aforismo di pratica.

Queste asserzioni parranno ridicole, temerarie, improbabili; certo io non le saprei provare. Ma queste cose le sono verissime, e tali si sentono che pure rifuggono ogni prova! Questa è una di quelle. Me ne appello a chiunque rifletter vogiti circa la verità delle suddette mie asserzioni. La religione quella che può rendere meno estesa la verità del suddetto alla rismo. L'uomo cangia di opinioni. L'empio non ha un punto, un punto solo di perpetua fede, nemmen quello della propria esistenza. Egli mette tutto sulla bilancia delle opinioni, e questo tutto con seco per lui portano nella ruota d'una improvativa volubilità. Il detto avantaggio della religione è uno de suo pregi i più grandi.

## L'AMORE DELLA DIVINITÀ CREÒ I GENII PIÙ GRANDI.

Quanti uomini grandi, quanti genii che dalla fortuna furono soppressi e resi non più che ordinari! I talenti sono infinitamente varii, il genio per l'uno è nullo per l'altro. Oserei dire che uomo non v'ha, tolto che sia all'estremo, dolce di sale e smemorato, il quale non contenga il genio per qualche cosa, che alle volte tardi, alle volte non mai si sviluppa. Costri, preso al rovescio del genio suo, è un uom mediocre o anche scipito affatto. Con una tale riputazione ei si morrà se le circostanze nol favoriscono; e nessuno ora forse saprebbe che fosse vissuto G. G. Rousseau se questi fosse morto avanti i 40 anni o non avesse avuta contezza della proposta dell'accademia di Dijon.

Quanti genii sublimi, quanti Archimedi, quanti Newton ci saranno tra i Negri! dice il Roberti nella lettera su di questi.

Se dunque le circostanze non secondano la faccia, dirò così, del genio, questo senza mostrarsi perisce.

Le passioni sono quelle che schiudono al genio la via di appalesarsi, che lo fanno di se medesimo conscio. Esse ricercano l'anima tutta per ritrovarci i mezzi di soddisfarle analogi ad esse, cioè il genio. Ma sopratutto producono in tal genere mirabili effetti le passioni amorose, l'amor del sesso, l'amor patrio, l'amicizia, ecc. Flosofica è la novella del Boccaccio, ir

tai del rozzo Timone sa il più civil personaggio per amore, tè è contraria alla storia. La serocia è amica dell'ignoranza; i genii nemici dell'ignoranza regnano nelle umane e civili tazioni. I Greci quando vollero addolcire la loro seroce giottath ricorsero ad un amore reo perchè innaturale; la musica titenne il medesimo sine presso altri popoli, e la musica è stadre dell'amore, eccitatrice dell'estro, della santasia, degli assetti sorti e sublimi. lo non parlo d'un amor esseninato, di molli assetti; onde intendo ragionare non di sdolcinati conterti, ma di una musica vigorosa, di una sorte e nobile armonia.

L'amor del sesso mosse il Petrarca e l'Alfieri ad acquistarsi l'amortalità colla poesia. L'amor della perduta patria mosse l'acito a dipingere colla penna i secoli sanguinosi di Roma. L'amor della patria moribonda mosse Cicerone a seguir Demotene nella palma dell'eloquenza. L'amor della gloria finalmente la schiuse le porte a moltissimi genii.

Ma il primo e il vero amore, a cui ridurre ogni altro si dee, l'amore della divinità è quello che non già come gli altri dischiuse, ma creò i genii più grandi. Tutti i prodigi di sapere, di eloquenza, di pietà, di fortezza, di penitenza, dell'appatolato, della confession, del martirio, ch'ebbe il cristiane-timo, furono parti della carità; la carità, dirollo brevemente, produsse i Paoli, i Grisostomi, gli Agostini, i Franceschi, i Vincenzi e i Tommasi da Kempis.

### DELLA POVERTÀ.

Quasi tutte le istituzioni sociali presenti tornano in pregiudizio del povero e in favore del ricco. Non è da stupirsi se i poveri gemano tanto, siano tanto inviliti, nemici delle virtù, della grandezza, della perfezione; come potrebbero il contrario se i mezzi dati da Dio all'uomo per ottener tali intenti lor ridondano in danno? Non sono più que' tempi in cui l'indigenza era gloria, la povertà grandezza; in cui i Diogeni si spogliavano volontariamente i loro averi; in cui il mendico era a gara ricercato dai possidenti per dividere con esso il loro pane. A quell'aurea età successe l'altra in cui la povertà ordinariamente divenne l'assisa delle anime giuste, in cui chi moriva nella povertà era riputato riposar negli Elisi.

G. C. che a divinizzare la povertà venne in terra, che predicò perfin nello spirito, che scagliò contro dell'opulenza. più terribili anatemi, parve che riconducesse nel mondo l regno di quella dote che eresse in virtù. Gli apostoli, i con fessori, i monaci, gli Agostini, i Bernardi, i Domenici, i Franci ceschi furono di essa eccellenti modelli. Nondimeno, per and orribile cecità che mi spaventa, i poveri ai nostri tempi nelle solo sono costretti a soffrire i ributti, gli scherni e le ingiuda. zie nei palagi de' grandi, ma eziandio nella chiesa di Cristal la povertà non solo è esclusa dalle cariche secolari, ma ezim dio dalle sacre. Tanto dunque è il pregio dell'oro! A dispetti del vangelo questo ministro di Satana verrà ognor pure adq rato! I ministri del culto stessi, novelli Aroani, ci prostitut ranno pure i loro incensi! Che differenza dai nostri secoli quelli in cui la luce vera stava ancor muta? Certo v'ha grande In quelli almeno Sparta, Atene, Roma serbarono per più anni l'odio dell'oro, e così una qualche specie di virtù, ond'ebbene magistrati incorrotti. Ma ora la venalità non solo s'è introdotta nella giustizia, lo splendor dell'oro non solo ha diritadi votare anch'esso negli impieghi profani, ma quello che più ha contaminato perfino l'altare del vero Dio.

Al povero cui manca tutto, è perfin tolto l'onore. Una fiata egli era il più stimato di tutti; la povertà era la livrea d'un uomo retto: ora ella lo è dell'uomo disonorato e vile. Non è da stupirsi se in que' tempi i poveri se ne vantavano e molti ricchi gettavano via le loro ricchezze, mentre ne' nostri l'onta, la vergogna è sempre sul viso dell'indigente. Alcuni individui talvolta, non immemori del vangelo totalmente, tentano di rendere alla povertà il suo debito; ma questo non fa che la povertà in generale non sia oggetto di scherno pel mondo.

Quegli cui l'onor non si concede come può essere grande e virtuoso? La bassezza, l'ignoranza ed il vizio hanno ora ordinariamente seggio presso de' poveri (1). Per questo il sociale sistema non si può più valere di essi per gli organi suoi. Ma pretendono con ciò forse i ricchi di giustificarsi? Ecct quello che io direi loro: i poveri sono in gran parte vili e viziosi presentemente, onde inetti ad ogni carica onesta per lo più, onde nemmeno, umanamente parlando, degni di soc-

<sup>(1)</sup> Ci sono però molte eccezioni orrevoli da farsi a questa chiusura.

di rispetto. Ma chi è la cagione di una degradazion sì ? Voi lo siete, opulenti del secolo. Voi segnaste coll'odisonore in fronte al poverello; si sa che è un disoso; ma si sa pure che grande nella sua società è la sua a e quella dell'opinione. Voi siete l'origine non solo overtà delle vostre ricchezze, ma della miseria di essi tri modi; se i poveri non sono più uomini, voi ne siete , voi ne dovete portar la pena. Ovunque si volga lo ), si vede l'incoerenza, il disordine a regnar sulla terra. omini la minor parte è ricca, povera è la maggiore. ià un'ingiustizia; ma passi, ed andiamo innanzi. La voce i e di Nemesi vorrebbe che l'ugualità nelle possessioni sse tra gli uomini; ecco il dovere perfetto dei ricchi; ralasciamolo e passiamo ai doveri imperfetti. Almeno, se ta uguaglianza regna e v'hanno poveri e ricchi, sarà di questi il sollevare quelli in quel che possono. Mille ecircostanze della vita in cui il povero dovrebbe aver itaggi sul ricco, ed è il contrario. S'oda G. G. Rousseau: les avantages de la société ne sont-ils pas pour les sans et les riches? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils remplis par eux seuls? Toutes les grâces, toutes les iptions ne leur sont-elles pas réservées? Et l'autorité ique n'est-elle pas toute en leur faveur? Qu'un homme onsidération vole ses créanciers ou fasse d'autres fripons, n'est-il pas toujours sûr de l'impunité? Les coups aton qu'il distribue, les violences qu'il commet, les rtres mêmes et les assassinats dont il se rend coupable, ont-ce pas des affaires qu'on assoupit, et dont au bout ix mois il n'est plus question? Que le même homme volé, toute la police est aussitôt en mouvement, et eur aux innocens qu'il soupçonne. Passe-t-il dans un dangereux? Voilà les escortes en campagne. L'essieu de haise vient-il à se rompre? Tout vole à son secours. on du bruit à sa porte? Il dit un mot, et tout se tait. oule l'incommode-t-elle? Il fait un signe, et tout se range. charretier se trouve-t-il sur son passage? Ses gens sont s à l'assommer, et cinquante honnêtes piétons allant à s affaires seraient plûtot écrasés qu'un faquin disif reé dans son équipage. Tous ces égards ne lui coûtent un sol; ils sont le droit de l'homme riche, et non le

r prix de la richesse (1). Que le tableau du pauvre est dif « rent! Plus l'humanité lui doit, plus la société lui resuse « toutes les portes lui sont fermées, même quand il a le dre « de les faire ouvrir; et si quelquesois il obtient justice, c'a « avec plus de peine qu'un autre obtiendrait grâce. S'il y « des corvées à faire, une milice à tirer, c'est à lui qu'e « donne la préference; il porte toujours outre sa charge cel « dont son voisin plus riche a le crédit de se faire exempte « au moindre accident qui lui arrive, chacun s'éloigne de lu « si sa pauvre charrette renverse, loin d'etre aidé par pe « sonne, je le tiens heureux s'il évite en passant les avani « des gens lestes d'un jeune duc: en un mot toute assistan « gratuite le fuit au besoin, précisement parce qu'il n'a pl « de quoi la payer; mais je le tiens pour un homme perdi « s'il a le malheur d'avoir l'âme honnête, une fille aimable « « un puissant voisin. » (Esprit, chap. 2, art. Des riches.)

## DELL'AGRICOLTURA.

L'agricoltura, la più nobile, la più necessaria delle arti, l più sana per lo scopo, la più pura per lo spirito, la più a fine colla religione, quella che fu comandata agli uomini dall stesso Dio, e fu l'impiego de' primi mortali, in questi tem corrotti è scaduta dal suo pregio, è avvilita, resa un trav glio materiale, mercenario e d'insopportabile fatica per chi l'it traprende. Tutte le arti si perfezionano, e si tenta di solleva quanto più si può l'uomo dalla fatica, e aumentare il benel zio di esse: la sola agricoltura è dimenticata, l'aratro de' n stri padri è ancora lo stromento suo.

Quale stato più felice di quello di un agricoltore che a tende colla sua famiglia ai camperecci lavori nelle sue ten amato da quella, rispettato da tutti, che ha lo spirito cu nella sua religione ed agisce non materialmente, ma fondato sodi principii anche nelle cose che spettano l'arte sua? E ha le sue ore di riposo conditegli dal cibo, dal sonno, da domestica conversazione, dalla fatica; la sua casa, piena di u felice abbondanza e adorna da una bella semplicità, è coi

(1) Sono porti da coloro che aspirano alla di lui protezione, c'ordinariamente però solo nell'opinione tutta consiste.

campo; la sua consorte, che attorniata da molti e prosi figli lo attornia, è come la sua vigna piena lussurrege di grappoli folti e soavi. Egli è di sè padrone, non è o a nessuno; è più libero, indipendente dell'avvocato, edico, del giudice della città, del principe stesso, la cui on è che una soggezione continua, un assiduo servizio. on invidia le tumultuose voluttà cittadinesche; la pace, aquillità sono col suo cuore, ed è così ricco in piaceri. a quel tanto a cui la natura ha destinato l'uomo nel sopra la terra. L'uomo è nato sociale, ed egli è re di iccola società. L'uomo inclina ad amare, e nessuno v'ha iù di lui beva puro a gran sorsi l'amor coniugale e i affetti. L'uomo ama l'allegria, la pura gioia; qual sorne è più feconda che le villereccie feste della sementa, raccolta della vendemmia, delle stagioni?

presente l'infelice agricola non ha un solo istante di ozio, ill'agio beato detto dai Francesi loisir, e che è necessecondo il Godwin, per dare al lavoratore un po' di o (1). Egli è sforzato al travaglio, senza averne gli agi: tisce solo gl'incomodi. Le tempeste, le carestie non sulle spalle del ricco possidente, ma del misero colti-

# DELL'ARTE DELLO SCRIVERE LIBRI,

scrive libri dee farsi leggere, altrimente non sortisce il copo; que' medesimi barbassori, i cui volumi in-folio ono ora polverosi nelle madornali biblioteche, non avreb-

sice Rousseau: « Les occupations utiles ne se bornent pas aux qui donnent du profit; elles comprennent encore tout amuent innocent et simple, qui nourrit le goût de la retraite, du il, de la modération, et conserve à celui qui s'y livre une saine, un cœur libre du trouble des passions. Si l'indolente eté n'engendre que la tristesse et l'ennui, le charme des doux sest le fruit d'une vie laborieuse. On ne travaille que pour ; cette alternative de peine et de jouissance est notre vérivocation. Le repos qui sert de délassement aux travaux és et d'encouragement à d'autres, n'est pas moins nécessaire somme que le travail même. » (Esprit, chap. 2, art. De l'écoet de la police domestique.)

bero scritto, se avessero potuto prevedere la loro sorte. L'antore che non cura di esser letto, è come l'oratore cui non cale di venire ascoltato.

La bontà della materia non è sufficiente perchè i libri van gano letti, anzi talvolta ci sono alcune verità che si debbont dire e che pure mal disporrebbono il leggitore se nudamenta fossergli porte. La prudenza vuole che con un bello stile al dattato al soggetto si espongano, e coi fiori di una eloquenti naturale e regolata vengano adornati. Ho udito taluni però la dire che la verità da simili abbigliamenti vien lesa, ch'ema ama di mostrarsi semplice e nuda, che perciò lo scrittore da quente ed elegante non può a meno di non tradir talvolta la sua causa e se stesso.

Lieve è il confutare simili opposizioni, e l'amatore dell' sacre pagine lo avrà già per fatto. Qual libro più eloquente, per tico, pieno di figure, di adornamenti, d'immaginazione delle divine scritture? Pure quali volumi contener possono di questo più pretta e ignuda la verità? Io non parlo de' profeti inflame mati dell'estro di Dio; parlo del vangelo, in cui placida si a sentir la voce del cuore fra una naturale eloquenza. Se Dio di questa si valse per palesare la verità agli uomini, bisogna ben dire che questo ne sia il modo più congruo.

Se si parla di una sregolata fantasia o di un brio sol fantastico, egli è certo che la verità in tal compagnia non può a meno di non esser tradita. Ma questa non è la vera eloquenza di cui intendo parlare. L'eloquenza del cuore, ecco la verace di cui io ragiono, e non v'ha più stretta amica della verità. Il fonte di essa è puro, e vale quanto l'umano intelletto da 🕬 è perfezionato, siccome l'intelletto lo è da esso cuore. Queste due parti (così lecito mi sia di chiamarle) dell'anima nostra nulla valgono separate, tutto congiunte. Un buon ragionamento avrà tutto il suo effetto se viene esposto dal cuore; anzi, che dico? un buon ragionamento non può essere concepito senzi l'aiuto del cuore; è il cuore che unitamente alla ragione lo rende tale. Nulla di falso potrà uscire da questi due principii insieme congiunti; quello che è dettato dalla sana ragione e approvato da un puro cuore, no, non può essere falso. Il raziocinio adunque, che è la voce dell'intelletto, sarà fortificato dall'eloquenza, ch'è la voce del cuore.

Amica della ragione, come potrà palliare la verità una tale

cloquenza; come estinguere la naturalezza, offendere la semplicità? Me ne appello agli intenditori: non è vero che la buona eloquenza dee essere semplice e naturale, perchè senza di questo non v'ha nè patetico, nè sublime, le due più pussenti molle dell'oratore?

· L'errore degli avversari è che non fissano il significato dei termini che usurpano di naturalezza e di semplicità. Se intendono sotto queste voci quello solo che è consentaneo alla natura, noi siamo d'accordo; ma se ne pretendono inferire una asoluta secchezza e nudità, si oppongono alla natura medesima. Eh! basta aver gli occhi per vedere quanto la natura via riccamente vestita, per convincersi che ama anch'essa i moi abbigliamenti, tali cioè che le si confanno, quantunque tri indecenti ne rigetti. Il mare è smaltato di perle, di conchiglie e di coralli; le montagne sono variopinte di vene d'oro e d'argento, di brillanti e preziose pietre; la terra è piena di theri, e ogni albero e coronato di foglie, di fiori e di frutti. La mura è ricca ed ama l'abbondanza; e se per isfuggire gli aswrdi nelle ipotesi si è eretto in assioma che la natura non serve di più mezzi per far quello cui basta un solo, io sono però certo che in tal guisa non agi il Creatore. Sarebbe bella che l'uomo, una sì nobile, sì sublime creatura, dovesse far torto alla sua madre, ed usarsi il celeste dono del linguaggio in modo sterile e secco! Non gli fu pure unitamente dato il dono dell'eloquenza? Perchè dunque, valendosi di quello del linguaggio, non si dee eziandio di questo valere? Dire che gli sia stato porto per non usarne è un assurdo, come lo è il dire che sia un effetto della corrotta natura, o che non se ne debba valere riguardo alla verità. Se ne dovrà valer forse per confermar la bugia?

L'uomo ha un intelletto e un cuore con cui conosce e segue h verità; perchè dunque non si varrà di entrambi per esprimere il vero e per fare che altrui se ne innamori?

Il matematico può convincersi delle dimostrazioni de'suoi teoremi, perchè queste verità astratte e evidenti non trovano alcuna opposizione per farsi credere dall'uomo; ma qual differenza circa le altre verità di filosofia, di religione, di morale! Quand'anche io concedessi che nella natura innocente fosse vana l'eloquenza, ella sarebbe nella corrotta necessaria. In essa l'uomo per seguire la verità ha bisogno di potenti

208 PRNSIERI

motivi, di violenti scosse, di dolci insinuazioni; egli fa d'uopo non solo che couosca, ma che ami eziandio la verità; acciocchè giunga a questo amore deono essere vinte tutte le di cun nemiche passioni; vuolsi uon solo convincerlo, ma eziandio persuaderlo.

Al consenso de' popoli che sempre si valsero dell'eloquena, all'esperienza io me ne appello. Quai prodigi non sono dall'er loquenza operati? Una fredda ragione lascerà forse convinti ma nullo sarà il suo effetto nell'operare. Di due predicatori, di due scrittori, uno eloquente e l'altro no, chi opera maggiormente? Di chi scrive sulla religione e la morale a sangue freddo, e di chi con energia, calore, eloquenza, qual è il più letto e con effetto maggiore? Chi più trasporta, Platone o Aristotile, Abbadie, Butler o Fenelone?

La stessa natura indica chiaramente che la verità vuol sere espressa con eloquenza a chi sopra ci considera e intede della verità se stesso. L'uomo che sente la verità oltre il conoscerla, che ne è convinto e persuaso, non può esporla frededamente; se vuol ritenere il suo labbro, l'eloquenza gli scappo dagli occhi e appalesa, suo malgrado, il suo interno calore. A meno che un uomo sia di un temperamento gelato, se gelidamente espone la verità, non ne è persuaso.

Diciam dunque che troppo povera cosa saremmo se dovessimo tradire la verità per seguire il nostro cuore; che perciè è da rigettarsi una tal afflittiva sentenza.

Ma, lo ripeto, io parlo dell'eloquenza del cuore, che, benche associata con una certa quale immaginazione regolata dalla ragione e dal cuore, non è però di sola immaginazione composta; che certamente se in quest'ultimo modo fosse, una tale eloquenza di poco pregio e falsa, eloquenza dell'immaginazione sag giamente dal Gerdil chiamata, non può allignare col rigore delle verità; ma una tale eloquenza, perchè illusoria, non è la vera

Non si dee nemmeno abbracciare tutta l'eloquenza del cuore chè così facendo certamente non ne resterebbe indenne la ve rità. Come già dissi, il nostro cuore corrotto è un ricettacol d'affetti buoni e malvagi: questi sono nemici del vero. Ma pe saperli conoscere, come già osservai, fa d'uopo consultar l ragione, siccome, acciocchè questa non cada ne' sofismi, bisc gna consultare il cuore. Conchiudo dunque che nè la ragion nè il cuore vagliono soli; ma che l'una unita coll'altro, amen

du camminar possono nella retta via. Onde quella eloquenza del cuore solo è da abbracciarsi che è concorde col dettame della ragione.

Adunque perchè l'eloquenza e il buono stile non danneggino la verità fa d'uopo: 1º far uso della vera eloquenza, cioè di quella del cuore, e non abbandonarsi a una nuda o sregolata immaginazione; 2º paragonare diligentemente le produzioni del cuore colle nude verità poste dall'intelletto, e fare che insieme concordino; non fidarsi all'impeto dell'eloquenza del momento, ma esaminare col tempo ciò che ha detto il cuore. Laonde io consiglierei allo scrittore di scrivere distesamente pure senza prender fiato ciò che il cuore gli detta; ma poi dopo qualche tempo, e a più riprese, esaminare quello scritto e confrontarlo colla verità nuda. Questo è una mostra dell'infermità nostra. Pur troppo è quasi impossibile che un uomo seguendo l'impeto estemporaneo dell'eloquenza dica tutto vero; ma ne siegue perciò che si debba abbandonar l'eloquenza? No; ti resta la via additata. Quando Orazio insegnava che riposar ni lasciasse dieci anni uno scritto avanti di pubblicarlo, avea anche in vista questa disamina. A chi è riscaldato par verità talvolta l'errore il più grossolano. Inoltre egli è ben lungi dal ben misurare le parole, e si sa che queste spesso cangiano il significato secondo la varia loro disposizione. Se Rousseau avesse fatto uso della detta massima, non avrebbe stampate tante pagine di falsa eloquenza e tante contraddizioni nelle sue per altro immortali produzioni.

Una delle furberie dell'eloquenza è di procacciarsi l'attenzion del lettore e sapersene valere. (Rousseau è uno degli scrittori a ciò più abili, ed è per questo che è così seducente anche ne' suoi più grossolani sofismi.) È difficile che si sappia sar l'uno e l'altro. Taluni sanno benissimo sarsi un lettore o un tottore attento, ma non se ne sanno valere.

Per conciliar l'attenzione è un cattivo mezzo quello di domandarla; il meglio si è di ottenerla senza chiederla. L'eleganza delle espressioni, la vivezza delle immagini, l'energia dello stile e un certo quale inesplicabil giro ne' pensieri e nelle parole; una naturalezza calda e concisa, non disgiunta da una lieta abbondanza, ecco i pregi che danno tanta attrattiva alle opere di Rousseau, e che valer debbono a chi si vuole procacciar vera attenzione.

Yol. V.

Ogni qualunque dicitura è composta di pensieri di prime ordine e di secondo. I pensieri del primo ordine sono qual che formano l'essenza dell'orazione, che resi ignudi d'emi fregio ne mostrerebbero intero lo scheletro, serbando la principal serie delle idee. I pensieri del secondo ordine sono quelli che servono a provare, chiarificare, distendere, ampliare, corroborare quelli del primo. Ond' è che un pensiero del primo ordine è talvolta padre di molti pensieri del secondo ed occupa molti periodi. Così, p. e., il seguente pensiero, col quale Rousseau principia il suo Emilio, è del primo ordine: « Test « est bien sortant des mains de l'auteur des choses : tout dé-« génère entre les mains de l'homme. » Tralascio di caservare che questa sentenza è falsa nella seconda sua parte. Essa è amplificata con molti pensieri del second'ordine; « Il (l'uomo) « force une terre à nourrir les productions d'une autre, un « arbre à porter les fruits d'un autre; il mêle et confond les « climats, les élémens, les saisons; il mutile son chien, son « cheval, son esclave; il bouleverse tout, il défigure tout; il « aime la difformité, les monstres; il ne veut rien tel que l'a « fait la nature, pas même l'homme; il le faut dresser pour « lui comme un cheval de manége; il le faut contourner à « sa mode comme un arbre de son jardin. Sans cela tout irait « plus mal encore, et notre espèce ne veut pas être façonnée « à demi. Dans l'état où sont désormais les choses, un homme « abandonné dès sa naissance à lui-même parmi les autres « serait le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la « nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans les-« quelles nous nous trouvons submergés, étoufferaient en lui la « nature et ne mettraient rien à sa place. Elle y serait comme « un arbrisseau, que le basard fait naître au milieu d'un « chemin, et que les passans font bientôt périr en le heurtant « des toutes parts, et le pliant dans tous les sens. » Cos noi, parlando poco fa dei poveri, abbiamo arrecato un passo eloquente dello stesso Rousseau, ove con molti bellissimi pensieri di secondo ordine viene amplificato il seguente del primo: « Tutti i vantaggi della società sono per i potenti ed i ricchi. »

Una foggia ottima di amplificazion naturale e molto propria a Rousseau si è di rivolgere lo stesso pensiere sotto varii differenti aspetti. È però facile il cadere nel cattivo gusto cosi

operando, e ne dà grande esempio Seneca che certo avea grande spirito. Lo stesso Rousseau, che formò il suo stile anche su Seneca, non ne è esente talvolta. Per evitar questo difetto bisogna che i varii aspetti che si danno a un pensiero siano sì varii e gradati, che per essi il pensiero vada crescendo e dilatandosi in diverse guise.

Una di queste maniere di amplificare si è quella, quando si è provata una verità, di far vedere l'assurdo che deriva dal contrario di essa dipingendolo. Così provata, p. e., l'immortalità dell'anima, si faccia vedere come desolante cosa sarebbe per l'uomo la non-esistenza di questo dogma. Provato, per esempio, che il popolo non può ribellarsi contro il governo, ti dipingano i grandi inconvenienti, i grandi mali per l'umatità che sieguono dalle ribellioni.

# ROUSSEAU È ORIGINALE NON SOLO NELLE ESPRESSIONI, MA ANCHE NEI PENSIERI.

Rousseau, dice madama Staël, inflammò tutto, ma non disse viente di nuovo. È falso che non abbia detto niente di nuovo. L'originalità non solo nelle espressioni ma anche nei pensieri è uno de' precipui meriti delle sue opere. Quello che è vero è che molte delle di lui novità sono cose false; ma spettano a loi e ne inventò anche delle vere. Si dirà forse che le copiò da altri autori, che avanti di lui le indicarono? Io rispondo che in tal guisa nessun autore quasi sarebbe nei pensieri originale. L'originalità consiste nel non copiare; non importa poi che Uri abbia anzi quel tale autore detto ciò che quegli ha scritto. Un uomo che senza aver nessuna cognizione dell'Iliade com-Ponesse un poema a questo simile, ne sarebbe l'autore non meno di Omero. Vero è che cotali casi sono impossibili; ma Avvennero però in picciolo più volte, cioè a dire riguardo ad \*Icuni tratti poetici, ad alcune verità. Date lo stesso fatto da mettere in versi, la stessa verità da dimostrarsi a due poeti e losofi senzachè uno sappia dell'altro, la produzione dell'uno sarà molto diversa da quella dell'altro, ma in molti tratti parranno quasi essersi copiati a vicenda. Gli uomini in sostanza sono tutti gli stessi, tutti figli di un medesimo padre; la ragione è una, e se ciò non fosse, gli uomini non si potrebbero persezionare, il loro comune consenso non esisterebbe mai, e distrutti verrebbono i loro sociali rapporti. Quantunque tra i milioni di essi che esistettero ed esistono, due non se ne potrebbe trovare de' quali la figura sosse in tutto a capello la stessa, è però certo che tutti hanno lo stesso corpo constante delle stesse membra e per i medesimi usi. Così, avvegnachè non esser possano due anime affatto dello stesso carattere, impertanto la natura delle anime di tutti noi è una sola.

Non è meraviglia dunque se trattando la stessa materia due scrittori concorrono talvolta a scrivere lo stesso, siccome due oratori direbbero il medesimo in gran parte nel far la medesima orazione. Però, come dissi, quanto è egli questo dalla ragione e dalla sapienza reso certo, altrettanto lo è pure che affatto affatto nella medesima guisa non verrà detta la medesima cosa o scritta da due uomini, perchè non nella medesima maniera concepita. La ragione di questo si è che non si trovano due caratteri perfettamente uguali, come non si trovano due foglie perfettamente simili, due corpi perfettamente pari. Ne abbiamo altrove parlato. Dunque due autori anche dicendo la stessa cosa, purchè l'uno insciente dell'altro, saranno più o meno necessariamente nelle spressioni, nelle varie impercettibili tinte originali l'un dall'altro diversi.

Ma nullo scrittore v'ha più di G. G. Rousseau originale nel dire le cose le più trite. Onde è vero che infiammò tutto, anche quello che forse copiò, come dice la Staël; onde a rigione Laharpe, facendo il di lui ritratto, scrisse:

« Sa parole est un feu; mais un feu qui rayage.

## DELL'ATTENZIONE E DELLA RIFLESSIONE.

In parte è verace la sentenza di Rousseau, che « l'uomo che riflette è un animal depravato. » La riflessione infatti affatica l'uomo, e questa è una delle cause che rendono la lettura faticosa. Il trasognare, il farneticare è per me la più deliziosa delle occupazioni e la più sana: essa non ricerca sforzo di mente la si lascia andar dove vuole; non ha limiti, e s'impadronisca d'ogni potenza dell'anima, si vale d'ogni sua operazione; il lavoro manuale, quello che fu da Dio comandato all'uomo, sta ottimamente con essa; è amica della sanità; al contrario la ri-

scema la memoria, ingrossa l'intelletto, toglie la buona salute, accorcia la vita, stanca, danneggia in una parola l'anima e il corpo (1).

Bisogna ben distinguere l'attenzione dalla rislessione; questa è per l'uomo dannosa, quella necessaria.

L'uomo innocente o non aveva bisogno di rislettere o la rislessione non gli era di pena. Io propendo pero per la prima sentenza. Tutte le verità che non sorpassavano il di lui puro intelletto doveano da questo esser bentosto comprese. Anche presentemente se gli uomini, non ostante la loro corruzione, amassero la religione con semplicità di cuore, in ispirito e in verità la professassero, non avrebbero bisogno di rislessione. Il protagonista del Vangelo insatti disse: beati i poveri di spirite! Chi va rislettendo sulla religione raro è che non cada mell'empietà, essendo dote dello spirito della rislessione la dimina e non la sede; uguale è a quegli che per vincere la tentazione carnale ragiona sull'impurità e ci cade più presto. La suga delle investigazioni, del quistionare, la sede nella semplicità del cuore, ecco quello che solo sarebbe necessario se tutti gli nomini sossero veri cristiani.

Ma tali non sono; è pur troppo dunque necessario molte volte il riflettere; ma questa necessità è nostra colpa, e si può a ragione chiamare innaturale. Anche la guerra è necessaria talvolta; pure chi ardirà chiamarla figlia della natura uscita dalle mani di Dio? La guerra snatura l'uomo benchè necessaria: lo stesso si dica della riflessione. Che fare? Eleggere il minor male. Quando altro non si può, abbracciar la riflessione come si abbraccia la guerra; fuggirle entrambi se v'ha altro mezzo.

lo dissi che la sentenza di Rousseau è verace solo in parte, imperciocchè dal contesto pare ch'ei confonda la rislessione coll'attenzione, e voglia fare dell'uomo un cieco seguace di tutti gl'istinti suoi, dal che io sono ben lungi.

<sup>(1)</sup> Coloro che ristettono troppo divengono suppellettili inutisi per la società e dati tutti a se stessi. Non sono quasi più padroni di se medesimi, ma l'abito di ristessione si sa signore del loro volere.

#### DEL PREDICATORE E DELLO SCRITTORE.

La via che dee tenersi dal predicatore è ben diversa da quella che tiensi dallo scrittore. Verba volant, scripta manent, ecco un aforismo che segna tal differenza. Rimanendo gli scritti, l'autore dee più essere guardingo nell'avventurare certe proposizioni, che non in tutti i tempi e in tutte le occasioni sone buone, ma starsi maggiormente avveduto del dicitore, il quale: come quello le cui parole hanno poco corso di vita e nium stabilità, ma tutte si riferiscono al solo momento in cui sone pronunziate, può relativamente a questo pronunziare ciò che sarebbe da tacersi sotto altri rapporti. Ecco un avantaggio di chi dice sopra quegli che scrive. Ma al contrario l'oratore, avendo il tempo limitato e circoscritto il soggetto; devendosi una sola volta fugacemente intendere i suoi sentimenti dagli uditori, in un dato tempo ugualmente da tutti; dovendosi per ciò all'agio di tutti e alla capacità adattare, ne siegue che da questa parte quello dell'oratore è forte un grave mestieri, essendo in debito di brevità, di unità, di chiarezza, di naturalezza, di popolarità, di eleganza di stile, ecc. Al contrario lo scrittore non ha il tempo limitato, ma può allungare come vuole l'opera sua; non ha circonscritto il soggetto, ma può spaziare ove vuole e far le digressioni che stima opportune; non consegna alla fugace voce i suoi sensi, ma gli eterna sulla carta; onde potendo venir più volte lette le sue opere, non è astretto ad una rigorosa chiarezza come l'oratore, nè ad adattarsi alla capacità di tutte le persone da essere capito la prima volta: chi nol comprende la prima fiata o la seconda, può ripigliarne la lettura la terza, la quarta, e più se vuole. Egli non è nell'angustioso dovere di esser chiaro ed inteso dalla feccia del popolo, senza disgustare la gente signorile e colta, amante del lusso oratorio, dell'eleganza. Il suo libro è alla disposizione di tutti a qualunque ora; può essere letto a tratti, ad intervalli; onde ha sempre minor uopo di seguire l'eleganza, la chiarità, l'eloquente interesse che è necessario per sostener l'attenzione ad una predica che è recitata tutta di un fiato ad un tempo non eletto da chi l'ascolta. Finalmente egli non è obbligato a seguir quella rara precisione che dipinge in uno brevemente i più vasti e diversi quadri, senza oscurità, senza equivoco; il lettore può leggere, e letto, ritornar su' suoi passi

per ritornare alla memoria i passati principii se li ha dimen-

Ma al contrario havvi un altro vantaggio del predicatore sullo scrittore, ed è grande e quasi compreso nel primo già accennato. Questo si è che la lettura è un gran giudice, sia dal anto de' pensieri che delle espressioni. L'illusione regna saalmente sulla bigoncia e difficilmente ne libri. Quello che fugacemente si ode a un'ora sissa tutto di seguito non può sottomettersi a quello scrutinio che si richiede per dare un sennto giudizio. Questo richiede l'agio, il sangue freddo, di rivenire sovente su' suoi passi, di diligentemente disaminare senza diversioni, senza disturbi. Al contrario quella specie di tumulto che accompagna le aringhe e il sacro timoroso rispetto che si associa colle omelie, l'aspetto di una vasta piazza ripiena di un popolo ardente e libero, di un maestoso tempio magnificamente decorato e colmo da una folla taciturna e devota, tutto cò diverte la mente, impedisce il sangue freddo, la posa necessaria per ben giudicare. Che sia poi se un imponente aspetto, un bel portamento, se un'armoniosa voce ben modulata, se m acconcio gestire accompagnano un discorso brillante, pieno di sofismi, ma mascherato da un'incantatrice eloquenza e da ma logica cavillosa, il cui complesso appar che mostri verità quando ogni parte è bugia? L'esperienza ne è testimonio. Quanti non furono sì gli antichi come i moderni oratori le cui produzioni furono portate alle stelle al comparir sulla cattedra e dimenticate nell'uscir alla stampa! Gl'Isocrati, gli Ortensi, i Neuville (1), per non attestare altri più malvagi oratori, ne fanno fede. Lo scrittore al contrario ha niuno di questi vantaggi; le sue opere sono sempre ugualmente aperte alla critica, sì dal lato delle espressioni che de pensieri.

È per questo che non è infallibil prova della bontà di un predicatore l'applauso di un uditorio, e che lo è della valentia di uno scrittore l'applauso di una nazione (2).

Il paragone tra l'oratore e lo scrittore dedurre si dee dal paragone tra l'uditore e il leggitore.

<sup>(1)</sup> Questi tre oratori furono però solo manchi dal lato dell'espressione; la loro dottrina non fu malvagia; però quella dei Demosteni, dei Ciceroni, dei Bourdaloue fu di gran lunga migliore.

<sup>(2)</sup> Parlo di una nazione non interamente corrotta riguardo al buon gusto e al buon senso.

## NECESSITÀ DELL'EDUCAZIONE.

I Giapponesi puniscono ne genitori i delitti de figli, e quelli di ogni cittadino nel vicinato. Che ottima lezione per gli Bia ropei! Come la necessità dell'educazione ne vien bene inculcatal Essa è allogata nel vero suo luogo, cioè di un dovere socials di un articolo che influisce più di tutti sulla società. Tutti i · legislatori ne conobbero l'importanza e ne fecero uso nelle kiri istituzioni. Presentemente presso noi è negletta, o, se è tenuta in dovere, è un dovere che non interessa punto lo Stato. Ceme mai siamo piccioli e come mai con ragione passeremmo pet veri selvaggi appo quelli che sì noi chiamiamo! L'umanità è presso noi degradata, il cristianesimo è quello che ancora impo' la sostiene. Chi cacciasse un cervo destinato alla venazioni del re sarebbe come di lesa maestà gravemente punito; e già adulterii sono oggetti di riso e sopra l'educazione chiude git occhi il governo. Eh! se i figli debbono esser poi cittadini tali fa d'uopo che siano formati dal padre. Chi non sa che l'uomo ineducato diviene brutale, insociabile ed iniquo? Tali sono i selvaggi. Ma un fanciullo che cresce in società è impossibile che divenga ineducato; questa espressione è impropria: lo abbandonino pure i genitori a se stesso; le cose e il mondo che lo attornia lo educherà, e la sua educazione sarà cattiva e la sua riuscita sarà cento volte peggiore che se fosse cresciuto in un deserto. I genitori perciò che non educano i figli, gli educano male. In tal guisa il magistrato fa del figlio un violatore della giustizia, il ricco un infame prepotente, il povero un ladro assassino, il principe un despota tiranno. Mi si dica se non è vero che se la giustizia vuol che sì rea prole subisca il suo castigo, richiede pure che l'origine prima della loro reità, i genitori siano alla pena congiunti.

Presso alcuni popoli i genitori affogano i loro figli infermi e deboli appena nati. Sono gente barbara; ma la loro scusa è che sono gente rozza. Noi civili, letterati, cristiani, pure siamo cento volte più barbari quando prepariamo la nostra prole al disonore, al delitto, all'infortunio; meglio sarebbe per essa affogarla innocente nella cuna piuttosto che scellerata condurla a perire.

#### DIVISIONE DELLE NAZIONI UMANE.

Tutti gli uomini sono più o meno insieme collegati in nazioni. L'uomo di Rousseau errante isolato ne boschi è ancora m problema; se esiste, è il capo d'opera dell'umanità degradata, e non fa caso.

lo ridurrei dunque le nazioni umane a tre classi, cioè le diriderei in selvaggie, barbare e polite. Io non mi attengo già al proprio significato di questi vocaboli, ma al loro uso comune.

Le nazioni selvaggie sono quelle che sono composte di varie famiglie unite da nessun vincolo tra di loro di governo, ma semplicemente o dall'utite o dalla necessità. Per lo più tali popoli sono erranti a truppe, antropofagi dati in preda a' vizi brutali; e gl'individui stessi di una famiglia non sono congiunti poco più che dal bisogno. Talvolta però è il contrario. Ma in ma parola il carattere di queste nazioni è il non avere verma idea di governo civile e di civile unione delle famiglie.

Le nazioni barbare sono quelle che conoscono il governo cirie, ma imperfettamente. Generalmente il governo militare è presso di essi in vigore, e non v'hanno leggi.

Le nazioni polite che hanno un governo fatto in forma e non ignorano le scienze, le arti, ecc., posseggono leggi, ecc.

Queste: nazioni patiscono più o meno di gradi; ve n'ha di più selvagge e di men selvagge, di più barbare e di men barbare, di più polite e di meno polite. Ma la civiltà vera delle nazioni dove consiste? Nella perfezione dell'umana società. L'uomo è capace di perficersi, ma i progressi del suo perfezionamento hanno un 'limite, e questo si è quello, oltrepassando il quale si va lungi dalla di lui natura. La civiltà delle nazioni sta in quel punto:

È perciò un grave errore quello di molti che credono incivilire vieppiti una nazione quanto maggiormente raffina il suo
gusto; i suoi costumi, le sue istituzioni. La sua vera felicità
non dipende da questo; anzi una troppo raffinata nazione è infelice: quella nazione che per quanto esserlo quaggiù si può
è avventurata, è la più civile di tutte.

Da questo principio si giudicherà come la civiltà politica degli uomini corrotti è ben diversa da quella che esisterebbe se tuttora gli uomini fossero innocenti. Nell'innocenza la società sarebbe stata composta di tutto il genere umano unito in una sola famiglia coi puri vincoli dell'amore, e questa sarebbe stata la sola civile. Presentemente che l'uomo è al mal sì procliva, una società coi soli vincoli dell'amore non può essere civile perchè non felice, richiedendosi per questo quella tranquillità che non v'ha pur troppo ora tra di noi senza leggi e castighi. Quella società perciò che per gli angeli o per gli uomini puri la vera civile, è per noi sventurati selvaggia e da fuggirsi.

Si dedurrà dal detto eziandio che non basta per la civiladi una nazione che ci sia un governo, arti, scienze, cognizioni, politezza, ecc.; fa d'uopo che sia in tutto ciò la perfezione, e perfezione per l'uomo non v'ha se non nell'ordine, nella strada di mezzo. Una nazione che è priva di governo non è civile, è selvaggia; un popolo che ha un governo despotico è barbaro, civile neppure; una nazione che avrà oltre un raffinato governo le arti, le scienze, la polizia regnanti oltre il loro confine, potrà chiamarsi polito, ma neppure non sarà mai civile. Per la civiltà si richiede la moderazione in tutto, madre della felicità.

Nelle nazioni selvaggie e barbare vediamo a reguare l'ignoranza, la crudeltà, la superstizione; nelle nazioni troppo polito vediam pure a regnare l'insensibilità, la superbia, l'empiezza; nè le une, nè le altre sono civili.

Beata la mediocrità! In essa sola sta la terrena felicità de gli uomini.

Il perfezionamento umano ha dunque un termine oltre il quale esce fuori della natura e diviene imperfezione. Quel punto in cui è al colmo è l'aurea età del genere umano sì decantata dai filosofi, sì celebrata dai poeti, sì desiderata dalle anime buone. Si narra che cotesta età dell'oro esistette nei primi secoli del mondo. In verità età aurea non si può ottenere da uomo corrotto; essa regnò nel paradiso terrestre. Ma se vogliam intendere quel termine ne' confini che cel permette l'amana fralezza, per esprimere cioè quel punto di felicità terrena che può ottenere la società di uomini traviati, è sempre probabile che regnò ne' primi tempi. Come? L'uomo che è un animale capace di perfezione la trovò appena nato nell'età della ignoranza e della rozzezza?

Questo è certamente strano, se si suppone con Rousseau che l'uomo nella sua origine visse come le bestie, e gran tratto d'anni fu necessario per condurlo in società. Ma io prendo l'uomo

Pensieri 219

qual è, non quale vien fatto. Ne consulto i monumenti, l'autentica storia.

'Questa mi dice che Dio creò Adamo: questa mi basta per poter sapere che Adamo su persetto per ogni parte quanto essere nomo il può. Scaduto dall'innocenza, la persezione sua diminuì, ma rimase persetto quant'uomo traviato essere il possa. Egli trasmise la sua grande civiltà alla sua buona progenie, che intatta la condusse sino a Noè, i cui sigli la tramandarono alla terra che empierono di nazioni.

Di queste nazioni quelle che ereditarono la perfezione erelatta a Adamo da Noè furono il vero modello della sociale civiltà quasi al sommo possibile grado condotta. Ecco l'età dell'ero, in cui il re era un padre e governava il suo popolo con quell'amore che nutre il pastore per lo suo gregge (1).

Parrà strano che a quei tempi in cui il lusso, le scienze, il verale commercio, le arti erano pressochè ignorate, fosse la vera epoca della quasi perfezione possibile della sociale civiltà. La io già osservai che molte di queste cose per nulla a queta appartengono, altre solo in parte moderate. Il lusso dovebbe affatto estirparsi dal mondo, come alcune scienze od in perniciose ed inutili. Le altre scienze e arti hanno il loro inite, passato il quale divengono inutili e perniciose. La politezza ha pure il suo confine.

Presso quelle nazioni le arti le più necessarie alla vita, come l'agricoltura, ecc., erano certamente conosciute e più perfetionate che presso di noi. Erano forse ignorate alcune scienze utili e molte utili industrie; ma bisogna osservare che io dissi in quei tempi essere stata l'età d'oro, perchè vi fu il quasi postibile sociale perfezionamento. Ma si osservi, dico, quel quasi. La mia conchiusione è che tra tutte le epoche dell'umana società finora esistite, quelle là antiche sono quelle in cui si dee cercare l'età dell'oro, cioè il modo di società che finora esistete il più vicino alla perfezione che si può ottenere. Non ne segue però che non si possa per lo futuro anche ottenere un pento più vicino a tal perfezione o tal perfezione stessa.

Quello però che io voglio dire è che ne' tempi moderni non è tal punto, anzi ne è ben lontano. Tutto inclina verso la cor-

<sup>(1)</sup> Nella più antica lingua che abbiamo, la voce scèvet significa urga pastoreccia e unitamente scettro, indicando così che in quei tempi felici i re erano i pastori dei loro popoli.

ruzione, il despotismo; cose ben lontane da quella libera sumplicità che è l'anima di una società virtuosa. Se ora, esistenti scienze, arti, scoperte, progressi che non esistenno nei tempa antichi, quanti non sono probabilmente quelli che esistenno que' tempi e che noi abbiamo perduti! Anzi allora ciè che sapea era più utile e più certo, non si fondava infatti sul mi ziocinio umano o sulle sue scoperte, ma sulla tradizione di pi trasmessa loro da Adamo (1). Per questa parte ci è dunque l'allo quilibrio se non v'è più peso dal lato degli antichi. Dall'alto verso poi, cioè da quello delle leggi, de' costumi, della verti della giustizia, della virtù, quanto mai noi ci siamo al disette della giustizia, della virtù, quanto mai noi ci siamo al disette

Lo stato presente della società europea principalmente mi morte: per ridivenir civile l'umanità ha bisogno di nuovament risuscitare.

### SENZA IL VERO DIO NON V'HA VERA VIRTÙ.

Talete, quell'uno dei sette savi della Grecia, non si maritani per non avere il dolore di perdere poi la moglie e i figliadità.

Tal era dunque la filosofia di quel sapiente? Eh! l'ha più sana il selvaggio, il pastore, il contadino. Come mai il pagainesimo ci si mostra difforme anche nelle cose le più naturali, e ci sforza pure a confessare che senza il vero Dio non viàs vera virtù! La natura è quella che comanda al ricco, al povero, all'ignorante, al saggio, al suddito, al magistrato, ad ogni nono insomma il coniugio, nè da un tal debito lo esenta perchè dovere della natura, e se v'hanno pene congiunte col piacento de sofferirsi dall'uomo; quegli che se ne schernisce è in degno di vivere; meriterebbe che come lui avessero pensato i suoi genitori. Ond'è che per piacere non può l'uomo restar celibe; l'unica ragione che può legittimare il celibato è la penitenza, che dee esser maggiore di quella che dal loro statori-

<sup>(1)</sup> Se questa tradizione intera e intatta fino ai figli di Noè si fessi conservata, le nazioni fondate da questi sarebbero state perfetta il più possibile che esser mai lo possano. Ma siccome quelle tradizioni nè totalmente intere, nè totalmente intatte pervennero a quelle nazioni, elleno si avvicinarono sì grandemente al possibile grado di perfezione, ma non ci giunsero. Quante cognizioni avute da Adamo non furono certo a quelli se non per metà o adulterate trasmesse!

cionda ai coniugati. L'uomo che abbraccia il celibato abbraccir una catena pesante più cento volte che quella del matrimenio; se potesse supporre che questa gli sarebbe più grave dovrebbe preferirla a quella. Nè un desio di penitenza basta per esentar gli uomini dalla legge del coniugio: ci va l'ispirazione, la vocazione di Dio. Se celibatari stessero solo quelli the sono dall'Altissimo a un tale stato chiamati, quanti pochi mrebbono! Dio saggiamente opera in tal guisa: egli non vuole inneggiare la popolazione del mondo; pochi perciò chiama alla perfezione per la via della verginità. Perchè, dirà taluno, non chiama invece di pochi nessuno? E chi sei tu che chiedi 🖊 perchè a Dio del suo operare? Ma in questo è chiaro. Perthe Dio che si compiace dell'uomo fa, nell'elevare all'angelico tato della verginità alcuni uomini, grande mostra della sua onipotenza, del suo amore per lo genere umano, di cui fa in ogni modo le sue delizie. Ma si badi sempre che io parlo della virgi-🖿 🖎 vera, ispirata da Dio. Lo scapolo di propria voglia, fosse nche per motivo di virtù tale, è un indegno meritevole di esere calpestato dai coniugi stessi. Un uomo badi bene avanti di sacrarsi alla verginità: non dee abbracciarla se Dio non l'ipira, siccome non può offrirsi al martirio, colla penitenza abbremarsi la vita, senza una peculiare ispirazione del Nume. Quanta la gloria del vergine chiamato da Dio lassù nel cielo, tanto Ella region de tormenti è l'obbrobrio del vergine di propria Toglia.

Tome mai è difficile ad esso il salvarsi! Quegli che è chiatione da Dio al celibato, e che si marita, fallisce certo la vocatione di Dio, ed è questo un gran male; ma almeno non ci aggiunge quello di operar contro alla natura. Al contrario il celibe
di propria voglia fallisce la vocazion sua e viola la natura.

Come è terribil sua sorte! Dirà taluno: dunque il matrimonio
è un obbligo, dunque quando Dio disse ad Adamo ed Eva
rescite et multiplicamini proferì un comando. Sì certamente in
generale, per la più parte degli uomini. Il matrimonio è un cotando per quegli che è da Dio chiamato a un tale stato irremissibilmente. Dico irremissibilmente, perchè ci sono taluni la
cui vocazione è lasciata fino a un certo segno in loro mani.

la vocazione di costoro è fissata dalle loro più o men buone
opere. V'ha taluno che se moderate avesse da fanciullo le sue
pusioni Dio l'avrebbe chiamato al celibato. Al contrario v'ha

**PENSIEBI** 

wa altro che vive santamente dalla sua prima gioventù, chiamato da Dio è al matrimonio, come, p. e., santa Goddi cui tesse la vita il Mesanguy; in costoro la vocazion da essi dipende, ma solo da Dio.

se dunque anche per principio di penitenza non è lecit pre il celibato, quanto a fortiori nol sarà mai per princ piacere! Il matrimonio che porta con seco travagli e dol ambo i coniugi, e fu convertito da Dio in pena del pec non è lecito rigettarlo come un giusto castigo, a meno ( ci vogliamo un castigo più grande. Lo scapolo infatti i una famiglia da alimentar col sudore della sua fronte per di un'ingrata terra, nè la vergine ha da partorire ed a figliuoli fra gli spasimi, le angustie e le doglie. Dirà ta se io sfuggo le pene del matrimonio, ne sfuggo eziandi ceri. lo rispondo che non ne è padrone di ridur la co tale equilibrio. Inoltre i piaceri del matrimonio consisti nell'anima che ne sensi. Una moglie e un marito che d a vicenda si amano, si aiutano, si consolano, si rendoi la vita, che amano pure ed educano con ogni cura i l gliuoli, gioiscono degli affetti i più puri. L'uomo, per fezioni che debbono condurlo a Dio, non può di prop glia rigettarle impunemente, massime se congiunte hanne pene che Dio diè all'uomo per fio del suo peccato. Anzi pria voglia nemmeno può restar celibe con aver pene e anche maggiori, senza piacere alcuno, come dicemmo. il matrimonio di quanto mai bene è sorgente per l'anim è una bella cosa il dar cittadini alla patria terrena pe lare poi la patria celeste? Eh! dirà taluno, siete voi si non popolare invece l'inferno? Sì, io rispondo, un pad madre di famiglia che si amano con vero amore a vi che amano di cuore Dio e in lui confidano, che perciò s tutta la cura possibile per ben educare i loro figli, no generalmente dal Dio della bontà defraudati dalle loro c speranze. Può avvenir talvolta il contrario; ma se ben si è sempre per colpa dei genitori. Colpa inevitabile in un educazione, soggiugnerà taluno; no, io gli rispondo, m l'aiuto di Dio, la grazia del sacramento. A che altro ir sostituito il sacramento del matrimonio se non a dar la ai coniugi di ben allevare la prole? Non profanino ess menoma cosa la santità di questo sacramento, e ques

il suo effetto, li assisterà nella difficile carriera dell'educazione. Ma quand'anche fosse pur certo che d'intanto, non ostante tutta sollecitudine dei parenti, dar si dovesse un'anima all'inferno, si dovrebbe perciò cessare quel sacro e naturale commercio per -cui in contraccambio tante se ne danno al paradiso? Mi piace su questo propositò il parere di Milton, il quale nel suo gran deema introdusse Eva peccatrice a proporre ad Adamo di non ipiù congiungersi insieme per non rendere tanti esseri infelici; pose in bocca di Adamo un'ottima confutazione della risolumione di Eva. Dio infatti non mise l'uomo in questo mondo per miente; comandò in generale il matrimonio colle parole crescite multiplicamini, che ebbero anche vigore dopo il peccato. Se Adamo od alcun de' suoi figli avesse voluto star celibe, la razza -mana sarebbe stata estinta, il mondo per l'uomo terminato, non avrebbe più avuto l'immenso onore che gli compartì in Werbo faceudocisi uomo, e volendocisi nascere, vivere, morire, imscitare, operar infiniti miracoli e abitarci poi usque ad conmmationem saeculi tra la sua chiesa in ispirito e in realtà rell'ineffabile sacramento dell'Eucaristia; se ora celibe fosse pure tutto il genere umano, quanti effetti della bontà dell'onspotenza di Dio che accadranno ne' dì futuri ci verrebbon funti! Molte anime in vero si torrebbero all'inferno, ma molte 'mcora al paradiso. Se male operasse chi si marita perchè molti wmini si dannano, male agirebbe pur Dio nel conservare il Tendo e le creature, male avrebbe pure operato Gesù Cristo tell'erigere il matrimonio in sacramento, nell'assistere alle nozze dana, ecc. Per sostenere un assurdo in quante bestemmie bisogna precipitarsi! (1) Un altro bene del matrimonio è il buon mempio. Qual ubertoso fonte d'istruzioni è mai una famiglia the cammina nella strada della virtù, della religione, dell'armonia, della giustizia! Siccome dai celibi possono apparare i coniugati, così da una tal famiglia i celibi stessi possono at**lingere onde is**truirsi e prendere se stessi a vergogna.

"Un terzo bene del matrimonio è il mutuo aiuto. L'amor coniuple è più d'ogni altro intenso, stabile, costante, e dirò ancora santo, perchè consecrato da un sacramento. Mille cose concorrono a rendere l'unione di due coniugi stabile più di ogni
titra umana: il maritale commercio, il sacramento, la conni-

<sup>(1)</sup> I Manichei, i Marcioniti e altri eretici sostennero essere il matimonio una cosa cattiva e inventata dal malo principio.

venza d'umore, la coabitazione, la prole, ecc., questi sono altrettanti vincoli che legano il marito colla moglie, e : vicende, (Ognun vede che io parlo di un coniugio bene assortito, pos di quelli fatti dai parenti, dall'interesse, dal capriccio, ma dei veramente geniali, costumati e cristiani. Quanti sono i beni ma buon matrimonio, tanti i mali nel mal fatto. Ogni bene in que sta diventa male; è una stretta e interminabile voragine fuoco, in cui due creature nemiche e unite insieme și sono precipitate per non uscirne più in questa vita.) L'amor conjugal influisce in ogni tempo su ogni azione de conjugi. L'uomo no può vivere isolato, ma ha bisogno di espansione, e questa la trova in una moglie molto più di quello che la troverebbe in altr'uomo, mentrechè il sesso donnesco è più che altro atta infondere la dolcezza sul cuor dell'uomo, a persuaderlo, a 🛵 gnoreggiare sulle sue passioni. Dio non diede ad Adamo, per aiuto un altr'uomo, ma bensì una donna. Così si dica pure della donna. L'autorità sopra di lei le è dolce se l'ha un marita soave verso di questo il giogo dell'obbedienza, le piacciono. di lui correzioni, ecc.

Quai prodigi non produce l'amor maritale? San Paolo g bene veduti. La disperazione s'impadronirebbe d'un uomo sensibile e sventurato, se non avesse una moglie sensibile a consolarlo. Bisogna dirlo: la donna serve all'uomo, ma nel suo servizio è di lui signora. Peto non avrebbe avuto cuore di uccidersi se Arria non gliene avesse dato l'esempio; quante mogli ben diverse avranno ugualmente sui loro mariti esercitato un impero! Quel tale si sarebbe morto se il labbro d'una buone moglie non l'avesse arrestato e toltogli il suo crudele corsgio. Sì, se una moglie malvagia può condurre l'uomo a qualunque eccesso, la moglie buona opererà miracoli sul cuore 🛂 marito suo. Per darci un'immagine di questa potenza della donna, Dio permise che una donna facesse la rovina degli uomini, e volle che un'altra ne fosse la ristauratrice. Se la mir dre de viventi li precipitò nell'abisso, la Vergine schiuse ispo le porte del cielo.

Anche la religione sente l'influsso del matrimonio. I rimproveri che escono dalla bocca di un consorte adorato non muovano a sdegno, ma a vergogna e pentimento, a buon proposito ed a pianto.

Davanti le persuasioni coniugali, l'amor proprio, la vanità, la

bia si tace; quel tal marito infedele che chiuse gli occhi iù aperte dimostrazioni degli uomini illuminati e sapienti, ende ai conforti di una moglie cristiana. Si sa quante me conversioni furono l'opra de coniugi, e per lo con-"furono pure loro opera molte pervicacie e renitenze. Se fu iniquo, se Salomone idolatra, ne dovettero render graono a lesabele, l'altro alle donne idolatre. Civano, quel Bungo nel Giappone che aveva un sì gran cuore, differì lungamente la sua conversion alla fede di Cristo, anche averne conosciuta la verità, unicamente ritenuto dalla sua e. (Charlevoix, Histoire du Japon.) Clodoveo I, re di Fransi convertì alle istanze della sua consorte Clotilde; a queanta donna dee il cristianesimo la Francia (1). La grazia r la vinse finalmente su Civano; quanto mai opererà querazia unita alle persuasioni coniugali! Egli è ben lungi ae dall'esser lecito quello che facea Talete di non mariper isfuggire i dolori, le pene che con seco porta il manio. Plutarco stesso, benchè pagano, ripresente una sì inale filosofia. Ecco come, narrata la suddetta storiella, si me:

Hermippus (2) écrit que cette histoire est mot à mot dans taecus (3), qui se vantait d'avoir l'âme d'Esope. Cependant st manquer d'esprit et de courage que de renoncer à la ssession des choses nécessaires, par la seule crainte de les rdre un jour; par la même raison il faudrait n'aimer ni biens, ni la gloire, ni la sagesse même, quand on a le nheur de les posséder. En effet nous voyons que la vertu,

La Francia dee il cattivo spirito cristiano che sempre ebbe, conal vangelo, a Clodoveo I, il quale abbracciò il vangelo più per
ca che per altrò, come dice il Millot, che questa volta ha rai. Io non sto all'autorità del Millot, sto alla incontestabile stolutti gli storici concordano nel mostrarci in Clodoveo un prinorgoglioso, conquistatore, ingiusto, dissimulatore, crudele soutto contro i congiunti, tiranno insomma, principalmente dopo
a conversione. Questo c'indica come non aveva il vero spirito
ristianesimo, ma il falso. Tale falso spirito cristiano si trasfuse
udditi di Clodoveo e ne' suoi successori; lo che facilmente si
veder dalla storia.

Ermippo di Smirne fece le vite de' sapienti e de' legislatori, e a 210 anni anzi l'era volgare.

<sup>)</sup> Pateco, storico più antico di Ermippo e della setta di Pitagora, Vol. V.

« qui est le plus grand et le plus agréable trésor du monde, « se perd tous les jours par les maladies et par les poisons; « outre que Thalès, en ne se mariant pas, ne se mettait pas « pour cela dans une plus grande liberté, à moins qu'il n'op-« bliat aussi et parents et ami et patrie: mais il était si éloi-« gné d'avoir ces sentiments, qu'il avait même adopté unifil « de sa sœur appellé Cybistus; tant il est vrai qu'il y a dans « notre âme de certaines semences d'amour, et qu'elle n'est « pas plus faite pour sențir, pour penser et se souvenir, qua « pour aimer. Aussi quand nous ne trouvons rien chez nous « où nous puissions placer notre affection, nous allons chercher « des sujets dehors; des étrangers, et pour ainsi dire des ha-« tards, se mettent par leurs caresses en possession de notre « cœur, comme d'une maison ou d'une terre qui manque de « légitimes héritiers; et après s'y être établis, ils y font maîtes « avec l'affection, les soins et la crainte de les perdre; jusque l'a « qu'on voit tous les jours ceux qui parlent du mariage de « des enfants avec le plus de dureté et d'inhumanité se cons « sumer de regret et de douleur, et se laisser aller à de c plaintes indignes d'hommes de cœur, quand les enfants, qui « ont eu de leurs esclaves ou de leurs concubines, viennent à « mourir ou que seulement ils tombent malades. Il y en a # : « même que la perte de leurs chiens ou de leurs chevaux 1; « honteusement affligés jusqu'à leur faire désirer la mort; 🛺 🖰 « lieu que beaucoup d'autres, après avoir perdu de braves en-« fants, ne se sont point abandonnés à la douleur et n'ont rien « fait de lâche; au contraire ils ont passé le reste de leur « vie avec beaucoup de constance et de modération. Car ce « n'est nullement l'amour, c'est la faiblesse qui cause ces tris-« tesses profondes et ces regrets infinis, et qui communique cer « craintes aux hommes, que la raison n'a pas fortifié contre « les accidents de la fortune, et qui ne jouissent pas du pré-« sent, parce que l'avenir les trouble, les esfraye et les jelle « dans de véritables angoisses, en leur faisant envisager qui « pourront un jour en être privés. Or il ne faut ni se jeses « dans les bras de la pauvreté par la crainte de perdre son « bien, ni recourir à l'insensibilité et au célibat pour n'avoir « ni amis, ni enfants à perdre; il faut se servir de sa raison, « et s'en faire un bouclier contre toutes ces sortes d'attaques. « quand on aura à les soutenir. » (Traduction de Dacier.)

Inoltre i mali che s'incontrano nel matrimonio sono compensati dai beni che ne ridondano. La fisica voluttà è certamente il minore di tutti; ma il mutuo amore ed aiuto, il buon esempio, i figli, ecco infinite sorgenti di piaceri e di beni che noi il abbiamo noverati. Un buon padre, una buona madre di faliglia sono, col loro buon esempio, coll'influsso delle loro istrutioni, delle loro opere, la salute della prole, dei famigliari, del licinato: quanti meriti per l'altra vita essi non si possono proterare! Ma per Talete, come pagano, non potea esser taglio l'ital sorta di effetti. Dovea però sapere che se la morte di miglio è cagione di dolore, è al contrario sorgente di piatre la di lui nascita, il di lui crescimento felice, ecc.

"Il citato passo, trattone un tratto o due (come, p. e., quando e che la sapienza è pure soggetta a perdita come la prole, ¥che è falso, la durata di quella non di questa dipenado da noi), è egregio. Sopratutto i sentimenti contenuti ble parole: on voit tous les jours ceux qui parlent du mariage des enfants, ecc., sino a quelle en leur saisant envisager qui purront un jour en être privés, inclusive, sono degni di un distiano. Un cristiano però soggiugnerebbe: l'amore delle concubine è illecito, l'amore dei figli avuti da queste è pure illetito, direi così, nella sua origine remota; l'amor che si dec agli domini dato alle bestie è indegno dell'uomo; tutti questi amori sono per se stessi illegittimi. Ecco la causa per cui questi amori sono sorgente di continue pene e ansietà nell'uomo. Chi ama la sua concubina, o fuor dell'ordine le bestie, odia il tuo Dio; come potrà renderlo felice il suo amore, mentre l'amore può solo rendere felice riferendosi in Dio, se si fonda sull'abborrimento del Nume? Questo amore sarà tutto a se stesso Ebbandonato, senza riconoscere nè difensor, nè provvidenza, Mzi vedendo nel Dio della giustizia un nem co; ogni ostacolo l'irriterà, siccome lo è dal menomo il più gran despota che non conosce altra legge che i suoi capricci, e le sue sfortune lo precipiteranno nella disperazione. Così pure Dio permetterà che il bastardo sia di acerbo dolore cagione al reo padre che Tha generato, che questi trovi il castigo suo nel suo medesimo amore, che solo quando ei sarà convertito possa arrecargli nelfamor suo qualche vero piacere. Ma al contrario gli amori lesittimi, come quelli che posano in Dio, a lui si riferiscono, sono ben lungi dall'incorrere negli acerbi tormenti che patisce l'a-

mor illegittimo tostochè è contrariato. Chi ama in Dio la sua moglie, il suo amico, i suoi gebitori, i suoi figli, prova ben minore il dolore nelle loro disgrazie, nella loro morte. Le idet le più consolanti della religione, di un Dio giusto, onnipotente, provvido, ottimo, consolatore; della virtù, dell'altra vita, del cielo, concorrono a gara per confortarlo. Se l'amor della patria era bastante per far rendere grazie agli Dei alle donne spartane per la morte dei loro sigli in guerra, non sia sussiciente la carità al cristiano per far virilmente torre le disgrazie e la morte de suoi più cari congiunti, ordinate da Dio segno di rendergliene grazie? La rassegnazione al divino volere, questa virtù che è tutta del cristianesimo, è tanto alla umana forza delle donne spartane superiore, quanto la religion rivelata vince le tenebre dell'umana ragione. Vedendo l'nomb di Cristo in un tranquillo dolore a ricever l'annunzio della morte de suoi più cari, e al contrario l'uomo del mondo prorompere nella più terribile disperazione, dirà taluno che qué sti amava più che colui? Ben lungi la verità è da un tal dire. La differenza si è che l'amor del cristiano, riferendosi in Dio, acquista una forza infinita congiunta che mai non esce dei limiti del dovere anche nel più violento dolore; che pieno di idee religiose e consolanti è nel suo dolor consolato. In prova di ciò supponete che a un tal uomo nel dolor suo tranquillo si togliano a poco a poco le idee di un Dio buono, provvido, giusto, della virtù, di una vita avvenire, vedrete perdere il suo duolo la calma, divenir cupo e cader finalmente nella disperazione come l'uomo mondano. La ragione si è che è diventato mondano egli stesso. Non aumentò il suo amore per l'aumentar del dolore, ma restò privo delle idee che il consolavano.

Un uomo che dianzi si vede il figlio lieto, prosperoso, ottimo, in fortuna, nuota nella consolazione; diminuite la fortuna del figlio, diminuisce la gioia del padre; toglietela affatto, vedrete il ciglio paterno bagnato dal pianto, la paterna fronte occupata dallo squallore e dalla tristezza. L'amore in tal genitore è sempre lo stesso, sono le sue circostanze che cangiano. L'uomo di mondo ne' suoi mali non ha alcuna idea che lo corforti; l'uomo cristiano ne ha mille. Se perde i suoi figli, gli spera felici nel cielo e si consola nella provvidenza di Dio. Il perfetto cristiano sarebbe lieto nelle più grandi disavventure,

PENSIKRI 229

come nella fortuna la più grande. Ma di cristiano perfetto in questo mondo non v'ha; ecco perchè nelle sventure più o meno gonosce il dolore. Ma il dolore è sempre più o meno tranquillo, e in ciò sempre si distingue da quello de non cristiani. 🏂 gli uomini sono sauti, più paiono insensibili nelle disavvenpre; non è ciò perchè meno amino gli uomini : gli amano sempre egualmente (anzi dirò più perchè l'amore quanto più è fonsato in Dio tanto più è verace e intenso), ma di più amano Dio. I suicidi perciò non s'incontrano mai ne veri cristiani: qual è di essi che si voglia disperare nelle sventure, mentrechè non ha motivo di disperazione? Questa proviene di fatto palla mancanza di consolanti motivi; e chi di questi ha più che il cristiano? Per dirla in una parola, quello che distingue l'uom di mondo dall'uom cristiano nelle sue affezioni non è, come dice Plutarco nel passo arrecato, l'amore, ma la debolezza; io gi aggiugnerei il disordine. Disordinato è infatti l'amore se non ha Dio per fine. L'amor matrimoniale è uno de più legittimi, perchè consecrato da un sacramento, oltrechè lo è già dalla patura e dalla particolar mano di Dio. L'uomo infatti per natura tende al matrimonio (che secondo la legge naturale è un bene), da Dio su posto in questo stato e da Cristo su con un sacramento in tale stato riconfermato.

Coloro che abbracciano il celibato per attendere alle disonestà più liberamente, o almeno abbracciando per altra ragione il celibato civile ci si abbandonano tuttavia, è chiaro che peccano apertamente contro la legge naturale e non hanno più scusa veruna. Ora, senza una disposizione naturale o la divina grazia, qual è l'uomo che si senta di giunger celibe fino ad una zerta età? Non s'ignora che i filosofi stessi i più severi, i più accreditati, i più stoici, i più nemici del piacere caddero nell'inonesto peccato. È controversia se il gran Socrate, tuttochè non celibe, 1911 fosse imbrattato di nefandi forfatti o, per meglio dire, di m nefando vizio innaturale, chè è più facile avere umanamente httaltra buona qualità che questa. Che fia se il più saggio re del mondo ci fece naufragio; anzi uno dei re i più santi, non ostante la grazia, dopo essersi conservato mon lo nella sua giorentù, ci diede dentro in un'età più matura? Tal vizio è unico nelle sue proprietà: ha quella principalmente di fare immensi progressi in un tratto, d'invadere intere nazioni. Uomini umani, sobri, giusti, furono in esso mostri: Cesare, Civano, Enrico IV,

Francesco I (1) ne fanno prova. Alcuni che dalla religione scortati vergini passarono l'età delle tempeste, della concupiscenza, caddero vittima di Belial, del demone dell'impurità, di Astarte, quando il freddo dell'età par che assicuri l'uomo contro le passioni. Lutero, che incorrotto visso fino all'età di quarant'anni e poi con una monaca si maritò, ne fa fede.

# L'AMORE VICENDEVOLE DE' CONIUGI È MAGGIORE DELL'AMORE PE' FIGLI.

Ne buoni coniugi l'amore vicendevole dee essere e lo è maggiore dell'amore per i figli; al contrario ne cattivi coniugia, negli illegittimi amanti l'amore vicendevole suol essere minere dell'amore per i figli. La ragione di questo divario è chiark : Le relazioni tra i genitori e i figli sono generalmente in essenza sempre le stesse; non così le relazioni tra coniuge coniuge, tra amante e amante L'amore che regna tra due a manti è illegittimo, e non ha (per benefica disposizione di Die della bontà, il quale fa nella virtù trovar anche il temporale " piacere) quella purità, quella dolcezza, sopratutto quella costanza che caratterizza l'amor coniugale. L'amore che regna tra due coniugi cattivi è pure esso cattivo: in quelli la grazia più non ha il suo regno e non fa più il sacramento i suoi utili effetti. Ma generalmente parlando l'amore de' figli in sè è sempre il medesimo (dico in sè perchè può avere qualche accidental differenza dal modo in cui furon procreati, la qual differenza però nel nostro caso non conta) (2); onde ne siegue

(1) L'esser re, ecco la ragione per cui Civano, Traiano, Enrico IV furono impuri, benchè ottimi per altra parte.

Una prova che non molto nemmeno i figli amano gli illegittimi rimanti si ha nella storia. Al solito gli consegnano agli ospedali, ai rimoveri, ecc., da se stessi gli allontanano, ecc.; prova ne fanno Housseau, Luigi XIV, ecc., ecc., ecc.

<sup>(2)</sup> Due coniugi troveranno certo più purezza di affetto nell'amore per il frutto del lor legittimo commercio, di quello di un concubinario dal figlio della sua concubina. Ma quello che dicevamo sempre sta. Perche quantunque il marito A ami più il suo legittimo figlio di quello che ami il suo bastardo il concubinario B, pure il marito A ama ancor più del figlio la moglie, e il concubinario B ama ancor meno del figlio la concubina.

231

che ne' buoni coniugi l'amor coniugale dee esser maggiore di puello che hanno pe' figli, al contrario nei cattivi o negli a-

En altrasprova è ancora questa: che ne' buoni coniugi più mo i metivi dell'amor vicendevole che quelli dell'amor pe' sipi: 1º l'amor maritale è dopo il figliale il primo amore che ccupa l'uomo, e il primo è generalmente più forte; 2º si concepisce ordinariamente nel bollor della gioventù; 3º è promosso dalla bellezza, dalla connivenza di umore, di gusto, dal casto commercio de' sensi, dal dovere di fedeltà, dalla mutua confitenza, dal mutuo aiuto, da quell'attrattiva che s'ispirano a vitanda i due sessi; 4º il sacramento sopratutto ne' buoni coniugi di promotore e conservatore del vero amore mentre dura la prazia. Ora tali motivi nè tutti, nè interamente sono ne' cattili coniugi e negli illegittimi amanti.

La nostra proposizione riguardo agli illegittimi amanti può were qualche eccezione. P. e. Eloisa amò più Abelardo e Abelardo Eloisa di quello che entrambi il comun loro figlio. Le ragioni di tale eccezione derivano da varie cause che or non giova dilucidare.

L'AMORE DI SE PROCURA ALL'UOMO IL SUO PEGGIO.

L'amore della propria personalità è così impresso nell'uomo che non se ne può disfare a ogni costo, ma il ritiene anche cel proprio danno. Questa è una stravaganza della natura umana incomprensibile, ma reale; l'amor di sè procura in mille guise all'uomo il suo peggio. Volgiamo intorno di noi lo sguardo • seegliamo, tra gli individui molti che ne circondano d'ogni tesso, età, stato e condizione, uno che più ne piaccia, cui la fortuna sorrida e abbia la sorte conceduti a profusione i beni dell'animo che del corpo, cui perfino formino corona la sagstata e le virtù; salvo che per principio di religione e di alva esterna mossa, io sido l'uomo che più si debba lagnare della fortuna e de' tempi (purchè non sia in certi critici istanti) a confessarmi di cuore se nell'intimo dell'anima sua con quel klice personaggio ei caugierebbe non solo la condizione, ma l'individuo stesso, quand'anche nelle qualità corporee e spirivali guadagno gliene ridondasse. A meno io dico di qualche

esterno motivo che lo spinga o di alcuna circostanza che turbi l'animo suo, io dico che il cuore di costui ricuserebbe certale mente quel cambio dell'individuo. Quanti sparuti non diconor oh foss'io il re di quel paese! Eppure costoro, che mutereba bero di grado la condizione ritenendo la loro personalità, sin merebbero meglio di patir la fame che di cangiare e stato e persona.

I selvaggi hanno dunque molti pregi e dirò anche alcuni: virtù che noi non abbiamo. De vantaggi del corpo abbiampir parlato. Un altro non minore, e che dei detti è anche una delle 😓 cause, si è lo sprezzo de dolori e della morte. Presso tutte i nazioni selvatiche si è questo costantemente osservato, che dalla ... più tenera infanzia assuefanno i genitori i loro figli, or bet gnandoli nell'acqua gelata, ora strappando loro i capellimano in mano che nascono, ora circoncidendo le parti nale rali e tagliando una mammella alle donne, ora facendo los patir la fame, la sete, il fuoco, n freddo, le intemperie, le a battiture, ora condannandoli ad aspri lavori, ora con incisioni, tagliamenti de labbri o simili, martirizzando loro il corpo. 🛂 pratica di uccidere gl'infanti deboli e sparuti e i vecchi genitori ha pure un'origine tale. Si sa che nel Paraguay e presse molte altre nazioni barbare si fa consistere il valore non nell'affrontare i perigli, ma nel sapere sopportare i dolori e difendere se stessi; lo che, come osservano Terguson (Essai sur l'histoire de la société civile) e Charlevoix (Histoire du Paragray), ci dà una miglior definizione del vero onore e valore di quelle che i paladini di Francia e gli eroi del nostro secolo. Laonde per eleggere i soldati si fanno loro fare acerbissime prove, e non sono dichiarati degni di difendere la patria se non dopo aver tollerati senza nemmeno dar un segno di dolore i più 1cerbi tormenti. Ond'è che quando prendono prigionieri delle altre nazioni, se gli hanno a vile li fanno subitamente morire, ed è un tal genere di transito ignominioso: se gli stimano, loro fanno soffrire inauditi martirii avanti di dar loro la morte, e in tal guisa si credono di essere grati a quei prigionieri, e in

interpretation de la company d

Nel Giappone parimenti la morte è riputata nulla: ogni Giapmese si apre il ventre con grande facilità e senza commoione veruna. Tanto è vero che nemmeno il despotismo può ttinguere alcune mosse della natura! la quel tirannico regno un onore per chi vien condannato a morte di potersi uccidere da sè; una tal azione, dice Charlevoix, pare che deterga macchia di qualunque più orrendo delitto. Qual è il delinquate europeo che, salvo di un impeto di disperazione, farebbe allettanto? Non pretendo già di giustificare il suicidio: ne sono ben: lontano: Voglio: solo con ciò fur vedere che i selvaggi hanno titune doti di cui noi manchiamo, e che ben ordinate possono essere di gran bene, di virtù grandi sorgente. Così pure lo spiito di dibertà, l'uguaglianza, la comunione de beni, la vivezza delle passioni domestiche, l'ospitalità, l'educazione, ci danno da imparare. Lo spirito d'indipendenza è così eccessivo presso le mizioni selvaggie, barbare e incolte, che a cospetto di esse le meraviglie che porsero al mondo Atene, Sparta, Tebe, Corinto, Roma, son nulla.: Tanto è vero che la troppa coltura è madre della spirito di schizvitù. I Giapponesi sono schiavi quanto e più che i Romani sotto Caligola e Nerone; pure, perchè incolti, perchè ancora mezzo selvaggi e barbari in molte cose, non anno lo spirito di schiavità. Tali sono il grande amore che natrono per la patria, il disprezzo della morte, la costanza d'a-Mno, la frugalità che regna presso di essi. Essi vantano e-Empi delse più eroiche virtù, come lo attestano le avventure ditre fratelli, del Decio giapponese, e altre che sono arreonte dal Charlevoix. (Histoire du Japon, vol. I.)

Ananto: più dunque: saranno piene di queste virtù, di questa indipendenza, di questo valore, altre nazioni più selvatiche, più indipendenza, di questo valore, altre nazioni più selvatiche, più indipendenza, di questo se potessimo trapiantare: im Europa, moderandolo, questo spirito di libertà, padre delle più sublimi azioni e della religione! Le repubbliche cristiane del Paraguay, che parvero ricondurre: sulla terra l'età dell'oro, e che tanto più maravigliarono quanto fu maggiore il

prodigio della religione operato nel cambiare antropolagi bruatali ed infami in puri e pacifici cristiani, furono fondate sulla libertà e dalla schiavitù distrutte. La religion non vide dispone un sì bello suo regno: qual n'è la causa se non dispotismo, il cui impero era esteso e troppo avverso a quella della religione di dolcezza e di pace?

L'uguaglianza è pure ottimamente da molti selvaggi osse vata. Presso di essi generalmente le armi e le giurisdizioni m turali sono gli unici capi d'inugualità. Nè l'armi sono geni ralmente un istrumento di conquista, ma solo di disesa. L stesso manicar i nemici, quest'usanza sì orribile e sì commi presso i selvaggi non ha altra origine che l'amore per le pa prie capanne, per la patria, in cui gli amici, i genitori, la mai glie, i figli vengono contenuti: un tale amore in cuori incil e ignoranti produce necessariamente l'odio il più intenso cui tro chi è a tali enti nemico. Ma l'inuguaglianza prodotta delle l'armi è pure ottimamente ristretta. L'eroe che ha vinto battaglie, che ha salvato molte volte il suo paese, è d'intorni al domestico focolare uguale all'ultimo de' suoi soldati, comi dice il Terguson. Non si ritrova colà la prepotenza militare chi d'ordinario regna ove la milizia è in onore. Perfino dopo la morte una semplice pietra copre la tomba del celebre erosyl come una semplice pietra copre quella dell'ignoto agricoltore Il soldato il più valoroso, il duce sono ugualmente soggetti alle leggi, ai comandi paterni. Esso non è servito, ma serve! come l'ultimo militare; si apparecchia una cena di erbe o di cacciagione, dorme su una pelle, e la sua capanna, il suo vestito non si distingue da quello di ogni altro.

Tali cose in parte si osservano anche ne'popoli meno selvaggio barbari, ma non ancora corrotti. Così esempi ne abbiamo nella Scrittura, in Omero, in Ossian, ecc., ove la frugalità si vede bene spesso espressa e l'ugualità in molte cose del re e del suddito. Tale dee essere infatti l'usanza di quei popoli in cui il Re è non solamente di nome come nella Cina, ma eziandio di fatti considerato qual padre della nazione (1). In alcuni popoli alquanto inciviliti, ma non ancora corrotti, come ne' Greci di Omero, ne' Caledonii sopratutto di Ossian, ecc., il canto è la distinzione che separa gli eroi dagli altri uomini.

<sup>(1)</sup> Vedi una bella commedia di Camillo Federici, intitolata Totila.

Le gesta degli eroi sono dalla luce del canto portate alle età diture, e così conservata la loro memoria, premiato il valore, e Esinti così dalla progenie degl'imbelli. Anche in una certa maniera è regolata l'uguaglianza tra i figli adulti e i vec-Exenitori, sicchè però non venga niente derogato il rispetto. alcune delle nazioni selvatiche del Paraguay, ai figli, quando erano ancora arruolati nel numero de cittadini e de solmi, non solo i genitori, ma qualunque altro ha il diritto di comandare; ma, poichè entrano nel novero de' cittadini e soldati, lo stesso potere de genitori su di essi vien limite: È un abuso infatti quello che dù ai genitori pieno potere sui di cittadini; tali figli come cittadini sono uguali al loro padre. Ma: comunione de beni è pure generalmente osservata nelle Imaggie nazioni; e checchè si dica del Romagnosi (1) e da Mini ella è una istituzione naturale, e felici noi se potessimo merla! Ma per questo non dico già che la divisione de beni in innaturale. No, nella natura corrotta. Nella natura pura il arebbe forse; ma altrove diciamo come l'uomo ha alcuni diitti nella natura corrotta che non aveva nella natura pura, o, er mo' di dire, nella natura corrotta l'uomo de' diritti che agva nella pura alcuni non ha più, altri ha diminuiti. Così pasiam dire che il diritto alla propria sussistenza sia nella mtura corrotta circa il modo di aver quella diminuito, cioè he l'uomo più non abbia diritto a trarre la sussistenza da quella parte della terra che crede, quando altri abbia diritto, onde abbia anch'egli il diritto di attribuire a se solo per la propria mesistenza una porzion della terra. Ecco la partizione de' beni che è un diritto e nasce dalla diminuzione di un diritto, cioè della diminuzione del diritto di trarre dalla terra la propria susittenza, venendo, quando altri il voglia, tal diritto circoscritto Luna sola parte della terra. Ecco come si può dire che la dininuzione di alcuni diritti è madre di alcuni nuovi diritti, de in sè poi non sono altro che necessarie conseguenze della dinjauzione di que diritti primitivi. Nelle repubbliche del Paraguay, che ne mostrarono un picciolo modello di una repubblica riuniente in sè uniti tutti i beni de selvaggi, de popoli civili e della religion vera, la comunion de' beni fu in un certo modo conservata. (Charlevoix, Histoire du Paraguay, vol. I.)

<sup>(1)</sup> Nell'introduzione al diritto pubblico.

Circa la vivezza delle passioni domestiche de selvaggi è non quell'aforismo, non mi ricordo bene da chi inventato: il sel vaggio ama come odia. Abbiamo già osservato come l'odio il selvaggi proviene per lo più dal loro amore. Terguson osseri con ragione come le varie sorta d'amori de selvaggi sono, tel eccessivi. Che bella cosa acquistar anime sì ardenti al servini del vero Dio! Madama di Sévigné ha detto di Giovanni Radi che amava nella matura sua età Iddio, come aveva nella d gioventù amate le sue maîtresses. Si può dire de selvaggi convertiti alla religion vera amano Dio, come idolatri si am vano da se stessi. Di ciò ne fanno prova tra gli altri i magi del Giappone. Quanti di quei convertiti Paoli novelli assoni gliarono questo apostolo nella sua conversione, nel suo ardga amore per Dio, nelle sue apostoliche fatiche, nella sua inti pidezza, nella sua confessione, nella sua morte! Ma l'amp così volto a Dio non fa già che i selvaggi più non si ami tra se stessi. E chi può dir questo se conosce un poco co sia carità? Come già spesso altrove dissi questa sublime sig aumenta l'amore per gli uomini ordinandolo in Dio. Chi amm degli uomini furono più, non dirò degli apostoli o de Frans schi Saveri, ma senz'andare tant'alto, de' Franceschi da Solan de Gonzalez, de Mendoza, degli Osori, e di tanti altri arden missionari martiri della loro carità nel Paraguay e nel Gia pone? (V. Charlevoix, Histoire du Japon et du Paraguay.) III

I selvaggi hanno una grande brama di far piacere ai lor simili. La grande compassione e le attenzioni che hanno ma negri e altri selvaggi per i naufraghi debbono far arrossire cristiani. Ma quello che è più ammirabile, come nel suo saggi di storia della società civile osserva il Terguson, si è che colo non esigono gratitudine, nè l'adoprano verso gli altri. Essi fant del bene per lo piacere che ci provano, da cui sono abbastan pagati senza esiger più altro; e per il medesimo principio m sono grati verso degli altri, non potendosi immaginare che, 4 tre il piacere ricevuto, possano volere altra ricompensa... si dimenticano de' benefizi sì compartiti che ricevuti. Questa in sè, dice il Terguson, un'ottima qualità. La gratitudine èt obbligo, ma quest'obbligo non può essere bene ordinato se x nel vero cristiano. Questi opera il bene senza volerne altra! compensa che quella che gli darà Dio; nondimeno esso si tier in dovere di essere grato verso i suoi benefattori. Ecco la gr

italine vera, naturale veramente: ma chi se non se il cristiano il sta ne'suol limiti? Pochi sono i cristiani che sappiano ben licitaria, perchè pochi i cristiani che abbiano il dono della liciza, dono che Dio dà all'ignorante come ai dotto purchè liciza, dono che Dio dà all'ignorante come ai dotto purchè liciza, dono che di veri cristiani sono pochi. L'uomo che è bo'col solo lume della natura tiene sè in dovere di esser lici, ma tiene pur negli altri un tal dovere. Egli è grato di di di quelli che lo tranno beneficato, ma vuole pure che grati di verso di lui quelli ch'ei benefica. Ecco il male, ecco la l'sublime delle virtù divenuta pretta dell'interesse. Le nostre licia ne sono piene: ma qual è quella che vanti la gratituli vera! In vece di avere una tal gratitudine falsa adulterata, leglio non averia. Se i selvaggi l'avessero non potrebbero lia altrimenti.

invero quando i selvaggi cominciano a divenir civili e parano ad esser grati, abbracciano tosto una tal sorte di Mitudine; 'meglio è dunque che non l'abbiano. L'uomo è suabo per corruzione della sua natura: a meno della fede, della wina grazia, qual è l'uomo si nemico dell'orgoglio che essendo frito esso medesimo dispensi gli altri dalla gratitudine? Può ere un tal atto per magnanimità qualche volta, ma non pastrà mai in abito, non sarà mai virtù. L'uomo da se stesso Misura gli attri per principio di superbia, lo abbiamo più volte letto. S'egli è grato esige gratitudine, ed ecco una tal sublime firtù divenuta vile interesse. Se non è grato non esige nembeno gratitudine dagli altri. Ma si dirà: voi amate dunque mepio che siano gli uomini ingrati? No, nel senso che la parola ingratitudine comunemente si prende. Di questa ingratitudine, wio innaturale di un adimo vile ed iniquo, è lungamente meglio masaddetta gratitudine interessata, adulterata, mal intesa. Ma munel dire che i selvaggi non sono grati, sono ben lungi dall'intendere una simile ingratezza. lo non parlo dell'ingratezza descritta dal Soave nella novella di Tommaso Inkle verso la po-Wa laricko; nè di quella usata da que' mercatanti europei che Hiusgero schiavi que' negri e que' selvaggi che gli avevano sal-\*ti dal naufragio e dato loro asilo. Questa non solo è ingra-Mudine, ma eziandio inumanità. Quando io dico che i selvaggi ton sono grati, vuo dire che non conoscono la gratitudine; l'ingrato, nella forza del termine che noi gli diamo, è quegli che conosce un tal dovere e nol fa. I selvaggi si credono, come

dissi, che la ricompensa del benefattore sia il piacere de neficare, e non si credono tenuti a più. Ma ciò non o una tal sorte d'ingratitudine produce più beni della nostritudine comune, cioè adulterata, di cui sopra parlammo.

Il selvaggio, seguendo i moti del proprio cuore, si crebligato di beneficare quando può il suo simile: sia ques benefattore o non l'abbia veduto mai, egli opera verso ugualmente; è uomo, e tanto basta. Noi faremo del bene nostro simile se è nostro benefattore, ma se è niente ve noi tralasciamo l'opera buona dicendo: io gli devo nulla l'interesse smascherato che parla, ecco la gratitudine em eppure uomini per altro probi parlano e pensano in cotal Dell'ingratitudine de' selvaggi o della gratitudine nostra la qualità migliore? La gratitudine cristiana è poi il m e infatti dopo averla Adamo col peccato perduta non ne teva ridonare se non la divinità. L'uom cristiano benefic lunque uomo amico o nemico, noto od ignoto, nazionale niero, di qualunque età, sesso, stato, religione, in forza d l'amore dell'umanità in Dio che lo accende; e i suoi be partendo dalla pienezza del suo cuore sono il risultato d le sue forze.

Ma si tratta per lui di beneficare un suo benefa Egli il benefica come un altr'uomo, perchè non potreb neficarlo altrimenti; la sola differenza sta nel motivo sua azione. Egli benefica un altr'uomo, perchè Dio coma beneficare ogni uomo: egli benefica il suo benefattore pe motivi, perchè Dio comanda di beneficare ogni uomo e colarmente di beneficare il suo benefattore. Dunqua fa differenza reale tra il suo benefattore e un altr'uomo? Ris con un esempio: ci sono due persone dello stesso, stess sesso, stato, età, condizione, ecc., avanti ad un cristiano stesse, stessissime relazioni con queste, senza niuna diffe salvochè l'uno ha a costui fatto un benefizio, l'altro no due sono in ugual pericolo di morte amendue: il cristian trarne un solo. Qual è che dee salvare? Il benefattore. ci fosse una tal differenza, salvasse l'uno o l'altro sare stesso: ma quella stessa, così non è. Ecco la gratitudine de cristiano.

L'ospitalità è comune a molte nazioni selvaggie o ba Circa l'educazione ancora possiamo essere dai selvagg stante i molti trattati di Platone, di Locke, di Rousseau, di odwin, di Barnes, di Edgeworth, ecc., in varie cose istruiti. , per esempio, in alcune selvaggie nazioni del Paraby gl'infanti non solo sono assoggettati ai genitori, ma a **m**i cittadino qualunque (1). In tal gui**sa**' nel seno della lida l'uomo si assuefà all'ubbedienza. Dovrebbero i nostri sibri arrossirne e i nostri principi che allevano la loro prole ll'elevatezza e nella magnificenza. In tal guisa l'ineguaglianza il disprezzo degli uomini vien piantato ne giovani cuori. Il dwin ne suoi saggi si eleva con ragione contro il signorile stume di assoggettare ai loro fanciulli i numerosi famigliari, ovenendo da una tal pratica nell'animo tenero di quelli uno irito di superiorità, di comando, che muove a riso e a sdein esseri sì piccioli, deboli e imbecilli. Mirate il marmocliq di un grande allevato in sul comune, ci vedrete l'anima perba dipinta del padre, e in quell'abbozzo di un uomo tutto fasto, l'alterigia e la corruzion della corte. Spettacolo vile e perbo !

Meraviglia fa poi se il ricco e il povero, se il nobile ed plebeo siano iniqui, quando tutto congiura a vieppiù cormpere gli uomini dalla cuna? Rousscau s'infiammava (Emile) un santo sdegno nel vedere una truppa di magistrati in toga : a complimentare un bambolo tralle fasce tutto piangente bavoso: che altro è l'educazione de' grandi? Uomini che, bbene dall'ignoranza e dal loro mestiere avviliti, sono pure spettabili per la loro età, per il loro stato di mariti e di pai, nelle case de patrizi e de principi sono costretti ad esser rvi e vassalli d'un infante appena nato: per salvare una larima a queste veglie, travagli risparmiati non sono: eh! il adrone di casa darebbe la vita di dieci de suoi famigli per illevare il fanciullo dai bachi. E questo è il cammino della atura? Questa è l'educazione che si dà ai fanciulli? Non è mewiglia se i grandi divengono oppressori e i plebei vili, enambi scellerati, se creatura più abbietta, ridicola e superba on sia del famiglio: ma di chi opera è questo se non di chi à il tuono alla città, de' grandi, del principe? Felici i Paraacsi e gli altri selvaggi presso cui tutti i fanciulli indistinta-

<sup>(1)</sup> Così presso i Guaicuri, nazione selvaggia del Paraguay, i figli bbidiscono a chiunque, nè se no possono esimere. (V. il P. CHAR-AVOIX.)

mente sono fanciulli, e come enti deboli, ignoranti, imbecili, considerati!

I selvaggi ci hanno insegnato il primo articolo del codici delle genti, l'ingiustizia della conquista. Questa era la mira tutti i conquistatori delle due Indie, Franchi, Olandesi, Portu ghesi e Spagnuoli, e dei re di queste nazioni; e questa è ragione per cui il cielo non permise che col favore dell'i quità si stabilisse la vera religione. Le intenzioni dei missi nari furono purissime, veramente apostoliche le joro fatiche ma essi non badarono che eran fondate sull'ingiustizia. Il ciel lo dimostrò chiaramente: coronò le fatiche dei loro aposto con numerosi bottini d'anime ad esso fatti da questi, ma no volle che sussistessero i loro lavori. La religion cattolica distrutta nel Giappone e nell'America meridionale: nella se tentrionale ad essa sottentrò l'eresia. I ministri della chiesa ranno sempre un'opera grande di carità di torre qualche frut colle loro missioni dalle conquiste ingiuste degli Europei; non ne caveranno mai un frutto perenne fin tanto che il val gelo sarà accompagnato dalla spada della conquista. Se al cristianesimo i primi apostoli della chiesa conquistarono l'Europ fu la sola croce alla mano: estinti sarebbero stati progressi 🛊 belli se alle spirituali conquiste alcuna nazione avesse voluto," aggiugnere le materiali. La religione divina vuol essere cattolica per miracolo non per opera umana. Gli effetti delle missioni saranno temporari sempre e versatili finchè le armi e le conquiste loro spianeranno la strada; finchè gli Enropei vorranno le miniere per paga, gl'Indiani non compreranno mai la loro religione: è questa santa e non si trasmette per simonia.

I selvaggi raramente sono conquistatori: questa prerogativa è piuttosto dei civili e dei barbari.

I Tartari, i Goti, i Mori, i Gengiskan, i Tamerlani, i Macometti furono barbari e conquistatori come gli Alessandri Magni, i Cesari, i Carli Magni, i Carli V, ecc., ecc., ecc.

Molte altre cose di rilievo si possono imparar presso i selvaggi. La loro troppo universal povertà ne dee far arrossire della nostra troppa universal abbondanza. Essi sono troppo poveri in arti, in scienze, in leggi, ecc.; noi troppo ricchi.

Presso gli Acadi viene eletto Sagamo (il Sagamo era nell'Acadia il capo d'ogni borgata di selvaggi; tal capo nell'America meridionale soleasi appellare Cacico, nella Florida Paracosti, ecc.),

fromo la cui famiglia è la più numerosa. (Charlevoix, Histoire plaérale et description de la Nouvelle France.) La ragione ne è tima e chiara. Il re dovendo esser padre del suo popolo, è pior re quegli che è miglior padre. Ora più si è numerosa role, più un padre di famiglia nel reggerla e mantenerla è ntato dover esser abile e dotato di esperienza, più il suo mestico governo si rassomiglia ad un regno. Si vede da quefuo come gli Acadi hanno un'idea del buon principe più sana quello che abbiamo noi, e ne fanno uso nella pratica. Di fatti acichi, i Paracosti, i Sagami, ecc., capi delle tribù amerie, non sono altro che regoli di famiglia o, per meglio dire, ncipi patriarcali o patriarchi. Le donne presso quasi tutti i raggi sono considerate più come schiave che come compa-Questo è un grande errore: nondimeno val sempre a far re che è legge della natura la preeminenza dell'uomo. Ma che presso i selvaggi, non ostante i grandi maltrattamenti le donne soffrono dagli uomini, esse sopra di questi non essan d'avere qualche influsso di superiorità. Ciò si ricava da tolte delle loro usanze. Ne arrecherò una sola che assai bene caratterizza. Gli Acadi, avanti di venire a battaglie coi loro imici, combattono colle proprie mogli, e se ne restano al di otto, allegri e speranzosi di vincita come da buon presagio conortati si appresentano alla pugna; al contrario se vincono, egli iun augurio cattivo di venir vinti.

I capi delle nazioni americane per lo più in genio militare e in ispirito anche sorpassano tutti i loro sudditi in quelle nazioni che è un tal posto ereditario. Se n'hanno esempi nelle storie del Paraguay e della Nuova Francia scritte dal P. Charlevoix. In quest'ultima si narra di un Sagamo degli Acadi, detto Manbertou, il cui valore era sommo congiunto con ispirito (1). Questo dimostra come le elezioni di quei popoli sono giudiziose e que' popoli sono assennati. Non si legge che in tali elezioni maci risse; segno che l'autorità non è molto bramata. Infatti, cane dice il Terguson (Essai sur l'histoire de la société civile), perchè l'autorità non sia bramata basta che non sia utile più dell'ubbidienza. Ora ciò poco più poco meno havvi in tutte le tribù selvaggie dell'America. Ecco la cagione per cui forse presso quelle non v'hanno nè sedizioni, nè ribellioni, nè risse politiche.

<sup>(1)</sup> Questo Mambertou su convertito dai missionari. Vol. V.

Una naturale elòquenza forte, commovente, patetica, e talvolta ancora sublime, fu sempre in vigore presso le nazioni sel
vaggie. Ce ne sono assai esempi nelle storie del P. Charlevoit,
Dobbiamo noi arrossirne, la cui eloquenza del foro e del pui
pito è spesso tanto affettata. Ma è soventi volte ben vero quel
che dicea Strabone (lib. vii), cioè che le aringhe dei popoli cui
mati barbari dai Greci erano non di rado più naturali e di
maschia eloquenza che quelle degli stessi Greci.

Ecco come molte cose dai selvaggi da noi si potrebbono in parare, stando anche sulle poche imperfette relazioni che abbiamo. Quanto più se da uomini assennati e degni di fe che viaggiassero apposta per istudiare i costumi, i governi, l'i dole delle nazioni ne venissero insegnate! « On n'ouvre pi « un livre de voyages (dice Rousseau), où l'on ne trouve des de « criptions de caractères et de mœurs; mais on est tout éton « d'y voir que ces gens, qui ont tant décrit des choses, n'q « dit que ce que chacun savait déjà; n'ont su apercevoir « l'autre bout du monde que ce qu'il n'eût tenu qu'à eux d « remarquer sans sortir de leur rue, et que ces traits vrais « qui distinguent les nations et qui frappent les yeux faits poq « voir, ont presque toujours échappé aux leurs. De là est vent « ce bel adage de morale si rebattu par la tourbe philosophesque, « que les hommes sont partout les mêmes; qu'ayant partoul « les mêmes passions et les mêmes vices, il est assez inutile « de chercher à caractériser les dissérents peuples: ce qui est « à peu près aussi bien raisonné que si l'on disait qu'on me « saurait distinguer Pierre d'avec Jacques, parce qu'ils ont tous « deux un nez, une bouche et des yeux.

« Ne verra-t-on jamais renaître ces temps heureux où les euples ne se mêlaient point de philosopher, mais où les Platons, les Thalès et les Pythagores, épris d'un ardent désir de savoir, entreprenaient les plus grands voyages uniquement pour s'instruire, et allaient au loin secouer le joug des prégigés nationaux, apprendre à connaître les hommes par leurs conformités et par leurs différences, et acquérir ces connaîs sances universelles, qui ne sont point celles d'un siècle ou d'un pays exclusivement, mais qui étant de tous les temps et de tous les lieux, sont pour ainsi dire la science commune des sages?

« On admire la magnificence de quelques curieux qui on

PENSTERI 243

« sait saire à grand srais des voyages en Orient avec des savans et des pointres pour y dessiner des masures et déchif-E frer ou copier des inscriptions; mais j'ai peine à concevoir se comment dans un siècle où l'on se pique de belles connaismances, il ne se trouve pas deux hommes bien unis, riches, l'un en argent, l'autre en génie, tous deux aimant la gloire Fet aspirant à l'immortalité, dont l'un sacrifie vingt mille écus k de son bien et l'autre dix ans de sa vie à un célèbre voyage rautour du monde pour y étudier, non toujours des pierres k et des plantes, mais une sois les hommes et les mœurs, qui raprès tant de siècles employés à mesurer et considérer la \* maison, s'avisent enfin d'en vouloir connaître les habitants. 🖟 « Les académiciens, qui ont parcouru les parties septentrionales de l'Europe et méridionales de l'Amérique, avaient plus pour objet de les visiter en géometres qu'en philosophes. \* Cependant comme ils étaient l'un et l'autre, on ne peut pas regarder comme tout à fait inconnues les régions qui ont été \* vues et décrites par les Lacondamine et les Maupertuis. Le viouaillier Chardin, qui a voyagé comme Platon, n'a rien laissé a à dire sur la Perse; la Chine paraît avoir été bien observée « par les Jésuites. Kempfer donne une idée passable du peu ◄ qu'il a vu dans le Japon. A ces relations près, nous ne con-\* naissons point les peuples des Indes Orientales, fréquentées « uniquement par des Européens, plus curieux de remplir leurs « bourses que leurs têtes. L'Afrique entière et ses nombreux \* babitans, aussi singuliers par leur caractère que par leur couleur, sont encore à examiner; toute la terre est couverte de anations, dont nous ne connaissons que les noms; et nous nous • mélons de juger le genre humain!

- « Supposons un Montesquieu, un Buffon, un Diderot, un Du-« clos, un D'Alembert, un Condillac (1), ou des hommes de
- (1) Non si dee mai giudicar troppo bene degli autori viventi negli scritti come nemmeno male per prudenza; la via da tenersi è il silenzio. La cagione si è che circa l'uomo vivente la fama è quasi sempre mendace; della di lui vita non se ne sa se non quanto egli permette; solamente dopo la morte suol più chiaro e fedele compatire il suo carattere. Le lodi come i biasimi dati in vita sono quasi sempre, se non affatto mendaci, esagerati, quantunque sincerissimo sucre voglia chi li fa. Ne abbiamo qui un esempio: null'uomo fu più sincero di Rousseau e più amico della morale e della natural religione, benchè nemico della rivelata; pure in questo luogo cita Di-

244 PENSTERT

« cette trempe voyageant pour instruire leurs compat « observant et décrivant comme ils savent faire la Ti « l'Egypte, la Barbarie, la Guinée, le pays des Caffres, « rieur de l'Afrique, les Malabares, le Mogol, les Ro « de Siam, de Pégu et d'Ava, la Chine, la Tartarie et

derot, D'Alembert e Duclos come uomini atti ad osservare gl e dipingerli come i Pitagori e i Platoni. Ecco come cadde R nel più grande errore per voler giudicare di uomini vivent vrebbe, p. e., detto che D'Alembert fosse un ateo se non dopo la sua morte pubblicata la sua famigliare corrisponder si sarebbe immaginato che Diderot fosse in gran parte l'au l'empia storia di Raynal? Ora conosciamo altresì per un al derot, che tal certo non appariva agli occhi di Rousseau. Que ingenuo che credea nessuno a lui celar il suo carattere, per a nessuno si celava, come potea mai presupporre la dopp quelle volpi, la loro incredulità, la loro congiura di distrui religione di Cristo? Voltaire si era già apertamente svelato, e era per empio a Rousseau quando scrisse l'Emilio; ma tutt creduli non erano del carattere di Voltaire, nè come esso di pericolo nello svelarsi per quelli che erano. Se Rousseau a puto che cos'erano Diderot e D'Alembert, egli che ne' suoi sci futò eloquentemente gli atei e mostrò la più fiera indignazi tro i filosofi, i sofisti del secol suo, non li avrebbe citati co mini capaci di dar una fedele storia degli uomini alla luce. esso preveduto qual sarebbe stata la relazione de' viaggi di lembert, di un Diderot? Raynal si servì della storia americombattere la religione; lo stesso avrebbe fatto D'Alember stuzia maggiore: già si sa che Diderot era in gran parte l'au l'empia storia di Raynal. Nulla di più facile che adattar anche già cognita alle storte opinioni, quanto più la stori: poli a noi quasi ignoti di cui parla Rousseau! Inoltre, and scindendo dalla incredulità, dalla mala fede, dalle storte opi Diderot e dei D'Alembert, erano essi ben lungi dall'aver q filosofico e sano che ci va per ben intender e pigner l'indo rie nazioni. Duclos era dello stesso calibro. Tali genii ora al son conosciuti. Che spiriti non molto forti in filosofia e d stemi non fossero desiderati da Rousseau per intraprender di cui parla è chiaro da un altro suo passaggio: « L'instructi « retire des voyages se rapporte à l'objet qui les fait entre « Quand cet objet est un système de philosophie, le voy: « voit jamais que ce qu'il veut voir: quand cet objet est « il absorbe toute l'attention de ceux qui s'y livrent. Le c « et les arts qui mêlent et confondent les peuples, les et « aussi de s'étudier. Quand ils savent le prosit qu'ils peuv « l'un avec l'autre, qu'ont-ils de plus à savoir? » (Esprit, art. Des voyages.)

pon; puis dans l'autre hémisphère le Mexique, le Pérou, ili, les terres magellaniques, sans oublier les Patagons ou faux, le Tucuman, le Paraguay, s'il était possible, ésil, enfin les Karaïbes, la Floride et toutes les consauvages, voyage le plus important de tous, et celui faudrait faire avec plus de soin; supposons que ces saux Hercules de retour de ces courses mémorables t ensuite à loisir l'histoire naturelle, morale et politique qu'ils auraient vu, nous verrions pous-mêmes sortir un e nouveau de dessous leur plume, et nous apprendrions à connaître le nôtre ; je dis que, quand de pareils obserrs affirmeront d'un tel animal que c'est un homme, et autre que c'est une bête, il faudra les en croire. Mais rait une grande simplicité de s'en rapporter là-dessus voyageurs grossiers, sur lesquels on serait quelquefois de faire la même question qu'ils se mélent de résoudre l'autres animaux. » (Esprit, chap. 2, art. Des voyages.) niudo adunque che noi avremmo assai da imparare dai presso i quali v'hanno grandi cose che appo noi manla il vizio principale di esse è che da per tutto v'ha ece questo eccesso è il padre degli orribili disordini che vano presso que popoli riguardo a cui con ragione si e che dal bene fanno nascere il male. Io non saprei trovare miglior esempio per provare che la moderazione ere il condimento universale delle buone qualità, come the le divide dalle cattive. Se noi dunque osserviamo lisordini dei selvaggi, vedremo che non provengono se portare all'eccesso alcune buone qualità. Così l'amor co genera l'odio intenso contro i nemici, lo spirito di l'indipendenza, il valore la crudeltà, l'amor pe' geniloro morte nella vecchiaia. Se i selvaggi non amassero mente i loro amici, i lor genitori, i loro congiunti, i li, i loro concittadini, non odierebbero tanto i loro nenon sarebbero antropofagi. Se non disprezzassero tanto ; del corpo, e non ci si abbandonassero per dar prova ıtia soverchiamente, non sarebbero come sono così bruproci, nè si crederebbero onorare i loro nemici col farli lelmente morire. Lo stesso si vada via dicendo delle altre tive de selvaggi: si vedrà che per lo più non provenhe dall'eccesso delle buone. Togliete adunque gli eccessi

dai selvaggi, avrete tolto i disordini, e li troverete civili senza essere corrotti, amabili senza esser molli, valorosi senza esser feroci; tutta l'Europa dovrebbe ad essi cedere il passo, e l'America diverrebbe la regina del mondo.

Ma per principio d'orgoglio le potenze europee per ovviare a un tale avvilimento, invece di correggere sè abbassan gli altri, immemori che l'emisfero di Colombo è ancora sotto la provvidenza: del cielo. Invece di perfezionare gli altri uomini e corregger sè, esse tentano di renderli tanto più vili; ma tempo verrà in cui l'America oppressa farà le sue vendette, e la sì superbe Europa, simile alla Babilonia degli antichi tempi, verrà soggiogata, negletta, anzi ridotta in ignominiosa schiavitù. A chi dovrà essa un sì misero stato se non ai re della Spagna e della Francia, se non all'Inghilterra emula di Roma che, come din Bernardino di San Pietro: « ne fut juste que pour son peuple. « et ce fut par ses injustices envers les autres hommes qu'elle « devint faible et malheureuse? » (Études de la nat., étude vii, Ire part.) Così le nazioni le più potenti dell'Europa, che ne parvero il sostegno, ed essere in realtà l'avrebbero potuto, ne procureran la rovina.

#### DELLO STUDIO DEI SELVAGGI.

Lo studio dei selvaggi che, come disse Rousseau nel passo qui dianzi citato (1), è il più utile, è altresì il più difficile. Nulla di più malagevole che il dar la vera causa dei loro costumi sì politici che religiosi. Egli è pur troppo facile il fabbricare sistemi e il vedere nelle azioni de' selvaggi ciò che essi non ci veggon per certo. Noi sogliam giudicare a foggia nostra degli altri, senza investirci di essi, e questa è una grande causa dei nostri cattivi giudizi, come già dissi: un Europeo giudica delle azioni di un Indiano come un Europeo, facendo uso delle sue cognizioni, della sua dialettica, della sua educazione; ma qual dialettica più falsa di questa! è lo stesso che se un selvaggio volesse giudicare di noi. La differenza tra lui e noi sta che esso manca e noi ridondiamo di cognizioni; onde, essendo più facile lo scemare che lo acquistare, noi almeno in astrazione

<sup>(1)</sup> Disse Rousseau: « voyage le plus important de tous et celui « qu'il faudrait faire avec plus de soin.\_x

divenir europeo. Quando adunque vogliamo investigare la cagione di tanti usi stravaganti de selvaggi, spogliamoci per un
momento delle cognizioni nostre, fingiamoci selvaggi, e vediamo
mal sarebbe la foggia nostra di pensare in tal caso. So bene
de nemmeno in tal guisa l'infallibilità nel giudicar si procacde, essendoci molto divario dalla astrazione, dal fingere all'esme reale; ma nondimeno si eviterebbero molti sbagli.

Un'altra regola per ben giudicare de selvaggi si è di non solo esaminar i loro costumi, riti, religione, governo, leggi, ecc., a parte a parte, ma vederne anche il complesso e i veri rapporti. A ciò si ricerca un genio che sappia conoscere i veri reali rapporti e non immaginarne falsi o non invenirne alcuni (1). Quante cose si veggono nel complesso e non si ritrovano a parte a parte! Il genio massimamente di una nazione dal complesso de suoi costumi si ricava.

## CRISTOFORO COLOMBO.

Colombo, Colombo, se tu avessi preveduto l'uso che avrebbe fatta una schiava nazione del nuovo mondo, i delitti di cui empievi un tal regno, la miseria di che inondavi infinite nazioni d'innocenti, avresti tu mercato il sussidio di un despota per intraprendere sì crudeli conquiste? Al primo passo non ti saresti tu arrestato se avessi potuto prevedere le iniquità dei Pisarri, degli Almayri, dei Cortez, a cui tu spianavi la strada? Figlio d'una repubblica avresti tu proseguita per tua gloria una intrapresa atta sola ad isbramar la sacra fame dell'oro degli spegnuoli tiranni e de'lor cortigiani? Se i buoni non coprono

<sup>(1)</sup> Dice Rousseau: a La manière de former les idées est ce qui donne un caractère à l'esprit humain. L'esprit qui ne forme ses diées que sur des rapports réels est un esprit solide; celui qui se contente de rapports apparents est un esprit superficiel; celui qui voit les rapports tels qu'ils sont est un esprit juste; celui qui les apprécie mal est un esprit faux; celui qui controuve des rapports imaginaires qui n'ont ni réalité ni apparence est un fou; celui qui ne compare point est un imbécille. L'aptitude plus ou moins grande à comparer des idées et à trouver des rapports est ce qui fait dans les hommes le plus ou le moins d'esprit. » (Esprit, chapitre 4, art. Des divers esprits.)

coll'obbrobrio la tua fama, se i malvagi non ispargono fiori sulla tua tomba, il devi al non aver preveduto sì orribili mall, all'esser stato puro nel cuor tuo col desiderio di felicitare i due emisseri; benchè ugualmente sorse, se scampi dalla taccia di essere iniquo, non ti è così lieve il purgarti di quella di sconsiderato e imprudente. Non credere però che la tua magnanima impresa abbia solo effetti infelici, chè il cielo è giandi sto, e in forza dell'intenzion tua non lascia le tue fatiche sensa mercede, nè gli scellerati che ne abusarono senza pena. La lacia del vangelo ottenne già numerose anime al cielo in quelle set !vaggie contrade, e più ne avrebbero ottenuto se non l'avessem quegli stessi Portughesi e Spagnuoli, che tu primo colà con la ducevi, coperta d'odio riguardo a quelle nazioni inesperte; ma quand'anche un solo di quegli Indiani dovesse la sua salute alla tue scoperte, basterebbe questo perchè fossero santificate. Quel 1 l'emisfero fu già bagnato dal sangue di martiri apostoli e confessori; questo sangue è che innalza le grida al cielo sul prezi fanamento che copre la terra da esso inaffiata; essa non può più reggere nazioni idolatre o pervertiti cristiani. Sì, o Colomba, tutto ne dà a sperare che se tu padre fosti senza saperlo de gli Almayri, dei Cortez e dei Pizarri, lo sarai eziandio secondo il voler tuo di un'anima grande che renderà libera, felice la tua conquista, utile all'umanità tutta l'opera tua.

## NON ABBIAMO STORICI DA PARAGONARE AGLI ANTICHI.

Noi moderni non abbiamo storici non che da contrapporte nemmeno da paragonare cogli antichi. I Macchiavelli (1), i Guicciardini, i Voltaire sono dei migliori tra l'immensa caterva; ma quanto mai sono lontani dai Tucididi, dai Sallusti, dai Livil Alcuni allegano Bossuet; ma io non so che abbia scritto una vera propriamente detta storia. Il suo discorso sulla storia religione e de' governi con alcune nazioni del mondo; la sua storia delle variazioni non è che un opera di controversia, in cai

<sup>(1)</sup> Macchiavelli però somiglia agli antichi infinitamente più di Voltaire, Guicciardini o qualunque altro storico moderno. Esso infatti è il Tacito italiano, come Montesquieu, suo copista, essere potrebbe il Tacito francese.

con fatti storici per ordine disposti prova un punto distruggitore della riforma. La vera storia non mesce la rissessione coi satti, nè s'intrattiene in confronti, in morali o politiche disquisizioni; può di tali licenze far uso talvolta, ma ben di rado e sempre fuor del urpo principale della storia, come fa, p. e., Sallustio, il quale al principio delle sue guerresche narrazioni si compiace assai e ars'anche troppo a lungo di filosofare. Uno storico dee far namere le riflessioni nel suo lettore, ma non le dee fare; dee semre andar ignudo di pensieri, e pur essere il libro de' pensatori. in tal guisa si distingue egualmente la storia dalle composizioni sibscfiche o oratorie e dalle croniche. Le prime abbondano di pentieri e ne fan nascere; le seconde non ne hanno e non ne produesno punto: la storia al contrario dee dar da pensare, ma tutto biciar pensare al lettore. lo pensai sempre che tra gli altri scrit-Mil'autore delle considerazioni sui Romani se avesse voluto ci arrebbe potuto dare un saggio di storia moderna forse non indegao degli antichi, come Machiavelli ci diede le sue storie fiorentine e anche meglio; onde quando ci penso la perdita della sua storia di Luigi XI mi pesa sempre sul cuore. Alcuni mi taccieranno di capriccioso nel dare un tal vanto a Montesquieu; ma sappino che io non parlo a caso: io tengo che la prima delle doti necesmrie ad une storice si è quella di far pensare, e Montesquieu l'ha sempre grandemente nelle sue opere filosofiche (1): quanto più nella storia avrebbela potuto avere? Si legga il suo Spirito delle leggi, e ci si troveranno molti periodi anzi capitoli semplicemente ttorici e senza applicazione veruna; questi sono quelli che più inmmorano e fanno chiudere il libro per dar campo alla medita-

presente confronti, i quali sono cose che appartengono già al regionamento e sono solo permessi ai biografi: Plutarco infatti ne ten gran buon uso. Lo storico dee meno indagar le cause delle sioni che narra o mostrar apertamente gli effetti; in una parola lesterico non dee far altro che raccontare. Ma, già dissi, si distinte dal cronichista coll'eleggere i fatti, disporli e narrarli in modo che da per se stesso l'autore ne possa vedere le cagioni, la concatenazione, le conseguenze, possa considerarli a parte, insieme quindi paragonarli, e con un tatto giusto e sicuro; in una parola

<sup>(1)</sup> Un tal pregio è dato a Montesquieu da D'Alembert non solo, ma da critici molto più saggi.

possa nel leggere pensare. Ecco l'industria semplicissima che richiedesi dal vero storico e per cui v'ha d'uopo di più difficile arte di quello che abbisogni l'oratore per essere eloquente e il filosofe per essere ragionatore, onde di questi due mestieri riesce più malagevole quello che a prima vista pare il più facile, cioè quello di raccontare.

Ond'è che l'ufficio dello storico, per il quale alcuni reputa bastare un buon senso con uno stil facile e naturale, vuol tant doti in uno raccolte che non è così facile il rinvenirle. Genio pres fondo, spirito giusto, fermo, che abbraccia molti fatti con un coipe di vista in tutti i loro reali rapporti; scrittore chiaro, conciso, el nergico, naturale, detto perito in tutte quante le scienze filosof che, morali, e principalmente in quelle della natura; animo si cero, indefesso, imparziale, tranquillo: ecco il perfetto storica Tutte queste doti son necessarie; ne manca una? Le altre sons insufficienti. Da tali mancanze ridonda lo spirito superficiale brillante, labile, indeciso, limitato, che lascia la certezza per al bracciar le conghietture, abbandona i reali per attenersi agli spi ciosi rapporti; lo scrittore snervato, diffuso, debole, oscuro eda fettato, l'uom ignorante e l'animo pigro o impetuoso privo A senno, d'ingenuità, amante del partito, e che sacrifica la verità alle private mire, a suoi interessi. Sopratutto si vede come w per qualunque regione delle lettere e delle scienze la probità dell'anima è necessaria, lo è sopratutto per la storia. Uno storico non sincero, che mentisce o usa frodi a palliare, confondere, adulterare la verità in faccia a tutti i suoi contemporanei, anzi alla posterità intera; che non ha rossore di fare della maestra delle 2zioni la maestra del vizio o della falsità; che finge i fatti o ne tace di veri o i veri adultera; che li compone in modo a far veder m risultato falso; che insomma si vale per comprovar la impostura di tutti gli ordigni dell'arte di cui fa uso il buon storico per appalesar la verità, avess'egli il maggior genio del mondo, tutte le altre qualità necessarie e utili allo storiografo in grado di perfezione (se tuttavia una tal riunione senza la probità è possibile), nou ostante tutto questo colui è un iniquo, un malfattore, come quegli che coll'impostura si fa mastro d'inganni e di malvagità.

Tucidide è sopra gli altri un vero storico, perchè non pensa, ma lascia pensare; tale è l'assennato giudizio di Rousseau (1).

(1) Rousseau così parla nell'*Emilio*. « Je ne parle point de l'his-« toire moderne, non-seulement parce qu'elle n'a plus de physioso-

Inoltre lo storico perchè sia buono dee aver per le mani una buona storia; il più gran genio nou potrebbe sar valere quello di m regno insignificante. S'oda Rousseau: « Ceux qui disent que a l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays ne disent pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas même être lue, à moins qu'on ne soit imbécille ou négociateur. L'histoire la plus intéressante est celle où l'on trouve le plus d'exemples, de mœurs, de caractère de toutes espèces; en un not le plus d'instruction. Ils vous diront qu'il y a autant de stout cela parmi nous que parmi les auciens; cela n'est pas vrai; neuvrez leur histoire et saites les taire. Il y a des peuples sans taphysionomie, auxquels il ne saut point de peintres; il y a des souvernements sans caractère, auxquels il ne saut point d'histo-viens, et où sitôt qu'on sait quelle place un homme occupe, on

kistoriens, uniquement attentifs à briller, ne songent qu'à faire des portraits fortement coloriés et qui souvent ne représentent rien; témoins Davila, Guicciardini, Strada, Solis, Machiavel, et quelquelois de Thou lui-même. Vertot est presque le seul qui savait peindre sans faire des portraits. Généralement les anciens en font moins, mettent meins d'esprit et plus de sens dans leurs jugements; encore y a-t-il entre eux un grand choix à faire, et il ne faut pas d'alord prendre les plus judicieux, mais les plus simples. Je ne voudrais mettre dans la main d'un jeune homme ni Polibe, ni Salluste, ni Tacite. Celui-ci est le livre des vieillards; les jeunes gens ne sont pas faits pour l'entendre; il faut apprendre à voir dans les actions humaines les premiers traits du cœur de l'homme, ayant que d'en vouloir sonder les profondeurs; il faut savoir bien clire dans les faits avant que de lire dans les maximes.

Thucydide est à mon gré le vrai modèle des historiens; il rapporte les faits sans les juger, mais il n'omet aucune des circonstances propres à nous en faire juger nous-mêmes. Il met tout ce
qui raconte sous les yeux du lecteur; loin de s'interposer entre
les événements et les lecteurs il se dérobe; on ne croit plus lire,
on croit voir. Malheureusement il parle toujours de guerre, et l'on
le voit presque dans ses récits que la chose du monde la moins
instructive, savoir des combats. La retraite des dix mille et les comnentaires de César ont à peu près la même sagesse et le même
défaut. Le bon Hérodote sans portraits, sans maximes, mais coulant, naif, plein de détails les plus capables d'intéresser et de plaire,
lersit peut-être le meilleur des historiens, si ces mêmes détails ne
dégéneraient souvent en simplicités puériles plus propres à gâter
le goût qu'à le former. Il faut du discernement pour le lire. »
laprit, chap. 4, art. De l'histoire.)

« sait d'avance tout ce qu'il y fera. Ils diront que sont les bons « historiens qui nous manquent: mais demandez-leur pourquoi? « Cela n'est pas vrai. Donnez matière à de bonnes histoires, et a les bons historiens se trouveront. Enfin ils diront que les hom-« mes de tous les temps se ressemblent, qu'ils ont les mêmes ver « tus et les mêmes vices; qu'on n'admire les anciens que parché « qu'ils sont anciens : cela n'est pas vrai non plus; car on faissi « autrefois de grandes choses avec des petits moyens, et l'on fa « aujourd'hui tout le contraire. Les anciens étaient contemps « rains de leurs historiens et nous ont pourtant appris à les ai « mirer. Assurément si la postérité admire les nôtres, elle s « l'aura pas appris de nous. » (Esprit, chap. 4, art. De l'histoire) Come qui osserva Rousseau, ci ha un gran divario tra le per stre storie e quelle degli antichi per parte dell'utilità: la ragione si è quella che arreca egli, cioè la mancanza di peculiare carattere, d'una propria fisonomia. La Persia, Atenti Sparta, Roma erano città, regni e nazioni così diverse tra sè e di una differenza sì bene scolpita che tralucea nel me nomo tratto di storia. Al contrario chi potrà prometter qua sto al presente dell'Italia, della Spagna, della Germania e della Francia? La Svizzera stessa ha perduta la sua originalità, perchè i suoi nazionali si dividono per tutte le schiavitù dell'Exropa, e così abbandonano la loro nativa libertà. Rousseau che di un tal paese libero dipinge egregiamente i nativi costumi fece pure una tale osservazione. L'Inghilterra, la sola che m po'ancor ne abbia, è vicina a perderla affatto, perchè è vi-

cina a corrompersi affatto, se tale ancora non è. Se volgiamo

lo sguardo ai vasti imperi dell'Asia, il dispotismo pare che ab-

bia uguagliate tutte quelle nazioni. Nondimeno perchè non tanto

come le europee lontane dalla natura alcuni di essi serbano

ancora il loro proprio carattere. Così i Giapponesi (1), gli An-

<sup>(1)</sup> I Giapponesi sono chiamati gli Inglesi dell'Asia dal P. Charlevoix (Histoire du Japon) con molta ragione per varie parti: 1º si gli Inglesi che i Giapponesi sono insulari; 2º il clima di ambedue i popoli è piuttosto freddo e la situazion si somiglia; 3º amendue si distinguono per originalità da tutte le altre nazioni; 4º hanno amendue grandi vizi e grandi virtù; 5º la nazionale superbia, per cui disprezzano tutte le altre nazioni e vanno gloriosi de' proprii usi, perfino de' proprii difetti, è quasi uguale in ambo i popoli; 6º hanno amendue una grande fortezza d'animo; 7º sono amendue di un san-

'Asia si distinguono se non per il governo, almeno per ale, per i riti, per le virtù, per i vizi e per i costumi altro popolo. Subito dopo i Cinesi vengono per distinalquanto, ma in grado minore. Dei popoli americani gli niti sono propriamente la sola vera nazione suscettibile chiaro carattere tutto suo. Ma per essa avviene il conli tutte le altre, chè mentre in queste l'originalità o già

ldo, caldissimo talvolta; 8º sono amendue proclivi al sui-• paiono amendue fatti per le grandi cose, e forse i Giaponseguiranno un di la cristiana religione e la libertà; 10 sono agionatori e atti a grandi cose e a grandi virtu. Ciò i misde' Giapponesi, tra gli altri san Francesco Saverio, confes-11 i Giapponesi sono stoici nelle avversità, incostanti per o, e per altezza deboli e duri cogl'infermi, benchè la povertà appo di essi spregiata. I grandi, i ricchi sono superbi, ma i i poveri, nè invidiosi de' grandi; la magnificenza sta nei pagrandi e de' ricchi, ma la proprietà e il buon gusto, unito mplicità ugualmente che negli altri, ne' poveri stessi per lo lle arti i Giapponesi sono molto abili: gran parte delle loro oni debbono alla China, ma per orgoglio nol vonno confessono ingrati verso i loro maestri, siccome lo sono gl'Inglesi, uniscono il disprezzo all'ingratezza verso i Francesi e gl'Itaa cui pure hanno attinto il gusto delle arti e delle scienze, e i d'opera de' quali popoli i loro scrittori si sono formati. Il ne è franco, sincero, buon amico, fedele, officioso, generoso, ente, curante poco del bene, della ricchezza, non invidioso; e rispetta il plebeo, questi il nobile, come il ricco il povero, enda. In essi paiono molte contraddizioni, come, p. e., nel zo che ha il forte per lo debole e nel rispetto vicendevole, ecc.; ste opposizioni sono effetto della lor buona indole e del loro ) governo. Tutto il loro buono i Giapponesi lo devono al loro e, tutto il cattivo al loro governo. Vederli, non ostante la somma azione di questo, buoni, generosi, disinteressati, desiosi del-, amanti delle virtù, sinceri, rispettosi, ecc., è un prodigio. I dell'Europa dovrebbero arrossire nel leggere tal cosa. I Frannno un governo molto meno cattivo di quello de' Giapponesi ù hanno il lume della religione cristiana; pure quanto più su questi la vincono in molte eccellenti qualità! Le donne nel ne come nell'Inghilterra non si mescolano degli affari. I Giapsono bellicosi, duri e un po' feroci; non così le loro donne. re sono gli Inglesi. « Les Anglaises sont douces et timides Rousseau), les Anglais sont durs et féroces. » (Esprit, chap. 2, la différence des deux sexes.) In ambi questi popoli le donne n po' colte, non però dottore. Il sentimento di religione e di ella patria è il promotore delle belle qualità presso i Giap-Sopratutto quello che è da notarsi è che sì nel Giappone che

decadde o è non molto lontana dal decadere, in quella non si può dire ancor ben nata.

Si è già osservato da Laharpe e da altri come le aringhe elevano le storie degli antichi a un rango superiore alle nostre.

La storia moderna ha il vanto di essere sopra tutte le altre noiosa. Il mancare di propria fisonomia ne è bene spesso um causa. L'altra si è di non trattare che guerre, rivoluzioni, af

nell'Inghilterra i parlatori, i chiacchieroni, i querelatori sono spres zati; ambe le nazioni amano di parlar poco e bene. I Giappone sono vendicativi grandemente, ma sanno unir colla vendetta la ganerosità. Il Giapponese offeso farà del bene al suo nemico e poi sa ne vendicherà. Un grande orgoglio nazionale havvi nei Giapponesi come negli Inglesi; già il dissi. Per questo sì gli uni che gli alti affettano costumi strani e diversi da tutti quelli delle altre nazioni, Così, p. e., i Giapponesi salutano col piede, si vestono pomposamenta per istar in casa, per far il lutto si veston di bianco, ecc. Così essi, pure mon vogliono esser discesi da alcun'altra nazione, ma essen originari della lor propria isola e discendenti di Dei. Distinguena infatti tre grandi dinastie de' loro imperatori : quella degli Dei, quella degli Dei-uomini, che sono una spezie di semidei, e quella dei Dairi, 🛂 semplici uomini. Reputano come una spezie di divinità il loro Sin-ma-: il primo dei Dairi. Il Giapponese ama così la verità che la sostiene anche contro il proprio interesse, e quando riunisce alcun suo isganno non ha alcuna vergogna di ritrattarsi a qualunque costo; ingenuo in una parola, ha quella dote che il Godwin chiama casdore, e l'ostinazione nel sostener ciò che è vero, o almen gli appar tale, doti che secondo il Godwin ne' suoi Saggi sono indizio del genio. È moderato, come pur l'inglese, per fierezza e forza di spirito, come dice il Charlevoix. Si il Giappone che l'Inghilterra videro forse più che altro paese nel loro seno sanguinose guerre, spesso civili, o grandi rivoluzioni. Non furono mai vinte dalle altre nazioni e si socomodarono da se stesse. In somma v'hanno grandi rassomiglianzo tra i Giapponesi e gli Inglesi, onde quel popolo è a ragione dal padre Charlevoix chiamato l'Inglese dell'Asia. Il padre Charlevoix (Histoire du Japon, livre préliminaire) fa un'ottima descrizione del carattere de' Giapponesi e li confronta co' Cinesi. Leggendo un tal quadro, chiunque sia alquanto pratico del carattere degli Inglesi vedrà quanta tra i Giapponesi e gli Inglesi v'abbia di rassomiglianza.

In alcune cose, più poche però discordano, di cui le importanti sono le seguenti: 1° i Giapponesi fanno alquanto commercio, ma poco l'amano e lo stimano poco, avendo a vile un tal guadagno; 2° i Giapponesi sono pessimi navigatori; 3° i Giapponesi sanno poco di fisica, di matematica, di filosofia. Le belle arti, la poesia, l'eloquenza, ecc., ecco ciò che molto loro piace ed è da essi coltivato. Questo è un effetto del dispotismo, che, tolto queste, scomparirebbe. Essi sono come gl'Italiani moderni, i quali a cagione dei mali politici dell'Italia non

Pensieri 255

ari di gabinetto, cose che, essendo ora rese dagli uomini vaite e comuni, riescono oltremodo stucchevoli. Le belle particolarità della giovinezza di Ciro lasciateci da Senofonte, le interessanti descrizioni de' costumi di Erodoto, la pura e viva azione di Tucidide, le drammatiche scene della romana maestà
di Tito Livio, l'incalzante brevità di Sallustio, la concisa e sorprendente profondità di Tacito, l'ultimo degli storici egregi, fanno

mono che coltivare pittura e poesia; pure la stessa Italia produsse i Ciceroni, i Sallusti, i Taciti, i Machiavelli; mettetela in libertà e produrrà molti altri pensatori. Così io pure estimo che accadrebbe il Giappone. Si vede da tutto ciò come in questo sono i Giapponesi dissimili dagli Inglesi, i quali sono abili naviganti, amano il commercio e stimanlo, sono pensatori profondi, matematici esatti, avendo prodotti gli Obbes, i Newton, i Locke, ecc.

Nel governo consiste la principal differenza tra i Giapponesi e gli Inglesi Questi hanno un governo assai legittimo e quello uno dei più tristi ed iniqui. Nondimeno si vedono molte cose ne' Giapponesi cha sentono la libertà, ed è per questo che è quel popolo tanto prodigioso. Che differenza tra i Turchi, i Cinesi e i Giapponesi! Pure il governo di questi non è migliore del governo di quelli. Si vede veramente, come già dissi, che le buone qualità de' Giapponesi dipendono dall'indole loro, e le malvagie dal loro governo. Tutte le buone qualità che abbiamo annoverate sono doti in gran parte di un pepolo libero. Roma stessa, qualunque repubblica avrebbe avuto che da imparar dal Giappone. P. e. ne avrebbe potuto apprendere il disamore delle conquiste. In questo il Giappone intende la vera gloria di uno stato che sta nel rendere felice i nazionali e non nel fare le conquiste. Le conquiste rovinano gli stati; la gloria dei conquisatori è fumo e baldoria. Il Giappone è il più stimato, il miglior popolo dell'Asia e il meno conquistatore di tutti. L'Inghilterra adottò anche una tal massima, ma la lese in parte. La schiavitù che vuol er provare agli Americani è una macchia indelebile alla sua libertà. Il Giappone sotto il dispotismo la fa arrossire. Questo non attaccò mai, ma sempre si difese, e così fu inespugnabile

Chi attacca è difficile che bene e lungamente difender si possa; testimonio ne fa Roma: all'Inghilterra or piace l'imitarla nelle conquiste, e toccherà fors'anche di seguirla nella rovina. In somma Roma avrebbe avuto che apprendere dal Giappone quello che per non sapere o non voler seguire cadde in rovina. Roma, meglio attenta all'ordine interno e non in opera al di fuori, avrebbe vinti alla lunga gli sforzi de' secoli.

Nel Giappone, non ostante il suo dispotismo, ci hanno oltre il detto della virtù altri indizi di libertà anche nella polizia civile. P. e. ogni abitante delle città al suo torno è indossato della carica di tesoriere; tal cosa è bella, mettendo negli animi una certa qual emulazione, ecc.

passare senza accorgersene il tempo, rapiscono l'animo e non lo stancano, perchè di lettore insensibilmente lo trasformano in spettatore.

La brevità e l'interesse: ecco le due cagioni del piacere che si prova nel leggere le antiche e della noia che nel leggere le moderne storie. Queste due perfezioni e questi due disetti dipendono parte dalla natura della storia e parte dallo scrittoria

Una spezie di senatori che ci ha nel Giappone porta il nome di antichi, la quale è pure pressochè l'etimologia della latina paroli senatus. Avanti di cotesti antichi suol precedere uno con vergie; fasciuoli, ecc., ecc., quasi come i littori precedevano i romani, consoli.

I messaggeri di villa, che fanno nel Giappone l'uffizio che pressi noi i birri, sono stimati e come nobili reputati. Qual differenza ta quella nazione e l'Europa, che quest'ultima far dovrebbe arrossire. Gente infatti che veglia alla pubblica sicurezza ed è della giustirità ministra non vuol essere disonorata. Scherzi dell'opinione! Il boil e i birri presso noi sono inonorevoli mestieri; non solo disonora il reo, ma eziandio la sua famiglia l'essere impiccato. Pure, presso que sti medesimi noi, il soldato che arresta il disertore, l'archibugiani che fa l'uffizio di boia al suo compagno, non perdono nulla del lori onore; e non è disonorato chi è morto pell'archibugio, nè lui, nè la famiglia sua.

Gli antichi e Sallustio diceano che la fortuna è signora del mondo: « fortuna in omni re dominatur » (Bell. Catil., nº 8); un moderno Italiano ha detto meglio che regina del mondo è l'opinione, e Rousseau ne lo ha lodato.

Nel Giappone de' principi e delle principesse del sangue reale uffizio lo scrivere la storia. Questa è un'invenzione del dispotismo che vuole palliare quello che vuole delle verità che mette in opera, e rendere infida la regola delle umane azioni. Infatti è già una grande libertà il concedere a ogni privato lo scrivere la storia; ma invece di mettere revisori, come s'usa in alcuni regni dell'Europa, il Gisp pone dà l'uffizio di storico a chi non ha d'uopo di revisore, cioè si principi. Se altre storie di tal regno che queste ci si scrivono, il Giappone non avrà mai una genuina continuata storia. Nondimeno quest'uso di essere lo scrivere storie uffizio reale è buono a farci vedere come la storia è per grande cosa di alto rilievo nel Giappone riputata, ed è fatta dai principi quasichè fosse un affare di stato. C'insegna eziandio come la storia è buona per formare i principi; infatti Bossuet non tanto insegnava al suo allievo, ma gliela face scrivere (Lettr. à Innocent XI) di propria mano. Sì nel Giappone però, sì appo Bossuet si errava nel credere che la storia fosse buona per principi despoti, quando al contrario è cattiva. Lo scrivere surie produsse appo Bossuet Luigi XV, e nel Giappone non serve rendere i principi meno assoluti.

PENSIKRI 257

bbiamo già veduto come la storia antica era più intereste della storia moderna: ecco il vantaggio di quella e il dio di questa dipendenti dalla natura di esse.

Abbiamo veduto come gli storici antichi erano più sagaci dei derni nello scegliere i fatti più utili e interessanti, nell'ortarli e nel descriverli; ecco il vantaggio della storia antica il difetto della moderna dipendenti dagli storiografi.

Conchiudo adunque che lo storico moderno ha più dissicoltà i vincere che l'antico, perchè la storia moderna è per nama sua meno interessante dell'antica. Mediante una grande gacità nello scerre i fatti e nell'ordinarli e nel dipingerli può sere questa dissicoltà vinta in parte, ma non mai del tutto. La storia delle repubbliche dell'Italia e d'oltremonti moderne un uguaglierà mai quella delle repubbliche antiche; nè i timni della Francia o della Spagna ci potranno mai dare quel acito che dipinse i tiranni di Roma.

Una delle proprietà della storia moderna è di stancare; una lelle cagioni di un tale madornale difetto si è la monotonia illo stile e del racconto, e la mancanza di pause. Leggete le descrizioni de regui di san Luigi e di Luigi XI, di Enrico IV e di Luigi XIV, di Filippo II e di Carlo V; leggete le storie dell'Inghilterra nel secolo xvIII e della stessa nel secolo xvIII, ecc., • non troverete nessuna differenza nè nello stile, nè nella fogsia di raccontare, talmentechè talvolta appena vi accorgerete del divario e de tempi e de fatti. È questa la storia della naun o dell'arte? L'espressione della verità o di un cuore di piaccio? Il linguaggio dee per natura sua essere adatto ai enpi, ai luoghi, alle circostanze. Il far tutto il contrario è la de de moderni e principalmente de Francesi. Scrivono essi **Evalmente la storia del secolo di Pericle e quella del secolo** di Luigi XV; ingrecassero almeno il lettore di un santo sdetoo col vestire questo Sardanapalo novello alla greca; ma il Peggio si è che gli fanno cadere il libro di mano col rendere Bli eroi della Grecia infranciosati. Racine stesso, il grande Raciae, ha pure contaminati tutti gli eroi delle sue tragedie col Mal francese; di Crébillon non parlo. Voltaire e Corneille sono i soli di quella nazione che in alcune delle drammatiche com-Posizioni loro abbiano un tal difetto alquanto sfuggito. Tra gli laliani il Metastasio, quantunque dal pessimo impiego suo di cesareo poeta costretto a far cantare anche morendo in duetto

Vol. V. 47

tutti i personaggi de' drammi suoi e a farli da innamorati spasimare, nondimeno, tratto alcun neo, ha egregiamente saputo dipingere Didone e Vitellia, Aminta e Tito, Achille e Ciro, Alessandro e Cesare, Ruggero e Orazio, Osroa e Temistock, Ipermestra e Zenobia, Regolo e Catone.

E tanto più sono ammirabili in quel poeta quanti maggiori ostacoli ebbe da vincere. L'Alfieri ha saputo forse qualche tambidi meno differenziare i suoi personaggi; nondimeno falsamente l'ha per tal difetto accusato una saccente femmina, la Statificamente imperciocche ognuno può vedere quanto divario passi anchi per questa parte tra lui e il monotono Racine.

Sia dunque lo stile della storia adatto all'indole di essa. '

Col modo di raccontare si dee sostener l'interesse. Perchè mai i romanzi piacciono tanto? Perchè solleticano la curiodita e non la soddisfano innanzi termine. Que' romanzi il fine de cui intreccio s'indovina dal lettore hanno perduto tutto il lori pregio. Dal più al meno la storia dee essere condotta come monanzo, perchè i romanzi sono imitazione della storia. Que stori è uno de' vantaggi degli storici antichi che fanno partitanto drammatico Tito Livio e romanziere Senofonte.

Con questa dote dell'eccitamento della curiosità dee essert congiunta un'altra che pare a prima vista con essa incompatibile. La storia, io dico, dee talmente essere concatenata, che ogni fatto sia per così dire un effetto necessario dell'antecedente. Tal è dessa nella natura: posta quella tal combinazione di circostanze, quel tal fatto necessariamente ne deriva; perchè dunque la stessa regola non osserverà lo scrittore nel raccontarla? Dunque il pregio della novità resta distrutto. Se i lettore può dagli antecedenti i fatti che succedono prevedere, l'allettativa della sorpresa vien tolta. Rispondo che certamente vien tolta, ma per chi? Non per il volgare lettore, ma per l'assennato. Uno storico comune, con le sue triviali riflessioni e con la volgare sua foggia di racconto toglie ogni piacer di sorpresa, quantunque indovinare non faccia; al contrario lo storico di genio lascia il piacer della sorpresa, quantunque faccia indovinare. Ecco il mio paradosso, e lo spiego con un & sempio: un novello lettore legge in Tito Livio la morte di Lacrezia, e non prevede punto che ne debba sortire la romana libertà; frattanto quella maniera drammatica di narrare lo rapisce, e quando giunge al punto in cui vede Bruto a giurar ibertà a Roma col pugnale della casta donna, e otte ner l'efkto del suo giuro, è vivamente sorpreso e allegrato; mu (supponendolo io, benchè inesperto, dotato di buon senso e di rajione) ritorna su' suoi passi, e vedendo la tirannia di Tarquitio comprende come la morte di Lucrezia dovette essere neresariamente la cagione occasionata del conseguimento della ibertà (1). Ecco come il vero storico diletta il comun lettore pila sorpresa. Ora datemi un Machiavelli, un Montesquieu o itro genio di simil fatta che legga il suddetto fatto in Tito itvio, io son sicuro che, conoscendo a fondo il cuore umano, letta l'orribile tirannia di Tarquinio e la tragica morte di Lucrezia, farà pausa e dirà tra se stesso: ah! Roma, a meno di qualche contrattempo, dee ora acquistare la libertà. Progrediettuarsi il suo vaticinio. Dirà taluno che sostni non è più sorpreso? Passi; ma il piacer suo sarà magsiere di ogni sorpresa.

- "Ecco come il vero storico istruisce e diletta il lettore ineperto e il perito.
- <sup>1</sup> Ponete uno storico volgare. Egli o non sorprende o fa una cattiva sorpresa. Il verisimile dee sempre esistere perchè piacda. La storia per essere non solo, ma eziandio per mostrarsi verisimile dee accennare le cagioni de' suoi fatti; una tal dote trece di diminuire le sorprese le abbella ed aumenta. Inoltre h storia in tal guisa non solo sorprende l'uomo, ma il sod-Tista, perchè lo istruisce interamente della storica meccanica, mon solo de' fatti, ma eziandio delle loro ragioni. Nulla infatti disi increscevole all'uomo che l'ignoranza: un fatto inaspetsorprende e piace; ma il piacere svanisce ben tosto se si trova la cagione di quel fatto. Così tra gl'infiniti ro-Mazi che esistono ce ne sono pochi di veramente dilettevoli, prehè pochi di verosimili, pochi di quegli che preparino bene di avvenimenti, le catastrofi, le sorprese. Ella è regola tea-Tale di preparar da lungi e far traveder la catastrofe; sono pennellate di genio que tratti che la fanno prevedere, come ervano il Calsabigi e il Marrè in alcune tragedie dell'Alfieri. Questi s'ingannò in Rosmunda nell'adoprarsi, come dice nel parer suo, che non si potesse preveder la catastrofe di tal trasedia; questa forse è la cagione per cui ha un non so che di
  - (1) Un tal lettore farà tesoro di un tal ragionamento, e a poco a poco si renderà esperto in tal guisa.

bizzarro e d'insolito che dispiace. Conchiudo adunque che come nelle tragedie, così nella storia la sorpresa dee stare unita colle verosimiglianza, e non essere eccessiva perchè piaccia. Questo è uno di quei punti del cuore umano che meritano di essere bene discussi. Lo farò altrove se potrò e saprò.

Il Calsabigi nella sua lettera all'Alfieri sulle tre prime tragedie di questi propone un'idea sua di dividere la tragedia tanti quadri quanti sono gli atti, e di farla da poeta-pittore, dandone esempio nel fatto del sacrificio d'Ifigenia. Io vorti pure che lo storiografo fosse storico pittore e che dividesse storia sua in tanti quadri. Ecco il principal pregio di Tali Livio. Qual cosa infatti più interessante? Ma qual cosa più 🍑 ficile che quella di ben scerre quei quadri, di ben delineari di ben riempirli, di ben dipingerli, di bene insieme concessi narli, e di ben escluderne le cose o inutili o incoerenti o des nose? Escluderne, io dico, imperciocchè io non sono del sent, timento di quelli che vogliono che nella storia si metta tutte l'arrivato. Tutto? Voi dunque non avrete mai una storia come pleta perchè non saprete mai tutto. Ma quand'anche si sapessi tutto, dovrebbe tutto mettersi o deesi mettere almeno tuttoche si sa? Niente di questo. La storia si scrive per istruzione degli uomini, e se tutto ciò che si sa ci si mettesse sarebb il loro perditempo. Ma che dico? Chi vorrebbe più leggerla • chi più il dovrebbe? In tal guisa la maestra della vita giacorebbe polverosa nelle biblioteche, anzi più non esisterebbe.

Abbiamo già detto come non tutte le storie sono utili, come ci sono alcuni paesi che non hanno storia propriamente detta; abbiamo a tal proposito arrecato il passo di Rousseau; quanto più dunque non sono da narrarsi i fatti tutti di una medesima storia! Se gli uomini fossero angioli o demoni, allora la lora la storia potrebbe forse essere tutta da scriversi; ma in andi questi casi la sarebbe ugualmente inutile. Ma noi non siami nè diavoli, nè iddii; l'età dei semidei è sparita, e nemmeno essa tutti gli uomini erano semidei. Giacendo spesso gli momini intorpiditi, pieni di vizi insignificanti, a che tali esempli. Non sono buoni nè per istruzion positiva, nè per negativa. La storia infatti può istruire in due maniere: o coll'esporre azioni buone e far amar la virtù, o coll'esporre azioni cattive e far odiare il vizio. In ambi i casi essa dee far seguire la virtù e fuggire il vizio. Ma sì per l'uno che per l'altra convien che di-

Pensieri 261

pinga vere virtù o forti vizi. Una nazione nè virtuosa nè vitiosa, ovvero virtuosa o viziosa mollemente, non sarà mai atta
la storia, a meno che tale ambiguità renda fiso il suo carattre, donile una propria fisonomia.

poche pause. Essi tutto di un flato narrano lunghi periodi di storia, che senza detrimento dell'attenzione non possono interrompere e che non si possono continuare senza seccarsi. Erodoto divise la sua storia in nove libri assai corti, come pure facidide e Livio. Ai nostri tempi, in cui per natura sua è meno dell'antica interessante la storia, io vorrei che si dividesse in espitoli cortissimi, come Dante ha diviso la sua Divina Commedia. La storia universale si divide in molti grandissimi quadri, ognuno de' quali comprende la storia di una nazione che è vincolata da molti rapporti con tutte le altre. Il P. Charle-seix e molti altri hanno giudiziosamente pensato come la storia di ogni nazione si dee a parte narrare. Ecco una prima divisione di quadri.

Ma ogni storia di una nazione è divisa in diverse generali cache. Infatti ogni nazione ha più volte mutato di aspetto grandemente, sì che un'epoca è un carattere diverso dall'altra. Di ogni epoca io farei un quadro. Così la storia sacra, p. e., sarebbe divisa in più quadri: 1º dal principio del mondo fino al diluvio; 2º dal diluvio fino ad Abramo; 3º da Abramo fino Giuseppe; 4º da Giuseppe fino a Mosè; 5º da Mosè fino a Gosuè, ecc., ecc. Ecco un'altra divisione di quadri. Io consetto a caduno di questi quadri un libro.

Ma ognuno di questi quadri è di molti altri brevi avvenimuti composto, cioè di altri piccioli quadri. Eccone una terza fisione. A ognuno di questi quadri io darei un capitolo.

ila dividerei dunque la storia particolare di una nazione in più la capitoli.

Per fissare però tutti questi quadri, e massime i più piccioli, in non istarei ad alcune divisioni apparenti che mi potrebbero benare,, ma comincerei a leggere e rileggere ben bene la mia teria, a sminuzzaria, confrontaria parte a parte, e poi tutto il templesso, a osservare insomma ogni rapporto, a profondarmi la essa; quindi conoscendola così a fondo, in quadri non da me ideati, ma regli la dividerei.

# QUAL È LA MIGLIORE DELLE STORIE, QUELLA CHE POSITIVAMENTE O QUELLA CHE NEGATIVAMENTE ISTRUISCE?

Qual è meglio delle storie, quella che positivamente o quella che negativamente istruisce? Ho già determinato il significato di questi due avverbi. Se è il diletto, l'una gioconda più dolcemental l'altra dona un piacere più forte d'indignazione che scuote ed and vampa. La prima può assomigliarsi ad uno di que' drammi med tastasiani in cui la bella virtù nel suo meriggio compare e trionis. l'altra a un'alfieriana tragedia, in cui il trionfo del vizio porti l'anima fuor di se stessa. De gustibus non est disputandum. A mai cui va più a sangue l'Alfieri che il Metastasio, piace a prima vistali molto più Tacito di Senofonte; ma quando m'interno in quelle di pastorali e bevo a gran sorsi l'aurea di esse felicità non so più decidere. Riguardo alla maggiore istruzione a me pare che maggiore istruzione a maggiore istruzione a me pare che maggiore istruzione a maggiore istruzione a maggiore istruzione a maggiore istruzione a maggiore a me pare che maggiore istruzione a maggiore istruzione a maggiore a me maggiore nell'uno nè nell'altro eccesso si debba ricercare. Quella storia 🛒 è più utile che è più conforme alla nostra natura, la quale on non è nè buona assolutamente, nè totalmente mala; perciò a 📭 pare che la storia migliore sia quella che ne' due modi istruisca L'altra infatti è più falsa che vera.

Però, essendo gli uomini nel complesso più mali che buoni, pamerei che così pure li presentasse la storia. Rousseau si dole perchè veniva nella storia il genere umano dipinto più sotto i cattivi che sotto i buoni aspetti suoi; a me non incresce che si i fedele storico ne pinga, bensì che tali realmente siamo. Un Nerone rese iniqua Roma, e un Tito non la fece dabbene. Gi annali di Tacito non sono chimere; ma l'età dell'oro è confinata nella regione delle favole e de pastorali romanzi.

Taluno si lamenta che da tali pitture nasce odio per gli uomini, ovvero indifferenza per lo vizio. Riguardo all'odio, me pochino io bramo che se n'ecciti, massime ne' cuori giovani contro i viziosi. Intorno all'indifferenza per lo vizio, io sostengo al contrario che quella virtù che ci si vede trammezzo (stantechè noi non parliamo de' due eccessi di storia) basta a farsi amare, e molto più essendo meno comune. Le anime un po'sublimi (ed è per queste che storie si scrivono), quanto più è ardua e difficile una dote, tanto con più ardor la conseguono. Il genio tra gli ostacoli si rinforza, s'irrigidisce, s'empie d'una santa ostinazione contro le contrarietà della fortuna, degli uomini e delle cose.

Pare a me perciò che mal facciano i moralisti della gioventù nel presentar loro soltanto esempi di virtù e di bontà; io vorari che d'intanto intanto si seminassero ancora racconti, in cui Iniquità, l'ingiustizia, il vizio regnasse nel suo orrore dipinto. I fanciullo che ode tali miserabili eventi si empie di una sazta Indignazione contro il colpevole trionfante e prende la difesa jelia virtù abbattuta; il suo cuor si solleva, s'infiamma il suo angue, l'indegnazione gli esce dagli occhi e gli dipigne di livido il volto. « lo mi ricordo che leggendo da picciolo favolette, vacconti infantili e sovratutto il Gabinetto delle fate, quando imbattea in atti di crudeltà, di nequizia, la mia tenera immaginazione era vivamente colpita e le lacrime mi sgorgavan degli occhi, lacrime di compassione e di sdegno. Quando io riesevea alcuna ingiustizia che conoscea veramente per tale, mi ricordava la novelletta e mi consolava con quella. Ora ancora, La dispetto degli anni, delle cure e della gravità ecclesiastica, : leggo di tanto in tanto ancora que' libri d'inezie, perchè mi ricordano mille idee dell'infanzia care alla mia vedova vecchiaia, e destano ancora in me quelle medesime impressioni, non ostante la distanza del tempo, l'estinzione della fantasia e il gelo degli anni. lo perdo di giorno in giorno le idee di ieri; serbo solo quelle della fanciullezza mia, che mi si fanno sempre più vivide più m'avvicino alla tomba. Lo scorso dì, mentre mi stava addormentaticcio nel mio letto, non so da qual madre idea una moltitudine di giovenili reminiscenze da gran Empo sopite mi si risvegliarono in mente. Lo crederesti? Mentre sto lì assopito, bene spesso mi saltano in capo tali novità - che mi cacciano via il sonno e mi fanno piangere or di tenereza or di dolore le intere notti (1). »

Per lo comune degli uomini la storia che positivamente istruite può essere più utile di quella che negativamente; ma per l'tomo di genio dotato di un animo forte sarà il contrario; per fargli amar la libertà sarà molto più atto un libro di Tacto che tutti i volumi di Tito Livio. L'effetto sarà ancora magtiore, se infelice dalla cuna avrà già sofferti i rigori della fortuna e il rifiuto della giustizia. L'impronto dell'infortunio sta ull'anima dei tormentati dalle fasce.

<sup>(</sup>i) Parole del teologo Sineo.

#### OVE STA LA VERA SCIENZA.

L'animo dell'ignorante non si meraviglia mai come quello del saggio, benchè ne mostri più le apparenze. La ragione d è che l'uno sa che nulla sa e l'altro si crede di sapere. Quanti è migliore la sorte del primo e più degna dell'uomo! Essa de vrebbe far arrossire il saccente, che per non poter tener die tro alle vie immense e incomprensibili della natura le vuol far da pedante! Essere arrogante e vile! Perchè tu hai imparata la scienza degli uomini credi tu saper quella della natura? Stimi esserne giunto al possesso nell'intelletto coll'averla oltraggiata nelle azioni tue? Sii buon padre di famiglia, buon soldato, buon agricoltore, buon cittadino, e conoscerai la nostra madre comune viemeglio dei Kepleri e dei Cartesi, perchè non l'intenderai colla mente, ma la sentirai col cuore. Nel riconoscere gli arcani di essa resti attonito e gridi: meraviglia, strpore? Picciolo che tu sei, cotal grido devi tu mandare quando essi si palesarono all'uomo? Perchè prima non li comprendevi non ti parevan mirabili? Sempre dunque tu conti tutto da te stesso, sempre reputi te solo l'intero, e la natura una frazione che da te riceve il valore, sempre e poi sempre? Ammirando tu la natura quando l'hai conosciuta ammiri il saper tuo; te non adori l'Autor sommo di essa, ma di te medesimo ti fai idolatra. Oh! Dio dell'universo, l'uomo ti dee adorare diversamente. Non si dee maravigliare in faccia ai prodotti della tua onnipotenza, quasichè non la riputasse di tanto capace, ma della tua immensa bontà che a suo pro tanti doni diffonde.

Una tale ammirazione di gratitudine, di umiltà e di amore è meglio conosciuta dal contadino, cui poca terra concede ogni anno il pane a lui e alla sua famiglia, che dal filosofo di gabinetto. Quegli che la mattina ha detto al suo Dio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, vede con leal cuore l'effetto della preghiera sua nella raccolta della sera. Al contrario il naturalista, sempre intento a notomizzar la natura, l'Autore divino ne obblia. Egli che si vanta di tanto conoscerla a fondo è più smemorato di quel selvaggio che, al primo veder di una mostra, un essere animato la riputò, e, disingannato quindi, ne volle sapere l'autore.

Io amerei perciò meglio essere seguace di Spinosa che dell'ateismo: l'uno almeno vede in qualche foggia in tutta la nara Dio. È vero che Spinosa fu un ateo e che un tal sistema induce tardi o tosto colle sue conseguenze a torre ogni Dio, a tali effetti sono proprii solo dell'inventore e de' dotti. Per uomo ignorante è tutt'altro; egli di Spinosa da fanciullo lo arà fino al termine della sua vita. Molte nazioni selvaggie e parbare lo sono quasi tutte, quando riconoscono per Dio quello chiamano l'anima della natura (1). Lo erano gl'inventori del politeismo, i quali, senza quasi accorgersene, vedendo Dio in ogni parte della natura, inventarono tanti Dei quante sono 🐞 sensibili parti di essa. Lo sono in una certa qual maniera molti rozzi agricoli e pastori tra gli stessi cristiani, i quali attaccano a tutti quegli oggetti della natura che cadono loro sotto gli occhi una spezie di culto, una spezie di superstizione. Lo è finalmente la nostra fantasia, quella anche dei dotti, quando dalle idee religiose trasportata, mostra la debolezza sua e le rende per così dire materiali, sentendo nel mormorio de'ruscelli, nel ronzio delle farfalle, nel susurrar del zesiro tra le foglie, nel fischiar del vento tra le rupi, nel garrio degli uccelli, nei fragor del torrente la voce di Dio, e vedendolo in ogni oggetto della natura. Come mai è eloquente il silenzio della natura! Silenzio? Che dico? Tutto in essa parla, gli animali, i vegetabili, gli elementi. Questo è lo spinosismo innoænte che produce la mente nostra, ed è padre della poesia. Dirò che Davide stesso ne' suoi salmi divinamente lo espresse? (2). Oh! semplicità celeste, tu se' pur bella! L'innocenza per te tette nel mondo e con seco ti trasse alla sua caduta. Uomo mon v'ha più religioso del settator di Spinosa rozzo e in buona kde; fatelo dotto e lo cangiate tosto in un ateo.

lo però finora non parlai se non se della vana dottrina, dell'orgogliosa scienza. Io non mi fo panegirista dell'ignoranza, bensì l'antepongo alla vana scienza, e ogni uom religioso des così pensare, stante il detto trito di Bacone: poca filosofia conduce all'empietà, molta alla religione. Facile è il distinguere l'una dali'altra. L'una è orgogliosa, l'altra umile; l'una alba-

<sup>(1)</sup> I saggi dell'antichità erano spinosisti. Si legga Virgilio a quei versi del libro IV, Georg.: « Esse apibus partem divina mentis et hau« stus, » ecc. — Fénelon (De l'exist. de Dieu, I<sup>\*\*</sup> part., chap. 3) parla <sup>2852</sup> di quelle antiche opinioni che faceano del mondo un Dio.

<sup>(2)</sup> Ce lo insegna in parte la religione, quando ne insegna per mezzo di David · Coeli enarrant gloriam Dei.

giosa, arrogante e l'altra diffidente; l'una è di coloro che « scire volunt ut sciantur ipsi, » come dice san Bernardo, e l'altra di coloro i quali « scire volunt ut aedificent.... et aedi- « ficentur » (1), per servirmi delle parole dello stesso padre; l'una per conseguente ama il gran mondo, l'altra la solitudine; l'una si pasce di malizia, l'altra di semplicità.

Oh! Tommaso da Kempis, tu ne dici ove sta la vera scienza: de humili sentire sui ipsius. (Imitat., lib. 1, cap. 2.) Uomo di Dio, le tue parole sono parole del vangelo; tu ne sei il solo verace interprete, tu il continuatore; l'unzione dei labbri apo stolici passò nel tuo cuore, e tu ne apprendi il codice della vinità perchè l'hai veramente sentito. Tu non sei nè un genio, nè un elegante od eloquente scrittore; monaco oscuro ed 1mile tu sdegneresti tai titoli. Le parole però tue portano con seco la grazia del cielo: esse conoscono la strada de cuori; signoreggiarli, mutarli affatto, aprir le loro magagne e farli arrossire, ammollirli e farli stemprare in lagrime di tenerezza, renderli annichilati a se stessi convinti, compunti, persusi, sortir tali effetti in qualunque sesso, tempo, luogo, età, condizione, ecco i tuoi unici vanti, i tuoi soli trionsi; tu non sei nè orator, nè filosofo; soltanto conosci tutto il cuore dell'uomo e ne sei donno assoluto. « Melior est profecto (tu ne dia) « humilis rusticus, qui Deo servit, quam superbus philosophus, « qui se neglecto, cursum coeli considerat. » Parole divine, perchè non posso io farle udire a tutti gli uomini, a tutto il mondo, ma sopratutto ai dotti, ai letterati, ai filosofi, alle scuole, alle università, alle accademie! Io direi di queste egregie parole con Giobbe: « Chi mi dirà che siano impresse in « un libro con uno stile di ferro e scolpite vengano in tavola « di piombo o sulla pietra con lo scalpello? » (XIX, 23, 24.) Ma che vale se i libri si leggono e di ciò che ci si trova non

si fa frutto? Tutti gli errori del mondo son consegnati ad esecrazione ne' libri; pure si leggono i libri e durano gli errori
nel mondo. Il male si è che quest'arte egregia dello scrivere
è comunemente screditata, e non forse con tutto il torto: tutti
gli umani vizi se ne sono valuti per zimbello a gara; la venalità, l'adulazione, la corruzione, la tirannia, la viltà, l'odio,
la persecuzione, l'empietà, il fanatismo hanno esteso il loro re-

<sup>(1)</sup> Serm. 36, in Cant., numeri 3, 4.

ao coi libri. Ne' libri si trova di tutto; il pro e il contro ci mo ugualmente disesi; possiamo a questi tempi dire che non 'è assurdo che si possa immaginare, che a gran letteroni e on pompa di stile non sia all'eternità ne' libri consegnato. Con ragione si dolea Rousseau della stampa, che eterna il disonore della nostra mente. Anzi gli stessi errori, per non potersene trovar nuovi, furono già ripetuti più volte in varie foggie, siccome le stesse eresie degli ultimi tempi su punti già contestati dagli antichi si dovettero raggirare per non averne de' nuovi; panto l'uomo è limitato al di fuori di sè, perfin nel male e nella kravaganza medesima! Ma gli abusi non rendono mai malvagia una cosa; e presso chi con senno ragiona i libri buoni non saranno screditati dai cattivi. È vero che, essendo infinitamente più i cattivi che i buoni, sarebbe da desiderarsi che non ce ne sosse di veruna sorte; ma il voler ciò è il volere un impossibile. Si distruggeranno piuttosto gli uomini che i libri; tanto ha ora l'uomo per essi furore, benchè poco o niente gli estimi. Essi sono alla moda appo le donne e quasi ancora appo i contadini e gli artisti. Le passioni infatti sono universali; ora che più che mai delle passioni, i libri si sono fatti ministri, i libri debbono essere universali essi pure. Ma, lo ripeto, non vi su tempo in cui siano stati come ora poco stimati.

Gli antichi che ne teneano conto ne faceano e ne leggeano pochi; le donne gli ignoravano. Non si è prodigo di ciò che si stima. L'Iliade anticamente era l'unica biblioteca di un cittadino, di un principe, di un guerriero; ecco perchè si conservava in cassette d'oro infra i profumi. Achille era stimato felice da Alessandro Magno perchè aveva avuto un Omero; iò dubito che ai nostri tempi succedesse tal cosa, ed è naturale. Allora il letterato era in grande stima tenuto, venerato, e non la cedea al principe perchè ce ne erano pochi; si sa in qual conto Aristotile fosse da Filippo e da Alessandro tenuto. Ora i letterati non sono scarsi: ce ne ha di ogni prezzo; sono come le mer-Canzie, e chi ha danari li spregia. Si dice che ci sono poeti che fanno de sonetti, e predicatori che vendono quaresimali d ogni prezzo, per un sorbetto, per un fiasco, per un pranzo, Per una cena, per uno scudo, ecc.; nella medesima guisa ci hanno poeti e oratori di ogni sorte, comprati dai principi e dai ricchi per una predica, per un'orazione funebre, per una canlata, per un poema, che scambiano con un regalo, con una

pensione. Chi l'avrebbe detto ai tempi di Sosocle o di Cicerone? Le scienze e le lettere sono divenute uno de capi del commercio tra i grandi e gli opulenti desiderosi di sama, e i poeti e i dotti affamati; non mi stupirei se questi alla sine sacesser bottega.

Quantunque i libri siano screditati generalmente e cattivi, l'amante dell'umanità e di Dio scriva se non può operare. Esso, che non opera umanamente, non deve ristarsi per motivo pmano. Abbiamo altrove osservato come perchè i libri non vengano spesso intesi, non si dee perciò lo scrittore scoraggiana confidando sulla grazia di Dio: lo stesso si dica nel vedere libri poco stimati. Coloro che scrivono cose cattive hanno per protettori le passioni: chi scrive per lo vero bene ha per di Dio, e gli basta. Qual differenza fra gli uni e gli altri! I primi sono sempre inquieti, sempre tormentati dalla rabbia, dai desiderii, nè sazi dalle grandi conquiste; ne abbiamo avuto un esempio nel Voltaire: i secondi sono lieti perchè fissi in Dio, sicuri del suo esito ed operanti per lui. Un solo uomo che attinga qualche utile dai loro scritti basta (come dice Lamennais nella prefazione all'opera sua) per ricompensare largamente le loro fatiche. Anzi, quand'anche nessun utile per gli uomini ne ridondasse e restasse l'autore frustrato circa il suo fine, esso, che in sè non confidò, ma in Dio, resta consolato, fisso nella provvidenza di lui: l'intenzione sua pura di piacere a Dio e di essere utile agli uomini gli basta: spargerà sulla cecità di questi le lacrime ch'effuse Cristo entrando in Gerosolima; ma gli resterà sempre il conforto che, se l'opera sua è perduta per gli uomini sulla terra, non lo sarà per lui ne' cieli.

Egli è però sicuro che del bene i buoni libri non possono a meno di arrecarne. Pochi ce ne sono, è vero, ma alcuni nondimeno che, vivendo nella solitudine, alimentano non il loro spirito, ma il loro cuore con parca e saggia lettura; per costoro la Bibbia e l'Imitazione di Cristo sono un tesoro. I libri di una morale semplice e dolce, di una religiosa ammirazione per Dio e per la natura gli fanno contenti di essere solitari. Quando si levano da essi dopo una breve lettura e una lunga non dirò meditazione, ma estasi, non possono a meno di trovarsi migliori di prima.

Rousseau fa una pessima descrizione della persona divota, che io piuttosto chiamerei bella descrizione della divozione fal-

bbandonato a Dio come porta la forza del termine. Chi non ma gli uomini non ama Dio: l'uomo umile, schietto, prudente e sopratutto caritatevole è l'uomo veramente divoto e religioso. Il vangelo ci dice che l'uomo per essere veramente tale dee vestire la semplicità infantile, dee ritornare fanciullo. Parimente l'uomo veramente saggio non dee perdere niente dell'umiltà, della semplicità dell'ignorante; anzi dee averne più, perchè in istato di maggiormente conoscere la grandezza di Dio, l'immensità della natura, la propria insufficienza e bastezza. Dirò brevemente che l'uom veramente saggio dee avere tutti i vantaggi della scienza e dell'ignoranza senza averne i difetti: ma come è mai difficile l'invenirlo codesto saggio!

## IN MOLTI ANDAMENTI DEGLI ANTICHI SI VEDE UN BARLUME DI MOLTE CRISTIANE VIRTÙ.

In molti andamenti degli antichi si vede un barlume di molte cristiane virtù. La castità verginale tanto dai cinici moderni combattuta, e che veramente è una virtù che pare non si poter conseguire colla sola ragione, fu pure in sommo onore a Roma, ove le vestali erano onorate come i consoli e di molti privilegi dotate. Erano poche le vestali, dirà taluuo, onde non recamano danno alla popolazione. Certamente: e chi dubita che anche nel cristianesimo debba esser così? Se soli fossero i celibatari, quelli veramente ad un tale stato da Dio chiamati, pochissimi sarebbero. Dice Bernardino di S. Pietro: « C'est en gé-\* néral au grand nombre d'hommes célibataires qu'il faut attribuer celui des filles du monde, qui par tout pays leur est \* proportionné. Ce mal est encore l'effet d'une réaction naturelle. Les deux sexes naissant et mourant en nombre égal, chaque homme vient au monde et en part avec sa femme. Tout homme donc qui se voue au célibat, y voue nécessairement une fille. » (Étude VII, 1<sup>re</sup> partie.)

Dio non vuol certamente recar danno alla popolazione e rendere a dispetto della nascita il numero degl'individui dei due ineguale. Convien dunque dire che Dio chiami a sè vergini altrettante donne quanti uomini, e pochissimi sì dell'un sesso che dell'altro. I Romani c'insegnano ottima cosa essere la verginità, ma pochi dover essere i vergini.

Gli antichi pure c'insegnano buona cosa essere lo studiare e lo scrivere, ma poco doversi far l'uno e l'altro, e non tutti doverlo fare.

Il cristiano dice con Tommaso da Kempis: « Multa sunt quae « scire parum vel nihil animae prosunt, et valde insipiens est, « qui aliquibus intendit, quam his, qui saluti suae deserviunt. » (Imit., I, 2.)

Essi dicevano: è stolto colui che intende alla scienza che non è utile alla società. Guidati da questo principio, moderarono tutte le scienze, molte discacciarono, e non vollero che tuti loro si dessero, nè che veruno ad esse si abbandonasse. La moderazione insomma fu più conosciuta dagli antichi in molte cose che dai moderni. Mescolando insieme il precetto di Tommaso da Kempis (che è quello del vangelo) e quello degli antichi, si troverebbe la perfezione verace sì per la religione che per la società, sì per questo che per lo altro mondo. In tale guisa si attenderebbe solo a ciò che è onesto ed utile per la società e per la salute dell'anima.

#### SULLO STILE DELLE NOTTI ROMANE.

Lo stile delle Notti Romane è grave, maestoso, sonoro, veramente adattato al soggetto; esprime a perfezione la maestà dei personaggi che fa parlare, la grandezza della nazione loro, la pompa della loro eloquenza, l'abbondanza ed il numero della lingua di Cicerone. Il difetto che io ci trovo è che è troppo uniforme, e la gravità che affetta diviene pesante: se ci è l'opulenza, manca la varietà dei latini periodi; se ci è la maestà, manca la vivezza delle aringhe di Tullio; havvi insomma la tension dello stile, il difetto di chiaroscuro, che genera quella altra dote comune a tal sorta di libri, per cui non si può leggere lungamente di seguito senza venire stancato.

¥.

#### SUPERBIA DELLO STOICO.

Lungamente è migliore la debolezza deli'uom sensibile ed il ianto della donna timida della superba intrepidezza degli stoici. Jn orgoglio immenso rode l'anima dello stoico, e gl'ispira e postiene la di lui dottrina, mentre fa pompa di seguire la sola ragione, di amare la sola virtù. Che ragione, che virtù? Anima superba, indegna tu sei di profferirne anche il nome, tu che ami, che idolatri solo te stessa, e mentre ti vanti di seguire quei duci celesti pecchi già contro di essi profferendo l'orrible menzogna, mostro facendoti di falsità, d'ipocrisia, d'impostura. Sì, lo stoico è l'ipocrita vero, è tra i gentili quale il also divoto dipinto da Rousseau tra i cristiani. La sua compas-Mone è più dura dell'altrui crudeltà; le sue cure sono più insultanti dell'altrui sprezzo; il suo amore è più spiacevole dell'altrui odio. Ma io m'inganno nel profferire una parola incomita a un cuore di ghiaccio. I vocaboli di amore, di amicizia, di benevolenza, di gratitudine, di religione scancellateli dal dizionario dello stoico; mettetene invece un solo, quello che ho già nominato di sopra: ipocrisia.

Il cristiano! il cristiano! Oh! ecco il vero uomo ch'io tanto amo, che io tanto desidero. Ecco il buon padre, il buon figlio, il buon marito, il buon amico, il buon padrone, il buon servo. Ecco quegli che sa morire ridendo per Dio, e la cui anima si squarcia, i cui occhi pregni si fanno di pianto al metomo male che soffra il suo simile. Ecco quegli che siegue la ragione, ma unita col cuore. Ecco quegli che è inflammato da carità per Dio e per gli uomini, suoi figli; che per essi incontra povertà, persecuzioni, malattie, fatiche, tormenti e morte; che insomma sacro si considera al loro servizio fino all'ultimo dato del viver suo.

# IL CRISTIANESIMO RENDE UNIVERSALI PER OGNI VERSO LE VIRTÙ.

Una delle più utili e delle più divine proprietà del cristialesimo si è quella di rendere le virtù universali per ogni luogo, tempo, sesso, età, condizione e circostanza qualsiasi. Una tale universalità non si può altrimenti ottenere; se la ragione è atta a procurar buone azioni, non è unquamai madre di vere virtù. La virtù verace è l'abito di far una buona azione ogniqualvolta se ne presenta l'occasione, e non è impossibile. Il cristiano è il solo che l'abbia. Mille circostanze concorrone a rendere talvolta debole o anche nullo l'impulso di un cuor buono o della ragione alla virtù : se non v'ha altra impulsione, addio, figlia del cielo, per quella volta. Nell'uomo il più semi sibile possono darsi alcuni istanti in cui la sensibilità paini estinta : l'uomo il più giusto può in alcuni casi essere soprafil fatto talmente da qualche oggetto che nel cuor suo taccia la voce della giustizia : l'uomo il più amante può sentirsi qualche volta il cuore stanco o scevro d'amore. Se non v'ha per l'ueme un più possente stimolo a ben agire della sensibilità, della me gione, dell'amore, mancando la causa in quei casi taceranne eziandio gli effetti.

Se noi avanziamo maggiormente lo sguardo nel mondo, ve dremo che il luogo, la condizione, il sesso, lo stato modificano bene spesso la virtù umanamente considerata. Una grande nazione per iscienza, per possanza, per libertà, per leggi odiana tutti gli stranieri, li riduceva in ischiavitù, distruggea le lom città, trucidava le loro famiglie e barbari gli appellava. Di questo amor della patria che uccideva l'umanità, di questa esclusiva libertà di pochi che si reggeva colla schiavitù dei molti abbiamo già altrove parlato. Roma, la libera Roma, che chiamava tiranno ogni re e a un tal nome entrava in furore, em la tiranna, non la regina del mondo; si pascea del piacere di versar fiumi di umano sangue, di portar la guerra alle più remote nazioni, di strappar pacifiche genti alle loro famiglie, alle native capanne, di smantellare città, distrugger regni, soggiogar popoli, incatenar regi, infrangere scettri e corone. Il mondo sotto il suo impero formava un popolo tiranneggiato dall'oligarchia la più crudele, peggiore di quella dei trenta ti-

Alcune doti sogliono essere di un sesso e non dell'altro, o almeno più dell'un che dell'altro, le quali nondimeno sono necessarie ai due sessi. Non dobbiamo di questa distribuzione incolpare la natura, la quale, se pose una disserenza fra i due sessi, volle che avessero uopo di partecipar l'uno dell'altro, onde stessero insieme e facilmente così formar potessero un tutto persetto che in parte opera sosse dell'uomo. Ma la vers

corpo e nel temperamento che nel cuore. Sì l'nno che l'altro sono pressochè ugualmente atti alle medesime virtù. È il pectato che, aumentando la diversità nel temperamento sì nell'uno che nell'altro, divise ancora tra di essi il regno delle virtù e dei vizi. Il cristianesimo gli lava entrambi dai loro vizi, ind entrambi rende capaci delle medesime virtù. La bontà, la tenerezza, la compassione, l'umiltà, la docilità, la dolcezza, che imini dal vangelo; e, al contrario, la costanza, il senno, la il terza, la magnanimità, la prudenza, tutte queste maschie virtù, intere e ancor proprie delle donne. Osservate gli apostoli, il tenti del cristianesimo: qual umiltà, qual dolcezza, qual cuore i tuero e dolce negli uomini i più grandi!

Se il gentilesimo vanta i suoi stoici, ha forse egli uomini da contrapporre ai Paoli, ai Giovanni, ai Grisostomi, ai Franceschi da Assisi, Saveri, da Paola e di Sales, ai Vincenzi de Paoli · Ferreri, a tanti altri personaggi che alla più sublime scienza, più celeste costanza, alla più divina magnanimità seppero congiungere una carità, una benevolenza verginale verso utti gli uomini, una umiltà da anacoreta, una docilità, una emplicità da fanciulli? Dall'altro lato io veggio le vergini, k donne cristiane. Eva novella, riparatrice del mondo, verfine delle vergini, tu operasti la prima delle meraviglie, tu kuti sollevata sopra degli angeli sino al trono di Dio, e umile, emplice, illibata, sconosciuta agli uomini ti riserbasti. Una verjine, che custodisce gli occhi suoi ed il suo cuore, che ha l'arte di rendersi ignota al mondo, impenetrabile agli sguardi profani, è più magnanima e valorosa del guerriero che solo disende una sortezza contro un esercito agguerrito, della città che con la forza dell'animo duro assedio sostiene contro le squadre di Bellona e di Marte. Tale si fu la vergine di Sion da suoi primi anni fino alla morte. Immensi furono i suoi dolori, incomprensibili ad un cuore minore del suo: esser madre di un Dio, e vedersi questo divin figlio a nascer povero, misero, oscuro, 1 vivere fra le fatiche, i patimenti, gli sprezzi e le insidie di mille nemici, morir loro vittima, vittima anzi di una nazione ingratissima, fra i tormenti i più atroci e sul patibolo da scellerato; esser madre degli uomini, svisceratamente amarli, e vederli corrotti, vili, iniqui, ingiusti e scellerati, in perpetue risse

Vol. V.

e dissensioni e guerre tra se medesimi; anzi, che dico? ve, derli in guerra col loro Dio, col figliuol suo, e di lui, che per salvarli incarnato si era, vederli vincitori, rinnegatori, omicidita Abisso inesplicabile di dolori, torrente, non calice, d'amaritai dine è questo.

Una madre ha molti figli e gli ama tutti. Il primo è buon docile, paziente, puro, virtuoso, ottimo insomma e la delizia lei giustamente; gli altri pieni d'iniquità e di bruttura. Nuo Giuseppe, egli è quello oggetto dell'invidia, della persecuzion di questi: nasce tra essi guerra; da quegli con l'armi della pe zienza, dell'esempio e della persuasione; da questi con quall della calunnia, delle insidie, delle congiure sostenuta: que finalmente vittima cade della vendetta, della perfidia di questi questi conseguono nell'inferno la pena del loro delitto. Misse madre, inenarrabili sono le tue angosce: hai perduti tutti i. gli, ed il buono, la delizia tua, è divenuto vittima dei malvani lo ho porto questo abbozzo dei dolori di Maria, adombrati ni vecchio testamento dai dolori di Giacobbe per la vicenda d Giuseppe, per far vedere qual fosse l'immenso dolore di quelle donna celeste. Avanti di vedere co' proprii occhi l'orribile scens, il vecchio Simeone le fece provar tutti quei dolori per melle anni. Maria al Calvario fu l'esempio della vera cristiana for= tezza.

Tutte le eroine del cristianesimo, le vergini e le donne martiri diedero esempio di una virile fortezza. I nomi di Caterina, di Agnese, di Agata, di Cecilia, di Anastasia, di Lucia, di Barbara, di Eulalia, di Tecla, di Afra, ecc., sono nomi che suonano sovrumano coraggio nella divinità.

La buona madre di famiglia secondo il vangelo ha bisogno di una grande magnanimità: essa è perciò nelle scritture chismata col nome di donna forte.

Il più sapiente degli uomini, il re Salomone, ne stese assai ampiamente il ritratto, in cui fa tralucere tutte le virtù dell'uomo le più sublimi, e pose tal ritratto allato di quello del buon re per far vedere che, se grande e rara cosa è il buon principe, non meno lo è la buona madre di famiglia. Il pregio di esso, dice egli, è come quello di una cosa rara portata dalle stremità della terra : « procul, et de ultimis « finibus pretium eius. » (Prov. XXXI, 10.) Essa è diligente e attiva al suo domestico governo : « De nocte surrexit, deditque

c praedam domesticis suis et cibaria ancillis suis. -- Custavit, et vidit quia bona est negotiatio eius: non extinguetur in nocte policerna eius. — Consideravit semitas domus suae. » Essa è interessata per lo bene della famiglia: « Consideravit agrum r et emit eum : de fructu manuum suarum plantavit vineam.» 😘 è indefessa al lavoro : « Quaesivit lanam et linum , et opegata est consilio manuum suarum. --- Sindonem fecit, et vendidit, et cingulum tradidit Chananeo (1). » Essa è prudente tutte le azioni sue: « Facta est quasi navis institoris, de longe portans panem suum. « Essa è colma di fortezza: Macinxit fortitudine lumbos suos, et roboravit brachium suum. Manum suam misit ad fortia. » Essa è piena di bontà preo i suoi famigliari: « Non timebit domui suae a frigoribus mivis: omnes enim domestici eius vestiti sunt duplicibus. » Essa caritatevole e benefica verso di tutti : « Manum suam aperuit ipopi, et palmas suas extendit ad pauperem. > Essa ha un'aima saggia e amante del vero onore: « Fortitudo et decor indamentum eius... Os suum aperuit sapientiae. » Essa è asmpata e parca nelle sue parole, che spiran clemenza: « Os 🗷 suum aperuit sapientiae, et lex clementiae in lingua eius. 🤉 **Para ama il suo sposo, e n'è l'amore; è il di lui conforto, la** ma felicità, la sua gloria: « Confidit in ea cor viri, et spoliis von indigebit. Reddet ei bonum et non malum, omnibus die-• bas vitae suae. — Nobilis in portis vir eius, quando sederit cum senatoribus terrae. — Vir eius et laudavit eam. » Essa è esaltata sopra tutte le compagne della sua gioventù : « Multae ·Aliae congregaverunt divitias: tu supergressa es universus. » La è celebrata dalla sua prole: « Surrexerunt filii eius et • beatissimam praedicaverunt. » Essa con maschia costanza e un sorriso celeste vedrà approssimarsi la morte: « Ridebit in die novissimo. » Essa finalmente riceverà nell'altra vita il fatto delle opere delle sue mani, e lascerà in questo la sua buona fama ed il buon esempio: « Date ei de fructu manuum \*marum: et laudent eum in portis opera eius. »

PRNSIERI

Al ritratto di questa donna forte aggiunger si debbono tutti quelli delle donne celebri e sante dell'antico testamento. Debora, che liberò colle armi il popol suo; Ruth, compagna relle sventure della suocera come lo era stata nella sua feli-

<sup>(1)</sup> Digitis eius apprehenderunt fusum. — Panem otiosa non comedit. — Stragulatam vestem fecit sibi. »

cità; laele, che conficcò a terra il nemico del popol di l Abigail, che salvò il marito dal giusto sdegno di David; Ru che colla sua costanza placò Dio e mostrò l'amor che por al figliuol suo; Giuditta, che salvò dall'imminente rovin sua nazione col trucidare il possente nemico, e dare a su segno e il segreto della vittoria; Ester, che salvò pure il popolo col suo pianto, colle sue preghiere, colla sua virtù e sua costanza; la madre dei Maccabei, che confortò i suoi s sigli a morte senza versare una stilla di pianto, e sigillò suo il loro martirio. Aggiungerò eziandio la pulcella d'Orle Giovanna d'Arc, la quale salvò la Francia. In questa dom si vide la vera virtù e il suo eccesso, che la fa divenir v Dio l'avea prescelta per liberare il suo regno, e lo liberò fatto, era finita la sua carriera. L'averla voluta seguitare co il voler del cielo fu la sua rovina; il riconobbe anzi di mo La donna è sempre donna, e, come dice Rousseau, non peggior cosa di una donna-uomo, come era Ninon de l'En la donna, ispirata da Dio a qualche grande azione da u la faccia, ma terminatala ritorni donna. Giuditta, ucciso ferne, riprese gli abiti vedovili.

Nei primi secoli del cristianesimo la Maddalena, l'Egizia Pelagia, nel divenir sante ad un tratto da strumenti che e d'iniquità, dimostrarono quanto fosse possente il lor sessi per meglio dire, il loro Dio. Afra, Margherita da Cort Taide, ecc., dimostrarono pure lo stesso.

Tutti questi prodigi furono opera del cristianesimo, che veramente comune ad ambo i sessi ogni sorta di virtù. Lo stoic e altre simili pretese virtù degli ennici erano esclusive: nul ciò nel cristianesimo. Gesù Cristo per il primo seppe unire fortezza veramente celeste con una somma docilità, una gnanimità veramente divina con una smisurata umiltà, uni vrumana scienza con una semplicità infinita, una dignità pr di un nume con un'immensa carità.

L'eccesso, come già dissi altrove, distrugge persino le e le fa divenir vizi: il cristianesimo impedisce questo ecc L'umiltà, senza tal norma, diviene avvilimento, la sensi debolezza, la dignità albagia, la bontà ingiustizia, ecc. La se alcuno dicesse che il vangelo, accomunando ai due ses stesse virtù, li snatura, diremmo che ciò è falso, mentreche le spinge all'eccesso. Le virtù del cristianesimo ne for

na sola, per così dire: sono sì strettamente collegate che dimgono inseparabili; quelle che a prima vista paiono più diterdanti non possono esser divise. Gli ennici possedevano alme virtù senza altre: Catone era severo e clemente Cesare, Latone non avrebbe potuto esser Cesare, per esempio, senza pasare di esser Catone, e così al contrario. Qual è la ragione ciò? Essa si è che le virtù degli ennici erano virtù finte, namon ne avevano vere. Le virtù vere sono tutte inseparabili siche, e ne fanno una, benchè siano distinte, come le tre rrone divine, benchè realmente distinte, sanno un solo Dio. 🏙 per questo che le cristiane virtù cangiano, per così dire, i paperamenti, i caratteri senza snaturarli. Le missioni cristiane pero i Giapponesi, di feroci, superbi, vendicativi che erano, milici, umili e pieni di vicendevole carità; con tutto ciò non naturarono l'indole loro. Sono i vizi che snaturano gli uoini ed impediscono loro l'avere molte buone qualità. Ora, come dissi, la virtù spinta all'eccesso vizio diviene. Per esempio, adonne sono dolci, docili, compassionevoli, timide, eloquenti: tieste doti sono buone, purchè moderate. Che cos'è che le rende ecompatibili colla fortezza, colla costanza, colla magnaniità, ecc., se non il loro eccesso? La dolcezza eccessiva diiene snervatezza; la docilità eccessiva, incostanza, volubilità; compassione eccessiva, ingiustizia; la timidità eccessiva, tinore e pusillanimità; l'eloquenza eccessiva, curiosità e intemperanza nella lingua. Una donna deve esser dolce, ma non tappo dolce, nè sempre dolce, nè con tutti dolce, altrimenti troppo condiscendente, debole, e può dar luogo a cattre passioni: dee esser docile, ma non sempre docile, nè con atti nè eccessivamente; se è docile troppo colle cose, essa ditue com'esse volubile; se è docile troppo colle persone, ella tilascia trarre dal mul esempio al peccato, e così si vada via delle altre femminili doti. Sopratutto, se una donna des esser dolce, docile, compassionevole, timida verso il prosteno, noi dec essere con se stessa. Non deve nè lusingar se tema, nè trattarsi mollemente, nè arrendersi alle sue voglie, de la sue de la sue de la sue passioni. ico quelle belle virtù, quando ne usi una donna anche verso \* Messe, cangiate in orribili vizi.

se dunque si terrà ogni eccesso dalle doti femminili, queste vintù e combacieranno con tutte le altre: una

donna potrà esser dolce e severa, docile e costante, compassionevole e giusta, persuasiva e prudente, timida e forte melle stesso tempo.

Lo stesso si dica degli uomini: dall'eccesso delle loro proprie doti derivano i loro vizi.

Falsamente perciò si dice che alcune virtù sono proprie in gli uomini, altri delle donne: no; dite pitttosto che alcuni il sono proprii degli uni, altri delle ultre. Ma sì la donna cui l'uomo moderino soltanto le proprie doti, e avranno le mai sime virtù senza aver nessun vizio.

Dove consiste adunque, chiedera taluno, la differenza fitti due sessi? Nel temperamento, nell'indole, nel carattere, ieq rispondo. Le virtù sono le stesse, ma hanno una diversa tinti Un uomo ed una donna potranno essere ugualmente didid ugualmente fieri, ugualmente caritatevoli, ugualmente forti, 📢 nondimeno queste virtù avranno in essi una tinta diversa n l'uno e nell'altra. Questa tinta chiaramente si vede; ma moni può esprimere. Essa ha molto origine dalla diversa carrieta cui chiama la natura i due sessi. La donna deve valersi dull sue virtù in casa; l'uomo fuori, come quegli che pe' suoi mi fari dee agire la maggior parte del tempo nel mondo. Il regul delle virtu della madre di famiglia, della donna forte è la propria casa; il suo ufficio è il governo di essa: il padre di 🖴 miglia, al contrario, ha per regno delle sue virtù più il mondo che la sua casa. Questa diversità di uffizi è fondata sulla metura; dessa è che dà varie tinte alle medesime virtù nebl'uomo e nella donna: ecco la differenza che ci ha tra i des sessi.

Ma, dirà taluno, ci sono virtù che sono solo necessarie agli uomini, altre che solo alle donne. Io lo niego; è l'esercizio di esse virtù che è diverso. Questa differenza si trova anche negli uomini stessi secondo la varietà del loro impiego, delle loro condizioni. Il magistrato, il cittadino, il guerriero, l'agricoltore hanno d'uopo tutti delle stesse virtù, ma per esercitarie diversamente. Nella guisa medesima la donna ha d'uopo delle stesse virtù che l'uomo, ma per diversamente esercitarle. Quer sto dipende dalla varietà degli uffizi, come già dissi.

La scrittura, la storia, l'esperienza ci mostrano a ogni tratte le stesse virtù diversamente esercitate. La vergine esercita la carità colle preghiere; la madre di famiglia con l'allevar bene PERSIERI 279

sua prole, il governar saggiamente la sua casa e lo spargere morno a sè il buon esempio; il magistrato col fare gratuitamente giustizia; il medico col beneficare coi mezzi che gli perge l'arte sua il prossimo; l'ecclesiastico col predicare, adir le confessioni, assistere i malati, consolar gli afflitti, sovemire ai poveri, ecc.

idn quella guisa che varii sono gli esercizi delle virtù, varii mo gli effetti di esse in questo mondo, benchè desse siano impre le stesse. La stessa virtù conducea Giuseppe al trono , se non era di Daniele, Susanna alla morte. La stessa virtù fece acciamare Osanna al Salvatore lo fece uccidere dopo esti giorni.

ple virtà cristiane sono ottimamente adattate al sesso, alle postanze, epperciò più prodigiose, più utili, benchè meno ettacolose di quelle degli ennici. Maria, in quel breve colloio che ebbe con l'angelo annunziatore dell'incarnazione, diede ostra delle più sublimi virtù : il suo arrossire, le sue obbieieni, il suo assenso sono una profonda prova della sua purezza, de sua umiltà, della sua fede. Non minore fu la forza che **Imostrò in questa occasione circa t**ali virtù della forza che la croce. Maddalena, l'Egiziaca, Pelagia, la Cortonese, che, converle ad un tratto, si ritolsero per sempre alle catene della pasens la più tenace, la più funesta, la più universale, la più kanna, furono più forti di quei grandi uomini che sono celenelle storie per vittorie, conquiste, invenzioni, genio e forma. Vincer se stesso i Oh i qual forza, qual magnanimità non necessaria!

de gentili stessi riputaron questa una delle più difficili vittile; i cristiani sanno tutti una tal massima; eppure l'opitione che signoreggia niente ragguardevole la rende, anzi taltita la spregia. Oh! libertini, filosofanti, stoici, grandi, guertini, principi, tegislatori, conquistatori del secolo, quanti uotti miseri, deboli ed oscuri sono rivolti nella polvere dei votti piedi, che vi vinsere in vera gloria perchè a voi superiori infortezza! Voi, con tutte le vostre palme letterarie, le vostre scoperte, le vostre vittorie, le vostre invenzioni, i vostri trionfi, ditenii, sareste buoni a vincere alcuni difetti che si perdono nello splendore delle vostre gesta, ma che, se sfuggono agli occhi degli uomini, non così si ritogliono a quelli di Dio? Ce-

280 Pensieri

sare e Alessandro magno, che vinsero tutto il mondo, avrebbero potuto vincere la loro ambizione? Tiberio, che signoreggiava la terra, avrebbe potuto esser signore della sua cradi avarizia? Traiano, lo stesso Traiano, il virtuoso Traiano, arinomato, sì buon principe, sì pieno di belle doti, avrebbe esti potuto conseguire ancor quella di un cuor puro e di un corpei illibato? Uomini non cristiani, siate pur grandi, mostratemi il vostri trionfi, io vi mostrerò le vostre viltà.

Diciamolo pure: quanto è meno glorioso in faccia al monde, tanto più lo è in faccia Dio, perchè più difficile il vincer: stesso. Il più perito duce col più agguerrito e numeroso esercito, se venisse incessantemente, senza tregua, senza ripere di dì e di notte, in ogni tempo, luogo e circostanza, per ogni lato, in ogni foggia, con ogni mezzo dal nemico perseguitate non potrebbe mai viucitore venirne. Come infatti potrebbe en dinar le sue truppe, deliberare sugli affari, progettare glitacchi, attendere ai necessari apparecchi con una sì incalsante e continua persecuzione? Che sarebbe poi se il nemico, oltre l continuamente perseguitarlo in tal guisa, aggiungesse l'inganne e le insidie; a lui e a tutto il suo esercito, or sotto l'aspette delle sue milizie si appresentasse, or in forme lusinghiere piacevoli, or in foggie orribili e spaventose? Eh! fosse più che un Ercole od un Teseo, quel capitano vinto, avvilito, stanco, spossato, confuso si arrenderebbe ben tosto.

L'uomo che dee combattere le sue passioni è in tal caso. Egli è solo ed i suoi nemici sono numerosi. Lo perseguitanc ovunque, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni azion sua. Da ogni circostanza prendono occasione di assalirlo con più veemenza e più malizia. Ma questo è poco a confronto di quelle che è realmente: felice se ognor l'assalissero a faccia aperta! Ma le più stravaganti finzioni, le più incomprensibili imposture. gli agguati, le insidie le più infernali, le larve le più spavestevoli, le lusinghe le più seducenti sono incessantemente senza tregua, senza discrezione poste in opera con impeto smisurate e diabolica malizia. Se talvolta fingono dargli alcun intervalle è per assalirlo poi più violentemente e con sorpresa; immers: nel sonno l'anima sua, par che la passione stia muta, mentr lavora sott'acqua, prepara la sua mina, sta imminente il su scoppio: misero, egli balza atterrito all'assalto improvviso, si arrende talvolta senza quasi avere deliberato. Altra fiata l'as

fetto tentatore gli concede in apparenza vittoria: l'animo glorioso trionfa, e senza accorgersene nuota nel piacere della susiperbia fra le braccia dell'amor proprio: questa perfida passione
- guarda l'altra e le fa segno con un maligno sorriso: questa
si allora si avanza per sorprendere lo spensierato; questi vorperebbe ancora sfuggire, ma la superbia con un urto lo getta
sel precipizio: il misero preda è fatto delle due tiranne e stretto
fra le loro braccia mortifere.

Non è meraviglia se il semideo Alcide, se Teseo, se gli Dei stessi fatti dalla mitologia pagana, illustri conquistatori, principi e guerrieri d'invincibil forza fossero poi soggiogati da amore, e ridotti Sardanapali novelli a maneggiar la conocchia la l'arcide i non è meraviglia, dico, se Sansone veramente corse la stessa sorte, mentrechè la fortezza dei conquistatori e dei principi è poca cosa, inezia, viltà appresso a quella fortezza der cui si vincono le proprie passsioni. Pure quella fortezza, l'che la natura corrotta negò ai conquistatori, ai monarchi, fu da Cristo concessa a pescatori e a vergini.

rn L'opinione è nemica diretta della verità. Questo basterebbe per dimostrario, ciò che a questa fortezza la sola vera quell'altra falsa antepone, anzi di più questa sola loda, quell'altra prezza.

Queste doti sono tanti doni di cui Dio fornì l'anima dell'uomo; la ragione, la coscienza, il cuore sono composti, per così dire, di queste doti (1). Queste doti sono tante impronte della divina mano nell'anima umana (2). Ogni dote può aver due eccessi,

<sup>(1)</sup> Questo ne può dare un esempio per provare che, perchè alcane cose paiono incompatibili, non sono però da dirsi false contro
gl'impugnatori della Trinità. La natura divina unica in tre persone
sealmente distinte è come l'anima umana unica, che pure, quantunque
semplice, prende diverse modificazioni e le tien tutte nel medesimo
tempo. Così pensa, vuole, disvuole, ama, odia, ecc., varii oggetti
nel medesimo tempo. È vero che nel medesimo istante può ad una
sona sola pensare, di una sola cosa essere conscia; ma nondimeno
è certo che serba in uno molte modificazioni, mentre successivamente brama, abborre, odia, ama, ecc., e si ricorda d'aver bramato,
adiato, abborrito, ecc., e costante in molte sue affezioni rimane.
Bossuet fa uso di questi e di altri paragoni per provare non dover
noi dire assurdo il mistero della Trinità perchè noi nol comprendiamo.

<sup>(2)</sup> Per questo io credo alle idee innate. Le idee che formano la

uno dal lato del niente e l'altro da quello del troppo. Così, per esempio, l'uomo non dee essere nè vile nè superbo, ma smile e dignitoso; nè prodigo nè avaro, ma curoso e liberale: nè stoico ne debole, ma sensibile e costante, ecc. Tolti gli escessi nelle doti naturali dell'uomo, vengono unitamente tolti i vizi e praticate le virtù. Così, per esempio, v'ha nell'uomo un istinto che lo spinge a sapere quello che si fa fuori di sè; tale istinto gli è sommamente utile, anzi necessario, ma va moderato: così si stugge la vana curiosità e si acquista la scienza. L'uomo e la donna hanno dalla natura attinte doti diverse, delle quali però uno e medesimo deve essere il risultato; è la nostra corruzione che le ha rese disordinate e dannose. Il cristianesimo insegna a richiamarle nell'ordine, e così fa rinascere in amendue i sessi le medesime virtà. Così, per esempio, l'uemo e forte e la donna è debole: moderate la fortezza nell'uno e la debolezza nell'altro, cioè togliete i due eccessi, ed avrete un medesimo risultato, cioè la magnanimità e l'umanità in estrambi.

È per non aver saputo evitare gli eccessi che gli ennici non mostrarono mai al mondo vere virtù. La fortezza in essi degenerava in insensibilità, il distacco dall'oro in prodigalità, l'amor della patria in odio dell'umanità, la propria dignità in superbia, il disprezzo del corpo e dei dolori in crudeltà, ecc. Lo stesso si dica dei selvaggi e dei barbari. Non ci ha molta differenza tra questi e i Greci e i Romani su questo punto: avevano tutti grandi buone doti naturali, ma erano privi di virtù per non saper evitare gli eccessi (1). È per questo che il solo vangelo può insegnare agli uomini la pratica della virtù vera. Ci rincresce, non a torto, spesso del non aver avuti i Romani, i

ragione, la coscienza, ecc., debbono essere certamente innate. Se l'anima fosse una tavola rasa, donde ricaverebbe i principii per cui la sua ragione è immutabile, è la stessa in tutti gli uomini? Bisogna ben dire che quella ragione universale di cui parla Fénelos (Existence de Dieu) abbia impressi i suoi principii nelle anime umane. — Questa è la principal ragione che il Palmieri arreca per provare contro Loke e gli altri suoi seguaci l'esistenza delle idee innate.

(1) Un esempio. Se Lucrezia fosse stata cristiana, quanto mai avrebbe agito diversamente! Essa non sarebbe tenuta dietro ad un falso onore, ma gli avrebbe anteposta una reale virtù; o, se violata avrebbe compreso che l'anima solo fa il male.

Greci la religione cristiana; del non aver potuto continuare il suo tegno questa religione nel Paraguay e nel Giappone. Erano tutte queste nazioni dotate di un'anima forte e nervosa, che riducea tutte le buone qualità a un eccesso superlativo: per renderle egregie non mancava altro che una saggia moderatrice mano. E qual migliore di quella del vangelo? Ma Dio incomprensibile ha diversamente disposto, e noi dobbiamo umilmente adorare i suoi decreti. Forse la superbia di quei popoli e la loro viltà e ingiustizia nello stesso tempo furono ostacolo alla divina grada: amò forse meglio Cristo di estendere il lume suo a nazioni più semplici, e non così corrotte se non così grandi.

Gli eccessi superlativi, cioè la crudeltà, l'insensibilità, l'odio degli stranieri, ecc., furono i vizi delle nazioni dotate di un'ambie energica e capaci di grandi cose: al contrario gli eccessi diminutivi, l'avvilimento, la effeminatezza, la debiltà, la imbedilità, il lusso, ecc., furono i vizi delle nazioni dotate di un'anima debole e molle, data solo al corpo e inetta a far altro che vegetare.

l nostri vizi dirsi possono universali; per ognuno di essi è accompagnato, condito, direi, dal loro capo, cioè dalla superbia. La via di mezzo, che ci ha tra la superbia e l'avvilimento, si è una dignitosa umiltà. Il vangelo c'insegna a condire con tal virtà ogni nostra azione ed a renderla universale così. Nell'uom corrotto ministra e cortigiana di tutte le azioni se, anche delle più picciole, è la superbia; nel vero cristiano l'uniltà.

La grazia è quella che nel cristianesimo concorre a rendere le virtù universali : essa è che dà la forza e la norma onde ordinar le naturali doti.

Non v'ha facoltà o dote nell'uomo che valer non possa a qualche cosa, che non sia virtù, se bene ordinata. Tante buone qualità, tante virtù dunque esser possono quante sono le facoltà spirituali od anche corporee dell'uomo. Gli ennici non fecero mai uso di tutte le facoltà dell'uomo, nè di quelle che fecero uso si valsero bene, cioè tirarono tutto quel bene che si poteva. Ecco due ragioni per cui le virtù degli ennici erano più poche e meno universali che tra i cristiani. Qual è la nasione o gentile o barbara o selvaggia che non abbia proscritte o proscriva alcune cose buonissime in sè? L'una esilia le scienze, l'altra le lettere, o una o alcune parti solo di esse, come per

esempio l'astronomia, la poesia, la pittura, la musica, la medicina; l'una odia l'arte militare, l'altra l'agricoltura; l'una sprezza la frugalità, l'altra rigetta affatto l'oro. Quello che è come vizio considerato in una, lo è nell'altra come virtù: alcuni animali sono dall'una adorati, dall'altra uccisi; alcuni cibi sono in voga presso dell'una, che sono abborriti dall'altra. Quello che come religione è nell'una riguardato, tenuto è nell'altra come empietà; quello che nell'una come orrevole, nell'altra come disonorevole e vergognoso. L'uomo è capace di mille impieghi colle sue mani, d'impiegare, di far uso della terra e di ciò che essa contiene in mille guise: eppure non vi ha nazione che comprenda tutti questi impieghi, almeno i possibili ad essa, al suo clima, ecc.

Se non che osserverà taluno: questa varietà nei costumi, negli usi, negl'impieghi, ad esclusione di altri impieghi, usi e costumi, proviene dalla varietà dei climi, ed è perciò voluta dalla stessa natura. Se ciò può dirsi in alcuni casi, è generalmente falso. Non la natura, 'non il clima sono che inibiscono l'agricoltura, la medicina, la poesia, le scienze, k lettere, le belle arti e molte altre arti utilissime, ma la politica, l'interesse, la superstizione. Licurgo e Solone furono i despoti delle repubbliche greche, come Numa il fu della romana. Maometto fu quegli che empiè di stravaganti usi l'Africa e l'Asia, e di molte esclusioni, fra gli altri della proibizione del vino. Tutti costoro non furono già ministri della natura: furono uomini grandi, ma che pure dimostrarono di essere uomini. Chi ormai non sa che il proscrivere affatto le scienze e le arti, come Licurgo e Rousseau, è un ignorar la natura affatto, il voler rendere gli uomini bruti col privarli delle più sublimi e divine loro facoltà? Siccome non v'ha luogo della terra in cui l'uomo non possa viver da uomo, così non vi ha regione per i cui abitatori sia impossibile la libertà e necessario il servaggio, dannose le lettere, le scienze e le arti, e cui faccia d'uopo opporsi alle leggi della natura, come il pretende Montesquieu, che in alcuni luoghi pretende additata dal clima la poligamia, la schiavitù, il dispotismo e le religioni false.

In generale è tutto falso il sistema sui climi dell'autor dello Spirito delle leggi. So bene che il più o il meno di qualunque cosa è fondato sulla varietà dei climi, e che in un paese le let-

PYTSIERI 285

ere o le scienze debbono avere più che in altro regno. Ma icurgo, Platone, Rousseau, Maometto, che proscrissero affatto e arti, le scienze, la poesia ed insomma le lettere, non si attennero la via di mezzo, ma andarono negli eccessi. Questo ne dimostra che i più grandi genii sono pur sempre uomini facili ad errare; conoscono molte verità, ma è rado che le conoscano come sono; amano di affazzonarle a loro foggia, di fabbricare sistemi, e cadono perciò sempre negli eccessi: la religione è il solo duce infallibile il quale mena alla ignuda verità.

Conchiudo adunque che fuori del cristianesimo non vi ha vera virtù, benchè ci siano molti principii di virtù, e che il solo tristianesimo è quello che sa mettere a partito ogni dote dell'zomo e tenerne l'uso nel vero suo limite. Lettere, scienze, arti, teatri, spettacoli, capi d'opera, riti, impieghi, costumi, tutto èadottato dal cristianesimo, ma tutto nell'ordine, niente dell'eccesso. Alcuni teologi hanno tacciato d'illecito il teatro, il ballo, la satira, ecc., ma non hanno punto bene considerato. Come la natura porta l'uomo alla imitazione, e l'imitazione teavale sarà illecita? Sarà inibita la tragedia, quel fonte di sì sublime entusiasmo? Non sarà Iccito il ballo, sì connaturale alla gioventù, sì giovevole alla salute? Mi verrà proibito di scrivere stire, mentre un tal componimento è sì atto a trar gli animi viziosi dal loro letargo, a far abborrire i vizi dei contemporanei loro? È l'abuso di tutte queste cose che ne fa il male. La satira, h danza e la scena sono spesso cattive, perchè non di rado servono d'arme, la prima alla detrazione, alla calunnia; le due Utime alla seduzione e alla disonestà. Senza entrare in quistioni di particolarità, chi niega che, tolta l'influenza sui detti vizi, 10n siano cose per sè indifferenti, anzi buone, la danza, il teatro, la satira? E chi non vede potersi benissimo ordinare in guisa a tor quei pericoli?

L'uomo è presentemente corrotto: alle doti della natura imocente sono congiunti gli effetti del peccato. Quante doti adunque avrem noi che sono effetti del peccato! E quante doti della natura, caste ora, per via della natura corrotta non più porgeranno buon uso! —

Rispondo: ho già osservato come tutte le doti e le facoltà dell'uomo sono della natura pura, e che non ne aggiunse di nuove la natura corrotta, ma solo quelle corruppe rendendole

capaci di essi, onde basta ordinarle perchè siano buone. Ciò mi sarebbe facile provare con molti esempi. La superbia proviene dal naturale amor di sè eccessivamente elevato; l'avvilimente, dall'abbassamento eccessivo di un tale amore. La lascivia proviene dall'amore ispirato da Dio tra i due sessi per il matrimonio; l'avarizia, dall'economia; l'invidia, dall'imitazione e dall'amor dei beni della vita e della virtù; la gola, dal piacere che ne die Dio nel soddisfare al bisogno del mangiare; l'ira, dabl'odio del nostro amore, cioè dall'amor di noi stessi; l'accidia, dall'amor della tranquillità e della pace. Ma, quantunque ciò non fosse, e l'uomo avesse ricevute dal peccato nuove doti malvagie, io non pretendo già inferire che eziandio di queste si debba far uso; ma dico che facile è il conoscere, e che di esse noi non parliamo. Le lettere, le scienze, le arti non som già di questa fatta, mentre per lo consenso stesso degli avversari esse son buone in una nazione, mentre però secondo essi pure sono malvagie in un altro. Ma gli effetti del peccato di origine essere debbono cattivi in ogni tempo, luogo e circostanza.

Riguardo poi al non potersi più fare dagli uomini buon podi di molte buone doti dopo il peccato originale, perchè sono gli uomini proclivi all'eccesso, io rispondo che certamente debbonsi guardar gli uomini dal cadere negli eccessi nell'esercire alcune doti, e che essendo liberi possonsi da quelle astenere; che, quantunque ci cadano tra due mali, si dee sempre eleggere il minore, e il maggior male sempre sarebbe il non far punto uso di quelle doti. Dirà forse taluno che, perchè è facile a cader nella superbia, l'uomo debba odiare se stesso? Che, perchè è facile a cedere agli stimoli dei sensi, debbane tor la cagione col rendersi scogliato? Che debba esser prodigo e gettar via tutto perchè inclina all'avarizia? Che, perchè inclina all'ipgordigia del palato, debbasi astenere dal mangiare? Insomma che, perchè è proclive al vizio, debbasi astenere dalla virtì?

Eppure queste sarebbero necessarie conseguenze se l'uomo not dovesse far uso di certe sue buone facoltà per timore di abusarne. Anzi, così operando, ne abuserebbe in altra guisa. Due sorta ci sono di eccessi, come già dissi: l'eccesso del troppo e l'eccesso del niente. Chi fa troppo uso di una cosa cade nell'eccesso; ma cade pure in un'altra sorte di eccesso chi non ne fa uso niente. Comunque si faccia, l'eccesso non si può

Pensieri 287

ssuggire se non stando della via di mezzo, sacendo un uso moderato. Non voglio però erigere la mia proposizione in matematico assioma, e dire che sempre e poi sempre l'uomo possa di tutte le sue doti e sacoltà sare buon uso. Dirò bensì che in alcuni casi contrari (se dar si possono) non se ne dee accusar la natura, ma l'uomo. Si deve dire che, se in quel tal caso l'uomo è astretto a lasciar oziosa quella tal dote per non sapere qual buon uso sarne, è colpa della sua ignoranza, del sue aper limitato, non della naturale: realmente esiste in natura l'aso che può sare in tal caso di quella tal dote, ma esso non a ritrovarlo.

I legislatori, gl'istitutori adunque debbono andar molto adagio nel lasciare oziosa alcuna dote dell'uomo, fosse anche di quelle che in apparenza paiono dannose ed inutili. Qual è il terreno sterile che, ben coltivato, non possa produrre qualche buon frutto? Qual è la cosa in questo mondo, l'accidente della tita di cui il perito artefice, lo spirito ingegnoso, l'uomo di genio non sappia trarre qualche partito? Dio, che è la sapienza stessa, sa trarre il bene dal male, come leggiamo nel Genesi, Ecco dunque ciò che io giungo perfino a dire. Quando anche li peccato avesse dato agli uomini nuove doti, il saggio istitutere potrebbe trarne qualche buon partito, benchè in sè cattire; anzi il dovrebbe fare per non lasciarle oziose. Una dote dell'uomo non messa in opera pare starsi oziosa solo al di fuori, ma in realtà essa è messa in opera ed in uso.

Se dunque avesse l'uomo qualità, affezioni, doti cattive in sè lo che per altro noi abbiamo provato non esser vero), il legislatore non dovrebbe lasciarle oziose, ma o adoperarle o estinguerle; il soffocarle nemmeno non basterebbe. Ora l'estinguerle, come ognun vede, è impossibile: dunque fa d'uopo che le adoperi. Almeno può trarne qualche bene adoperandole, dirigendole esso; ma non possono produrre altro che male se le lascia operare da sè, essendo per natura cattive, e perciò ordinate el cattivo. Quello che è malvagio, abbandonato a sè diviene empre più malvagio e produce malvagità; ha bisogno di vesir raddrizzato da una mano buona per poter produrre qualche cosa di buono. Così supponiamo che l'invidia fosse una original dote cattiva dell'uomo (locchè è falso, essendo solo, come dicemmo, l'eccesso dell'amore di sè che ci spinge ad avere la virù, e quando non s'ha ad invidiarla in altri), il legislatore,

se la mette in moto, ne potrà sar nascere l'emulazione; le pere grandi ed altre buone repubblicane qualità.

Dirà taluno: ma voi fate una falsa supposizione, mente l'invidia può esser volta in bene, perchè non è in sè una dotti originale cattiva, ma solo l'eccesso di una dote naturale susceit tibile di bontà: ponete una dote originalmente cattiva, e vel drete allora che il legislatore non può trarne alcun bene. Questa è quistione di fatto. Io arrecai in esempio una dote sè buona sol per eccesso cattivo, perchè dote non v'ha, contigià dissi, originalmente cattiva. Questo è, lo ripeto, un fattivo lo ho dimostrato il contrario. Mi si mostri una dote originalmente cattiva, ed io, se non potrò risponderci, sarò con vinto.

Per legislatore io intesi qualunque sorta d'istitutori sì delle società come della religione, sì dei corpi di magistrati conditi dei collegi, delle università, degli eserciti, ecc.

Deduco dal detto come il vizio, non essendo altro che cesso, il vizio è negativo.

Conchiudo adunque che il cristianesimo rende universali paro ogni verso le virtù, dal lato del sesso, dello stato, della condizione, del tempo, del luogo e di mille altre circostanze. All trove ho assai lungamente parlato del buon esempio, e come questo è un fonte di universali virtù, perchè di comunicazioni di virtù.

Tutto infatti nel cristianesimo spira unità, epperciò universalità. Tutti i cristiani considerano gli uomini come fratelli: non tempo, età, luogo, stato, religione gli divide. Dico religione, perchè, quantunque il cristiano dica: fuor del Vangelo non v'ha salute, non perciò è intollerante, barbaro come vuole Rousseau. Questa è una delle contraddizioni di questo peralto grande scrittore. Egli dice in un luogo che l'uomo, se deve amare i suoi vicini, non può più amare i lontani, e scusa in tal guisa l'amor patrio esclusivo delle repubbliche enniche. No non siamo di tal parere, e l'abbiamo confutato altrove. Ma egii, per non contraddirsi, perchè biasima la stessa cosa nella religione, mentre la permette, anzi reputa necessaria nella civil società? Egli permette ai figli degli uomini l'odiar le altre nazioni, ai figli della società l'odiar gli altri governi: perchè non permettere ai figli di Dio l'odiar le altre religioni? Se esso riputasse come altri increduli Dio un sogno e la religione usa

chimera non si contraddirebbe; ma tutt'altro è il pensier suo: gli la necessità di una religione l'ammette e la prova. Egli lanque si contraddice. Del resto Warburton, Lamennais ed altri govarono all'eccellenza che una religione che ammette tutte le tipo come sorelle nulla vale al bene della società e fallisce il mo fine.

Ma noi siamo ben lungi dal concedere a Rousseau che, perla religion nostra sia esclusiva, barbara, crudele, nemica
la genere umano, intollerante pur venga ad essere, nel senso
la prende questo vocabolo Rousseau. La cecità degl'infedeli
la prend

Reco l'unità degli uomini arrecata dal cristianesimo e l'uni-

Perchè mai le virtù sono rese universali dal vangelo, senza Acui nol sono? Perchè le virtù, non essendo altro che l'ordine Merno alle doti naturali, che la mancanza dell'eccesso pro**lego dalla natura corrotta , la nostra natura presente mezzo** mra e mezzo contaminata non ha in sè la forza di farci astepere da quegli eccessi a cui la pravità ci spinge. Per aver forza Mare una cosa bisogna averne motivi : la libertà stessa del-Luomo, non agisce senza motivi, e sol ha facoltà di dare maggier peso al motivo che vuole: se dunque mancano i naturali metivi per isfuggire gli eccessi, ne manca la forza. Togliete 🏬: qual sarà il motivo che vi trarrà dai piacevoli eccessi? Egrse, il real male che da questi deriva? Comincio ad osservare che voi, irreligiosi, non calcolerete più niente i beni dell'altra pia, che non ammettete o di cui almeno dubitate, ma solo i peni della presente. Noto che anche in questo mondo la umana felicità nella virtù, nel non-eccesso consisterebbe quando tutti di uomini sossero virtuosi e con tali pensieri; ma per lo con-

Vol. V.

trario la maggior parte di essi professando il vizio, ne siego che pur troppo la virtù è mondiale miseria. Noto in terr lucgo che, sebbene ogni uomo cerchi la felicità, nessuno la trova, e pochi sanno in che veramente consista. Questa felicità dunque non vi può essere di motivo per issuggire gli eccessi quando la terrena da voi cercata buona ventura spesso male consiste, quando, ancorchè nella virtù posta sosse, sun sì voi sareste da non avvedervene. — Ci sono i rimorsi.

Eh! i rimorsi preveniranno le vostre mancanze? Sì, ma ti quella guisa che il timor della pena: i rimorsi, come la penti in un uomo che non crede nè a Dio nè alla giustizia non hand mai la virtù di prevenire i delitti. Felici noi se un tale secreti si fosse oramai ritrovato! Che importa che voi abbiate i fi morsi quando vi sarete già negli eccessi precipitato, e depi gustato il dolce ne assaggerete l'amaro? Una simile coscient senza religione può produrre tardi penitenti, ma innocenti ma E poi, penitenti, che dico? Spesso un tal vizioso non sa pi che si fare: il vizio e la virtù gli sono ugualmente nemici, t per meglio dire, egli è a pari modo nemico d'entrambi.

Al contrario nella vera religione (cioè in quella religione di è la sola veramente efficace, giacchè l'efficacia è solo prodott del vero), quantunque gli eccessi siano alla felicità umana faw revoli, vengono dall'uomo sfuggiti, perchè il dovere è il poi sente motivo che lo guida, e non v'ha dovere verace se no fondato su Dio, sull'Ente che ne puote obbligare. Inoltre, com già altrove dicemmo, la religione di Cristo dà all'uomo il mezi di soddisfare quell'impeto interminato al grande, all'ottimo, perfetto che in sè racchiude: ecco perchè universali in lui li virtù produce. Non sesso, non età, non istato, non condizione non tempo, non luogo, non affetto, non interesse, non circo stanze qualsiensi il possono rimuovere dall'adempire al suo de vere. Egli è trasformato tutt'altro da quel che è; donne, faciulli, deboli, inermi, timorosi divengono maschili e virili; fi uomini forti, i guerrieri, gli atleti divengono sensibili e dole

La donna non è più curiosa, ma parla poco, con senno e prodenza: « Os suum aperuit sapientiae, et lex clementiae in lise « gua eius. » (Prov. XXXI, 26.) Essa non è più debole, mo donna forte, ed invece di timida e piena di spavento aspettar la morte, ride al suo approccio: « Fortitudo et decor india mentum eius, et ridebit in die novissimo. » (Ib., 25.) Gra

The metamorfosi! Che differenza tra costei e la debole noltre ogni azione, sia pur picciola e di poco o niun ricapace di eccessi e della via di mezzo: ciò basta perni azione possa diventare un esercizio di virtù, consila virtù nell'evitare gli eccessi. L'uomo cristiano, che via di mezzo in tutto, è virtuoso in tutto: la virtù è iversale da lui. Inoltre le stesse cose negative, come il digiuno, ecc., essendo capaci di eccessi, possono rigine di virtù.

per divenire universali, le virtù non perdono la loro Simile a Dio, alla cui immensa bontà mancano le crearender selici, onde è costretta a pascersi, dirò così, a natura stessa, l'uom del vangelo arde di una carità, amma di virtù sì viva e inesausta, che gli manca il podare uno sfogo a' suoi innumerabili effetti. Ma, quando potesse, e, schiusa dal carcer suo, potesse ignuda la sua anima sopra la terra e spanderci a larga mano enefizi, a tanta piena mancherebbero gli uomini ed il Chiara in tali prodigi si vede la destra di un Dio. Chi otrebbe il picciolo cuore dell'uomo rendere saggio di nensità d'inestinguibili affetti se non il suo eterno Fatso infinito comunica a lui il suo infinito. Con un sofsua divinità l'aveva di già formato a sua immagine e nza; ma una creatura sì nobile da se stessa si era dee da sè non poteva più ristabilirsi. Quella stessa bontà va detto il fiat della creazione, che, sorpassando ancor sima, disse il fiat della riparazione, e lo fece dire alla di Nazarete, colla sua grazia ritorna in qualunque uomo a quel più che angelico spirto che abbraccia con un tutto il cerchio dell'universo, che ama più ogni suo parte di quello che il migliore degli ennici tutti i morche può solo ritrovare fine, pace, tranquillità, sicuioia, paradiso, beatitudine e sazietà nel grembo della natura, al cui cospetto è un nulla l'orbe dei cieli. e, tuttochè siano universali nello stesso individuo le

e, tuttochè siano universali nello stesso individuo le virtù, non però a vicenda si contraddicono. Abbiamo come ottimamente combaciano insieme la docilità e la 1, la sensibilità e la fortezza, il debito amor di sè e l'ubbiamo pure altrove osservato come, tuttochè l'amor ristiano esclusivo non sia, nondimeno non cessa però

il Cristiano di esser buon guerriero e con tutto il valore possibile di opporsi ai nemici della sua patria. Così si vada di dicendo delle altre pretese contraddizioni.

I SANTI NON SONO SEMPRE GENII, MA EQUIVALGONO SEMPRE ANZI SUPERANO IL GENIO, PERCHÈ PIENI DELLO SPIRITO DELLA SAPIENZA STESSA.

I santi non sono sempre genii, ma sempre equivalgono, sorpassano il genio, perchè pieni dello spirito della saplematessa. Il genio è costituito da « un istinto ispirato dall'alto, il come dice Ugo Foscolo (Lettera dell'Ortis, addì 23 dicembra 1797): laonde chi è veramente uomo di Dio è per natura su uomo di genio. Questo da chi glielo dà in modo speciale può esser tolto da un istante all'altro, e bene spesso vien provato da Dio in cotal guisa e fortificato nell'umiltà: spesso est può mancare in quelle cose in cui spiccano i genii terreni, come, per esempio, negli scritti. Ma nella prudenza, nella illipatezza, nella giustizia, nella saggezza, nella carità, nell'ademi pimento dei doveri, nella virtù, ah! il santo, l'amico di Dicè un genio sempre. Non so perchè a me piace più il pregari santi idioti, come un Francesco da Paola, che i santi saggi, come un Ambrogio.

SULL'INNATURALE COSTUME DEI GENITORI, E SOPRATUTTO DELLE MADRI, DI PORGERE AD ALLATTARE I LORO FIGLI AD UN'ALTRA DONNA.

lo sarò tacciato d'indiscreto nel ripetere ciò che su già mille volte detto e con viva eloquenza esposto sopratutto dal Rouseau nel primo libro del suo Emilio (1), sull'innaturale costume dei genitori, e sopratutto delle madri, di porgere ad lattare i loro figli ad un'altra donna.

Ma, di grazia, mi si dica, non si dee egli continuamente inveire contro gli abusi non mai emendati? O dovrò io aver peritanza di parlare in favore della natura quando altrui nos

<sup>(1)</sup> Se non m'inganno, Buffon nella sua Storia naturale ne parle aucora.

ha vergogna di opporsi ad essa cogli atti? Eh! le stesse verità trano predicate dagli apostoli, e lo sono oggidì sui nostri pulpiti, sa Gesti con quai frutti diversi; ma, inutile fosse ancora, ton si avrà almeno il rimorso di aver taciuto quando gli altri iveano male operato. Sì, potessi io imprimere questa grandislina verità in tutti i libri di educazione, farla intendere e peietrare al fondo del cuore ai padri, alle madri, agli ecclesia**itici stessi, molti dei quali pur troppo osano concedere ai** icchi di violare gli obblighi della natura. Corruzione inaudita la è questa: il ministro del vangelo dispensa l'uom ricco lavoro, dispensa la donna opulenta dall'allattar la sua prole: 🐞 via dunque, perchè, non progredendo avanti la sua dispo-La autorità, non gli esime dai dolori del parto, dalle malat**le, dalla morte, e non addossa ai deboli ed ai poverelli tutte** pene del peccato d'origine? Non mi maraviglierò che dispenfisse dalla pratica della virtù; poco meno è lo sciogliere dai Micoli e dai doveri della natura.

Molti sono i vincoli che legano i genitori ai figli: il bisogno i sussistenza lega la prole col padre, quello di educazione tolla madre. La voce educazione, come osserva Rousseau, importa ancora il corporale cibo, il latte che dona la madre al faciullo. Non è vera educazione quella che non si principia tol dare il latte. — Che importa? dirà taluno. — Che importa? Ne sai tu più della natura, di Dio? Tale è il volere tolla natura: ubbidisci a' suoi cenni; se ti ci opponi, te ne pentirai tosto o tardi.

La natura dà il latte alla madre: essa vuol dunque che madre sia che lo allatti; la natura ispira un mutuo amore tra la madre e il bambino: questo picciol uomo, irragionevole comè, ama la madre sua. Suaturata, tu che sdegni un tale amore e a una donna prezzolata il rivolgi. Ma il ciel e il bambin tuo ben te ne fan portare la pena. Questi, benchè non penti, par che dica tra sè: « Chi mi dà del pane io chiamo padre; non vo' più riconoscer per madre quella che non vuole adempiere ai doveri che il cielo le ha prescritto, e soddisfare a' miei bisogni; che per una vana paura di patire mi ha confidato a mercenarie mani nello stato della mia debolezza, mi ha allontanato da sè nel tempo che avea bisogno degli aiuti del suo materuale, che m'erano d'uopo le sue mani per asciusarmi le lagrime de' mici vagiti. Che guadagno io da un tal

cambio? In quella età, in cui doler non mi posso che con minfruttuoso pianto, passo gli anni miei fra i dolori, senz'essen inteso nelle mie dimande, senz'essere soddisfatto ne' miei biagni. Madre crudele! La mia sanità debole, il mio corpo mare e spossato, la mia morte saranno forse opera tua come lo la mia vita: perchè darmela per farmi vivere cieco, stroppisto, gibboso, indisposto, inetto alle fatiche, agli affari, agli studi? Io mi ricorderò in tutta la mia vita che mi hai negato il latte materno che mi dovevi, e che Dio ti avea dato apposta, e che più d'ogni altro era adattato al frutto delle tue viscere. » Esta quel che par che pensi il bambino tradito nelle fasce dalla sun madre. Ma Dio punisce essa nel suo corpo e nel figliuol suo.

Le donne spesso, per non voler dar ai loro figli il latte, soffren mali ancora più grandi che se il facessero. I figli poi, olim una vita infelice che passano nel baliato, ne escono spesso in disposti di mente o di corpo, magri, spossati, deboli, selva tici, causa le negligenze delle mercenarie putrici o, per megli dire, il volere di Dio. Checchè si faccia, qualunque attenzione o cura si adopri, non si ovvia mai a tali difetti: la balia sul sempre negligente, farà patire il fanciullo, nol sazierà a tempo userà di mezzi dannosi, come, per esempio, d'oppio o di fatasmi per acchetarlo, che gli rovineranno la sanità, che gli of tunderanno, impiccioliranno lo spirito. Vuoi tu, o madre, asare attenzioni bastanti per ovviare a tali difetti? Alleva u medesima il figliuol tuo. Ma non farai nulla coll'oro: Dio non lo dà ad ogni madre, ma ogni madre ha due mammelle colme di latte. Qual pietà vedere un povero innocente in cuna, stretto tra le fasce, su lini immondi, arso dal sole, molestato dai tefani e dalle mosche, morsicato dalle vespe e dalle api, gemere e piangere e disperarsi, ma inutilmente, lungi dagli orecchi della compra madre, che bada altrove a' suoi interessi! (1). Ah! se la natura ha dato un sì tenero amore alle vere madri, è perchè lo reputa necessario all'educazion della prole, e, se avesse voluto che la madre di un fanciullo educasse quello di un'altra, avrebbe attaccato l'amore ai nomi di balia e di farciullo, quali pure si fossero, non a quelli di figliuolo e di madre.

<sup>(1)</sup> E poi la sostanza del haliato è contraria al bene corporale de fanciullo, chè il latte della madre è il solo ben adattato al tempersonento.

Qual è la madre, se non è un mostro, che non inorridisca al nome di aborto? Eppure, quante non sono le madri che sono nee almeno a metà di questo delitto! Non ne sarebbe molto lontana colei che si adoprasse in guisa a rendere brutto, infermo, pieno di magagne e di vizi il feto bello, prosperoso e pobusto che ha nelle viscere. Tu sei tal donna, o madre, che non fai da nutrice al figliaol tuo. Tuttodi si veggono esempi di fanciulli, nati sani, ben fatti, vivaci e di buone speranze, dipenire nelle mani delle balie deformi, stupidi, malaticci e di sorta vita.

Ma, quand'anche vivessero, a che lor varrebbe il vivere intili e alla società e a se stessi, oggetti ad altrui di pietà e di sprezzo, ed a sè perfino d'increscimento? Quante volte costoro, invece di benedire la loro madre, la malediranno invece di apeli male allevati? Già si sa che la salute del corpo influisce su quella dell'anima, ed il temperamento sopra il carattere. La nutice adunque, che corrompe la sanità al fanciullo che alleva, serrompe eziandio la di lui indole, il di lui carattere. Io ho enosciuti dei bambolini che erano una pasta di zucchero, od almeno promettevano di esserlo nell'uscire dalle viscere della madre, e uscivano dalle mani della balia già capi d'opera, nel loro picciolo, di malignità, d'invidia, di selvatichezza, di malizia.

Quello che si è certo è che quei fanciulli i quali non venrono allattati dalle loro madri non nutrono per esse poi amore gammai a quel grado che avrebbero avuto se succhiato avessero il loro latte. Succhiare il latte è succhiare l'amore: l'abitudine e poi quella gratitudine che si ha per chi ne dà del pane affezionano i fanciulli alle loro nutrici con gran detrimento dell'amore filiale. Quando vengono da balia e si tratta di star colla madre, l'odio che portano a questa non si può esprimere: una madre, che un po'pensasse ed avesse un caore, non potrebbe resistere nel vedersi ributtata dal figliuol Ho e posposta ad una donna venale che non gli è niente : ma ali cose nel gran mondo non sono contate per niente. Ma mon è meraviglia se la voce di Dio e della natura non si ode. Dio in tal guisa avvisa le madri della malvagità della lor opera, e loro dice: ecco nel ributto dei vostri figli la mercede debita dell'amor vostro.

Quei bambini amano immensamente la balia solo perchè questa

loro ha dato del latte, ha mantenuta la vita: inesperti inno non pensano più in là, e non si ricordano perchè non accorsero dei mali trattamenti ricevuti, benchè li abbian titi; nondimeno essi forse pensano non tanto falso. In sol la balia non era per essi che una donna comune, senza vi speciale di natura, onde non era meraviglia se mal gli tre nodriva per interesse; ma la madre, la madre con es gata dal cielo con un vincolo sacro, la madre stretta di vere di allevarli, e che per suo comodo obbliò un tale de è veramente indegna del loro amore. Se avesse potuto meno di partorirmi e mettermi al mondo, essa lo av fatto, par che dicano essi, nè tanto male si appongono.

A poco a poco, da lì a varii giorni, il fanciullo obbi balia e si assuefà colla madre; ma questo attaccamento fittizio che naturale, è più dell'abito che dell'istinto. L'i tra i genitori e i figli si spiega fisicamente mediante una attrazione, affinità, comunicazione tra il corpo dei figli e dei genitori. Il corpo infatti del fanciullo è composto di dei genitori; nel corpo di questi era già contenuto i germe. Ora, in quanto i figli sono una produzione, direi dei genitori, nasce quel vincolo naturale e sensitivo che fra di essi. (Lo distinguo due sorta di amori tra figli e tori. L'amor sensitivo e lo spirituale. Il sensitivo è una d'istinto, e si ha anche nell'infanzia. Lo spirituale provie ragionamento.)

La natura ha voluto che il bambino, oltre il trarre il del corpo dai genitori, da essi traesse eziandio il suo s tamento. Il feto è per nove mesi nodrito dalla madre: un grande aumento di amore per questo commercio. volle Dio che per alcuni anni si allevasse ancora col latti madre, cioè colla di lei medesima sostanza, per aument loro mutua affezione. Ma, se questo latte loro è dato da tra donna, è certo che l'infante amore acquista per qu discapito dell'amore figliale. Un tale discapito non verrà mai

Conchiudo adunque che tutto congiura a rendere in 1 fanti minore l'affetto per i genitori, e specialmente per dre, a segno di non potersi poi veramente torre un tal falco (1). Ecco già dunque un danno che deriva dal t

<sup>(1)</sup> Io sui prediletto dal cielo, e costantemente grazie gli re

nor amore per i genitori. È vastissima ed evidente la cattiva influenza che ha la diminuzione di un tale amore sul morale dell'uome.

MARTI morali difetti nascono dai difetti del temperamento prodetti dal baliato. La tendenza all'odio, alle passioni veneree,
dila crudeltà può beversi col latte. Io dirò qui una verità, che
parrà esagerata alle madri, cieche da tanto tempo ed inconsiderate. I vizi di molti individui, il loro disonore, i loro dediti spesso avranno la prima origine nel baliato. Chi sa quel
tila non dobba a tal fonte la tendenza a quei delitti che alfine
gli procurarono l'infamia e il patibolo? « Fortes creantur fort tibus et bonis, » dice Orazio. I figli somigliano nel morale
traci fisico ai genitori, perchè l'indole dal temperamento diparde Se dunque genitori pacifici, sensibili, giusti hanno dato
tila società collerici figli, crudeli, scellerati, colpa, neglititati, ed avranno così trasfigurata la loro prole nel darla a
datato.

AQuello che è male per parte della madre lo è eziandio per perte della balia. È questo una novella specie di adulterio: desome il delitto che s'intende sotto questo nome è commesso due persone, consiste in due peccati, in una sola azione però; così la madre che dà a baliato il suo figlio è doppiamente rea, peccando essa e facendo un'altra donna peccare, the comunemente dona altrui ad allattare il suo figlio per allevare l'altrui. Stando sulla etimologia della voce adulterio, che ad alterum ire par che suoni, si può dire che il suddetto crime è l'adulterio materno, siccome l'infedeltà della moglie è l'aditerio coniugale, e produce l'adulterio paterno quando il mavito mantiene i figli non suoi, di cui però non egli, ma la mogie è rea. Tutte le madri che danno a balia i loro figli cercano una balia che abbia il proprio figliuolo vivo, altrimenti tenerebbono di qualche malore a essa nutrice inerente; ecco or all

tal favore. La mia madre, tuttochè fra gli agi cittadineschi allema, mi allattò, e, poichè la natura mi pose nelle sue mani, essa mon mi consegnò a quelle di altrui. Mostrò la sua costanza contro gli avvisi degli sconsiderati. Posso però, senza aver timore di esser superbo, dire che se la mia mente non era ancora conscia dei sentimenti del mio cuore, questo era già pieno di affetto per lei.

dunque dalla colpa di una madre prodotta la medesima colpa in altra madre.

O donne cittadine, qual rendita di conto non avrete voi per strascinare le abitatrici della campagna a trascurare per esse i doveri della natura! Restasse un tale delitto nascosto tra le pareti della città, in grembo all'oro, alle lettere, alla filosofia, al lusso, all'effeminatezza, all'arte, al gran mondo, alla nobiltà, alla ineguaglianza, che minore sariasi il male: a tanti altri disordini quello ancora si aggiungerebbe. Ma in villa, ne boschi, nei campi, sulle montagne, ove l'arte, il lusso, la servitù sono sbanditi; ove l'eguaglianza, la semplicità, la pace, una beata ignoranza e una non ricca abbondanza ad ogni pass si trovano; ove insomma ride la natura, e par che abbia po sto il suo regno; ah! il vederci trasportati i cittadineschi dis ordini, il sentirne il puro aere infettato dai pestilenziali vapori delle metropoli, il mirarci la legge di natura lesa negli obblighi suoi più sacrosanti alla soggia dei ricchi, de' patrizit dei principi, fa inorridir veramente e gridare con Tullio: 0 tempora! o mores! Ov'è l'Arcadia? Ove i prischi costumi? Ove i tempi in cui i Filocli andavano a seppellire le rimembrane delle corti nel silenzio della natura? Ah! presentemente la natura è nel grembo suo stesso, nel suo seno contaminata, ferita a morte.

L'Europa più non presenta che una sola città, cioè un solo disordine. I costumi sono depravati nella campagna quasi come nella città: lo spirito di una originalità naturale che distingues una volta i montagnai e i provinciali dagli abitatori delle capitali è omai estinto; tutto è confuso, come se una nuova piena di Goti avesse inondati i nostri paesi, adulterati, scouvolti e commisti le nostre razze, i nostri costumi. Gli Svizzeri, nati liberi, non solo si rendono schiavi, ma sono duri, insolenti, superbi, cioè vili nella lor servitù; essi più non piangon al ranz des vaches, come già osservava piangendo Rousses (credo sia nel Dictionnaire de musique). Ah! pur troppo po siamo costretti di volgere i nostri sguardi fuor dell'Europa s vogliam trovar la natura. Ma che dico? A meno d'inoltras entro inospiti selve e solitudini di sterpi e di sabbia, forse pi non si trova natura nei luoghi del mondo, ove l'Europeo, l'ao! dell'arte, della corruzione ha posto il suo piede. Tempo fors verrà in cui non potrà più l'uomo della natura fissare su ne

•

sus luogo della terra il suo occhio, ma sarà costretto di rivolgerlo al cielo su quei pianeti, che il cuor suo gli sarà sperare abitati da figli più grati della natura e più amici della divinità. Noi inselici! Quai sunesti presagi non dobbiam noi concepire?

## DE' MISTERI CELESTI.

Che l'uomo non possa comprendere i misteri celesti della religione io non me ne maraviglio; come mai potrebbe il suo spirito elevarsi tant'alto, esso che non comprende nemmeno che cosa sia il suo corpo, di qual natura il suo spirito, le verità mturali, la concutenazione delle loro cause e degli effetti, la varietà de' rapporti? Ben lungi que' misteri di mutarmi in incredulo, mi fanno divenir più religioso. lo m'elevo colla fede In dove non possono attingere gli angioli stessi colla scienza; io mi agguaglio ad essi, e sono messo a parte della divinità de' suoi arcani; ad onta della debolezza del mio intelletto io sono più saggio del maggiore degli spiriti celesti abbandonato ai naturali suoi lumi. Che se non comprendo quello che credo, questo appunto serve a stabilire più forte la mia credenza: io sono fiuito e infinita è la divinità, e come l'estenza della mia natura consiste ne' limiti, nell'immensità l'essenza di Dio è riposta. Se io potessi comprendere tutte le verità che la religion mi appalesa, dovrei conchiudere o che la mia mente è infinita, o che finito è l'Ente che quelle verità mi rivela.

#### GRANDEZZA DI DIO.

Tutto è inferiore a Dio, perchè Dio solo è l'Ente infinito e perfetto per eccellenza ed è l'autore di tutto. Egli solo non conosce limite, grado, misura; egli solo abbraccia un'eternità intera, comprende un intero infinito, ed immenso è perchè uno. Dinanzi a una tale grandezza, al cospetto di cui nulla è il rimanente, perchè egli è tutto, la creatura la più felice e perfetta non è che imperfezione e miseria, i suoi pregi si rifondono in lui che n'è l'autore, rimane nel niente suo come da-

vanti al sole ogni altra fiamma par che perda sua luce, perchè da esso solo la trae ed a lui come alla sua origine torna. Non v'ha avanti Dio grado di perfezione, merito, pregio: tutto è uguale a' suoi occhi, siccome al cospetto del sole il turbino di fuoco e la languente facella restano ambi muti della loro luce.

## I CONTADINI E LA LORO CORRUZIONE.

Niente di più falso del dire che i contadini manchino di spirito, di perspicacia, d'ingegno. Sanno ben essi con sottilissime invenzioni e stratagemmi procurare il loro interesso anche a pregiudizio della lealtà, i loro piaceri e divertimenti anche col danno dell'onestà e della religione. Mirate tra essi coloro che si danno in preda a vergognose passioni e a disonorevoli maneggi: come ben essi conoscono la turpitudine di queste loro azioni, il danno che ne ridonderebbe se scoperti; come ben le sanno occultamente sfogare, palliare con sottilissime astuzie ed arguti operari. Quegli spiriti in apparenza di stupidi vincerebbero in furberia i cittadini più eruditi, più colti.

È la religione il solo campo in cui quasi non la cedono ai bruti; le verità del catechismo sono le sole che non possano aver adito in quelle menti, l'interesse della salute è l'unico che non stia loro a cuore, i piaceri di una coscienza tranquilla sono i soli di cui non vadano in cerca. Oh corruzione del peccato anche in mezzo alla semplicità della natural Havvi sì luogo a stupire della depravazione de cittadini, mentre gli stessi abitatori de campi e delle selve in cui pare che Dio solo faccia sentire sua voce sono sì in nequizia periti?

# DELL'EUCARISTIA.

I protestanti precursori degli increduli hanno generalmente abbracciato intorno all'eucaristia l'opinione del senso figurato, fondati unicamente sulla ripugnanza de' sensi e sulla pretesa troppo poca esplicazione del testo sacro. Un po' più chiaramente un mistero, anzi un miracolo così sorprendente come

PRNSIKAI 301

quello sarebbe della presenza reale, dicono essi, doveva essere espresso. Ma ben altrimenti la sentiva Lutero, il lor capo, il quale, imbevuto ancora della cattolica dottrina, quasi suo malgrado assentì a quel dogma, come trattoci dall'evidenza del sacro testo che lo espone; e tra i pretesi riformati il primo a negarlo fu Zuinglio, uomo ignorante in fatto di teologia, benchè non senza eloquenza. Ma costui e i suoi seguaci sono ben poco intelligenti del vero spirito della scrittura. Non è questo linguaggio dell'uomo, ma è linguaggio di Dio. Fu già osservata la semplicità sorprendente con cui gli evangelisti narrano la storia del loro divino maestro: raccontandone la passione e la morte non gettano un solo sospiro, non si lasciano sfuggio una sol riflessione di compianto, ma significano colla raggior brevità la pura cosa: « ibi crucifixerunt eum. »

. Come mai quegli apimi così infiammati dall'amore divino, quando scriveano quella storia, paiono così insensibili riguardo imartirii e alla morte del loro diletto maestro? La ragione ne semplice: è che non essi punto come uomini sono autori del vangelo, ma come ministri di Dio, che scrive per mezzo della lor mano, e di quel Dio che non ha umane passioni e il cospetto di cui tutto è agevole ugualmente. E del resto, come mai esprimere con voci umane il compianto che merita la morte di un Dio, o dare una idea della immensità de' tor-Menti che furono dall'uom Dio tollerati? L'anima nostra manca di espressioni, la lingua sta immobile e intorpidita nella violenza delle umane passioni e non può esprimerle. Qual paragone tra queste inezie terrene e ciò che spetta alla vita e alla morte di un Dio? Qui è il luogo di sclamar con san Paolo, che sono cose da non potersi con labbri umani esprimere, nè con umane orecchie sentire. Ora, se ciò che spetta alle azioni, ai patimenti e alla morte di un Dio, è pure da Dio nelle scriture espresso colla brevità maggiore, è da stupirsi che lo stesso sia dei miracoli della sua onnipotenza? Mosè per esprimere il primo di tutti i prodigi, quello della creazione, non si esprime on due parole? Longino non ammira egli la sublimità di quelle parole: disse Dio: sia fatta la luce, e la luce fu fatta? E questo sublime consiste appunto nella giusta proporzione che passa tra l'espressione e la cosa espressa. Il miracolo il Più grande non costa che un cenno all'Onnipotente: le più Poche parole possibili ci vanno perciò ad esprimerlo. Questo

302

linguaggio è adatto veramente al soggetto ed ha l'improtta di Dio. E David stesso quando ne' suoi salmi vuol lodar Die non fa che narrarne i prodigi, e li narra colla maggior breviali che mai si possa. Che è altro l'eloquenza se non l'arte de parlare come si pensa e si sente secondo natura? Ecco in che consiste l'eloquenza de sacri libri, ed è la ragione della brevità con cui esprimono i maggiori miracoli. Un uomo si perde nel suo niente colla sola considerazione dello spettacolo dell'universo: eppure quest'universo costò meno nell'esser fatto a Dio, di quello che a noi il dire che su creato. Questo è me de' grandi argomenti della divinità delle scritture.

Ora, qual meraviglia se con ugual concisione in pari maniera Dio nel vangelo esprime il miracolo dell'eucaristia? tal miracolo gli costò forse più degli altri? E se col dire sopriti un pane: hoc est corpus meum, quel pane ubbidì alla sua parola, dovea forse amplificarla nell'esprimerla all'uomo? Nel vangelo non ci si fa che narrar la cosa come successe. Cod esprime come a lui costò nient'altro che un cenno: e quantunque sia immenso relativamente ad ogni creatura, sia un miracolo relativamente a noi, è nulla, per così dire, per Die la cui volontà è l'esistenza. Nè l'uomo potea da quella brevità restare ingannato, perchè la scrittura glie ne dà melle esempi, e basta una sola parola di Dio per dar la certezza.

E

2

₩.

4

1,

Laonde tutti gli apostoli, tutta la chiesa non ebbero d'uopo d'altro per aver fede nell'eucaristia, e solo a Berengario, a Zuinglio e ad alcuni altri novatori dopo varii secoli venne in capo di esser più esigenti. I sensi niegan l'assenso; ma meritano fede forse più i sensi di Dio? Miracolo, cioè operazione che la natura sorpassi v'ha solamente per l'uomo; ma riguardo a Dio non v'ha miracolo alcuno, ogni opera è uguale, perchè sono ugualmente tutte opere della potenza infinita del suo volere, in cui la sua natura consiste. Una parola di Dio basta per distruggere ogni testimonianza de' sensi. Se il Verbo potè creare il mondo, non potè ugualmente far esistere il suo corpo in più luoghi sotto le specie del pane e del vino? Se brevemente si espresse riguardo al primo miracolo, non può brevemente esprimersi riguardo al secondo? Se si nega questo? neghisi altresì quello, e ateo si divegna. Ed inoltre con vo umane puossi forse esprimere a lungo e spiegare un miraco. sì grande di Dio?

PRISIERI 303

L'apostolo san Paolo potè dire che su elevato sino al terzo cielo; ma per esprimere quello che ci udì e che ci vide gli mancarono le parole: dire che su operato, ecco ciò che può significarsi all'uomo; ma ulteriori parole superano l'umana metura. Non per gli angioli (e anche gli angioli stessi sono mili nel comprendere i divini misteri, perchè sono pure creature), ma per gli uomini Dio scrisse il vangelo.

Del rimanente non so punto capire come i seguaci di Zuinglio non siano pure seguaci di Ario e di Socino. L'incarnazione non è un miracolo d'immensa grandezza come quello dell'eucaristia? Eppure non è che brevemente nelle scritture spie-puo. Ario e Socino per negar quel mistero si servivano dello nesso argomento che Zuinglio per negare l'eucaristia. Un'opera così grande e superiore all'umano intelletto, diceano essi, richiede grossi volumi, e per provarla non bastano punto alcuni brevi passi sparsi qua e là senza ordin veruno.

Quando G. C. vivea nel mondo, non appariva che un semplice uomo, onde perchè fosse colpevole chi negava la sua divinità doveano ben altre essere le opere e le parole. A tutte queste irragionevoli bestemmie e ad una totale incredulità terminano i sistemi de' novatori. La verità è una e i suoi rapporti sono tutti necessari; onde, sconvoltone un solo, se ne risentono tutti, l'armonia è tolta, e la base coll'edifizio rovina. Così coloro che niegano il mistero dell'eucaristia condotti dai sensi debbono pure col medesimo duce negare il mistero dell'incarnazione. Imperciocchè, se la fede è necessaria per l'uno, non lo fu meno per l'altro; se fa d'uopo per credere che G. C. sotto le specie di un pane, lo fu parimenti per credere l'esistenza del Verbo unito al figliuolo di Giuseppe e di Maria. R quantunque G. C. comprovasse la sua divinità colle opere ante e coi miracoli e colle profezie, argomenti bastanti per ar credere, nulladimeno da molti non fu creduta; e così, quanunque sul mistero dell'incarnazione abbia base quello dell'eu-Caristia, sia espresso nel vangelo, autorizzato dall'autorità di Cristo, creduto da tutta quella chiesa con cui G. C. promise li essere sempre, egli viene da molti negato.

Tale è la natura di tutta la religione; gli argomenti della verità sono tali che bastano per fondare la fede, ma senza renderla necessaria e torne il merito. L'incarnazione come l'eucaristia sono due mezzi dell'unione che Dio stringe coll'uomo.

Ma Dio volendo esser solo unito coi credenti e coi giusti, tale è la natura di que' misteri di unione e di amore che vengoni rigettati dagli empi. Il mondo e ciò che contiene esiste ed in utile anche per quegli stolti che negano l'esistenza o l'utiliti; ma non così nè l'incarnazione e l'eucaristia. Dio in questi misteri fugge da chi li sprezza e non crede, e a loro riguardo li rende vani, imperciocchè sono misteri di unione e di amore instituiti unicamente per i credenti e gli amici.

## DEL SUBLIME NEL DISCORSO.

· 14

È un apotegma rettorico che non si può sempre esser sunz blime nel discorso, e non si dee, perchè tale continuità stan cherebbe. Io non assento in tutto a questa proposizione, perchè non alla definizione ch'essa importa del sublime. Il sublime dell'espressione, secondo me, non è altro che l'espressione aduttata alla cosa che si esprime; onde sempre dovendori. adattare le espressioni alle cose che si esprimono, sempre si può e si dee esser sublime. E questo sublime non solo dee misurarsi secondo la cosa che si esprime, ma secondo le circostanze in cui si esprime, e secondo chi la esprime. Queste differenze sono tra gli uomini e le um ne circostanze accidentali, perchè in sostanza tutti gli uomini sono creature, & creature d'una stessa natura; ma esse sono essenziali tra Dio e l'uomo. Dio esprime le cose come solo relativamente a sè; così, per esempio, tutto è ugualmente facile a Dio; onde Dio nella scrittura esprime colla stessa brevità e precisione le cose le più leggiere come i miracoli i più grandi, e il moviment della coda del cane di Tobia come la creazione del mondo.

La scrittura adunque è sublime; ma parte del suo sublime dipende anche dallo esserne l'autore Dio. Se la scrittura fosse opera d'uomo perderebbe in molte parti del suo sublime. Il Creatore che dice: « Deus creavit coelum et terram, » parls nel sublime il più grande; ma tali parole nella bocca di una creatura, tuttochè sempre sublimi, lo sarebbero molto meno. Ma non solo da chi parla il sublime si misura, ma eziandio dalle circostanze in cui parla. Così uno sempre è il sublime della scrittura, quantunque diversamente parli lo Spirito Santo per bocca dei profeti, da quello che parla per bocca degli sto-

rici, per bocca de' moralisti, ecc. Le esagerazioni che sono sublimi nella bocca de' profeti sarebbero puerili ampollosità nella bocca di uno storico.

Poratore, il poeta sempre esser sublime, dee por sempre mente alle circostanze, ecc., ecc. Quando però dico che bisogna esser sempre sublime non parlo del sublime di idea, ma solo del sublime di espressione. Siccome tutte le cose non sono sublimi, nè i loro rapporti, così sublimi non sono tutte le idee. Na il sublime d'espressione consistendo nel rapporto di proporzione tra l'espressione e l'idea, l'idea la più bassa si esprime la guisa sublime, e esprimendola in guisa adatta alla sua bastana a chi la esprime, alle varie circostanze, ecc. Questo pare la paradosso, ma, ben considerato, è una verità che nessuno loga. La dissensione può solo essere intorno alla parola sultime; ma a me pare che il senso in cui la prendo, accoppindola col motto idea e col motto espressione, sia il naturale no senso.

## DIVINITÀ DELLA SACRA SCRITTURA.

La sacra scrittura ha prove di divinità non solo estrinseche, ma interiori, e non solo nelle cose che esprime e racconta, ma eziandio nelle menome circostanze di cui le orna e nel modo in cui le narra ed esprime. Laonde, se un uomo esente di ogni sorta di pregiudizi, quantunque ignaro di ogni cosa, la leggesse al fondo di un inospite deserto, io credo che non potrebbe a meno di dire o sentire nell'anima sua: l'autor di questo libro non è l'uomo. Tale è la scrittura, e tale dee es-mere, perchè tale esser dee il codice della vera religione.

### RISPETTO ALLA CHIESA.

Coloro i quali nel mentre che professano di esser buoni cattolici in tutto e per tutto prorompono in detti di siele ed in
tatire amare contro gli abusi che inondano la chiesa, manitestano di essere tutt'altro che sigli riverenti verso la dottrina
di questa madre. Un siglio che ami di vero amore la madre.

Vol. V.

306 PERSUERI

sua, e la riconosca in sostanza santa e incorrotta, come mai unirsi ai di lei nemici nel rimprocciarle in guisa su e satirica i suoi difetti, e non lasciar passare la menom casione senza rinfacciarglieli con animo malevolo ed e bato? Una tal condotta non è punto da ortodosso, è più degna di uno di quegli eretici che sono più prudei quelli della loro setta, e che senza molto gridar con chiesa dal canto del dogma, tutte le loro invettive risi dal canto della disciplina. Ma il vero figlio di questa che conosce la sua sostanza intatta, rispetta per quant i suoi medesimi difetti, e quando dee biasimarli, li b non come un nemico, bensì in quella guisa che un a sposo tenta di correggere que' nei che denigrano il bell della sua sposa.

### DEL PARALLELISMO BIBLICO.

Alcuni tacciano di parallelismo della bibbia di essere trario al buon gusto, come quello che non fa che ripete volte la stessa idea. Ma questa accusa è più falsa che imperciocchè, se ben si osservi, v'ha sempre una grada di modo che, quantunque venga ripetuta la stessa ide viene però aumentata la forza. Eccone un esempio in p lo apro il salterio e leggo le prime parole: « Beatus v « non abiit in consilio impiorum — et in via peccatoru « stetit — et in cathedra pestilentiae non sedit. » Tre quivi è ripetuto lo stesso pensiero, ma con mirabile vari artifizio rettorico! Il sacro vate comincia a dire: « Beat « a colui che non va nel consiglio degli empi, » e comir esprimere il cammino de' malvagi; ma poi, oltre il ne darvi, soggiugne che non vi sta, non stetit; e di più ch vi siede, non vi si adagia, per così dire, non sedit. Co versetto secondo: « Sed in lege Domini voluntas eius « in lege eius meditabitur die, ac nocte; » ove è chiaro il secondo membro accresce forza al primo. E così si va dicendo di tutti i parallelismi della scrittura. E quantuno differenza talvolta poco o nulla nella volgata e nelle alti dizioni appaia, troverassi attentamente considerando la delle parole nell'originale. Onde quasi posso asserire ch v'ha in tutta la bibbia un parallelismo, il di cui secondo

non aggiunga qualche varietà e qualche forza al primo.

ne hanno poi moltissimi che presentano alla mente le più

idee e i più giusti e sublimi rapporti. Ecco, ad esempio,

versetto del salmo 50 che si para alla mia memoria, per
rinchiude una delle verità le più importanti che esistano

ila scienza della filosofia, come in quella della religione:

r mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova

visceribus meis; » nelle quali parole è espressa quella

verità che la religione sacra tutto l'uomo, il suo spirito

suo cuore.

# DELL'INTERPRETAZIONE DELLA SACRA SCRITTURA.

scrittura non è più una norma nè dello spirito nè del , se da ognuno è come paregli e piace interpretata. In guisa ognuno ci trova quello da che la sua mente è xupata. Perchè mai ricorrere a uno scritto così ambiguo, o e difficile, come è bene spesso la scrittura, se ad oo lice interpretarla a suo modo? È dunque secondo tali ipii un mero fantasima d'illusione il porre la bibbia come norma della ragione, quando già si dona a questa ragione imbenza di spiegare la bibbia. Voi mi direte che nell'esale ognuno legge lo stesso nella bibbia, purchè sia senza inzione, e cerchivi non sostegni a suoi pregiudizi, ma la verità. Rispondo che, oltre che così ragionando comina condannare tutti i vostri maestri nella libertà d'interre la scrittura, Lutero, Calvino, Zuinglio, ecc., la scrittura esso sì oscura e breve, e apparentemente a se stessa riante, che non da tutti ugualmente insieme far concordare endere si puote: inoltre chi è che si può spogliare intente di ogni pregiudizio, e, dato che costui esista, come scerlo?

un volere gratuitamente prolungare la strada per giunal fine bramato. Ognuno ha la legge naturale ugualmente dita nell'anima sua, e più chiara certo di quello che lo la bibbia; ognuno la siegua, e tutti gli uomini agiranno ordemente. Ma questo è impossibile. Quanto lo è dunque lo spiegare concordemente la bibbia, se con quella ragione ersatile ognuno l'interpreta!

DELL'AZIONE DI DIO SULLE LIBERE AZIONI DEGLI UOMINI.

Checchè si dica, allegando pure la cecità della nostra ragione, questa medesima insegna che le stesse nostre azioni libere del bono soggiacere alla universale e somma potenza di Dio, e di se altrimenti fosse, noi, come osserva Bossuet, non saremul abbastanza dipendenti da Dio. La religione ci ordina di credelli nelle azioni soprannaturali l'influsso, l'operazione di Dio in mod congiunta colla libertà, ed in ciò consiste il mistero della grazii Ora se è questo possibile, anzi succede riguardo alle oper soprannaturali, con qual ragione negheremo che avvenga qualunque nostra azione? L'unica ragione in contrario esset potrebbe l'impossibilità di una tal cosa; ma la religione di strugge quest'argomento, dicendoci che una tal cosa in alcui azioni degli uomini succede e fa veder che nulla v'ha in quest di più che d'incomprensibile: infatti, se bene lo considera, I nostra ragione non ci scorge che tenebre, ma non può trovari una chiara contraddizione. Per questa parte dunque rimane il concussa la nostra proposizione; e molti argomenti concorron a provarla.

Tutti i migliori filosofi, sant'Agostino, Cartesio, Bossuet, ecc. l'hanno abbracciata. Che più? una tal idea era divulgat presso tutto il gentilesimo. Il fatalismo che regnava nelli loro mitologia, l'opinione cioè che avevano, che immutabilmente fosse tutto ciò che avviene da Dio decretato, assi indica che pensavano voler Dio tutto ciò che noi operiamo. Dirassi perciò che non credeano alla libertà? Ma questo è impossibile: un sosista, un cuor depravato, a forza di sossocan la voce della sua coscienza può venire a dubitare della su libertà; ma i cuori rozzi, semplici, in cui vive la natural voce sono incapaci di una tal corruzione. Di fatto, appo lo stessi volgo cristiano, che certamente crede alla libertà delle umani azioni, è divulgata l'opinione che quando una cosa arriva, di penda pure dal nostro libero arbitrio, è destinata da Dio, s che non potrebbe altrimenti succedere. Ecco dunque come i consenso di tutti gli uomini, il fato, il destino stesso de' gen tili dimostra la verità della suddetta proposizione, che Dio operi in noi le nostre libere azioni.

Tale opinione del destino di Dio, dirà taluno, a null'altros estende che a dimostrare la provvidenza di Dio: quando il volgo

dice che Dio destina ciò che succede, intende di dire che la provvidenza di Dio presiede a tutto, e come porta il detto trito: Che non si move foglia che Dio nol voglia. Ma invano si vuole estendere ad ulteriori significati una tale opinione popolare. Non prò nè anche capire in mente di un uom volgare questo sentire astratto ed incomprensibile per tutt'uomo, che Dio opera noi tutte anche le umane azioni.

. Il volgo è incapace di avere un'idea chiara e distinta per manto può aversi di tutto ciò che oltrepassa la sfera de sensi, 💁 questo è un misero frutto del peccato originale. Ma perciò goa cessa di avere implicitamente ed in una maniera indistinta, a guisa di sentimento che d'idea, le più astratte e le più mblimi nozioni. Basta un po'di osservazione per venirne chia-🚵. lo non parlo di quegli efferati e barbari selvaggi, i quali de de la numero di 20 terminasse ogni possibile nupero (1), quando ciò fosse vero interamente: parlo del comun migo incolto ed ignorante. Quale idea più astratta e sublime 🖈 quella dell'infinito? Eppure ogni uom volgare la ha nella de la proressione numerica. Interrogate su di ciò qualunque contadino, e vedrete che bene vi risponderà. Quando non vi sapesse rimondere, o rispondessevi male, ciò proverrebbe non dalla manmaza o dalla corruzione in lui di tale idea, ma dall'avervi o con inteso, o mal inteso: sate che vi intenda, e ne avrete giusta risposta.

Come quella dell'infinito hanno tutti gli uomini almeno im-

<sup>[ (1)</sup> Se anche ciò è vero, io affatto nol credo: credo, se vuolsi, che per mancanza di bisogno, di voci, di chiarezza d'idea non avessero Tuopo di contar più di venti, e ci si trovassero imbrogliati; ma non eredo che reputassero tal numero di venti come il limite d'ogni numero posibile. Questo è assurdo. Bisognerebbe che la mente umana canpisse di natura per esserne capace. E poi gli avversari si condannano se stessi. Arrecano tal fatto per provare a qual segno giunger possa Punana barbarie; ma non pensano che tal fatto, quando fosse vero, 20n ne mostrerebbe cotanta. Arrestarsi infatti al numero venti, e penre che non si può più andare avanti, è una riflessione, di cui l'uomo muze ed ignorante è incapace. lo credo piuttosto che que' barbari per i detti motivi si arrestassero al numero venti senza andar più in là; ma che appunto per questo non loro cadesse in mente nè punto nè poco l'andar più in là, nè la possibilità o l'impossibilità di un tal progredimento. Non aveano ne agio, ne uopo di contar più, e s'arrestavano: ecco tutto ciò che potea succedere.

plicitamente le più astratte, sublimi e misteriose idee: prova della grandezza della nostra natura in cui il dito di Die stampò i primi principii del vero.

Ora veniamo al caso nostro.

lo concederò, se si vuole, che nella volgar opinione del destino di Dio contiensi quella della provvidenza; ma questo mi favorisce, non mi guasta; imperciocchè nella nozione della provvidenza di Dio contiensi implicitamente, ma nella guisa la prochiara e la più necessaria, quella dell'azione di Dio sulle unantilibere operazioni.

Questo porge al mio dire un altro argomento dedotto dalla provvidenza divina. Se Dio è provvido, è provvido in mode congruo alla sua natura, cioè infinitamente, perfettamente; on per esser tale la provvidenza fa d'uopo che abbia un assoluti impero sulle creature. E qual impero, se il libero arbitrio dell' uomini sosse indipendente da Dio? Dove sarebbe allora la premi videnza dell'Altissimo? Il menomo auo dell'uomo porrebbe al lora in isconquasso i suoi disegni. Nè vale il dire che ciò non succede, prevedendo Dio tutte le azioni libere degli uomini del dovranno succedere. Imperciocchè potrei cominciar a chieden come mai sia possibile la prescienza, se Dio non ha veruno influsso sulle azioni libere degli uomini. Come può mai prevederle se sono tutte da lui affatto indipendenti? Ecco un altro argomento in favore della mia proposizione detto dalla presciena divina, la quale rovinerebbe, tolta l'azione di Dio sul nostre libero arbitrio. Ma concediamo anche questo, che tuttor potesse sussistere la prescienza divina; essa non vale a sciorre la dificoltà. Giacchè: l'agire in Dio e il sapere, che inchiude il prevedere, sono contemporanei (se mi è lecito l'usare queste impropria espressione per non cadermene un'altra fra mano), altrimenti non sarebbe immutabile, e necessariamente perfetto. Dunque non si può supporre che la scienza di Dio abbia anteceduti i suoi decreti; dunque se Dio provvidamente agisce, non è in seguito della previsione delle azioni degli uomini, ma perchè esso medesimo opera negli uomini queste azioni; 2º è affatto indegno di tutti gli attributi di Dio, della sua perfezione in wa parola, il dire che Dio per provvedere alle cose del mondo abbia d'uopo di prima vedere ciò che faranno gli uomini, ? quindi di accomodare i suoi disegni secondo le loro azioni. Quanti disegni allora sarebbero in Dio impossibili! L'uomo po-

trebbe allora costringere la divinità ad abbracciar certi disegni e ad abbandonarne degli altri. Quanti assurdi!

Ma, dirassi, Dio può tor di vita gli uomini, o, anche lasciandoli in vita, porli in tali circostanze in cui vegga che non potranno più ostare a' suoi disegni. Nè meno val questa replica. L'onnipetenza, la provvidenza di Dio, come già disse Bossuet, ed io impossibile che sue creature o di ridurle a certi peculiari stati per impossibile che vuole; mentre, se così Dio non facesse, l'uomo di opporrebbe a' suoi disegni; mentre Dio si troverebbe astretto da due cose: o di lasciare l'uomo nel primo caso al suo stato, viallora esser leso nella sua onnipotenza, o di porre in quegli in stati, o di distruggere l'uomo. Il primo è impossibile, perchè impossibile che si leda l'onnipotenza divina: dunque Dio è impossibile che si leda l'onnipotenza divina: dunque Dio in tal impossibile più libero. Ecco un assurdo non minore del primo. Eppure non si dà mezzo.

Ecco come nell'idea della Provvidenza è necessariamente inthus l'azione di Dio sulle azioni libere degli uomini; epperciò, thui gli uomini avendo l'idea di quella, hanno inclusivamente, implicitamente l'idea di questa; e queste due idee vengono impresse nella volgare opinione del divin destino.

Portano quello dell'azione di Dio sulle libere azioni degli uoportano quello dell'azione di Dio sulle libere azioni degli uopini. Ciò abbiamo veduto della onnipotenza, della provvidenza,
della prescienza: è facile, come ognun vede, il dedurlo dalla
immutabilità, dalla necessità, dalla immensità, dalla infinità,
dalla sapienza, dalla bontà, dalla giustizia, da tutti insomma
di altri attributi di Dio.

Tatti gli attributi di Dio infatti sono tali, talmente insieme con istretto vincolo collegati, che posto uno di essi, tutti gli titri necessariamente ne derivano. Questa è infatti proprietà tel vero e perfetto infinito, che è uno, e che perciò racchiude in sè tutto il possibile; e del vero e assoluto necessario, che totto qualunque faccia si guardi compar sempre come veramente tot. Che se potremmo in Dio concepire un attributo che non importasse seco necessariamente gli altri, nè sarebbe esso perfettamente infinito, nè gli altri per ogni parte necessari; sarebbe, in una parola, indegno di Dio.

DELLA BONTÀ DI DIO ANCHE NELLE PENE CHE DIÈ ALL'UOMO 'CORROTTO.

Si vede chiara la bontà di Dio anche nelle pene che die all'uomo corrotto: esse, per la nostra natura corrotta, se ban; si considera, sono più vantaggiose che penose.

Coll'obbligo del lavoro impedì l'uomo si desse all'ozio. Nella stato d'innocenza, privo l'uomo d'ogni disordinato appetito, nel aveva tanto da temere dall'ozio; eppure anche in quello bi volea che lo sfuggisse; onde leggiamo che Dio lo pose nel paradiso ut operaretur eum. Quanto più dunque sarebbe stato dannoso quest'ozio all'uom corrotto!

Nè la fatica legata al lavoro è propriamente una pena. L'uomo incorrotto non ne avea d'uopo, onde non la conoscea. Ma l'uome corrotto ne ha gran bisogno per estinguere il troppo fuces de' sensi, il disordine delle passioni, e la ribellion della carri sopra lo spirito. Ond'è che come necessaria all'uomo la fatica fu considerata dagli stessi pagani filosofi. Essi la consigliavane anche a chi non ne ha bisogno per vivere. La fatica è dunqui utile per l'anima, cooperando a persezionare lo spirito, e anche a dargli una qualche allegria, mentre l'ozio non dà che noix è utile al corpo, perchè, quantunque faccia invecchiare più prest per una parte, fa riacquistare con usura questa perdita dall'altra impedendo la corruzione degli umori e quelle passioni che sone micidiali per l'anima e per il corpo ad un tempo. Il compessi supera dunque il dispendio: è più dannosa la corruzione che importa l'ozio di quello che la stanchezza importata dalla fatica; ed è migliore l'incorruttibilità arrecata dalla fatica del riposo concesso dall'ozio. Lo stato in cui l'incorruttibilità e il riposo fossero insieme uniti era solo fatto per l'uomo innocente, el ora è impossibile.

L'obbligo del lavorare serve anche a stabilire tra gli uomini un vivo commercio, un'armonia, uno spirito di società. Se gli uomini fossero in ozio, quale società esisterebbe tra di essi! Società di piaceri: ma la noia sottentrerebbe ben tosto; le risse s'eleverebbero, e ad ogni punto la società si sciorrebbe, benchè per quindi rinascere. Al contrario, vedendo gli uomini essere necessario per la lor vita il lavorare, ci si aiutano a vicenda e formano una società armoniosa e stabile, perchè stabile è il bisogno che la produce. Ecco un altro buon effetto

313

dell'obbligo del lavorare. Tal obbligo, in generale, è per tutti, null'uomo escluso. Così un equilibrio, un'eguaglianza naturale vien posta tra gli uomini, per cui gli uni dagli altri dipendono. Stravagliano il contadino e il magistrato, ed a vicenda sono attili gli uni agli altri; travagliano il sovrano ed i sudditi, e non meno che quegli a questi, questi a quegli son necessari; imperciocchè che cosa sarebbe mai un re senza sudditi, o con tadditi che per lui non s'adoprassero, che non l'ubbidissero, the non servissero a lui? In tal guisa s'induce nella società quell'uguaglianza che è possibile. Ecco un altro bene dell'obdigo universale del lavorare.

Al sesso maschile fu da Dio dato specialmente l'obbligo di chrorare la terra per procacciare il pane a sè ed alla famiglia sudore della sua fronte. Questa pena attaccata al matrimonio rende gli uomini più guardinghi e prudenti nell'abbractiare un tale stato; raffrena in essi gli impeti della concupirienza. Se non fosse di ciò, il matrimonio non sarebbe che ma via di diletto, in cui gli uomini si perderebbero. Pel mestesimo fine Dio diè alla donna la pena di partorir con dottori. Così i dolori del parto servono a moderare il diletto della concesione nella donna, siccome le fatiche dell'educazione valugono a moderare la voluttà della generazione nell'uomo. Ecco ottimi fini di tali pene date al genere umano da Dio.

La pena della morte è la più grande; eppure si vedrà che de de tempo essa è la più a noi veramente vantaggiosa. Per-diocchè:

\*\*\* I Se l'uomo non sapesse che ha da morire, se non mo
\*\*risse, qual vasta carriera non sarebbe aperta ai misfatti? Gli

\*\*comini prima del diluvio avevano pur già la dura condizione

del morire; eppure, perchè la loro vita durava de secoli, il

pensier della morte, benchè questa fosse infallibile, faceva sì

"peca impressione su di essi, che la corruzione fu sì grande e

"Il universale che Dio, per torla, inondò tutta la terra ed ac
corciò l'umana vita. Ma anche da poi che fu accorciata sino

"Il nostri giorni, quanti non sono que miserabili i quali, a guisa

dei bruti, privi d'intendimento, vivono come se non avessero

"mai da morire! Se la cecità dell'uomo e la sua corruzione è

cotanta che colla morte sì vicina si dia pur tanto all'iniquità,

"si arguisca quanto mai sarebbe il regno di questa sopra la terra

se ogni morte ne fosse sbandita. La concupiscenza, le passioni,

la carne hanno sopra di noi un impero sì tirannico e forte, e lo spirito è sì debole, che il pensier della morte molte volte non può se non poco moderarne l'impeto.

2º Dappoichè abbiamo peccato, noi e tutta la natura è corrotta. Non siamo più che viaggiatori sopra la terra: la nostra patria è il cielo. Al cielo debbono tendere tutti i nostri delle derii, i nostri voti, le nostre mire. Ma, se fossimo immortali chi oserebbe dalla nostra corruzione sperar tal cosa? Io lo apeto: se, quantunque la terribil morte continuamente ne affaccì e ne sia tanto vicina, e ne tolga dagli occhi i nostri più cari, e la vediamo mietere le città, le provincie, i regnii cambiare le generazioni, giungere non meno inesorabile alli capanna che ai troni; se, in una parola, quantunque tutto questa l'aspetto terribile di morte ci ponga d'inanzi, noi tanto siamo an taccati a questa terra, e tanto mal volontieri ce ne stacchiamo che sarebbe mai se vita immortale quanto essa terra ci avremmoli

3º Non v'ha assurdo maggiore del dire che ora fosse congrue agli uomini l'aver vita perenne sulla terra. Il libertino e l'empia possono solo desiderarlo; ma l'anima di ogni buono a un tal pensier si solleva. Virtus laudatur et alget: il vizio regna, l'iniquità trionfa: miserabile la condizione dell'uomo se dovesse sempre vivere! Allora sì che gl'increduli non avrebbero tanto torto di chiamar la religione un nome vano, e di battere la via del vizio.

In una parola tutte le pene date all'uomo peccatore da Die sulla terra mostrano, unitamente alla giustizia, la divina bontà. Esse, anche considerandole umanamente, servono a rendere meno infelice l'uomo sopra la terra, come abbiam dimostrato; ma sopratutto poi ne mostra il grande vantaggio il fine di esse soprannaturale, quello cioè di staccare il cuore degli uomini da questa terra e da' suoi beni, ed innalzarlo alla patria celeste. Questo è il maggior bene che possiam quaggiù conseguire, e le pene temporali ci preparan la via.

Le pene temporali sono impropriamente dunque dette pene non son pene vendicative, ma pene medicinali; non son pene inflitte solo per allontanare gli altri dal male, come quelle per lo più dell'umana giustizia, ma pene per correggere que' medesimi in cui si infliggono; non son pene di un giudice giuste e severo, ma correggimenti di un padre amorevole e misericordioso.

## LA RELIGIONE È LA SOLA SCIENZA UTILE ANZI NECESSARIA PER L'UOMO.

- La scienza sola utile anzi necessaria per l'uomo è quella della mligione; perciò Dio diè all'uomo tutti i mezzi necessari per possederla a fondo e giungerne alla certezza. Ciò provai altre molte. Qui aggiungo che a-tutte quelle prove le più popolari she invincibilmente la verità ne dimostrano si deve aggiungere 🖢 fede, cioè quel dono soprannaturale per mezzo di cui creitamo fermamente le verità rivelate. Le ignoranze, le oscurità, misteri, le ansietà, i dubbi, tutto svanisce al cospetto della ade; non v'ha sofisma che distrugger la possa. Che esista il temprova l'esperienza, che ce ne dà un esempio in una moldudine di anime rozze e quasi imbecilli secondo la carne, che 🚒 serbano vivida la credenza delle verità della loro religione entro le maggiori lusinghe del secolo, lusinghe a cui, d'altra parte, molte volte gli umani detti non resistono. Ecco il divario ba la scienza umana e la divina. La scienza umana è versatile, volubile, piena di oscurità, di ambiguità, di dubbi, soggetta a mille mutazioni. La scienza divina è vera, certa, chiara, immutabile come Dio, che perciò è il vero sole della verità. L'uomo però è incapace di possedere questa scienza com'è 🖿 Dio, perchè sorpassa la sua natura; laonde per lui anthe in essa vi son de misteri. Ma se non può conseguirne h piena intelligenza, Dio dà a suoi eletti il vantaggio di essa regiore, che è quello della certezza nel dono soprannaturale della fede. Dico il vantaggio maggiore; imperciocchè, per qual he mai gli umani saggi vonno conseguir piena intelligenza delle bro dottrine, se non per conseguirne piena certezza? La certerra è dunque l'ultimo fine di ogni umana scienza, il suo suremo vantaggio. Umanamente non si può avere senza dell'infelligenza; ma nella religione Dio la dà pienamente senza dar Pienamente questa all'uomo, perchè di questa incapace. Si credono allora i misteri senza intenderli; ma si credono con non misore certezza che quando s'intendessero. Come può mai darsi Credenza di cose che non s'intendono? Questo è certamente un Prodigio di Dio a favore de suoi eletti, prodigio che dimostra la verità di quella religione in di cui grazia da Dio si opera. Ma se se ne vuole un esempio, s'abbia nei filosofici assiomi. Chi mi prova che questo assioma due e due fan quattro sia

verace, come io lo sento in me, se non questo mio stesso sentimento che evidenza appello? Su che poi si fonda questa enimento che evidenza appello? Su che poi si fonda questa enimenta se non sopra di se medesima? E chi la fabbricò se non Dio? Lo stesso si dica della fede. La fede è l'evidenza soprannaturale della religione. Tra la fede e l'evidenza umana passonaturale della religione. Tra la fede e l'evidenza umana passonaturale divario, che questa si aggira su di assiomi naturali, quella su di verità rivelate da Dio. Ma quello che rende captrambe ugualmente certe si è lo stesso, cioè l'intimo senso, la voce di essa evidenza, di essa fede medesima, voce che non può venir se non da Dio.

La fede dunque è nella scienza soprannaturale (1) della religione ciò che l'evidenza nelle discipline umane. Onde questi solo basterebbe per rispondere a parecchie obbiezioni di Rome seau, e di parecchi altri falsi filosofi e deisti, e per far veden che la scienza della religione è fornita di tutto quello che a d'uopo per renderla certa, inconcussa, e renderne capaci tutti gli uomini.

Ma non è così delle altre umane scienze: segno questo che Dio non vuole che le coltiviamo per se medesime. Dico per a medesime; imperciocchè possonsi, anzi debbonsi coltivare in quanto inservono alla scienza della religione; ed allora esse non sono vane, e possiamo in esse conseguire certezza. Così per esempio, nella filosofia, per quanto essa serve alla religione abbiamo l'evidenza, i buoni ragionamenti e l'esperienza, tre font che producono la certezza. Ma poichè la filosofia si disvia da suo scopo, e, invece di contentarsi di servire alla religione vuole erigersi in disciplina primaria, e dalla religione isolata e con altro scopo, questi tre fonti della certezza mancano al lora per essa.

Così, per esempio, allorchè la metafisica si perde in inutil quistioni non atte ad altro che a pascere l'umana curiosità, strova nelle tenebre, ogni evidenza cessando.

Il ragionamento neppur vale, perchè, mancando i principe evidenti, non si può più fondare se non sopra ipotesi ed immaginarie astrazioni; onde sogliono risultare de' ragionamen contraddittorii, di cui gli uni però valgono quanto gli altricioè sono tutti ugualmente cattivi.

(1) Per iscienza soprannaturale della religione intendo quella di cuqualunque uomo purchè pio è capace: non parlo della scienza uman della religione, quella cioè di cui son solo capaci i dotti.

mente non val l'esperienza, come quella she illude e che ssibile le molte volte. Illude: infatti un'esperienza è comda un'altra; le esperienze del secol passato sono rese a quelle del presente, e quelle del presente lo saranno lle del futuro, e così via via. Ond'è che le discipline non sono che progressive, onde impropriamente si apscienze; giacchè scienza propriamente detta è sol quella fonda su de principii evidenti, immutabili. È molte volte bile: quante mai sono le scienze che conseguir da noi possono per l'impossibilità dell'esperienza? Bernardino Pietro nel suo primo studio mostra come per tal ragione za della natura non si può conseguire da noi se non che sua particella. Così, per esempio, quella scienza che e le società di ciascuna specie di animali in particolare, ioni de' suoi individui tra di sè, di tale specie con tutte , di tutti gli animali colle piante, e con tutto il restante atura, non è vero che non può mai conseguirsi per imità delle esperienze che abbisognerebbono; impossibilità iva sì dalla vastità di tal campo e dalla brevità del tempo ostra vita, come dal difetto d'istrumenti, di sagacità, di or farle.

### DIVERSITÀ DE' VIZI.

i vizi ve n'hanno alcuni che sono vili e da evitarsi perli occhi del mondo; onde il mondano che d'essi è schiavo
nette in segreto. Ma havvene di un'altra sorta che teno come sublimi e orrevoli per chi li commette. Avuto
e è, a cagion d'esempio, molte volte l'orgoglio, ed anche
letta talora. Se ben si considera, si vedrà che questi vizi,
per vili dal mondo stesso, sono onninamente cattivi, inin quelli dell'altra sorte v'ha qualche cosa di buono.
è un misto di natura incorrotta e di natura contaminde, seguitando l'impulso di amendue, non può amare
che è interamente buono, nè quello che interamente è
ma si tiene nel mezzo, ed a quello che è in parte buono,
te malvagio, appiglia l'affetto suo. Tale è la sorte del
, specchio limpidissimo di quello che un tempo era l'uomo,
ello che adesso è. Dà il nome d'eroismo e di virtù a certe

azioni per una parte non indegne dell'uomo innocente, ma l'altra degne di lui contaminato: odio generoso, vendetta, cidio, audacia, pervicacia, amore, e simili veementi passioni mostrano in noi il re della natura e l'immagine di Dio, traviata, sono da lui poste in teatro e messe dentro ad unima grande. Tanto la cecità stessa dei principi del mond vedere che ai loro occhi non è sconosciuta la luce!

### IL VERO AMORE È SOLO L'AMORE DI DIO.

Pascal aveva già osservato come l'uomo non ama mai dividual persona di un altro uomo, ma semplicemente le spirituali o corporee qualità. Spogliate l'oggetto amato di qued avrete in uno spogliato l'amante dell'amor suo. Ora q osservazione ci vale a far conoscere come l'amore dell'uome è vero amore, ma n'è solo un'ombra, e il vero amore l'amor di Dio. Noi infatti, quando amiamo un nostro simi amiamo perchè è fornito di varie qualità a noi gradite, quali, potendo venir privo, può finire il nostro amore. Così quando amiam Dio, l'amiamo perchè è sapiente, buono, gi provvido, perfetto: ma questi attributi sono inseparabili da anzi, per parlare più propriamente, sono Dio stesso, onde amandoli, amiamo la sostanza stessa di Dio; e l'amor n è un vero amore, si aggira sopra la divina sostanza, ed e è quanto lui.

OGNI SCIENZA INUTILE DEE SBANDIRSI DALLA SOCIETÀ, E QU È SCIENZA INUTILE CHE NON INFLUISCE SUL PRATICO VI DEGLI UOMINI.

Per mezzo dell'intelletto noi comunichiamo colla sfera superiore, che è quella della verità increata e di Dio, e sfera a noi inferiore, cioè col visibile universo. Ma tutte q nostre relazioni lascierebbero inerte l'anima nostra se solar all'intelletto si riferissero: Dio la dotò ancora di volontà, pi potesse essere feconda ed atta, valendosi delle cognizioni l'intelletto, a creare delle operazioni. Siccome la volontà sai o nulla o perversa se l'intelletto non le presiedesse, l'inte

PRINSIERT 319

marrebbe sterile ed infruttuoso se la volontà non dasse la vita de lui concezioni. Le azioni sono la prole dell'intelletto e lui volontà uniti in coniugio.

L'intelletto perciò sempre si deve ordinare al buon indirizzo pla volontà, siccome la volontà deve seguire la norma porgli dall'intelletto. La scienza è propria dell'intelletto; l'azione propria della volontà; ma la sapienza è un prodotto di amente. La prima perfeziona l'intelletto, la seconda la volontà; ma la sola sapienza perfeziona l'uomo.

Tutto deve tendere al perfezionamento dell'uomo. Siccome refezionando le parti il tutto si perfeziona, si devono perfemare tutte le umane facoltà per il benessere di tutto l'uomo. se i parziali perfezionamenti non concorrono al perfezionamento del tutto sono inutili, anzi dannosi, come quelli che impano il tempo ed il luogo ai veraci e vantaggiosi. La scienza reciò è vana se non concorre a perfezionare la volontà; le tioni sono vane se perfezionate non vengono dalla scienza.

Ecco perciò come evidentemente si vede la verità del general de principio: che ogni scienza inutile si deve sbandire dalla ocietà; e che quella è scienza inutile che non influisce sul pratico viver degli uomini.

#### DELL'EMULAZIONE.

L'emulazione sì tra individuo ed individuo, come tra una nazione e l'altra, è necessaria, dice il filosofo del mondo: toglietela, e il fiore delle arti, delle lettere e delle scienze verrà estinto. Consultate gli annali dello spirito umano, vedrete che i suoi capi d'opera furono prodotto egualmente dell'emulazione che dell'ingegno; questo senza di quello non basta; è un terreno fertile per se stesso, ma sterile ad un tempo, perchè non irigato da vena di acqua fecondatrice.

In non negherò queste verità, che certamente avviliscono il senere umano, mostrando nelle più belle opere sue il prodotto della pace e della fraterna amicizia, ma dell'invidia e delle sene. Pur troppo io ci leggo il marchio di quell'original cormione che unisce in noi, con una contraddizione sì sorprendente, il più grande misto di parvità e di grandezza, e non consola l'osservatore de' suoi progressi con un bene se non

19() PENSIERI

cattristandolo col mostrargli dallato un male che o il produce, o ne siegue.

Guai a noi però se qualche rimedio a tanta miseria non fossa L'umana filosofia non lo dà, nè lo diede mai certamente: i fla sofi stessi lo dicono, e noi il veggiamo. Dove dunque cercarlo Nel vincolo degli uomini col cielo cercar si deve, nella religionali Essa è il farmaco onnipotente di que' mali che il mondo reput incurabili. Accorra essa al nostr'uopo, animi i cuori di quelle carità universale che fa vedere in tutti gli uomini di qualunqui età, sesso, indole, tempo, luogo e condizione, i nostri fratelli in Gesù Cristo, fratelli a noi legati col vincolo più forte e più perenne di quello del sangue, col vincolo della grazia, della redenzione di un Dio; regni in noi questa virtù preziosa, el suoi frutti faranno ben veder chiaro che le virtù del mondi prodotte da' suoi mezzi viziosi ed imperfetti non sono che ombi di virtù allato di quelle che la religione partorisce con meg tutti nobili, tutti grandi, tutti divini. Fortunatamente gl'incre duli non posson tacciare una tal religione e il suo adattamente agli uomini, e i suoi mirabili effetti di cosa impossibile, di chimera.

L'esperienza ha fatto vedere che l'uomo, misero com'è da un tocco di quella grazia che la vera religione con seco apporta è trasformato tutto in altr'uomo da quel di prima ha fatto scorgere che, mentre l'umana filosofia non presenta che scienziati, artisti, letterati, guerrieri, savii, conquistatori, mercanti più l'umana gloria che altro coi loro travagli e sudori, epperciò fondanti ciascun di loro la propria sulla rovina; almeno sul denigramento di quella di altrui la religione porge l'esempio veramente nuovo di una folla di uomini semplici e umili, ma unitamente sublimi e prodigiosi, che, mossi solo della cristiana carità senza curare della fama del loro nome, s'esposero ai travagli i più lunghi, i più duri, i più difficili che l'uomo. abbia mai intrapreso, ed infaticabilmente li proseguirono simo al termine della loro carriera a favore dei vantaggi dell'uma nità, e non della propria fama, facendo de popoli i più selva: tichi, feroci e scostumati i più dolci, moderati e casti cristiani.

Ecco i belli disegni che la religione presenta e che ha egregiamente effettuato, non essendo i suoi come i progetti degli umani filosofi, nati e consumati in un pacifico gabinetto non con altro effetto che la falsa e caduca gloria di chi li compose, mi concepiti in un cuore caritatevole e posti ad esecuzione col miglioramento del genere umano. Quanto le storie ci dicono lista per dimostrare che, se tali essetti non surono e non sono impostrare che, se tali essetti non surono e non sono impostrare che, se tali essetti non surono e non sono impostrare che, se tali essetti non surono e non sono impostrato il potrebbero perenni e universali, non è già per essere imposimari ed inetti alla pratica, ma bensì per la colpa dei firotti governi non ad altro aspiranti che agli utili profani tempo.

In carità cristiana insegnata del vangelo si estende a tutti vomini. Anche il deista, purchè sia di buona fede, deve rgere questa grande verità. Quantunque egli non ammetta Cristo che un uomo, sarà costretto a mettere una grande trenza tra lui e gli altri uomini (1); e se in Solone vedrà legislator degli Ateniesi, in Licurgo quello de' Lacedemoni, luma Pompilio quel de' Romani, dovrà necessariamente scorte in Gesti Cristo il legislatore non di una nazione particote, ma di tutto il genere umano.

## L'INCREDULITÀ EFFETTO DEL PECCATO ORIGINALE.

L'uomo porta con seco un cotal senso inesplicabile d'increbulità che è veramente un essetto del dominio de sensi sull'afina prodotto dal peccato originale. Questo è uno de' tasti i più reconditi del cuore umano, ma uno de' più importanti a mivolgersi. Noi siamo da una certa qual inclinazione interiore, the non saprei nemmeno ben dire dove risieda, spinti a dubitare di tutto quello che attualmente sotto de sensi non cade. Non è perciò un tal dubbio in molte cose positive, essendochè delte volte è così palpabilmente assurdo, che la ragione la più Trossolana il rigetta; nondimeno una qualche inclinazione ad sempre regna. Così nessuno dubita del passato, che stato niquello, di che chiaramente ricordarsi; nulladimeno basta de ognuno sopra di sè mediti alquanto per ritrovare in sè una wee che gli va susurrando de' principii oscuri di dubbio su utaltro che sul presente. Un tal dubbio io credo che sia un detto del gran dominio che hanno i sensi sull'uomo corrotto. 'L'immaginazione, sia pur viva, non può mai equivalere alla tersazione degli oggetti presenti; l'anima, soggiogata da questa, è meno sensibile a quella; epperciò, portando la sua fede sopra

Vol. V.

<sup>(1)</sup> Quante volte lo stesso Rousseau confessò, anzi espresse elo-

l'una, negala quasi all'altra. Perciò volgarmente si suoi dire che i piaceri, i dolori preteriti, tutto il passato è come un sogno. E questa spezie d'incredulità di ciò che è arrivato si estende ancora a ciò che deve arrivare, ed allora si chiama diffidenza. La ragione rigetta questa diffidenza le molte volte come assurda; nulladimeno essa non cessa di farsi sentire. Io mi ricordo che già da fanciullo nelle lunghe nebulose serate vernali pareanti impossibile che in altra stagione nelle medesime ore splendenti il più bel sole. Così, meditando sull'avvenire e sopra se stesso si troverà una certa qual diffidenza delle cose, del cui fatura arrivo si è più certo. Quest'inclinazione al dubbio sulle cost le più certe, perchè non presenti, serve di spiegazione e confutazione dell'incredulità intorno alle verità della religione.

La prima sorgente dell' incredulità è tal nostra inclinazione. dubitare di tutto ciò che è alquanto astratto e remoto. Pare di lo siano i sofismi del nostro intendimento, ma nol sono; que sofismi non ne sono che un seguito. L'anima è portata a di bitare di tutto ciò che non è attuale e sensibile; la ragione oppone a una tal tendenza; il dubbio, per restar vincitore, cercando de' sofismi per tentar di sedur la ragione o almendi farla tacere. Noi così portiamo in noi la sorgente dell' incredulità; epperciò è meritoria la fede. Così viene spiegata dall' nostra inclinazione a dubitare di tutto ciò che non è attualmente sensibile l'incredulità intorno alle cose di religione; di più viene confutata. Siccome in fatti sarebbe uno sciocco sragionamento il dubitare del passato e dell'avvenire intorno alle cose le più certe della vita fondati su quel dubbio, così è irragionevole il dubitare, condotti dal medesimo dubbio, delle verità religione-

L'origine infatti dell'una e dell'altra incredulità, come dissi, la stessa. Per convincersene basta interrogare l'incredulo. Chiediamogli, per esempio, se v'ha una vita futura; esso lo niega: dunque, dopo morte, l'uomo tutto verrà annientato: o l'uno o l'altro deve esser certo. Eppure io scommetto che l'incredulo non dubiterà meno dell'annientamento che della vita futura; l'uno e l'altro gli pare impossibile, come stati troppo alieni da quello in cui è presente. Noi non possiamo infatti farsi un'idea viva d'un'esistenza in un altro mondo, e tampoco dell'annientamento, siccome mentre siamo nelle tenebre non possiamo farci un'idea viva della luce, nè essendo nella luce, un'idea viva delle tenebre. Ecco come tutto si riduce al principio di

dubbio e d'incredulità che portiamo in noi stessi riguardo a tutto ciò che non ci cade attualmente sotto i sensi. Si vede dunque qual caso far si debba di un'incredulità che deriva da un sì frivol principio.

' Di più: anche in quelli che hanno con una cieca e religiosa de vinto ogni pensiero d'incredulità regna sempre un certo tale istinto che porta alla medesima, da non potersi estimare. maggior numero de credenti non si prende a cuore di soflicar quest'istinto, e da ciò nasce la contraddizione che mostra molte persone il contrasto di opere non coerenti alla lor fede. ira tal discordanza si suol dagl'increduli proclamare come un letto della fede; dai credenti, comunemente, come un effetto ble passioni che strascinano l'uomo ad agire in guisa diversa contraria a quello che crede. lo concedo che non sia imposble la cosa in quest'ultima guisa, e che sia anche talvolta; ኬ, per lo più, io attribuirei l'insufficienza di una tal morta **lede al suo** difetto medesimo, al non escludere affatto dessa imel sentimento d'incredulità intorno a tutto ciò che cade sotto de sensi, cui l'uomo arreca con se stesso. Si crede di veramente credere; ma questa è un'illusione dell'amor proprio, della presunzione. Non crede veramente a una vita futura colui the opera come se non esistesse; la vera fede esclude affatto Paria tale incredulità, siccome un contrario intero esclude tutto Faltro contrario. Se però può la fede verace far che il senti-Finento dell'incredulità non agisca, nol può perciò torre intera-Pnente, venendo lasciato per esercir l'uomo. Così il più intenso filledele, se ben non bada, non lascia di quando in quando sen-Virsi adescato ad agire come se non avesse fede in una vita futura. Ecco misero effetto della corruzion primitiva!

LA RELIGIONE DEL VANGELO SOLA MADRE DELLA VERA VIRTÙ.

La religion sola, e la religione del vangelo è la sola che si meriti il nome di religione (1), può raffermare ed elevare al

<sup>(</sup>f) Mi cade qui in mente una locuzione contraddittoria di cui è indispensabile molte fiate il valersi, quella cioè di religione salsa. Pure di tali improprietà di linguaggio non v'ha linguaggio che vada esente, pon essendovi linguaggio persetto. Anzi credo che un tal vizio stia ancor più nel nostro modo di concepire i ragionamenti, il quale repola quello di esprimerli.

grado di vere, salde e costanti virtù que moti e quelle affezioni che vengono da una pura coscienza ispirate. Altrimenti non possono sussistere; e le molte volte fiori sì belli dell'immortale istinto del nostro cuore si appassiscono ben tosto prima di produrre alcun frutto. Quel principio medesimo da cui hanno origine serve a distruggerli, se non accorre tosto un più saldo sostegno a conservarli; contraddizione funesta per l'empio, mà ammirabile per quegli che se ne vale a dedurne la necessità d'una religione. Non basta che in nostro cuore ne suggerisca il bene e ne dica: soccorri quel povero, conserva il segreto dell'amico, difendi la vedova, sii grato al tuo benefattore; tali suggerimenti sono belli e buoni, come quelli che non sono altro che il sentimento innato della virtù, mediante cui, senza pericolo di confusione, la distinguiamo dal vizio; ma la fede deve far sentir la sua voce ed esser come il legislatore od il principe, che dà il valore di legge sovrana ed irrefragabile cel proprio voto agli unanimi suffragi del popolo. In tal guisa non si ha più a temere verun incontro, circostanza veruna, in 🗯 abbia da temere di venire obbliata la più rigida virtù.

Chi opera solo perchè il cuore gliel dice, a quanti errori, a quanti abbagli, ancorchè seguiti sempre il dettame del cuore, non è mai sottoposto? La prima viva voce del cuore non inganna certamente mai; ma quante volte questa voce del cuore pare che sia interamente estinta, e non esista più affatto! Quante volte le passioni non la fanno tacere! Quante volte le stesse non le danno ai nostri proprii occhi il color di un fantasma!

Finalmente, se noi vivessimo tra uomini cui il mal far fosse ignoto, potrebbe forse valer sola la voce del cuore; ma gli uomini in mezzo a cui meniamo la vita sono in gran copia iniqui, vili, finti, inumani, traditori, e rendono ben tosto la voce il diletto della coscienza nel ben operare inefficace. Un giovane che non conosca ancora la corruzione del mondo, ei porta un cuore amante degli uomini e vivamente spirante le virtù più ingente e più belle; ma aspettate col tempo (e non dovrà esser molto) che, amando, venga dall'amico tradito; beneficando, con vile ingratitudine corrisposto; l'anima sua da un tal procedere verra tutta sconvolta, l'odio o l'indifferenza almeno succederà all'amore; ed io sostengo che, se la religione non verrà a fargli scorgere come un dovere ciò che come un diletto accennavagli dianzi il suo cuore, non dico che diventi vizioso, ma che la

Pensieri 325

virtà perderà per lui i suoi pregi, ed ei cesserà d'essere un vero eroe. Checchè si dica, il vangelo solo può dare il vero eroismo; e, quand'anche si ricorresse a dire che la virtù praticata in qualunque più ingrata circostanza è sempre dilettevole, io dirò sempre che in molte circostanze tal diletto è così remodito e sfugge tanto al comun nostro sapere, e per venirlo a gustare bisogna talmente combattere le proprie tendenze, che, senza una fede che lo illumini ed una carità che lo insiammi, l'uomo non ci è mai giunto, nè ci potrà giunger giammai.

## DELL'APPARENZA E DELL'EVIDENZA NELLE SCIENZE.

L'apparenza nelle scienze matematiche e filosofiche è l'evidenza, e per conseguente la verità; nelle scienze sisiche non è che inganno, che falsità. Questo è un grande argomento per provar che queste ultime sono suori del dominio dell'uomo, e tatto al più non può che gustarle, mentre bisogna essere malizioso, sospettoso, temer sempre ingauni, e dubitare, per così dire, di tutto ciò che si tocca per conseguirle. Non si può ester semplice, se si vuol essere buon naturalista; onde il prosondo studio della natura (1) (contraddizione lagrimevole invero)

(1) Parlo qui dello studio astratto, intellettuale, secco della natura, proprio de' nostri tempi. Del resto lo studio della stessa sentimentale, che risiede nel cuore e che empie di caldo entusiasmo l'anima che lo nutre, e lo eleva alle idee ed ai sentimenti religiosi e morali, nasce • fiorisce tutto diversamente; ma bisogna convenire che si può posbedere perfettamente un tale studio ed essere pessimo naturalista, siccome il miglior naturalista può interamente ignorarlo, anzi lo dee quasi ignorare. Un semplice villano è profondo in un tale studio, nel mentre che, contemplando l'universo, si alza al sentimento di un Dio e nuota nelle morali idee che un tal sentimento produce; eppure un tal villano prende forse le stelle per tanti chiovi d'oro attaccati al frmamento; reputa un assurdo gli antipodi, se pur ci pensa; crede che l'odor della rosa non è ne' nervi delle sue nari, ma nel fiore da cui esala, ecc.; insomma non ha la menoma ombra di una fisica trascendentale. Dall'altra parte datemi il più perito naturalista che legga vella natura un mondo di meraviglie invisibili a tutti altri occhi che a'suoi, io vi chieggo se conosce in questo studio quello del sentimento, e se, investigando la natura, s'innalza all'Autor suo. Costa Veramente il dirlo, ma per lo più questo naturalista è lungi da tutto Mesto, non legge nella natura che un puro caso, una pretta mecnon potè mai fiorire se non ne' secoli maliziosi e raffinati. Le stesso dicasi ancora di molte inutili speculazioni de' matematici e de' filosofi. Chi ben questo consideri si verrà a tediare hea tosto nel cuor suo di ogni studio trascendentale, checchè saper voglia una curiosa e petulante ragione. Kant scoperse una grande verità nella sua filosofia trascendentale; ma una verità umiliante e dolorosa per chi ci medita sopra. Dovere infatti dubitare di tutto ciò che più chiaramente veggiamo coi nostri sensi e che; pare più verosimile; dover credere che tutte le forme del nostre intelletto non sono che in esso; che i colori, i suoni, i sapori non esistono ne' corpi; che la terra è mobile, e fermo il sole; che il sugo nutritivo delle piante è in sè tutto il medesimo e diversificato solo da' diversi organi, ecc. (1), è una cosa hea dura, e che nel mettere a tortura il nostro intelletto mortifica, terribilmente il nostro cuore.

# UTILITÀ DI UN TRASCENDENTALISMO MODERATO NELLA FILOSOFIA, NELLE BELLE ARTI, LE LETTERE E LE SCIENZE.

Convien confessare che un trascendentalismo moderato è di un grand'utile nella filosofia, ed in tutte le belle arti, le lettere e le scienze. L'universo è composto di tante unità morali (2), di tanti individui, ciascheduno de' quali ha la sua special forma e modo di esistere sì relativo che assoluto; laonde, se a ciascuno di essi venisse dato il ragionamento, ognuno avrebbe

canica, e per lo meno è scettico, se non è ateo. Veggasi da questo quanto sia utile la filosofia, la fisica trascendentale alla società, alla religione, ai costumi.

(1) Leggasi il Bonnet nella Contemplation de la nature; ivi si vede come il trascendentalismo entra pure nelle piante, giacchè il sugo che queste traggon dalla terra è tutto lo stesso, ma è diversificato dai varii organi. — Lo stesso osservava il Villey riguardo allo stomaco umano, il quale fa la digestione non già solo separando le diverse qualità del cibo, ma bensì mescolandoci assieme una nuova qualità derivante dall'elaborazione, ecc. — Perciò se le piante e lo stomaco avessero il pensiero ed il sentimento si crederebbono che i loro sughi nutritivi sono in realtà tali quali essi li fanno, e darebbero loro per obbiettiva quella realtà che non è che subbiettiva. Ecco il caso in cui siamo noi secondo il trascendentalismo di Kant.

(2) Dico unità morali perchè non si creda che io parla di monadi, chè io non li ammetto.

ma soggia di vedere tutta propria di lui, imprimendo il canuere della sua cognizione a tutti gli oggetti su cui si ragginerebbe.

Così, concedendo per un momento un qualche ragionamento alle bestie, l'elefante dovrà ragionare in una guisa tata diversa di quello che la formica, perchè l'organo della ma cognizione è d'una costituzione diversa. All'uomo, per esempo, sfuggon l'infinito in picciolo e l'infinito in grande, quanimque matematicamente provi di quello l'esistenza, di questo imeno la possibilità; nulla di meno l'infinito in picciolo pare t lui che confini col niente, tuttochè ne sia infinitamente lonano (ogni essere insatti è infinitamente lontano dal non essere), Pripugnagli lo scorgere in un granello di sabbia un mondo di erpi, anzi un infinito intero. Ma se si suppone che l'insetto il più picciolo e quasi impercettibile, che il pellicello ragioni, e, ngionando, passeggi col pensier suo sugli oggetti che lo cirtondano, un altro infinito, che noi non possiamo asseguire, gli si apre sotto degli occhi, e l'animaluzzo che vive nascosto nella corolla de'fiori non vede meno grande la stanza in cui abita di quello che noi un vasto e superbo padiglione; il nettario è per esso un fiume di ambrosia e di profumi, dice Bernardino d S. Pietro, il pistillo un obelisco magnifico.

ciò che è per noi parvità diventa per esso grandezza; e parvità è per esso quello che per noi non è già più percettibile. Anch'esso vede, o almeno si può immaginare nel suo mondo, de' rispettivi insetti; e questi insetti sono a lor volta gli abitatori di un altro mondo non dissimile in sostanza da' precedenti, ed invisibile a that'altri che ad essi. Le stesse meraviglie, che possono vedersi pure nell'infinito in grande, attestano che ogni genere d'individuo avendo una maniera, una forma di essere propria, hanno, te ragionano, una lor propria cognizione trascendentale; e se le piante e gli animali ragionassero e potessero scrivere ciascheduno di essi la propria filosofia, non ve ne sarebbon due timili, e il loro contrasto sarebbe sì sorprendente, ma sì adatto di rispettivi autori ed alla loro visibile costituzione, che il solo vederio dar potrebbe contezza dell'indole di quel genere di creatura a cui sarebbe spettante.

Ma non solamente ogni genere, ma di più ogni individuo ha la sua propria foggia trascendentale di vedere. Certamente la differenza non è più che picciola ed accidentale; però in qualche

grado esiste. Qual è infatti quell'uomo che veda le cose come le vede un altro? Ponete due uomini nello stesso caso, nelle circostanze medesime per quanto si può fare esteriormente, chiedete il loro sincero giudizio su di qualche cosa, ed io ser tengo che non sarà uno, quantunque esteriormente lo sembrasse; una qualche tinta quasi impercettibile, una qualche modificatione li renderà necessariamente l'uno dall'altro distinti (4)

Qual è la causa di questo divario, se non che la natura saggili e non mai nel creare inesausta, mette sempre un qualche de ratteristico divario tra la costituzione delle due sue opere h più tra di sè somiglianti? Si pensa comunemente che la ciun de' molti dispareri degli uomini siano le loro passioni, e de se ognuno aprisse per intero il cuor suo, scomparirebbero tutte le differenze; io concedo che in gran parte ciò sia vero; \* concedo che in sostanza gli uomini in molte cose si uniscun ne' loro giudizi; ma nulla di meno è forza dire che non peche fiate sono in buona fede nel mentre che dissentono, e non ti ha materia su di cui due tra di essi sentano perfettamente bi stesso. Rousseau aveva già satto una tale osservazione, parlamb dell'inutilità delle prediche, ed io a lungo ne dissertai alue volte. Ora mi son convinto che quel suo proprio trascendentalismo che ogni uomo seco porta dalla nascita è la causa 🗗 tai sorprendenti fenomeni.

Dio solo è quegli che vede le cose in se stesse esenti de ogni trascendentalità; l'uomo e ogni creatura (salvo che le vede in Dio come i beati) ci mescola sempre qualche cosa del suo. Ma questa foggia di parlare è impropria. Diciam piuttosso

(1) Lo stesso uomo preso in due tempi, in due circostanze diverse, quanto mai diversamente s'avvolge intorno ai medesimi pensieri e mira i medesimi oggetti! — La bellezza è assoluta; ma il piacere con cui si gusta la bellezza è relativo. L'oggetto il più meschino che ne riesce indifferente tutto al più fu per noi fanciulli una sorgente di viva gioia. Gli occhi dell'allegra gioventù abbelliscono tutto quello che vedono, e, come Mida, quel che toccano il fanno oro; ma quelli della maturità sono incapaci di sentir questo giubilo; che gli oggetti che paion niente grati a questa, quella vivamente colpiscono. — Havvi perciò anche una specie di trascendentalismo che varia nella stessa persona secondo le varie circostanze.

La malinconia e tutte le malattie dell'anima, la pazzia stessa non ne sono un effetto? Il malinconico vede nero, e tutto nero, perfino gli oggetti i più helli; il matto non iscorge certe relazioni, dal difetto della quale osservanza deriva la sua pazzia.

the la cognizione di Dio è trascendentale per eccellenza; che Dio, essendo il creatore di tutto, creò tutto secondo l'archeipa immutabile idea che n'ha in sè; onde vede tutte le cose n se stesso. V'ha però una gran differenza tra il trascendentalismo di Dio e quello delle creature: il primo è perfezione, apperfezione è il secondo. Il trascendentalismo in Dio non fa più che Dio veda le cose diverse da quelle che sono, mentre bio vede le cose in se stesso in quella archetipa idea che presiedette alla creazione, onde per lui i fenomeni ed i nomeni paro la stessa cosa: in una parola egli vede tutto perchè creò atto, e creò tutto siccome già vedea tutto come possibile prima lella creazione nell'archetipa idea che ne aveva ab eterno; intecechè l'uomo, non essendo il creatore di ciò che vede, rede il creato, ma non nella maniera propria di questo, bensì in mella propria di lui.

persezione nell'uomo. Per via di esso, Dio vede i nomeni nei benomeni; per via del medesimo, l'uomo scorge i senomeni nei mentre che è cieco pe' nomeni.

elo sono però ben lungi dall'ammettere il trascendentalismo come Kant, e tampoco come Fichte più però di Kant conseguente. Due sono i trascendentalismi, l'uno puro od assoluto, l'altro ipotetico. Il primo dice che tutti gli oggetti della nostra cognizione sono meri fenomeni, e che ogni nomeno ci è ignoto. Tale è quello di Kant; ma invano ci si arrestò il filosofo di Conisberga; il ragionator conseguente va più avanti, e, secondo h predizione di Iacobi, nacque il trascendentalismo o, per dir meglio, l'idealismo di Fichte. L'altro trascendentalismo distingue le cognizioni evidenti dalle non evidenti, e la sostanza d'ogui cognizione da' suoi accidenti; e dice che, riguardo alle cognizioni evidenti, il nomeno come il fenomeno sono per noi, come per Dio, la stessa cosa (1) (onde, riguardo a queste cognizioni, la nostra scienza è vera, certa come quella di Dio); ma che, riguardo alle nostre cognizioni non evidenti, il trascendentalismo ha un gran luogo, e che ha anche un gran luogo mon già riguardo alla sostanza, ma bensì riguardo agli accidenti delle stesse nozioni evidenti.

<sup>(!)</sup> Cià si prova (come feci altrove) dall'intimo senso e dall'asprdità dello scetticismo in cui si rovina se si vuol quello negare.

DELLA CESSAZIONE DE' MIRACOLI, DELLE PROFEZIE NELLA CHIESA?

DI GESÙ CRISTO.

Quella sorta di pretesi filosofi che non ragiona, cioè gl'in i creduli, si lagna che presentemente i miracoli, le profezie, eccipi e tutti i mezzi straordinari di cui si valse Cristo ne principi della sua religione per propagarla siano cessati. Questa obbitazione, che l'empietà vanta con un'aria di maligno trionfo, appuò colpire uno spirito superficiale, da chi seriamente combine deri la cosa verrà rintuzzata.

La soggezione dello spirito e del cuore a Dio, la fede carità sono i due perni su cui tutta si raggira la teorica e la pratica del cristianesimo. La carità è il sacrificio del cuore operato da una moral pura, ma contraria alle nostre prave tendenze; la fede è il sacrificio dello spirito prodotto da un complesso di dogmi sublimi, ma opposto all'orgoglio della nostra ragione, perchè oltrepassante i suoi limiti.

Ho già altrove osservato come nel cristianesimo v'ebbe sempra e v'ha quel tanto di argomenti di credenza che bastano profondar la fede senza distruggerla. Tal era ne' primi tempi, comi ne' nostri, quantunque diverse fossero da quelle che or sono la circostanze che la determinavano.

Se si facesse infatti un raffronto di tutti gli argomenti di cresi denza che v'aveano allora con quelli che sono presentemente, si vedrebbe un perfetto equilibrio. Esisteva allora sulla terre un Dio incarnato, e n'era recente la memoria; ma questo Dio 1 incarnato avea tutto l'aspetto di un uomo, e ci voleva una gran fede per crederlo Dio. Presentemente le storie ci convincono fermamente dell'esistenza del Cristo, quantunque lontano da noi diciotto secoli; ma il gran quadro della religione si presenta a noi sotto degli occhi, e ne fa spiccare la verità. Miracoli 🕏 operavano allora; ma una nazione intera congiurava a chiamari prestigi; nel mentre che Cristo risuscitava i morti, sè dava 🗫 lontaria vittima alla morte; era pura la vita de cristiani; 🕮 il fervore d'una prima setta poteva farlo apparir come umano; tutto questo esercitava la fede. Presentemente non si vedeno più miracoli; ma un miracolo ben più grande abbiamo dinami agli occhi, quello della invariabilità, della miracolosa propagazione, della perpetuità della fede e della chiesa, non ostante la corruzione de' cristiani stessi; miracolo che non aveano i primi

mistiani. Concludiamo dunque che gli argomenti di credenza mono sempre pe cristiani gli stessi.

Un'altra-grande prova di ciò, che non può sfuggire agli occhi più rozzi, si è la storia dei nemici della religione. Principiando dila sinagoga, dai farisei, dai Giuda, dai Simoni, dai Celsi, il Porfiri, e da tutta la folla de' pagani miscredenti e degli ettici, ed andando fino ai sedicenti filosofi de' nostri tempi, religione di Cristo ebbe a sostenere la guerra con acerrimi emici. Segno questo evidente che sempre la religione di Cristo nemica dell'orgoglio della ragione, e richiedette, per esser reduta, lo sforzo generoso e soprannaturale della fede, di cui eno gl'incredali tutti acerrimi nemici.

#### DELLO STUDIO DELLA TEOLOGIA.

· . -

-1

Si suol comunemente studiar la teologia come s'insegna mile scuole sopra gli scritti degli scolastici e de' moderni, ensa, fornito questo corso, darci più opera. Certamente il pondere in tal guisa i primi rudimenti della religione è il primo anxi unico mezzo che possa metter in via della teolopica carriera. Ma fornisce qui forse l'arringo? Compongono pesi cotali studi scolastici la scienza di un ministro dell'altare, o non ne sono più tosto che un vestibolo, che una semplice introduzione a studi più profondi e maturi? Non è punto La cile il divenir buon teologo. La teologia scolastica si vuole inegnare agli ecclesiastici alunni per dar loro una precisa idea del sistema della religione nelle sue parti e nel suo tutto, onde tattere un cotal principio d'ordine nel loro capo, che valga har loro entrare ne' penetrali della scienza senza pericolo, e wer fermo piede al vasto corso della medesima. Ma questa Mi si vuol bevere ai proprii fonti, ai monumenti cioè di quella indizione che e i dogmi espressi nella scrittura dichiara e gli Wi immutabilmente insegna e conserva. E coloro tra gli scotici che non frantesero la grandezza della religione per asvegettarla ad Aristotile, ma assoggettarono Aristotile ad essa, Madiarono profondamente ne' concili, ne' padri e ne' decreti chiesa, e ce lo attestano le opere del gran Tommaso di Aquino, di san Bonaventura e di tutti i loro più sani seguaci. th! quanto più ammirabile, forte, sublime si scorge il sistema

della religione veggendolo da' suoi testimoni parlanti vivamente pennelleggiato! Quanto più ne spicca la maravigliosa unità dei suoi membri, la immutabilità de' suoi dogmi, la perpetuità della sua fede, la celeste armonia di tutte le sue parti la E si può senza tema ben dire che a colui che, dopo avere nelle scuole appresi i primi elementi della dottrina cristiana, si a a studiarli nella vasta catena della tradizione, come un novelle orizzonte della scienza gli s'appresenta; se alcune picciolezze degli scolastici (necessarie tuttavia a sapersi come in qualuage altra pur disciplina i primi suoi sorsi) gli aveano data un'idea alquanto minuziosa ed umana della religione, oh quanto egi allora si sganna! Egli allora scorge tutto il sublime della fede, la grandezza della chiesa, e più chiaro del sole l'una fides e l'unum baptisma (1) dell'apostolo delle genti; e non essendo altro la tradizione (2) che la storia o, per meglio dire, la permanenza immutabile de dogmi, priva di successione, come quella dell'Essere eterno, posta a confronto del continuo avvolgersi, confondersi e variare del genere umano, ricevo per essa l'argomento della moralità nella maggiore sua luca, supplendo alla sterilità della ragione la ricchezza dei fatti; e se la sua fede nei misteri incomprensibili della grazia, della trinità, dell'incarnazione era dianzi prodotta dall'ombra di una tradizione e dalle ricerche di una miserabil ragione, viene dal complesso della cristiana storia, cioè dalla tradizione resa mirabilmente vivida e forte. I testimoni de' padri e de' concili v'hanno certamente anche nei libri degli scolastici; ci è pure sopra di quelli fondato il nerbo della ragione; ma dal leggeri così a pezzi l'uno dall'altro staccati, al vederli uniti insieme a tutto il resto della tradizione ne' luoghi appunto in cui furom collocati per disposizione dello Spirito Santo dai loro autori, qual differenza!

E se i testimoni presi in disparte, e spiccati dal corpo del testo in cui erano, hanno minor forza a provare, hanno tanto maggior forza a distruggere que pochi che i nemici della chiesa vanno qua e là raccogliendo come capaci, travisati, staccati

<sup>(1)</sup> Ad Eph., IV, 5.

<sup>(2)</sup> La teologia è in gran parte la scienza della tradizione; la scienza della tradizione non è poi che la storia della immutabilità del dogma posta a continua battaglia colla volubilità degli uomini e uscentene sempre vittoriosa.

nente di aver falso senso: segno manifesto che tutte quezioni sou nulla, mentre situate nel naturale lor luogo svato ogni lor forza. A chi infatti ha studiata la tradizione ne ne'padri e ne'concili in disteso la storia, non ha d'uopo rsi a confutare partitamente quelle obbiezioni che ne tratte, veggendone la vanità e misurando d'un sol occhio la grandezza delle prove che loro si oppongono, e quelle, considerata la tradizione nel suo tutto, sian sia ancora che paiano come nei intromessi dall'opera siccome il vero filosofo non ostante che scorga alperfezioni in questo mondo non cessa dal riconoscervi l'un Dio buono all'infinito e sapiente.

mo forse pare che la sola teologia scolastica dia quei gionamenti che confermano la verità della religione. i, dicono essi, tutto è scrittura; la ragione non c'entra 1. Ma coloro che così parlano, pare che siano affatto lella lettura di que' padri de' quali sì duramente giu-Ne' padri si trova di tutto, non solo scrittura eccelte spiegata, ma profondi investigamenti di ragione. i e gli eretici non erano i soli avversari i di cui ersero da confatare e a' quali porre in mostra la verità, nano ancora i gentili e gl'increduli che componenno il numero a que' tempi. Inoltre gli eretici stessi recacampo la ragione contro il vangelo, giacchè il cavilabbracciar il testimonio d'una pura e sfrenata ragione io universale di chi s'allontana dalla verità, e convela medesima ai difensori di questo confutarne i so-

padri furono anche agguerriti nelle filosofiche dibasta averne qualche lettura per non poterlo ignogli scolastici ebbero un Aristotile, la di cui filosofia
larono alla religione, i padri ebbero un altro filosofo,
non men grande ingegno se non forse più, la di cui
per quanto alla religione conforme pressochè tutti
arono. Che anzi più saviamente ancora molti di essi,
i primari filosofi della Grecia il fiore di lor dottrina
endo, formarono così un corpo di filosofia, detta perciò
, ben congegnato e il migliore di tutti gli altri di quel
non che non contrario, amico della fede cristiana.
on citarne molti, basti il nominare il solo sant'Agostino

nelle di cui opere, chi la sappia trovare, si rinviene un intero e magnifico sistema di filosofia, da cui attinsero in gran copia a' nostri tempi, se non forse s'incontrarono con esso senzi saperlo, pensatori illustri, come il Cartesio, il Malebranche, il Fénelon e parecchi altri. Che anzi in questo. padre havvi subisso di pensieri nuovi, sublimi e filosoficamente profondi; ci più lo leggi, più ne trovi, nè mai ti viene inesausto. Se poi imputa a colpa a' padri l'essere da loro a tutta questa file sofia, a tutta questa ragione anteposta come regina l'autorità della scrittura e delle tradizioni, noi non indugiamo a confessare che chi non ha questa colpa, non sa punto che cosa de religione, e tanto meno può darsi il nome di buon teologo. La per questo che ad alcuni scolastici questo titolo si può negare.

Confessiamo ancora che per trarre profitto della detta filosofia de' padri bisogna già averne attinta una qualche generalizione della dagli scolastici; imperciocchè chi sprovveduto di ogni con gnizione in tal genere si mettesse di botto a leggere i padri, o non gli intenderebbe, od anche intendendoli, non s'emplerebbe il capo che di un caos d'idee ed una indigestione. Ma questo niente fa contro a quello che dicemmo noi, valendo anzi che prima de' padri si studiino gli scolastici; lo studio de' padri essendo fatto per gli adulti, e quello degli scolastici per gli alunni in filosofia.

### DELLE OPERAZIONI DI DIO E DELL'UOMO.

La picciola opera che faccia l'uomo richiede da lui tempo e fatica; che anzi nulla fa, nulla opera, se vogliamo propriamente parlare, ma solamente cangia e sconvolge senza muover nè meno, perchè tutto quello che è in lui di positivo è opera della mano di Dio. Non può aver nè meno l'idea della creszione che è pur la sola verace azione dell'Ente, tanto è lentano dal potere essere cagione di qualche cosa. Al contrario è per Dio nulla il creare, e tanto è poco che si compiacque di mettere ancor più d'opera a formare la più eccellente crestura di questa terra di quello che avrebbe fatto d'uopo. Tra l'artefice divino e l'artefice umano è anche in questo immenso il divario; che dove è pregio di quegli l'operare il più presso che può, Dio che volle, e fu creata la terra, volle impiegare del tempo a formar l'uomo.

335

#### BALL'IDEA DI DIO OGNI ENTE DERIVA.

Le idee dell'eternità, della perfezione, dell'infinito, che sono tante forme della nostra ragione, non sono altro poi alla fine tante attributi di Dio. L'idea dell'essere e della sostanza non è che l'idea di Dio da cui ogni ente deriva. Dimodochè, a ben considerarla, il complesso delle forme della nostra ragione rappresenta l'idea di Dio; la coscienza che riduce tutto all'unità, quelle congiunge insieme e ne fa un indivisibil concetto, ed è così spiegato come mai gli uomini portino tutti la stessa idea di Dio, dalla natura non mutabile mai, nè da tempi, nè da fuoghi, nè da qualsiasi altra possibile circostanza.

### DE' NEMICI INTERNI DELL'ETERNA SALUTE.

, <del>- =</del>

. Anche gli anacoreti non sono sicuri da' lacci che tende il gran nemico degli uomini a tutti i pellegrini di questa terra, mantunque lontani dalla corruttela delle città, dal lusso delle vorti e dalla ambizione del mondo. « Non enim uno modo sacrificatur transgressoribus angelis » (Confess., lib. 1, c. 17, . v. 2), diceva già il grande sant'Agostino. Le pompe del demonio non istanno solo fra' tumulti della capitale, ma bene spesso si rinvengono eziandio nei più deserti confini delle provincie. Colui che fugge il mondo molte volte porta con sè un mondo non peggiore di quello che fugge, cioè una profonda e mascherata superbia e una spenta cupidità. Quante Volte ciò non succede che tale, gonfio d'orgoglio, si confina volontario dal secolo, e fattosi fine a se stesso, in sè contempla il suo mondo con cui dee vivere, in sè quella società a mi dee solo servire, in sè quel Dio cui dee offerir sacrifizi, pargere voti d'adorazione e d'amore? Egli sembra pur che l'ambizione sia passione che annidar debba soltanto nel petto mano quando vive in società coi suoi simili, ed è pur così generalmente; ma appunto perchè la regola universale della Mtura è sì fatta, il demonio se ne vale vieppiù difformandola \* rendere gli uomini preda miserabile de' suoi inganni, facendo che in quella guisa che l'uomo anche solo mosso è talvolta a riso da qualche oggetto che gli si appresenta, o pensiero che gli incorre ridicolo per se stesso, così alle volte ancora in mezzo alla solitudine concentri tutto in se medesimo l'occhio della superbia, e si faccia ad un tempo ed idolo ed idolatra. Quanto è più malagevole a scoprirsi questo inganno del serpente infernale, tanto lo è più ancora a venire guarito, giacchi se il nemico è fuori di noi, si può di leggieri campare; ma ti il portiamo dentro con noi come fuggirlo?

#### DELL'EDUCAZIONE RELIGIOSA E SUOI PREGI.

Se un infante esce alla luce, non si attende che adulto sit; e che sia capace di operare da sè, non che per dargli esca; insegnargli il linguaggio de suoi padri e mostrargli in generali la norma di vita che tiene l'uomo in questo mondo; ma eziandi dio per inculcargli l'ubbidienza a genitori, la pace co fratelli, in una parola tutta la domestica morale; come pure per acconciare gli averi che gli appartengono in guisa che fruttifchino, si conservino, aumentino, onde adulto trovare si possi agiato cittadino, e per avere verso di lui tutti que' riguardi quantunque non fornito ancora dell'uso di sua ragione, a cata verso i suoi membri la patria, e l'uomo verso l'uomo è tenuto. Quando un qualche strano ingegno si mostrasse, il quale sì fatti modi di operare, che son pure universali, comuni a tutte le nazioni del mondo (giacchè la foggia di educazione di Emilio nacque insieme a chi l'ha inventato), tacciasse d'innattrali, argomentando che tutti si fanno senza l'assenso di quell'infante, che potrebbe ben essere contrario, e a cui spettano, è : che perciò se si volesse operare secondo natura sarebbe da attendere a metterli in opera sino al tempo nel quale la crestura cui appartengono potesse metterci il pieno assenso suo; se, dico, un così fatto cervello venisse a talmente ragionare, che altri gli dovrebbe rispondere se non che porre alquanto più in chiaro la stranezza, per non dire l'assurdo de' suoi cavilli?

Ora non dissimili sono i paralogismi del Rousseau quando non vuole che il suo *Emilio* ne' rudimenti della religione venga ammaestrato, se non fatto adulto; anzi che allora non già qualche peculiare credenza gli s'insegni, ma gli si porga a scerre tra le molte e quale vuole, esortandolo di più ancora al lasciarle tutte e ad appigliarsi al deismo. Perciocchè, sic-

me se si attendesse a nutrire, ad allevare un infante, a porre sto e buon ordine a' suoi averi, a formare il suo linguaggio la di lui età di ragione, sarebber un impedire che a questa ugnesse o ci giugnesse in istato misero e barbaro; nella aisa medesima se si protrae il dargli una religione sino alepoca in cui da per sè se ne possa sceglier una, egli è queco un uccidere, per così dire, le sue morali facoltà, col laciarle vuote e rozze durare in quel tempo principalmente che ono più tenere che mai ad ogni impressione e avide di rieverne molte, e così renderle incapaci di averne più mai col empo.

Egli è di queste nobili facoltà della nostr'anima come della nemoria e dell'ingegno, che incolto lasciato ne' più teneri uni s'irrugginisce, s'indura, e ad essere poi in seguito di cognizioni fornito inetto si rende. Che anzi tra queste e le morali facoltà passa ancor codesto divario, che a quelle per lo rimanere oziose dal torpore, e il cessar d'essere più buone a nulla in fuori, nullo altro vizio s'appiglia; invecechè, rispetto alle morali, oltre al medesimo che loro accade, si corrompono, ti disordinano affatto, e in quel loro terreno che al principio le massime di religione da buon cultor seminate poteano mettere germogli egregi e piante di sociabile e cristiana virtù, rimasto così di tutto ciò un vuoto, non però inerte, bastando h facoltà di produrre, entrano le male sementi delle passioni, e prestamente allignandoci, fanno sì che riesce quindi impossibile ogni miglior piantamento. Ecco dunque tutto l'effetto di mel falso ragionamento del filosofo genevese che si riduce in sostanza a torre ogni religione. Non già io lo voglio incolpare di tanta malizia: troppa però è l'imprudenza sua, mentre voendo educare un deista, non alleva che un ateo. Ma facciamoci ora a veder quali sieno quegli argomenti speciosi su di cui ed egli e coloro che sentono con esso lui provano la loro Opinione. Tutti in sostanza tornano ad un solo: cioè che non compete ad alcuno la facoltà di dare a un fanciullo una religione, competendogli il diritto, fatto adulto, di sceglierne una auo bel piacere, o anche di non averne nessuna.

Ecco dove tutte vanno a riunirsi le forze degli avversari. La se questi ragionamenti avessero qualche valore, sarebbe altresì congruo il dire fondati sul medesimo principio, che noi non possediamo diritto veruno di conservare al bamblno quella

Vol. V.

vita che può pur voler rigettare, e che quello facendo ingiustamente operiamo. E chi non sa quanti sono gli sciagurați che, pervenuti all'uso della ragione, maledicono mille volte il dì del nascer loro e la finiscono poi col levarsi di proprie mano la vita? Parmi anzi che questo ragionamento potrebbe valere alquanto più dell'altro che ne viene obbiettato, imperciocchè che alcuno venga, fatto adulto, a ragionevolmente pertirsi di avere una religione è impossibile; ma che l'infelice, se non crede a religione veruna, venga dolersi di esser nato, o di non essere stato morto in cuna, come quello che da tanti infortuni lo avrebbe campato, è affatto naturale, essendo: questo il desiderio il più conseguente che da quel misero formar si possa. Ma a tutti questi e somiglianti sofismi d'un ragione manca e traviata si chiude ben tosto ogni via solo col considerare quale la natura dell'uomo, quali le sue condizioni siano su questa terra.

L'uomo è figlio di Dio e tutto intero è nelle mani del padre, Dio solo ha sull'uomo il diritto di vita e di morte, perchè de Dio solo tutto l'essere suo, come l'essere di ogni cosa proviene. L'uomo è composto di anima e di corpo, la morte del corpo non è propriamente morte, ma una pura separazione che torna anzi in favore dell'anima, onde è per se stessa incidiferente (1). Ma siccome Dio ha stabilita tra gli uomini questa terra una società che dee esser come di vestibolo alla società celeste, e questa società non può sussistere senza che tutto l'uomo ci concorra, e coll'anima a comporne il fondo espenziale, e co' membri corporei ad esprimerne questo fondo spirituale, perciò, a cagione di questo stabilimento divino, la morte del corpo diviene anche un articolo non soggetto al potere dell'uomo, ma tutto riservato alla potestà suprema di Diquete dell'uomo, ma tutto riservato alla potestà suprema di Diquete dell'uomo, ma tutto riservato alla potestà suprema di Diquete dell'uomo, ma tutto riservato alla potestà suprema di Diquete dell'uomo.

La morte dell'anima è la propriamente detta morte, che di vero si merita un cotal nome; ma due cose si vogliono per comprendere qual sia questa morte, nell'anima considerare la sua sostanza cioè, e i suoi morali e naturali attributi i quali vengono sì gli uni che gli altri da Dio. La morte della sostanza è l'annichilamento di essa, e sta solo in mano di Dio; non già che con azione positiva possa Dio annichilar qualche cosa, ma negativamente cessando dal comunicargli l'esistenza col suo

<sup>(1)</sup> Ciò è solo dopo il peccato originale.

volere. La morte degli attributi è il peccato che ne distrugge assatto i morali, e i naturali grandemente vizia e corrompe; ed è questa solo in mano dell'uomo, perchè allo stato dell'Ente di persezione onuinamente ripugna. Ma se l'uomo ha la potestà sisica di peccare perchè dotato di un libero arbitrio datogli dalla mano divina onde potesse meritare, non può però sarne uso, perchè dee uniformare il voler suo al volere di Dio, e dall'ordine increato e dall'eterna ragione prendere in ogni atto suo norma.

L'uomo impertanto non può operare nè la morte del suo corpo, perchè Dio solo è il signore della terrena società, nè tampoco quella del suo animo, perchè il peccato non può giammai esser voluto da Dio. Dio poi ha stabilita la terrena società degli uomini per gloria sua, giacchè l'ente sovrano non può agire che per sè; ma siccome l'ente sovrano è altresì l'ente ottimo, la gloria sua vuole il maggior bene degli uomini. Il bene degli uomini è lo stato loro maggiore di merito che convenir possa alla loro natura presso Dio, giacchè niuna creatura può esser beata senza piacere a Dio, e Dio non ama senza ma qualche ragione, che è il merito. Ecco il perchè il libero arbitrio è indispensabile non che agli uomini, a ogni ragionevole creatura, onde gli angioli stessi un tempo ne vennero a dovizia forniti. Convien dunque che gli uomini meritino per piacere a Dio, onde esserne amati e attingerne beatitudine.

La società terrena è il mezzo assegnato da Dio per ottener questo prezioso merito che dee aprirci le porte del cielo; e Dio non dissonde i soprannaturali tesori della grazia ad otte-Perlo sopra di quegli che si recide da questa società, che è l'u-Nica via che la sua volontà sovrana porse agli uomini per giungere a salvazione. Danque fuori della società non v'ha merito, tenza merito non v'ha salute, non v'ha felicità; perciò l'uomo che è da Dio destinato alla felicità si oppone all'ordine di Dio 📭 va fuori della società de' suoi simili. Ora l'uomo si può in tre guise sbandire da questa società per opposizione al divino (\*pperciò naturale) precetto che ha di starsi in essa, cioè o coll'andarue lontano e fuggirla come que' non so se dir debba Pazzi o malvagi e tristi uomini che misantropi appellansi, i quali suggono la compagnia de' loro simili come le bestie feroci sluggon la loro; o collo stare sì in essa, ma per essa inutili membri o perniciosi; ovvero col porsene in eterno bando, togliendosi volontariamente la vita. Ben si vede che noi qui par liamo non di un materiale esiglio dal mondo sociale, ma beni di quell'esiglio morale a cui colui si destina, che rende la su esistenza al bene inutile del complesso de' simili suoi. E se s potessero tutte le opere dell'uomo ricercare, quanti non se ni troverebbero di codesti esuli volontari dalla società tali unica mente perchè sterili di buoni frutti a pro di essa, quantunque's goderne gli agi viventi tra di essa nel suo pieno e più bel flore!

Oltre di che non qui termina il male che arrecano al corpo sociale costoro; chè come non concorrono punto al sui bene, piacesse a Dio che così non cooperassero al mil essere suo! laddove è pure questo inevitabile; chè un esser ragionevole e per natura sociabile qual è l'uomo non può vi vere in società co' suoi simili senza che o gli contamini o perfezioni, dovendo sempre l'uomo di necessità traspirare respirare aura salutifera o malsana per necessità della sua sica come della morale sua vita. E per questo rispetto si pui dire che cotestoro i quali vivono oziosi e nocevoli nel metiti agli uomini sono più ad essi nocevoli che quelli i quali i qualche guisa se ne allontanano; giacchè a buon conto il dans che arrecano costoro alla società è un solo e negativo; in vec che quelli doppiamente le nuocono, cioè e negativamente con questi rimanendoci oziosi per lo bene, e positivamente (lo ci è proprio di esso loro) comunicandole la corruzione, se no affatto operandola, almeno sempre col mal esempio. E il Re dentore in guisa popolare e sublime, al suo solito, mostrò il verità al genere umano, mentre l'albero infruttuoso, come it degno di più vegetare, seccò. Egli è dunque stretto dovei dell'uomo, in qualunque circolo di cose e ceto sociale vent dalla mano della Provvidenza riposto, non solo il continuarci vivere finchè questa mano stessa lo vuole, ma-eziandio il coi perare con tutte le sue forze al buono stato di essa; perciol chè totis viribus amar si dee Dio; nè l'amor di Dio consist nello star in ozio (1), ma nell'operare contribuendo ad avvalu rare quell'ordine di cose che alla volontà dell'oggetto amai

<sup>(1)</sup> Non paia punto che tale espressione abbia in qualche guis di mira la bontà degli ordini religiosi per oscurarla, mentre anzi bontà, anzi l'utilità e una certa qual necessità di questi da' med simi presenti principii per rigorosa conseguenza si ricava, come fi remo se avremo tempo e vita a suo luogo

piacque di costituire. Si vuole perciò, a ben comprendere quali esser debbano in generale questi uffici sociali, investigare la natura di questa società, che stabilita da Dio gli ripete.

Questa società temporaria e imperfetta per ogni parte non è per se stessa fine, ma semplice mezzo o veicolo, che vogliam dire, a quella celeste società che collega gli spiriti fortunati col vincolo di una ragione immutabile e universale al fonte della beatitudine eterna. Se dunque il tutto della terrestre società alla celestiale si riferisce, convien dire il medesimo di ciascheduna delle sue parti di cui ella è composta, e delle varie inșituzioni tra le quali viene compresa. Ritorniamo alla memoria ciò che dicemmo, cioè che gli uomini in questa temporal vita si debbono meritare l'eterna, e che questi meriti si acquistano per mezzo della società. Ma in qual guisa si acquistano essi se non coll'obbedire alle leggi di questa? È il codice dell'umana società ben osservato che conduce per mano gli uomini a goder dell'angelica e della divina. Se poi alcuno chiedesse qual sia codesto codice naturale e divino dell'umana società, è facile il soddisfargli col rispondere che l'ordine, la verità, il bene è uno, che la ragione delle intelligenze è una, perchè necessaria, immutabile, universale. Laonde questa ragione, a noi manifestata in tutti quegli articoli che in qualche modo ci attengono o ci possono attenere, è la legge dell'umana società, legge che, collegando questa con la celeste ed ogni quale pur siasi società di esseri intelligenti, viene ottimamente chiamata religion naturale, cioè vincolo dell'umana mura con quella degli spiriti superiori unitamente nel centro comune di tutti in quella di Dio. Il codice di questa legislazione necessario ed eterno come Dio stesso (perchè in sostanza non altro che il Verbo di Dio) fu da Dio impresso nell'uman cuore; ma offuscato benchè non ispento dalla corruzione origiule, onde giugnere a conoscerlo per via più corta e sicura non abbiamo che a consultare un interprete infallibile intorno al quale non possiamo temere che abbia errato nello investire quella verità che porta con se medesimo ciascheduno; e questo si è la voce unanime e piena di quella medesima società di cui quel gran codice è norma; e così, ricevutone per tradizione il complesso, sacendone la veduta quindi insieme nostro cuore, possiam veder quanto bene mai torni, quanto cogl'ingeniti principii di questo mirabilmente consuoni.

Ora questo codice che insegna che cosa sia bene e che cosa sia male, che operare e che si debba dall'uomo fuggire, perchè abbia piede e venga osservato quanto più è possibile, vuole che si mettano in opera tutti que' mezzi che possono dar buona piega alle inclinazioni dell'uomo e far che tendano tutte a meglio e più facilmente osservare il dettame di quello. Per ben sortir questo effetto fa d'uopo inoltre considerare che l'umana natura non è più adesso quale uscì dalle mani del Creatore; ma disordinata e corrotta, quantunque de' suoi puri ed innocenti principii interamente non diffalcata, richiede, quanto più è tale, perchè cavar se ne possa ancor qualcosa di buono, che tanto più si adoperino tutti i mezzi fattibili per ritornarla al suo primitivo stato, destando, avvalorando in essa i sopiti e debilitati elementi di sua purezza, e cessandone ogni qualunque disordine. Or mi si dica se l'educazione non è uno di questi mezzi, se anzi non tiene luogo fra i più idonel, facili ed effcaci?

Si dovrà dunque l'educazione ordinare in tal guisa che per essa si disponga l'animo dell'uno a tener dietro al vere, ad amare il bene, a praticar la virtù, siccome pure a rimadverne le tendenze contrarie, recidendo cioè che v'ha di cattivo e raddrizzando quello che ordinato può esser buono, come, a cagion d'esempio, son parecchie passioni. Or che è mi questo se non la religione? Che cos' è la verità se non Dio? Che cosa è il seguirla, l'amarla, se non il renderle un culto? Ma, ancorchè così direttamente la religione non avesse luogo trai sociali doveri, non mancherebbe però di averlo per altri rispetti ugualmente fermo. La corruzione della nostra natura che vuole un freno, richiede la religione che è il sol freno da tanto onde moderar le passioni e impedir che siano micidiali alla società.

Ecco dunque il doppio rispetto sotto di cui la religione è necessaria nella società, e che entrambi dimostrano perciò quanto faccia d'uopo l'inculcarla da buon'ora negli animi dei membri di quella; giacchè, se non s'inculca da principio, le passioni impugnano lo scettro nell'animo, l'orgoglio nello spirito, la concupiscenza nel cuore, e invano tarda la religione viene poi a ripetere i suoi diritti; chè non ravvisandola nè meno per quella che è, l'anima mal educata le chiude allora ogni varco. Ma, seuza entrare in ragionamenti sì fatti,

a me basta di stare ai principii stabiliti di sopra per giungere all'uopo.

Avea già conchiuso, come dovendo la terrena società usar di tutti i mezzi posibili per perfezionarsi, non dovea negligentare l'educazione, come quella che n'è un grandissimo. Ciò posto, egli è bello e chiaro che la religione, che secondo le costituite proposizioni si ravvisa esser certamente il primo dovere dell'uomo e il primo mezzo di meritare d'essere ammesso alla società del cielo, si dee negli animi sociali incalcare per mezzo principalmente dell'educazione. Tutte le ragioni a ciò inducono: e che farà mai contro? Invano Rousseau allega i suoi principii insociabili de'diritti proprii a ciascun hdividuo, quando egli è innegabile, chi voglia schiettamente pur ragionare, che non che a nessun privato, ma nè meno al corpo intero della società compete un vero e propriamente dello diritto. Il diritto è una relazione necessaria dell'essere originale il quale non si trova che in Dio. I governi non hanno, come radunanze d'uomini, nessuna autorità; il principe non è che un uomo come l'ultimo de suoi soggetti; e invano s'aduperebbe tutto l'universo d'unanime consenso a formare con esso il preteso contratto sociale, che per questo non avrebbe un bricciol di diritto. Il dar dirittì è un privilegio unico dell'Ente per eccellenza, perchè egli è il solo verso di cui sian tollegati per mezzo dell'obbligo e del dovere, egli è il solo de può dare una legge. Siccome però vuole gli uomini rau-Mi in società quaggiù sulla terra, e società non si dà senza kggi, obblighi, doveri e diritti, perciò esso unico fonte dei dritti, de doveri, degli obblighi e delle leggi partecipa agli womini la legge universale delle intelligenze, destina alcuni di a porvi quelle accidentali modificazioni che richiede il linite e l'imperfezione della natura umana, e a farle osservare impone ad altri l'obbligo di ubbidirvi, e collega così i sudditi col sovrano: ma esso sempre è il solo vero sovrano; di lui volo gli uomini sono veri sudditi; in esso lui, centro inaliewbile di tutti i diritti, vanno a riserirsi tutte le leggi; da lui Mendo tutti gli obblighi, vanno in lui a riferirsi tutti i doveri. La teocrazia non ebbe solo vigore appo il popolo d'Israele; presso di quello certamente era più immediata e determinata da forme ed instituti sensibili e positivi; ma la *teocrazia* na-

larale, la teocrazia che è il vero fonte dell'autorità regna su

344 Pensieri

tutti gli uomini. Tutti gli uomini fanno una sola società cogli spiriti beati del cielo governati tutti dalla ragione universite dell'essenza divina: questi immediate, quelli mediatamente. Questo è il solo divario ed è al tutto fondato sopra la natura diversa delle due società. Chè la celeste, come quella che è il fine di tutte, che è la sola vera, immutabile, eterna, perfetta, che è la società di permanenza del guiderdone e della bentitudine, dee immediatamente essere governata dall'Ente supremo come da visibil sovrano, che senza velo a lei come capo presiede e in lei vive; laddove la terrena non essendo che manca, imperfetta, temporale, società di prova, di merito, di passaggio, di fede, vuole aver sì per capo lddio, ma in guisa invisibile e mediata. Così si esercita la fede e così si acquista il merito.

Senza che troppa è la imperfezione della terrena società perchè Dio immediatamente vi presiedesse. Ma con tutto ciò Dio è il vero capo di questa, e non solo generalmente come provvido è generalmente riguardo a tutte le cose del mondo intero, ma con una provvidenza speciale, la quale, chi con cochio limpido e da caligine d'opinione e d'affetto non offuscate risguardi, vede mirabilmente risplendere non che nelle divine nelle stesse umane storie (e ben per un rispetto dimostrollo ad evidenza Bossuet nel suo discorso), le quali ti rappresentano al vivo sempre tra le altre questa verità, che l'iniquita non ha mai veri trionfi. Il qual principio basta a fermare che Dio è il vero sovrano di tutte le umane società, le quali reggendosi per la legge naturale che è il nesso che le vincola colla società eterna, chiunque è iniquo, è ribelle e disubbidiente alle leggi, onde merita di essere dal legislatore punito.

E qui giova l'avvertire che, non potendo gli uomini, nelle mani di cui come stromenti depone Dio l'autorità, per essere imperfettissimi e aggiungere talvolta la malvagità alla naturale imperfezione, non potendo, dico, provvedere all'esatta osservanza della legge, Dio, benchè sempre mediatamente, allora ci provvede in un modo che mostra più in chiaro la provvidenza sua; si vale però sempre a tal uopo delle umane condizioni e anche talvolta delle umane malvagità, da' mali umani traendo del bene, come dicono la scrittura e sant'Agostino. Tralascio di dire che, in quella guisa che Dio stampò nel cuor dell'uomo creandolo la legge naturale, perchè già prima di

345

crearlo l'avea destinato alla terrena società, così pure ne stampò in qualche guisa la pena a' trasgressori per mezzo della terribil sinderesi al tribunale della coscienza.

Se dunque l'uomo non ha diritto veruno, come potrebbe ayer quello di stare o no nella società a suo beneplacito, di avere o non avere questa o quella religione a norma del suo capriccio? Strana cosa veramente a dirlo! L'uomo non ha solo diritti secondo questa genia di filosofi, ma ha il diritto supremo di alzar lo stendardo di ribellione contro il suo Creatore, di combattere cioè contro Dio, erigendo in altro Dio quasi se stesso. So bene che chi sente talmente non pretende di voler tanto; non vogliamo assolvere cotestoro dal delitto, dicono essi, ma solo contendiamo che non è questo contro la società. ...Passiamo la restrizione: ebbene che ne segue? Che la società non è uno stato naturale. Giacchè, se la società non può adoperare que' mezzi che utili anzi necessari sono a dirigere i suoi membri al ben esser suo, convien dire che non sia voluta dalla natura, se non vogliamo rovinare in assurdo peggiore, dicendo che la natura o, per parlar più rettamente, Dio a se medesimo contraddice. Ma nel mentre che noi diciamo tvere la società la facoltà di obbligare i suoi membri a vivere in essa, a professare una religione, ecc., non cadiamo però nell'assurdo di dire che questi siano tanti diritti della società; na diciamo che è Dio che ripete codeste cose tutte per mezzo della società. E tutto ciò si fonda sul sublime detto di S. Paolo: amnis potestas est a Deo.

#### TUTTI GLI UOMINI SONO EGUALI.

į

L'uguaglianza naturale di tutti gli uomini, che i filosofi s'afaticano tanto di conciliare colla pretesa disuguaglianza che
importano i governi, compare nitida e bella, e scompare ogni
difficoltà a questo riguardo tostochè si pon mente che di veri
è proprii diritti non ha l'uomo, ma solo Dio. La difficoltà è
tutta in questo ragionamento riposta: come mai gli uomini,
che nascono pur tutti eguali, non hanno nella società uguali
diritti? Perchè mai altri è sovrano, altro è suddito? La rispotta è chiara: perchè nella società non v'ha nè suddito, nè sovrano propriamente detto, ma una semplice delegazione e rap-

presentanza. Tutti gli uomini sono sudditi di Dio; ma vivendo tra di sè in società, è impossibile che non passino tra di esti delle relazioni; ora le relazioni non possono sussistere senta diritti; dunque, comunque vivano gli uomini in società, avranno sempre gli uni riguardo agli altri de' diritti. Ma questo parlare è improprio; diciamo piuttosto: Dio darà agli uni la potestà verso di altri, siccome un re dà la sua potestà a un ambasciatore. In sostanza dunque tutti gli uomini sono eguali.

## PARALLELO DELLA FILOSOFIA DEL CRISTIANO CON OUELLA DEL MISCREDENTE.

Quanto la filosofia del cristiano è più utile, più soda, più profonda di quella del miscredente! Questo non sa punto dove metta il piede, che anzi il suo edifizio è tutto fondato nell'aria. L'altro al contrario è fondato su una base immutabile, eterniche è Dio. Dio infatti entra nelle pagine del filosofo come te quelle del teologo cristiano; Dio è per lui la base dell'autorità. Dio il legislatore della ragione, Dio il fondamento d'ogni qual lunque certezza. Eh! come mai si potrebbe trattar ragione volmente la scienza, che è il complesso delle relazioni della verità, senza conoscer primo di ogni verità il primo ed unico fonte! Gl'increduli si ridono di coteste ragioni: ma in sostanza qual è la loro dottrina? Nata con ciascuno di essi, ha tante faccio diverse quanti sono coloro che la professano, e non v'è nim di loro che possa dire di pensare come un altro.

La filosofia dice ai regnanti e ai popoli: voi avete de' diritti; dice al genere umano: la tua società è fondata sopra un patte sociale. Gran nomi son questi, che paiono dare all'autorità un fondamento immobile ed immortale. Ma la storia smentisco tutti questi trionfi d'una vana iattanza. La religione al contrario dice ai popoli ed ai regnanti: voi non avete diritti nessumi; Dio solo ha diritti sopra di voi; a lui solo dovete ubbidire. Pare che l'autorità de' principi e de' governi debba secondo tali principii andar per terra; ma tutto il contrario avviene. Perchè mai questo? Perchè laddove la filosofia, dando alla società una base umana, la sottopone alla volubilità e all'incertezza, necessario retaggio di una cosa puramente umana; la religione toglie, è vero, alla società ogni fondamento umano,

na per fargli sottentrare un più fermo, derivandolo da Dio (1). Quello infatti a cui non si pone Dio per base sarà sempre sottoposto alle perpetue vicissitudini dell'umana natura.

#### COME SI FORMANO GLI ATEI ED I DEISTI.

Lo stare ai puri dettami della visione è quello che forma gli atei; lo stare concentrato nella ragione senza uscire al di suori è quello che sa i deisti. L'ateo è ingannato dalla sorma dell'intuito che è intromessa in tutti i suoi concetti, e assoggettandole la ragione, ne estingue le semplici e necessarie sue forme, e tutto sa materiale com'esso intuito. Ed è questo quello che produce di molti atei; errore però non iscusabile, mentre h sola legislatrice dell'anima è la ragione. Ma ciò non basterebbe forse ancor a condannar l'ateo se, caduto in errore, non avesse più mezzo ad uscirvi; ma havvi questo mezzo, ed è potentissimo, cioè la stessa ragione, la quale, priva dell'esercizio relle native ed essenziali sue forme, inquieta continuamente l'tomo e gli fa vedere un subisso di assurdi in cui l'error suo ballo miseramente precipitato. La distinzione d'intuito e di ragione può esser nuova; ma il distinto conoscimento di quello de si comprende sotto queste nozioni è antico quanto l'uomo.

Il deista riconosce l'impero sovrano della ragione, onde ambette un Dio, un'anima, una vita sutura; ma, volendo tutto dalla sua ragione ripetere, niega di ricevere niente dal di suori, e opponendosi nella sua mente (2) alla natura, ricusa l'impero della società. Inescusabile pur egli; giacchè, quantunque insociabile di mente, costretto ad essere sociale in realtà, necestato con atto di sede ad assoggettarsi alla società, e prima di poter ragionare ed anche pure quando ragiona e bestemmia in società stessa, se vuole stare nell'error suo conviene che incessantemente saccia violenza alla natura e arrossisca con delle contraddizioni in cui volontario si getta.

<sup>(1)</sup> La filosofia promette gran cose e non attende, schernita dalla risibil iattanza; la religione sempre modesta attende sempre più di quel che promette. Ecco il marchio che distingue la verità dall'errore, siccome pure il vizio dalla virtù.

Dico nella sua mente, mentre nelle sue azioni è costretto invincibilmente di riconoscer l'impero della società.

## UTILITÀ DEL POSSEDERE UNA LINGUA.

S'egli è vero (come ben lo prova il Bonald) che l'uomo pensa la sua parola prima del pensier suo, donde ne siegue (come dice lo stesso filosofo) « qu'il s'énonce avec peine tontes « les fois qu'il veut rendre dans une langue étrangère ce qu'il « pense dans sa langue maternelle » (Essai analatyque, etc. chap. 2, p. 53), ne siegue invincibilmente dimostrato che dal possedere più o men bene una lingua, non solo ne siegue la più o meno agevole, buona o cattiva espression de' pensieri, ma eziandio il maggiore o minore numero o svolgimento dei medesimi. Imperciocchè chi parla o scrive una lingua, pensa in questa lingua comunemente; dunque se si è pratichissimo in essa e de' suoi più puri e naturali concetti, ne segue che i pensieri vengono più in folla alla mente del dicitore o scrittore e si sviluppano meglio. Ond'è che non sapendo bene la lingua in cui si parla o scrive, o si reca danno a' pensien' o si pensa in una lingua diversa da quella di cui si parla. scrive, come, per e., la nativa, ed allora dal miscuglio della due lingue, una dell'intelletto e l'altra delle labbra, nasce difetto nell'espressione e qualche danno ancora ne traggono i pensieri.

## L'ESISTENZA DELL'UMANA SOCIETÀ NON DIPENDE DA UN LIBERO CONTRATTO.

Coloro i quali fanno dipendere l'esistenza dell'umana società da un libero contratto ragionano come colui che direbbe la verità degli assiomi matematici derivare da un atto libero della nostra volonià.

Doppia infatti vuolsi considerare la necessità a cui è sotto posto l'uomo, cioè di pensare e di operare. L'uomo non può non pensare, siccome non può non operare, e chi dice operare dice essere nella società. Ora questa necessità è non di postibilità ma d'esistenza.

Il pensiero è guidato da un'altra necessità, quella cioè degli assiomi speculativi; cioè è impossibile il pensare non conforme a codesti assiomi. Ma al contrario l'uomo può operare contro gli assiomi pratici. Perchè questo divario? Perchè la necessità degli assiomi speculativi e de' pratici, in quanto si sentono,

era indispensabile, dovendo dirigere l'uomo nel suo operare; riguardo però all'operare in questo o in quel modo fu lasciato l'uom libero perchè meritar potesse. Senza che per lo medesimo fine (quantunque l'uomo non sia libero circa alcuni principii primari speculativi) è l'uomo anche libero riguardo alle conseguenze rimote e derivative de'primari principii, alle quali può opporsi in qualche modo, non ridondandone per lui che un'evidenza indiretta, dimostrativa, che non lo costringe affatto come la diretta e intuitiva all'assenso. Ecco come a tutto rilace la sapienza e bontà di Dio e il fine per cui è creato l'uomo.

## L'UNITÀ NUMERICA O SEMPLICE È UNA DELLE FORME DELLA NOSTRA RAGIONE.

L'unità numerica, o semplice che vogliam dire, è una delle forme della nostra ragione; ond'è che l'uomo non ubbidisce se non ad un solo, anche nelle democrazie (come ben lo prova il Bonald); ond'è pure che gli increduli, i quali null'altro Dio ammettono che la loro ragione, vorrebbero la loro filosofia far derivare tutta da un solo unico principio. Tale almeno il bisogno de' più vasti ingegni e ben ordinati, quali il Cartesio, il Leibnitzio, ecc., e generalmente tutti i pensatori, a cui le matematiche scienze hanno arrecato viemaggior ordine nel rafionare.

## DELL'ATTRIZIONE.

In due guise può esser Dio il fine di un'azione. La prima è quando si opera per carità, cioè avendo Dio come ottimo in sè per fine dell'azione. La seconda è quando si opera per Dio, ma in rapporto di alcuni suoi attributi relativi a noi. In quest'ultima maniera ha l'attrizione perfetta per fine Dio, quantaque sfugga il peccato e ami Dio per amor della felicità e per timor delle pene. Se si dice altrimenti si cade nell'eresia di Baio, di Giansenio, di Quesnello, di Lutero e di Calvino, e si nega essere l'attrizione perfetta soprannaturale, dono dello spirito Santo; imperciocchè come può esser tale se non ha per fine Iddio? — Ma, dicono gli avversari, se la pena non esistesse, se l'altra vita o la sua beatitudine non fosse, l'uomo

in virtù dell'attrizione non si asterrebbe dal peccato. Dunque essa non ha per fine Dio, ma l'amore di sè.

Io concedo che abbia per fine l'amore di sè; ma sostengo che in questo fine umano si contiene in certo qual modo il divino. Altrimenti dovremmo dire che quell'amore di sè che Dio infuse nel cuore dell'uomo non può stare colla vera virth, e che la speranza contamina la carità, proposizioni che insensibilmente strascinano nell'eretica quiete del Molinos e de' suoi assentatori. Infatti se non si dee aver per fine di un'azione l'amore di sè per potere aver per fine Dio, la virtù e la carità non sono perfette se non in quanto spogliate affatto di un tale amore e di speranza. Le anime perfette amano certamente Dio per sè; ma questa carità è fondata sull'amor di se stesso, in quanto che l'anima ad essa giunge dopo avere esplorato il grande amore che ha Dio per noi.

Egli è adunque doppio il fine di ogni amor divino, e di ogni azione che a questo indirizzasi: ma distinguonsi i due amori secondo i varii gradi de due fini. Se si passa ad amar Dio come buono in sè dopo averlo esplorato come buono in noi, il fine prossimo, operante, e il cui sentimento è vivo nell'anima, si è l'amore di Dio come in sè ottimo, massimo, perfetto; ma nondimeno come fine remoto, e la cui immediata vigoria ha già cessato, si è l'amor di se stesso. Al contrario se si ama solo Dio come buono verso di noi, e se si teme solamente come punitor del peccato, per prossimo fine, oper rante, e presente alle potenze della nostr'anima, si è l'amore di noi stessi: ma nel medesimo tempo esiste come fine remoto, implicito, inosservato l'amore di Dio per se stesso. Un'azione infatti è ordinata quando tende all'ordine universale: l'ordine universale ha Dio per principio e per fine: dunque ogni azione ordinata ha per questo che è ordinata Dio per fine. Io temo per amore di me le pene eterne, e per ciò sfuggo il peccato: io credo a queste pene: ma queste pene eterne che aspettano per punirli i peccatori sono un necessario effetto della giustizia di Dio: l'amore che di me stesso il Creatore m'infuse è il rapporto che Dio stabilì tra me e quelle pene: tutto ciò è ordinato: odiando dunque quelle peue, e odiando il peccato come cagione di quelle pene, ho l'amore di me per fine, ed in questo stesso amor proprio, perchè ordinato e voluto da Dio, ho per fine l'Altissimo come perfetto in sè, nella sua esPensieri 351

senza, derivando da questa que rapporti cagione dell'odio e dell'amor mio.

Reso così manifesto che ogni azione buona ha per fine Dio, ne siegue che le azioni umane, se non hanno per fine Dio, sono cattive. Imperciocchè allora sono disordinate, come abbiamo provato: e se disordinate, son male. Bisogna però far differenza tra le due sorta di fiui di che abbiamo parlato. Il secoudo che io chiamerei remoto, implicito, indiretto, può sussistere senza la carità e senza che l'uomo peusi nè meno a Dio. Laonde ce ne sono varii gradi, e può essere naturale o soprannaturale.

Conchiudo adunque che chi dice l'attrizione perfetta avere in niuna Dio per fine cade in due eresie, perchè necessariamente ne inferisce: 1° che è naturale; 2° che è cattiva.

Dice il continuatore del Tournely: « Cum Augustinus..... serm. 161, alias 18, de verbis apostoli, moneat se loqui de metu serviliter servili, et alibi nec raro metum, bonamque cius affectionem commendet: aequum est, ut quae minus favorabilia dixit de timore, in eum, qui cum servilitate servilis est, refundantur; caetera vero, in quibus Tridentino praeludit, de timore sempliciter servili. » (De poenit., pars 2°, tap. 4, art. 3, sect. 1, concl. 2, n° 436.)

Il Concilio trentino ovunque parla dell'attrizione è per distruggere l'error luterano che fosse mala. Quando dunque pertamente dice che ad Dei gratiam in sacramento obtinendam disponit (Sess. XIV, De poen., cap. 4), quando definisce dessa praeparare ad gratiam (Ib., can. 5), parla della semplice attrizione Armidolosa nuda affatto di ogni principio di carità. Questo è ucontestabile, perchè il dire il contrario è dire non avere il Concilio fulminati gli errori dell'eresiarca di Vittemberga. Questi dicea che l'attrizione formidolosa pura era mala, cattiva, che rendeva l'uomo ipocrita, più peccatore, ecc.; perciò facea **Tuono che il Concilio definisse di una tale attrizione tutto il** contrario. Se in que'luoghi citati i padri di Trento avessero inteso di parlare di un'attrizione congiunta con un principio di carità, e non della pura, Lutero avrebbe potuto dire: io Pure sono e fui sempre del vostro parere, e scomunico pure chi sente il contrario: e avrebbe potuto senza incorrere in megli anatemi continuare a tenere e insegnare la sua antica dottrina su un tal punto.

Quand'anche adunque dal contesto non si ricavasse che il Concilio ne' due citati luoghi parli della pura attrizione perfetta l'arrecata prova basterebbe a certificare una tal verità.

Ma per essere di questo convinti basta leggere i luoghi citati dal Concilio: imperciocchè ivi solo si parla dell'attrizione concepita: vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennu et poenarum metu, nelle quali parole non v'ha nè meno l'onbra di una carità iniziale. È vero che il Concilio avea poste quelle parole circa quest'attrizione cum sine aliquo dilectionis in Deum motu esse vix queat, secondo che riferisce il Pallavicino, ora esse si devono intendere dell'amor di speranza di cui già avea parlato il Concilio nella sessione VI, quando avea detto circa la preparazione alla giustificazione che i penitenti Deum tanquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt, come noi abbiamo spiegato. Nè è questo un nostro puro commento; chè quel moto di dilezione era impossibile che secondo la mente del Concilio fosse un moto di propriamente detta carità. Il pronome moderativo aliquo già lo accenna. E poi il Concilio ivi parla dell'attrizione la quale, secondo le parole (che on stanno « vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex ge-« bennae, et poenarum metu communiter concipitur, » ove que communiter è altamente proclamato dagli avversari; ma così non erano già quando stavano quelle parole ora scancellate: cum sine aliquo, ecc.) d'allora, come riferisce lo stesso Pallavicino, si concepisce: « solum vel ex turpitudinis peccati cor-« sideratione, vel ex gehennae et poenarum metu, qui servilis « timor dicitur. » (Lib. 12, cap. 10.) Laonde come potea mi parlare eziandio di un amore di carità quando chiaramente dicea che favellava dell'attrizione che si concepisce solum vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennae et poensrum metu?

Ben altra era la ragione dell'amor di speranza. Da questo raramente è il timore semplicemente servile disgiunto; onde ben a ragione dicea il Concilio che un tal timore non può appena « sine aliquo dilectionis in Deum motu esse. » Del resto se ivi parla dell'amor di carità, perchè non soggiungere alle parole dilectionis in Deum due altre: propter se dilectum, che avrebbero chiarificata la cosa, esso Concilio sì accurato d'altronde ne' menomi termini? Conchiudo adunque che invano gli avversari ne obbiettano quelle parole che il Concilio avea poste:

solum, che avea pur posto il Concilio, io deduco che questo amore non era altro che l'amor di speranza.

Oppongono gli avversari in secondo luogo che avendo il Condito tolto la particella solum, e posta invece la particella commune, mostrò parlare di un'attrizione che non solo può estere del timore composta, ma eziandio dell'amore. — Rispondo in primo luogo che non è giustizia il valersi essi in alcune obliczioni dei termini che avea posti il Concilio, e che poi scancellò, come dinotanti del Concilio la mente, e in altre obbiczioni al contrario. Essi si valsero delle parole cum sine aliquo, ecc. come dinotanti la mente del Concilio: io così pure mi valgo della particella solum. Se furono tolte, fu non perchè il Concilio cambiasse di mente, ma perchè vedea opporsi ad esse alcuni teologi, le quistioni dei quali non volea con definizioni sciorre il Concilio, ma solo gli eretici condannare.

Rispondo in secondo luogo che la particella solum fu tolta perchè fur tolte le parole: cum sine aliquo dilectionis, ecc., con ie quali era concatenata. Questo chiaramente si ricava sì dalle perole del Concilio, come da quelle del Pallavicino. Questi dice che «laudatus episcopus monuit, falso dici, buiusmodi dolorem sine amore vix unquam concipi posse, » pensando potere Mare senza l'amor di speranza il timor delle pene; laonde fu tilla dat Concilio quella chiusura: « cum sine aliquo dilectionis in Deam motu esse vix queat. > Ora questa chiusura era wella che spiegava la natura del timore di cui si era parlato 🕊 sopra, e additava esser quasi per necessaria congiunzione We 'esso l'amore di speranza congiunto. Noi di ciò abbiamo Mritto; e rendea ragione e giustificava in tal guisa la partitha solum, e mostrava così non venir escluso da essa l'amor d speranza col timore quasi necessariamente congiunto. Ma wa quella chiusura, la forza della particella solum veniva a **Sugiarsi; non v'era più parola che ne moderasse il troppo** impio significato. Parlandosi dianzi del timore che quasi non principal de la company de la escludea la speranza: bensì questo succedea togliendosi Tella spiegazione del timore. Ora non era questa la mente Concilio, benchè per non definire quistioni teologiche si **Trandesse a non condannare il parere del vescovo tudetano:** Perdò, togliendo le parole che non gradivano a questi, scan-

Yol. V.

354 PENSTERT

cellò eziandio quel solum, il cui significato di un tal mutamento si risentiva, e ci pose in luogo l'avverbio communita, soddisfacente ai due partiti, e che senza condannare il prelato non ritrattava il sentimento primitivo del Concilio, ma lasciava entrare, senza necessitarlo, l'amor di speranza nel timore di cui si parlava.

Gli avversari muovono un'altra obbiezione, dicendo che il timore di cui parla il Concilio al cap. 4, De poenit., è quelle da cui furono convertiti i Niniviti, come dice lo stesso Concilio ora i Niniviti non furono convertiti che dalla carità: dunque è un timore quello di cui parla il Concilio includente carità.

Rispondo: non bisogna confondere i termini: e quando si dice che un timore è utile alla conversione, non se ne de inferire che da esso solo questa dipenda. Il Tridentino dice: « Hoc enim timore utiliter concussi Ninivitae ad Ionae praedi-« cationem plenam terroribus poenitentiam egerunt, et miseri-« cordiam a Domino impetrarunt. » Dice che i Niniviti furono commossi, concussi, cioè talmente spaventati che l'anima s'alzò dal letargo in cui giaceva immersa fra le sue colpe a considerare se stessa e le conseguenze del suo peccato. Questo non è la penitenza, ma la spinta alla penitenza: onde il timore dei Niniviti non operò la loro giustificazione, ma eccitò in essi ciò che l'operasse. Questo è abbastanza dal Concilio espresso fortemente, e fatto sentire dalla parola concussi. Ond'esso sofgiunge utiliter, con giovamento cioè, ma non con guarigione, con iscarico delle colpe, ma non conseguimento della giustifcazione.

Spinti da un tal salubre timore ben essi tosto si appigliarono alla contrizione di carità che è la sola per se stessa giustificante. Onde il Concilio soggiunse che « plenam terroribus « poenitentiam egerunt, » e in conseguenza di ciò « misericordiam a Domino impetrarunt. » Laonde lo stesso sagro storico ne fa osservare questa progressione dal timore e dalla fedo disponente alla contrizione giustificante: « crediderunt viri Ni- « nivitae in Deum » (lon., III, 5), e credendo temettero: « con « versi sunt de via sua mala, » e così compierono in quanto a se stessi l'opera della loro giustificazione, onde « misertus est « Deus super malitiam quam locutus fuerat, ut faceret eis, et « non fecit. » (1b., 10.) Si dee infatti diligentemente distinguere la giustificazione che si operava nell'antica legge mediante se



carità da quella che nella nuova mediante il sacramento. Nella nuova basta una disposizione, una preparazione: Dio poi arreca la grazia congiunta colla carità giustificante. Ma nell'antica essendo necessaria la carità per non esserci il sacramento, questa era per sè efficace. Ond'è che nella nuova legge la materia del sacramento dispone più remotamente alla giustificazione di quello che nell'antica le qualità per quella requisite, secondo che concedono gli stessi avversari. E con tutto questo il Concilio dice molto più chiaramente che il timore di cui parla giustifichi nella nuova che nell'antica legge; imperciocchè nella nuova dice che lo dispone alla giustificazione, e parlando dei Niniviti, che utilmente li commovea.

Gli avversari poi provano troppo o provano niente. Se sostengono che il Tridentino dal timore di cui parla dica essere stati giustificati i Niniviti, contraddicono a se stessi. Imperciocchè quand'anche concedessi loro che ivi di un timore congiunto con un principio di carità intenda il Concilio parlare, questo è ben lungi dalla carità pura e perfetta. Ora se, come essi sostengono, la carità iniziale, imperfetta, da se sola non è da tanto per giustificare, ma ha d'uopo del sacramento, questo era pure nella vecchia legge. Qual assurdo infatti che è quello di dire che Dio abbia diminuita nella nuova la forza della carità e aggravato il giogo de' precetti, quando invece non fu mai la carità sì potente come nel regno del Vangelo, il di cui giogo • soave! Se la carità impersetta nell'antica legge avesse bastato a giustificare e non più il bastasse nella nuova, di qual allevamento il sacramento ne sarebbe? G. C. sarebbe venuto per Agravare la legge e non ad apportare rimedio al figmentum nostrum, come dice il Trentino. (Sessione XIV, cap. 1.) (1)

Ma non occorre che più mi dilunghi a ciò provare, mentre è da molti degli stessi avversari conceduto. Ora, se gli avversari dicono che il Concilio dichiara essere stati giustificati dal timore di cui parla, conchiudono che la carità imperfetta bastava a sinstificare nell'antica legge, lo che è contrario alle conseguenze del loro sistema, come ho provato, le quali sono da molti di esse ricevute, e per loro dottrina riconosciute. Fuggire con una sol via, ma non meno assurda, possono da questo imbro-tio, cioè col dire che il Trentino per il timore da cui dice

<sup>(1)</sup> Il catechismo trentino dice pure (De poenit., nº 36) lo stesso mora più espressamente.

essere stati commossi i Niniviti intenda la carità perfetta. Ma io non mi fermerò a provare un tale assurdo, che certo dai nostri avversari verrà pur rigettato. Conviene adunque che confessino che il timore, l'attrizione di cui il Tridentino parla nella Sessione XIV, cap. 4, è scevra affatto di ogni principio di propriamente detta carità.

Che pure della stessa attrizione ignuda di carità si parli nel can. 5° (De poenit.) è chiaro. Si osservi però che ivi, se non si parla di carità, si inchiude nondimeno l'amore di speranzi chiaramente con quelle parole: amissionem aeternae beatitudinis immediatamente congiunte colle altre che dinotano il timore, et aeternae damnationis incursum.

Nel can. 5°, De poenitentia, il Concilio di Trento chiama contrizione semplicemente l'attrizione persetta. È chiaro dunque che la intende bastare per la contrizione che si richiede per ottenere gli effetti salutari del sacramento della penitenza.

Benedetto XIV dice: « Contritio imperfecta potest ita moveri « ex timore gehennae, ut simul coniungatur cum aliquo Dei « amore initiali; quatenus scilicet voluntas, quae peccata odit « propter supplicia, simul fertur quodammodo in Deum, # « obiectum diligibile, eumque incipit amare, quamvis nondum « amet amore perfecto caritatis. Difficile tamen est explicare « hunc amorem initialem, nisi dicamus, eum esse verum actum « amoris, sed debilem, tenuissimum, atque in minimo gradu: « ac proinde baec quarta species contritionis imperfectae vi-« detur fere coincidere cum prima ex nuper enumeratis, neque « in alio ab ea differre, nisi quod illa sit ex solo caritatis mo-« tivo, haec vero admixtum etiam habeat timorem poenarum. (De Synodo Dioecesana, lib. vii, cap. 13, nº 5.) La prima specie di contrizione imperfetta che dice qui il Lambertini coincidere colla quarta, cioè con quella di cui ha parlato, è, poche line innanzi al luogo citato, così definita: « Primo quidem potest « contritio esse imperfecta imperfectione mere negativa; quia « scilicet, et si concipiatur ex eodem motivo charitatis, set « amoris Dei super omnia, ex quo concipitur contritio perfects, « ad istius tamen intensionis gradum non pertingit, sed est « debilis, tenuis et remissa. » Dice adunque chiaramente Benedetto XIV che quella contrizione iniziale inventata da molti teologi, che è composta di carità e d'attrizione, non sa una specie diversa dalle altre, ma in quanto è carità è della stessa

natura che la vera propriamente detta contrizione, e non è altro che una contrizione perfetta per natura, ma imperfetta per grado. Invano il Bossuet e molti altri si sono logorato il cervello per ispiegare quel principio di carità che avvicina a Dio, ma non congiunge con esso, che non è nè carità nè timore; imperciocchè è un po' difficile, come dice modestamente il Lambertini, il definire un tale amore, se non diciamo essere una contrizione imperfetta per imperfezione nondimeno negativa, cioè concepita collo stesso motivo di carità, o sia d'amor di Dio sopra tutte le cose, onde si ha la contrizione perfetta, che tuttavia non giunge al grado d'intensione di questa, ma è debole, tenue, rimessa.

Che l'amore di speranza si rinchiuda quasi sempre necessariamente nell'attrizione di cui il Tridentino parla (Sessione XIV, capo 4), si prova: 1º dalla ragione, imperciocchè, come altrove provammo analizzando la natura dell'uomo e del timore semplicemente servile, si vede come quasi necessariamente seco porti l'amor di speranza: onde il Tridentino parlando di quello, parla eziandio di questo necessariamente; 2º da quello che riserisce il Pallavicino circa le parole: cum sine aliquo dilectionis in Deum motu vix esse queat, e l'avverbio solum messo prima dal Concilio. Noi abbiamo provato come necessariamente venga l'amore di speranza da queste parole significando. Nè importa che le abbia il Concilio tolte, perchè se lo fece su per non condannare teologi rispettabili che altrimenti sentivano (quando il suo scopo era solo di condannare gli eretici), e non già perchè si fosse mutato d'opinione. Infatti l'avere, togliendo le parole cum sine, ecc., tolto eziandio l'avverbio solum, e posto in wa vece l'avverbio communius, denota sempre essere la mente del Concilio la stessa, come abbiamo provato; 3º dalle parole che ha il Concilio, cioè che per mezzo di quell'attrizione viam vibi ad iustitiam parat, le quali manisestamente vannosi a riserire a quelle altre della Sessione VI, cap. 6, ove la via alla giustizia qual sia si dichiara: Deum tanquam omnis iustitiae fonten diligere incipiunt, che inchiudono come abbiamo altrove provato l'amor di speranza; 4º dal quinto canone De poeniientia. Imperciocchè, come dice il Bossuet « constat ex perpetua \* canones institutos, ut singuli ad singula quaedam decreta referantur. » (De doct. Conc. Trid. circa dilect., ecc., parte 2º, n. 17.) Ora il canone 5º della pe-

uitenza siccome e dal suo stesso contenuto che non può altrove appartenere, sì dalla citazione appare come al capitolo 4º della stessa sessione appartiene, in cui dell'attrizione si favella. L'altrizione di cui si parla nel detto canone 5º ha seco congiunte l'amore di speranza come si ricava dalle parole: « ponde « rando..... amissionem: aeternae beatitudinis; » dunque è la stessa, rinchiude perciò pure l'amor di speranza quell'attrizione di cui si parla al capo 4º, che è quella di cui noi parliamo.

Il Tridentino (cap. 4, Sess. XIV), dopo aver parlato dell'attrizione perfetta, arreca l'esempio dei Niniviti, che da esso commossi si diedero a fare penitenza, e furono giustificati. Noi abbiamo provato come il Concilio non intende di dir già che siano stati i Niniviti da quella attrizione giustificati, ma bensì che da essi furono spinti a nodrire quella contrizione e a fare quella penitenza che sola li potea giustificare. Alcuno forse qui opporrà che per conseguenza il Concilio intese di dire che tale attrizione non basta a giustificare auche col sacramento. Imperciocchè l'esempio dei Niniviti fu arrecato secondo l'uso solito del Concilio per confermare, corroborare la dottrina artecedente esposta, e non altro significa se non se quell'attrizione bensì utilmente commuovere alla contrizione necessaria per la giustificazione, ma per sè a questa non bastare.

Rispondo: questo certamente non fu lo scopo del Concilio; nondimeno egli il mostrò per incidente assai chiaramente con tal esempio, io lo confesso: cioè che l'attrizione per sè non basta a giustificare. Ma ne siegue forse che uon basti col sacramento? Ecco la grande disserenza che passa tra la nuova e l'antica legge. In quella in mancauza del sacramento era necessaria la contrizione; ma in questa mediante del sacramento l'attrizione secondo noi è sufficiente. L'esempio de' Niniviti è tratto dal vecchio testamento, onde per certo non furono essi dalla sola attrizione giustificati. Questa disserenza su bene accennata dal Concilio. Parlando dell'attrizione nella nuova legge dice che da essa aiutato il penitente « viam sibi ad iustitiam « parat; » e che « ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae « impetrandam disponit, » colle quali parole dà a divedere come l'attrizione non è per sè che una disposizione alla giustificazione insufficiente per conferirla, ma basta bensì a conseguirla mediante l'opera del sacramento. Ma poi facendo parola dell'esempio dei Niniviti, parla beu in altra guisa dell'attrizione

PENSIKRI 359

dice solamente che da essa furono i Niniviti utiliter concussi. In tal guisa fa vedere la diversa forza che all'attrizione ha posto o tolto il sacramento. Parrà ad alcuno che se il Concilio volca dire essere la attrizione sufficiente per essere mediante il sacramento giustificati, avrebbe dovuto scerre un esempio in cui questo fosse successo, e non allegare quello dei Niniviti, in cui l'attrizione non avea fatto altro che utilmente commovere.

Bisogna osservare che lo scopo del Concilio non fu di deinire le quistioni teologiche, ma di condannare gli eretici errori: ora nel luogo di cui si tratta egli volea condannare i luterani che diceano essere l'attrizione malvagia, un cattivo moto, ecc.; laonde per confutarli bastava che arrecasse un esempio in cui si vedesse come l'attrizione, ben lungi dall'essere cettiva, era un buonissimo ed utilissimo moto (1). Ora quale più convincente del fatto de Niniviti, la cui conversione sì miracolosa, sì grande, che arrestò i fulmini nella mano di Dio, ebbe dall'attrizione spinta e principio? Un tal fatto era una grande prova contro l'errore de luterani. Non aveano più che risponderci, a meno fosse di dire che la conversione de' Niniviti era stata prodotta da un peccato, bestemmia ed assurdo enorme; nè evitar mai poteano di confessare che tale attrizione è utilissima per eccitare a vera conversione, mentre dal lezzo delle colpe più enormi valse a sollevare una intera, popolosa e vasta città. In tutta la scrittura non v'era un fatto atto più di questo a distruggere, a far vedere l'assurdo dell'errore de luterani: è per questo che il Concilio a preferenza d ugni altro lo scelse.

(1) Che questo fosse lo scopo del Concilio è da molti luoghi dello stesso Concilio comprovato, dalla storia del Pallavicino, ecc. Ma per talasciare queste citazioni allegherò le parole del Concilio che sieguono immediatamente l'esempio dei Niniviti: « Quamobrem falso quidam calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint sacramentum poenitentiae, absque bono moto suscipientium gratiam conferre. » Allegò dunque il Concilio l'esempio de' Niniviti per provare che l'attrizione era un buon moto, il quale, quantunque nell'antica legge per sè a giustificare non bastasse, tuttavia è da tanto nella nuova, mediante il sacramento. Ma non occorre che più dica; imperciocchè gli stessi avversari concedono ampiamente che il Concilio abbia intorno all'attrizione voluto solo definire gli errori degli eretici che la riputavano mala.

360 PETSIERI

Del resto, nel mentre che il Concilio definiva le controvenie cogli eretici, mostrava, sotto un velo però, qual fosse la sua opinione circa le controversie relative dei cattolici. Nel capitole di cui parliamo, egli assai chiaramente mostrò sè tenere l'attrizione col sacramento unita giustificare, come noi abbiano altrove provato. Allegando l'esempio de' Niniviti per combattere gli eretici, favorì, non si oppose alla nostra opinione; imperciocchè, come ho già osservato, fece vedere il divario che passa tra la forza dell'attrizione nella nuova e la forza della medesima nell'antica legge, dicendo che in questa utilmente commosse i Niniviti, e in quella preparava la via alla giustifcazione del penitente, e a riceverla lo dispone nel sacramento. Inoltre, dicendo come l'attrizione utilmente commovea nell'antia legge, tacitamente inserisce che sa qualche cosa di più nella nuova, mediante la forza del sacramento, il quale, come dic lo stesso Concilio, fu da Cristo instituito, perchè « dives in « misericordia cognovit figmentum nostrum (1), » e la sua form e il suo effetto « reconciliatio est cum Deo (2). » Onde se l'attrizione era utile, ma insufficiente senza del sacramento nelle vecchia legge, dee essere utile e sufficiente col sacramento nella nuova. Di questo argomento in nostro favore noi abbiamo già altrove parlato: e qui lo accenna il Concilio (3).

Le parole che sieguono l'esempio de' Niniviti confermano ciò

- (1) Sessione XIV, capo 1.
- (2) Sessione XIV, capo 3.
- (3) Il Concilio arreca l'esempio de' Niniviti contro de' luterani; ma nello stesso tempo fa contro i nostri avversari. Arreca la loro attrizione in esempio come una disposizione buona alla giustificazione conferita dalla carità; così nella nuova legge l'attrizione è una buona disposizione alla giustificazione conferita dal sacramento. La differenza che in questo passa tra la nuova e l'antica legge si è che in questa era la carità che per sè giustificar solo potea, e in quella il sacramento; onde siccome nell'antica legge necessaria era la carità, nella nuova necessario è il sacramento. E siccome nell'antica legge l'attrizione disponea alla carità, così nella nuova dispone al sacramento. I Niniviti nell'antica legge essendo, per mezzo dell'attrizione giunsero alla carità che giustificolli; se nella nuova fossero stati, per mezzo della stessa attrizione avrebbero potuto ricevere il sacramento che li avrebbe giustificati. Il sacramento tiene dunque nella nuova legge il luogo della carità nell'antica. E siccome è più facile il ricevere il sacramento che il muoversi a carità, così Cristo facilità la remissione de' peccati.

che noi abbiamo detto sinora. Eccole: « Quamobrem falso quidam calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint sacramentum poenitentiae, absque bono motu suscipientium
gratiam conferre: quod nunquam ecclesia Dei docuit, nec
sensit. » Esso in queste parole dice due cose: l'una che l'attrizione è buono moto per se stessa, lo che avea comprovato
coll'esempio de' Niniviti; l'altra che dicono scrittori cattolici e
h chiesa di Dio questo buon moto conferire mediante il sacramento la grazia giustificante, lo che avea pur detto antecedentemente il Concilio.

E qui si dee osservare che nelle citate parole il Concilio dice apertamente che la chiesa cattolica è del parere di quei cattolici scrittori che sostengono la sufficienza dell'attrizione. Comincia a dire non già alcuni, nè molti, ma indefinitamente scriptores catholici essere calunniati di insegnare: il sacramento della penitenza senza buon moto ne' penitenti conferire la grazia. Pare che qui intenda essere questa una opinione comune in tutti i cattolici scrittori. Ora questi cattolici scrittori, di cui qui si parla, sono quelli della nostra opinione; imperciocchè se avessero oltre l'attrizione richiesto un principio di carità, gli eretici non gli avrebbero certo accusati d'insegnare che il sacramento della penitenza conferisce la grazia absque bono NOTO SUSCIPIENTIUM, vale a dire colla sola attrizione, che secondo essi non è un buon moto. Ma il Concilio, dopo avere in ul guisa detto come de' cattolici scrittori è opinione bastare l'attrizione per lo sacramento di penitenza, ed essere falso con tetto ciò che insegnino perciò « sacramentum poenitentiae \* absque bono motu suscipientium gratiam conferre, » sogfinse: « quod nunquam ecclesia Dei docuit, nec sensit, » la male parola quod si riferisce alla prefata dottrina, e importa che la chiesa di Dio non opinò mai, nè tampoco insegnò conferirsi la grazia del sacramento della penitenza senza buon movimento in chi lo riceve. Ora, come dissi, si parlava degli Crittori cattolici sostenenti la sufficienza dell'attrizione: estendendosi dunque queste parole dal Concilio alla chiesa di Dio, 🕶 viene inferito che questa, quantunque sia di parere bastar l'attrizione, con tutto ciò non hai mai insegnato potersi ricevere il sacramento di penitenza senza un buon moto, essendo che quest'attrizione, come poi definisce, è un buon moto. Conchiude adunque che il Concilio nel detto luogo mostra essere comun

363 PENSIKKI

parere della chiesa di Dio quello che attribuisce ai cattolici scrittori intorno alla sufficienza dell'attrizione.

Quando il Tridentino mette tra le disposizioni necessarie per ricevere la giustificazione il principio d'amor di Dio: « Dem « tanquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt (1), » intende l'amore di speranza della giustificazione che provien di timore; il qual amore, che è un effetto del timore, è quello con cui si principia ad amar Dio, secondo il detto dell'Ecclesiastico: « timor Domini initium dilectionis eius. » Imperciocche, siccome ogni amore proviene dall'amore di Dio, secondo che Dio ha ordinata la nostra natura, l'amore gratuito di Dio principia dall'amore interessato di lui come buono verso di noi.

Inoltre i testi con cui poi corrobora il Concilio non mostrato nemmeno un'ombra di carità, bensì il timore: timor Domini expellit peccatum; la speranza: confide, fili; remittuntur tibi peccata tua. La fede poi e l'amor mercenario di speranza e nelle citate parole ed in queste: accedentem ad Deum oportet credere quia est et quod inquirentibus se remunerator sit (2).

Gli avversari cantano sempre quella loro obbiezione: chi per solo timor si converte, non si convertirebbe se non fosse la cagione del timor suo.

Niente vale un tal dire. Se Dio ha posto le pene, e vuole che da esse vengano gli uomini anche i più idioti commossi, e raccomanda un tal timor nel vangelo, noi dobbiamo dire che è sufficiente la conversione mossa da un tal timore. Noi non dobbiamo andare in traccia de' possibili, e dire: se le pene non fossero, si peccherebbe. Questo non fa niente circa la verità della conversione. Si dee dir forse che è impudico almence nel desiderio suo quell'uomo che, se fosse scosso da una fortissima impura tentazione, soccomberebbe? Quanti saranno mai giusti, a cui tentazioni un po' più violente di quelle che vincono sarebbero cagion di rovina! Tutte le conversioni sono state

<sup>(1)</sup> Eccli., XXV, 16.

<sup>(2)</sup> La speranza è pure accennata dall'altro testo che cita: « Poe « nitentiam agite et baptizetur unusquisque vestrum in nomine les « Christi in remissionem peccatorum vestrorum, et accipieris donum « Spiritus Sancti. » (Act. II.) L'amore di speranza di cui parla è po anche accennato dal versetto che cita pure dell'1, Reg. VII, 2 « praeparate corda vestra Domino, » ove dalla parola praeparate e vede che quantunque si comandi un amore, basta un amore imperfetto ed iniziale.

Pensieri 363

occasionate da qualche accidente, per disetto del quale sorse ancora sarebbero mancate: si dee dire perciò che non valgono? L'attuale si ricerca disposizione della volontà, e si va in traccia de confronti, delle scelte e de possibili.

San Tommaso parlando del buon proponimento dice che può essere stabile, quantunque dopo averlo fatto l'uomo torni a peccare: « Quod autem aliquis postea peccat vel actu vel proposito non excludit quin prima poenitentia vera fuerit: nunquam enim veritas prioris actus excluditur per actum contrarium subsequentem, sicut enim vere cucurrit qui postea sedet, ita vere poenituit, qui postea peccat. » (3º part., quaestio 84, art. 10, ad 4.) Questo breve ragionamento serve anche al nostro proposito. Imperciocchè, argomentando nella stessa guisa, non è già mal convertito quegli che si converte a cagion delle pene e della ricompensa, quantunque se queste non fossero, non si convertisse, purch' egli non inchiuda nella mente sua quest'atto. Imperciocchè veramente si corre per una meta, quantunque si sedesse, se non ci fosse l'interesse di correre.

La volontà di peccare è estinta dall'attrizione unita colla speraza; ma con tutto ciò, quantunque molti vogliano rimanere una certa quale velleità, come dicono gli scolastici, di peccare, ciò non importa. Imperciocchè il penitente s'accosta al sacramento per ricevere la carità che ogni velleità può sola torre.

I testimoni della scrittura (Prov. VIII, 17; X, 12-1. — Pet. IV, 8-1. — Io. IV, 7, ecc.) che dicono la carità non potere star col peccato, ciò render l'uomo amico di Dio, giustificarlo da per sè, non sono già limitati della sola carità perfetta per intensione, ma di ogni qualunque carità purchè perfetta per natura. I perciò gratuita la distinzione degli avversari. Così, per esempio, quando dice Dio: Ego diligentes me diligo, ivi non parla sià del grado della carità, ma della sua natura che consiste bella dilezione (1).

Nè dica alcuno che secondo noi si può pure conchiudere che l'amore di cui ne' citati passi si parla s'intende l'amore

<sup>(</sup>i) Un' altra ragione. Ivi la scrittura parla della carità indefinita—
mente; onde da ciò si conchiude che parla sì della perfetta, sì della
imperfetta. Se infatti avesse parlato della perfetta soltanto, l'avrebbe
piegato con alcuni epiteti, come ex tota anima, ex totis viribus, come
fece in altri luoghi.

di concupiscenza, imperciocchè diverso il caso. 1º La parola diligere, come già dissi altrove, si prende quasi sempre nella scrittura per significare la propriamente detta carità; 2º in varii dei citati testi si usa la voce carità, la quale nella scrittura significa l'amor di Dio per natura perfetto; 3º il ragionamento serve a conoscere la forza de' testi suddetti. Noi altrove prevammo ragionando come se la carità imperfetta giustifica per sè, per sè giustifica pure la imperfetta. Al contrario è un assurdo il dire che l'amor di Dio mercenario o servile basti per sè a giustificare.

Mediante adunque la ragione si vede anche qual senso si des dare alle parole della scrittura: mediante la ragione veggo de gli effetti di giustificazione che la scrittura attribuisce alla carità in genere appartengono sì alla perfetta che all'imperfetta; mediante la ragione pure veggo che l'attrizione da sè non pob giustificare; onde quando la scrittura dice che chi ama è giustificato, conchiude che non parla dell'amore mercenario o servile, ma di quello di carità.

Ecco molte ragioni per cui non si può già conchiudere che l'amore di cui parla la scrittura ne' citati passi sia mercanario o servile; ma gli avversari non hanno veruna ragione per provare che il detto amore sia solamente di carità perfetta.

Sant'Agostino dice: « Non discernuntur filii Dei a filiis diaboli, « nisi caritate. Qui habent caritatem nati sunt ex Deo (1), » ove non distingue la carità perfetta dalla imperfetta. Nè si può dire che il santo padre ignorasse queste distinzioni; imperciocchè altrove spesso le fece, e fino minute troppo talvolta.

S. Tommaso: « Mens nostra debito ad Deum converti non po« test sine caritate; caritas autem sine gratia haberi non po« test..... Sic igitur per contritionem et offensa Dei tolliur;
« et a reatu poenae aeternae liberatur, qui cum gratia et
« caritate esse non potest: non enim aeterna poena est, nisi
» per separationem a Deo, cui gratia et caritate homo coniun« gitur. Haec enim mentis reordinatio, quae in contritione
« consistit ex interiori procedit, idest, a libero arbitrio cum
« adiutorio divinae gratiae. » (IV, cont. Gent., c. 72.)

Provano pure che la carità, quantunque imperfetta per sè, giustifichi la condanna delle proposizioni di Baio, n. 31°, n. 32°,

<sup>(1)</sup> Tract. 5, in ep. loannis.

365

171, dannate prima da S. Pio V, e poi da Gregorio XIII e Erbano VIII. — Nè importa che Baio parli della carità perfetta, imperciocchè sotto il nome di carità perfetta intende la perfetta apprezzativamente, non la perfetta intensamente. Attesta ciò il Giovenino, certamente non sospetto ai nostri avversari. (Q. VI, De poenit., c. 4, a. 1 et 3.)

Gli avversari, quantunque neghino la contrizione imperfetta senza il sacramento giustificare, il concedono però in articulo mertis, e con molte buone ragioni il comprovano. Ma se giustifica per se solo in articulo mortis, io conchiudo che pure in bgni altro caso. Imperciocchè non giustificherebbe nemmeno in articulo mortis, se non avesse in sè la facoltà giustificante.

Nella parabola del figliuol prodigo tutti i padri riconobbero ma vera conversione secondo la nuova legge. Ora il figliuol prodigo si convertì per attrizione, come appare dal motivo del me pentimento: « Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus: ego autem hic fame pereo. » (Luc. XV, 17.) Ecco l'amore mercenario e servile. Nè importano già la carità le parole seguenti: surgam et ibo ad patrem, perchè sono solo un effetto del timore; e poi come dice il Gotti: « vocavit autem eum patrem, quia illi pater erat per naturam: nondum enim eum amore filiali et gratuito diligebat; sicut puer spectro daliquo territus confugit ad matrem, matrem eam vocans, quamvis ad eam confugiat ex solo timore obiecti terrifici, et amore salutis suae. » (De poenit., quaest. 4, dub. 5, nº 17.) Si legga il capo 1 dell'Ecclesiastico e molti altri luoghi di tal bro, e de Proverbi, e dell'Ecclesiaste, e della Sapienza, e de Salmi, ecc., e si vedranno molte cose circa il timore in tottro favore.

Dio instituì il sacramento della penitenza per tutti: ora molta sente rozza non è capace di concepir nemmeno Dio come buono è sè. Alcuni di essi per lumi di Dio possono acquistare una le scienza giunti ad alcun grado di perfezione; ma non già tendo sono pieni di peccati. — Se dunque non è necessaria h contrizione agli idioti, non è necessaria a nessuno, essendo invariabile la materia necessaria e le parti integrali de' sacratenti. Dio instituì il sacramento di penitenza per i peccatori; era, come abbiam detto altrove, è superiore al loro stato la carità.

L'amore mercenario e servile è nella natura dell'uomo. Non

366 PENSTERI

v'ha uomo così rozzo che noi comprenda e noi possa sentize. Dio infuse in tutti gli uomini l'amore della propria felicità; e vuole che per la scala di questo amore alla stessa carità i giunga. Dio vuole che da questo amore condotti lui conosciamo e i suoi attributi. Come infatti conosciam noi Iddio se non è da' suoi attributi? E come mai questi attributi se non dagli effetti che noi ne vediamo e proviamo? Dio ne ha creati, ne conserva, punisce i cattivi, felicita i buoni, ecc., e in tal guin come onnipotente, buono, giusto, provvido, perfetto lo consciamo.

Può alcun filosofo giungere a conoscere Dio a priori; ma fi comune degli uomini non lo conoscerà mai se non se a poteriori. Ora per amarlo come ottimo in sè, farebbe d'uopo come tale conoscerlo. Essendo a molti impossibile questa cognizione, lo è pure l'amor che ne deriva.

Può chiedersi al giusto che ami Dio in sè; ma è assurdo il volerlo dal peccatore che immerso giace nel lezzo delle su colpe. Per elevarsi tant'alto ha bisogno di prima essere giustificato. Per conseguire la giustificazione basta a lui dunque l'amore mercenario e servile molto più facile all'umana natura.

Non è però che questo amore non sia soprannaturale riguardo al suo eccitamento; ma la sua natura è più naturale.

Dirò che questo amore è quello del comune degli uomini, quando la carità è l'amor solo degli eroi. E gli eroi della religione sono soltanto i giusti.

Gli avversari ne intentano molte ingiuste accuse, e fra l'altre quella di rendere nella nuova legge minore il precetto di carità di quello che era nell'antica: chi essi soli ascoltasse, ne presderebbe per eretici, nome da essi a noi prodigato; ma bes diversa è la nostra dottrina.

Legge d'amore è il vangelo di G. C.; e, come spiegano i santi padri, è il suo giogo soave, e leggiero il suo peso, perchè dalla carità alleviato e condito. Ma il non richiedersi la carità perchè siano giustificati i peccati col sacramento nella nuova legge, è appunto una delle prove che mostrano esser di carità il suo regno.

La carità ha niun ostacolo maggior de' peccati; onde al peccatore, per averla fuori del sacramento, carico non leggiero sovrasta. Egli è carico di peccati, in cui è da vario tempo abituato, de' quali è schiavo: lo scacciarli con carità è malagevole

roppo. Essi sono dunque un ostacolo alla carità; e si vuole che colla carità si discaccino! Può certo questo succeder talvolta, quando in uno stesso impercettibile attimo si concepisce a carità, e si espelle il peccato; ma convenire fa d'uopo che questi casi sono ben rari. Può far tal grazia Dio ad alcuni nomini; ma non perciò da noi si dee volerne l'effetto da tutti.

Le buone conversioni sono infatti ben rare nell'antica legge:
e guai a noi se lo stesso succedesse nella nuova! In essa Dio
vuole che la carità accenda i cuori di tutti i fedeli in modo
speciale; per avvivarla ed accrescerla ha instituiti i sacramenti
de' vivi e quello ineffabile principalmente dell'eucaristia: ed è
per questo che a rendere più facile a tante grazie la strada
Dio instituì il sacramento di penitenza, mediante il quale senza
la carità antecedente è il penitente giustificato. Ma ne siegue
forse che senza carità si conferisca la giustificazione? Ben altrimenti. La carità è per così dire la stessa giustificazione, la
stessa grazia giustificante. Chè, come dice il Tridentino: « id in
« hac impii iustificatione fit, dum eiusdem sanctissimae pas« sionis merito per Spiritum Sanctum caritas Dei diffunditur in
« cordibus eorum qui iustificantur, atque ipsis inhaeret. » (Sestione VI, cap. 7.)

Quello che è un effetto del sacramento non era avanti di esso: ora secondo il Concilio Tridentino la carità è un effetto del sacramento di penitenza: « id tamen in hac impii iustificatione « fit, dum eiusdem sanctissimae passionis merito per Spiritum « Sanctum caritas Dei diffunditur in cordibus eorum, qui iustificantur, atque ipsis inhaeret. » (Sess. VI, cap. 7.)
Dunque non esistea avanti di essa.

Nè si dica che qui si parla della carità perfetta; imperciocchè consta che di qualunque carità perfetta o imperfetta sia si la discorso (1). Imperciocchè il Concilio dice ivi chiaramente che « vere iusti nominamur, et sumus iustitiam in nobis reci-

<sup>(1)</sup> Che ivi non si parli della carità perfetta è palesemente dichiamito dal Concilio, mentre intitola il capo 10 della stessa sesta sessione:

De acceptae iustificationis incremento. Ivi così parla: « Sic ergo iustiticati, et amici Dei ac domestici facti runtes de virtute in virtuta renovantur, ut apostolus inquit de die in diem: hoc est.....

in ipsa iustitia per Christi gratiam accepta cooperante fide bonis peribus, grescunt, atque magis iustificantur, sicut scriptum est:

Qui iustus est iustificetur adhuc. Et iterum: Ne verearis usque

Ad mortem iustificari. . . . Hoc vero iustitiae incrementum petit

368 PERSIENI

- · pientes, unusquisque suam secundum mensuram, quam Spi-
- « ritus Sanctus partitur singulis, prout vult, et secundum pro-
- priam cuiusquam dispositionem et cooperationem.

La giustizia di cui qui si parla non è che la carità giustilcante (di cui certamente maggiore o minor copia si riceve, a segno di essere o no per essa scancellato il reato della pesa, oltre quello della colpa), non è già la remissione de peccali riguardo alla colpa che è tutt'una, indivisibile e senza gradi. Si dee duaque intendere per quelle parole che l'uomo può essere più o meno giustificato, che può essere giustificato relativamente alla sola pena eterna, o anche alle altre pene. On una tale giustificazione dalla carità giustificante conferita, del grado di questa dipende. Se questa è perfetta, rimette anche la pena temporale. Questo è quello che il Concilio ha voluto significare nel dire che lo Spirito Santo dà più o meno secondo che vnole, e secondo che è disposto il penitente, la giustizia. E questo è quello pure che è da S. Tommaso e dai padri iasegnato, i quali dicono che la carità perfetta toglie anche i reato della pena temporale, ma uon già l'imperfetta. Ora nessuno sarà sì audace di dire che la pena temporale sia auche coll'eterna in ogni confessione rimessa, lo che pure è una conseguenza necessaria del tenere che la carità, che è prodotta dal sacramento di penitenza, sia sempre perfetta. Dunque il Tridentino nel citato luogo non parla della carità perfetta,

Nè si dica pure che qui si parla della carità abituale. Imperciocchè il Concilio dice apertamente che questa carità a per « Spiritum Sanctum diffunditur in cordibus eorum qui iustificantur, » le quali parole dinotano atto e non abito. E ciò ancora il dimostrano le parole che sieguono immediatamente atque ipsis inhaeret, dalle quali è significata la carità abituale L'altra dunque di cui si parlò prima è l'attuale; imperciocchè se altrimenti, perchè una tale ripetizione? Si dirà forse dagla avversari che appresso si dice: « in ipsa iustificatione cum re « missione peccatorum haec omnia simul infusa accipit hom « per I. C. cui inseritur fidem, spem et caritatem. » Ora la speranza e la fede si aveano già avanti della giustificazione. Dun que quelle di cui dice che sono date insieme la giustificazion

<sup>«</sup> Ecclesia cum orat: Da nobis, Domine, fidei, spei et CARITAT « AUGMENTUM. » Se dunque la carità ricevuta nella giustificazione aumenta, non è carità perfetta, non potendosi questa aumentare.

debbono essere la sede e la speranza abituale. Dunque la carità che si dice data dalla giustificazione è pur l'abituale: e si suppone così che l'attuale già esistesse, come già la sede attuale e la speranza attuale già esisteano.

Rispondo: 1º Diversamente si parla dell'infusione della speranza e della fede. Della prima si denota chiaramente l'infusione attuale e l'infusione abituale, l'una colla parola infunmun, l'altra colla parola inhaeret, come si è dimostrato. Ma riguardo alla fede il Concilio significa che già esistea avanti della giustificazione, ma esistea diversa da quello che con essa s'insonde. Laonde, dopo aver detto che l'uomo nella giustificazione riceve colla carità la fede, ne dà ragione soggiungendo: anam fides, nisi ad eam spes accedat, et caritas neque unit \* persecte cum Christo, neque corporis eius vivum membrum efficit. » E in seguito parlando della fede quae per caritatem operatur: « Hanc sidem ante baptismi sacramentum ex apostoclorum traditione catechumeni ab ecclesia petunt, > ecc.; onde denota il Concilio come non parla della fede che è propria dei catecumeni, ma di quella che è propria de' giustificati. La stessa avvertenza non fece riguardo alla carità, parlando di essa in generale.

2º La fede e la speranza che vengono conferite dalla giustifazione disferiscono da quelle che la antecedeano, non solo per abito, ma eziandio per natura. Quella che antecedea la gintificazione era morta, e informe quella che la siegue viva e formata. Infatti avverte il Concilio che la fede infusa dalla finstificazione è quella che è unita colle opere, che è detta viva, e « quae per caritatem operatur, » dall'apostolo. Tutta Mesta virtù le proviene dalla carità, come è chiaro; onde il Concilio, dopo aver parlato della carità della giustificazione infata, dice: « unde in ipsa iustificatione..... simul infusa accipit \* homo..... fidem, spem et caritatem, » ove la particella unde indica che l'infusione della fede e della speranza da quella deriva della carità. Onde da questo traggo un argomento in mio **avore. La fe**de opera unita alla speranza e alla carità, come dice l'apostolo delle genti s. Paolo: onde, dice il Tridentino, Fides nisi ad eam spes accedat, et caritas neque unit per-• fecte cum Christo (1), neque corporis eius vivum membrum

<sup>(4)</sup> Queste parole del Trentino confutano il Bossuet che dicea la Vol. V.

« efficit. Qua ratione verissime dicitur: fide sine operibus mor-« tuam et otiosam esse (1). Et in Christo less neque circun-« cisionem aliquid valere, neque prasputium, sed fidem, que « per caritatem operatur (2). Hanc fidem ante baptismi sacri-« mentum ex apostolorum traditione catechumeni ab ecclesia « petunt, cum petunt fidem, vitam aeternam praestantem, quan « sine spe et caritate fides praestare non potest. » La fek unita dunque alla speranza e alla carità unisce perfettamente en Cristo, rende vivo membro del corpo di lui, è viva, opera, erreca l'eterna vita, che è a dire scancella i peccati e giustifica. Ora la fede e la speranza esisteano già davanti al sacramento tra le disposizioni necessarie per riceverlo. Danque se ci en pure la carità, come vogliono gli avversari, si avea già come guita la giustificazione avanti di avere ricevuto il sacramento Nè si dica che il Concilio parli della contrizione perfetta, in perciocchè dice indefinitamente caritas, e, come qui davanti à biam provato, della carità parla sì perfetta, che imperfetta.

Più brevemente adunque rispondo alla fatta obbiezione: 1° i Concilio chiaramente ivi parla della carità nou solo abituale ma eziandio dell'attuale, come appare dalle parole infunda e inhaeret, come ho provato; 2° il Concilio parla non sol della fede e della speranza abituale, ma eziandio della fede speranza attuale. Onde posso a foggia degli avversari conchit dere: dunque parla pure della carità non solo abituale, attuale eziandio. Così si prova la maggiore proposizione. Quar tunque già avanti al sacramento sia necessaria una fede e u speranza attuale, non ne siegue però che dopo il sacrament non possa esistere una fede e speranza attuale, che non esi stea dinanzi. La natura della fede esistente, anzi il sacramenti era informe e morta, perchè non condita dalla carità, con si è rilevato dalle parole de padri trentini. Lo stesso si dic della speranza. Ora la carità infusa dal sacramento ravvivi forma, perfeziona la fede e la speranza; onde cangia la lor natura. Perciò queste virtù non solo principiano dopo il sacri mento ad abitualmente regnare, ma eziandio a regnare attua.

carità iniziale non unire perfettamente a Cristo; imperciocchè i il Concilio parla della carità sì perfetta che imperfetta, come abbian provato.

<sup>(1)</sup> IAC., II, 26.

<sup>(2)</sup> GAL., V, 6.

mente, inquantochè hanno assunta una natura diversa da quella di prima. Se senza cangiarie di natura il sacramento non facesse che dar loro l'abito, non principierebbero già dopo di esso ad esistere, perchè già prima ugualmente esistenti, ma solo continuerebbero in modo abituale ad esistere. Ma il sacramento, oltre il dar loro l'abito, iusonde loro, mediante la carità, una natura novella: laonde sotto questa natura la loro esistenza comincia sotto del sacramento. Il Trentino esprimea questa diversità dicendo, dopo d'avere spiegato che il sacramento infonde la carità: « unde in ipsa iustificatione cum re-« missione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo e per I. C., cui inseritur fidem, spem et caritatem. > Ove la particella unde dà a divedere come l'infusione della speranza e della fede dalla sopraccennata carità deriva. E per ovviare all'errore di qualche mal accurato che deducesse da quelle parole non essere necessarie la speranza e la fede per disporsi al sacramento, venendo da esso infuse, avverte come la fede di cui si parla è quella che è viva, formata, ed opera per carità, tacitamente così avvisando la fede almeno informe e morta già doversi trovare nel catecumeno. Le quali cose, benchè della speranza espressamente pure non le dica il Concilio, perchè condannava soltanto gli eretici errori di quel tempo, che si aggiravano solo ex professo intorno alla fede, della speranza si debbono intendere parimente dette: essa infatti è richiesta aventi il sacramento dal Concilio; onde fa d'uopo che quella infusa dal sacramento sia diversa. Ed essendo sotto l'aspetto che qui si prende soggetta alle stesse condizioni che la fede, cioè essendo ora viva, ora morta, ora formata, ora informe, per senno ed analogia convien conchiudere che corra con la sede la medesima sorte, e che se è detto dal Concilio insondersi dal sacramento, tale non è propriamente come abituale, ma come viva e formata secondo il linguaggio degli scolastici. Infatti, come ho già detto, se sì la speranza e la fede come la carità ricevessero dal sacramento unicamente l'abito, sarebbe linguaggio improprio il dire che vengono colla remissione de' peccati in ipsa iustificatione cum remissione peccatorum dal ucramento infuse.

L'abito non è che un proseguimento dell'atto, e non importa cosa di più dell'atto se non durazione. Ora vogliam dir noi che il Concilio di Trento, sì esatto ne' menomi termini, abbia

12318KEY

voluto sì impropriamente in materia sì rilevante, massime in quei tempi, parlare? Al contrario si può ben dire propriamente infondersi la fede e la speranza, quando loro s'infonde per mezzo della carità una novella natura. Cangia infatti la natura dell'atto morale, cangiando il suo motivo. Ora la carità cangia il motivo della fede e della speranza. Cangia dunque la lore natura, quantunque la loro materialità, per così dire, rimangi sempre la stessa. Così, per esempio, un dolor naturale e mondano de' peccati, cangiando di motivo, diviene attrizione; ( questa soffrendo pure mutazione di motivo, contrizione diviene Quantunque l'essenza materiale di questi dolori sia sempre la stessa, cioè il dolor de' peccati, non è forse propriamente dette per riguardo al motivo che i due ultimi sono infusi da Dio! Così pure quantunque la materiale essenza della fede e della speranza sia sempre la stessa avanti e dopo il sacramento, i motivo che ne cangia la natura essendo infuso da Dio, possoni dirsi nuovamente infuse da Dio nel loro cangiamento. — Eca un'altra risposta alla fatta obbiezione.

Che l'amore di cui parla il Trentino (Sess. VI, cap. 6), si l'amor di Dio come fonte della giustificazione, come quegli de cui sperano questa, è chiaro dalle parole che l'accompagnano Dopo di aver detto che i penitenti in spem eriguntur, fidente Deum sibi propter Christum propitium fore, immediatamente soggiunge: « illumque tanquam omnis iustitiae fontem diligere in « cipiunt. » Non è chiaro che qui si parla dell'amor di Die come quegli in cui i penitenti debbono essere fidentes Deum sib propter Christum propitium fore? La relazione che ci ha traqueste parole e le altre: tanquam omnis iustitiae fontem, la lo gica naturale connession del discorso, e quel pronome illum que che raggiusta insieme i due membri lascia questo indubitata

Il precetto di carità Diliges, ecc., dato nel vecchio come ne nuovo testamento (Deut., VI, 4, 5; X, 12; XI, 13.—MATT., XXII 37.— MARC., XII, 30.— Luc., X, 27), importa non solo al tual carità, ma eziandio abituale; non solo carità imperfetta ma eziandio perfetta. Questo è assai chiaramente provato dall parole ex toto corde, ex tota anima, ex toto intellectu, ex tot mente, ex tota fortitudine, ex tota virtute, ex totis viribus, d quali è indicato un amore perfetto non solo per natura, m eziandio per intenzione. Inoltre, essendochè la forza di un al fetto è principalmente prodotta dall'abito, dimodochè, se no

è abituale, non può essere che rimesso, se la carità dee essere persetta, ex toto corde, ex tota anima, ecc., ecc., deve per conseguenza essere eziandio abituale. E Mosè, dando quel precetto, lo indicò chiaramente col soggiungere immediatamente: « Eruntque verba haec quae ego praecipio tibi hodie in corde « tuo. » Ecco il precetto di osservarli attualmente; e seguita: « Et narrabis ea filiis tuis, et meditaberis in eis sedens in domo tuo, et ambulans in itinere, dormiens, atque consur-« gens, et ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque et « movebuntur inter oculos tuos, scribesque ea in limine et costiis domus tuae. (Deut., VI, 6, 7, 8, 9.) Inoltre messi sono nella legge mosaica del paro i precetti di amare e di servire Dio: « Quid Dominus Deus tuus petit a te, nisi ut timeas Dominum Deum tuum, et ambules in viis eius, et diligas eum cac servias Domino Deo tuo in toto corde tuo et in tota • anima tua, custodiasque mandata Domini? » (Deut., X, 12, 13.) · Si ergo obedietis mandatis meis, quae ego hodie praecipio vobis, ut diligatis Dominum Deum vestrum, et serviatis ei • in toto corde vestro et in tota anima vestra, dabit pluviam « terrae vestrae, » ecc. (Deut., XI, 13.) Ora il temer Dio, l'osservare i suoi precetti, il camminare nelle sue vie e il servirlo sono obblighi abituali : dunque eziandio l'amarlo. Pari argomento ne è prestato dalle parole di Cristo, il quale dice, dopo di avere esposto il precetto di amar Dio: « hoc est « maximum et primum mandatum, » e soggiunge, parlando di esso e di quello di amare il prossimo: « In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetae. » (MATT., XXII, 38, 40.) Il precetto di amar Dio è dunque il primo di tutti i precetti, t in esso e in quello di amare il prossimo tutta la legge con-

iste. Ora è innegabile che l'adempimento della legge dee es-

tere abituale (1). Ma non occorre che più mi dilunghi a pro-

vare esser comandato l'amor di Dio abituale in quelle parole

<sup>(1)</sup> Che la carità di cui in quel passo si parla debba essere abitale il dice Agostino, che così parla di quel precetto: « Haec regula dilectionis divinitus constituta est: diliges, inquit, proximum tuum sicut te ipsum: Deum vero ex toto corde et ex tota anima et ex tota mente, ut omnes cogitationes tuas et omnem vitam et omnem intellectum in illum conferas, a quo habeas ea ipsa quae confers. » — Cum autem ait, toto corde, tota anima, tota mente, ut omnes partem relinquit, quae vacare debeat, et

Diliges, ecc., sì nell'antico come nel nuovo testamento, imperciocchè gli avversari non solo il concedono, ma esimilia ne menano festa, deducendoue conclusioni contrarie alla nostra opinione, e dicendo che, se in ogni tempo è comandato di amar Dio, quanto più lo deve fare il penitente che a Dio per essere giustificato si accosta. Quanto sia vana questa conclusione è lieve il dimostrarlo. Se è abituale, come bo provato, la carità comandata in quel precetto, non si adempie se non colla carità abituale, e dovendosi sempre adempire, avere sempre si dee la carità abituale, epperciò aver questa si dee da penitente che al sacramento della giustificazione si accosta. On questo è negato dalla ragione del Concilio di Trento e dagli stemi avversari, che dicono bastare l'attual carità. Io conchiudo aduque che il precetto Diliges, ecc., provando troppo, nulla prova

— Non è dunque universale il precetto d'amar Dio, in cui tutta la legge consiste: non è dunque uopo di abitualmente eseguirlo, il contrario di che si è dimostrato. —

Rispondo. Ci è certamente il precetto abituale di amar Dio; ma quando? Quando non v'è ostacolo alcuno, cioè quando non v'ha mortale peccato.

Il peccatore dee soddisfare anch'egli all'universale precetto; ma in che modo? Togliendo prima quell'ostacolo che impedisce di soddisfarci. Nella stessa guisa il precetto ecclesiastico di comunicarsi una volta all'anno obbliga anche coloro che sono da peccato esiziale contaminati. È questo un ostacolo al ricevere l'ineffabile sacramento; ma per questo ne è forse esente il peccatore? Ben altrimenti si dee conchiudere, cioè che il peccatore si dee pur egli comunicare, e, per degnamente farlo, confessarsi dinanzi e torre l'ostacolo della sua colpa. Parimente il peccatore è obbligato ad amare non solo attualmente, ma abitualmente Dio, e, in forza di un tal precetto che si adempie colla coscienza monda, è obbligato ad accostarsi alla sacramental confessione. Laonde malvagia è la dottrina di alcuni rilassati casisti, che insegnano non mancare il peccatore nel differire la confessione a cui può accostarsi. Di fatto non è questo che un insegnare potersi differire il soddisfare al precetto dell'amor di Dio.

<sup>«</sup> quasi locum dare, ut alia re velit frui, sed quidquid aliud dili-« gendum venerit in animum, illuc rapiatur, quo totus dilectionis « impetus currit. » (De doct. christ., lib. 1, cap. 22.)

— Ma tutto questo andrebbe bene, dirà taluno, se il peniente non potesse assolutamente avanti del sacramento conceir carità. Ma, essendo ciò falso, ne siegue che in quei monenti, nei quali la differisce per confessarsi e riceverla nel saramento, pecca. —

Rispondo. Abbiamo provato come la carità è un effetto del acramento di penitenza, come essa unisce con Dio, dal quale peccati avevano l'uomo disgiunto. Ora il volere che l'uomo zolla carità scancelli i suoi peccati è un circolo vizioso, menrechè ordinariamente per aver la carità scancellati i peccati wer già si vogliono. Dico ordinariamente, perchè può darsi che n uno stesso atto Dio doni al penitente la grazia di disporsi illa carità e la riceva fuori del sacramento, onde siano scanzellati i peccati. Ma questi casi sono rari e fuori della regola, mperciocchè per disporre il cuore alla carità bisogna torre gli stacoli che ci ha posti il peccato senza dell'attual carità; graia mirabile, che, se Dio concedea ai penitenti nell'antica legge hori del sacramento, che non esistea ancora, la dà nella nuova ordinariamente solo nel sacramento. Il dire altrimenti sarebbe un derogare alla virtù di questo. Imperciocchè per questa parte la giustificazione si fa nel nuovo come nel vecchio testamento, colla differenza che nel vecchio la grazia era sola infusa da Dio, e nel nuovo è infusa da Dio per mezzo del sacramento, come di una causa instrumentale, secondochè il Tridentino lo appella. (Sess. VI, cap. 7.) Nel vecchio, Dio disponea il cuore dell'uomo cooperante al ricevimento della carità, e nello stesso atto gl'infondea questa senza strumento veruno; nel nuovo, l'infonde per mezzo del sacramento.

Non diciamo però che anche avanti la giustificazione non si debba in qualche modo amar Dio; ma diciamo che basta l'amerio con amor di speranza e di concupiscenza. Laonde, sotto questo riguardo, si può dire che a quel precetto soddisfisi Diliges, ecc., in qualche modo. Infatti egli ci è comandato di mar Dio ex viribus: ora le forze della natura peccaminosa non tono di amar Dio in sè, ma con amor di speranza. Può la traia soprabbondante dar talvolta tal forza; ma comunemente della nuova legge Dio l'ha riservata al sacramento (1).

lo non so se dir si possa e possasi provare che « Dio non

<sup>(1)</sup> Alcuno potrà dire che nell'antica legge (dovendo in essa gli

dà la grazia della carità a tutti nella nuova legge suori del acramento; » se si può provar questo, sono ridotte in polven tutte ad un tratto le obbiezioni degli avversari.

Ecco alcune obbiezioni degli avversari colla risposta che io do loro:

1º « Convertimini ad me in toto corde vestro. » (lost., II, 12.)

Rispondo. Ivi Dio parla nell'antica legge, in cui già, come osservai, era necessaria la carità perfetta, la quale è importata da quelle parole: in toto corde vestro. Ma non se ne par trarre legittima induzione per la nuova legge, essendo in quest instituito un sacramento per la remission dei peccati. Inoltrivi non solo dice il Signore: Convertimini ad me in toto cordivestro, ma eziandio in iciunio et in fletu et in planetu. Ora per confessione degli stessi avversari, non fa d'uopo per es sere giustificato nel sacramento di penitenza di piangere, degemere, di digiunare, ma basta che il dolore sia interno nella volontà, come insegna il catechismo del Concilio d'Trento. Se dunque le parole in iciunio, ecc., non sono a se di comando, nemmeno le altre in toto corde esposte e comandate nella stessa guisa.

2ª « Si linguis hominum loquar, et angelorum caritatem » « tem non habeam factus sum velut aes sonans, aut cymbalm « tinniens. Et si habuero prophetiam, et noverim mysteria omnia « et omnem scientiam : et si habuero omnem fidem, ita ut mon « tes transferam, caritatem autem non habuero, nibil sum. E « si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, e « si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem auten uomini concepire la carità per essere giustificati), secondo il nostr sistema, regnava più la carità che nella nuova. Imperciocchè il quella la carità doveva essere la prima avanti la giustificazione quando, giusta noi, in questa non viene che dopo. Rispondo: 4º II compenso, nella nuova legge è più sacile la via alla giustificazione onde più facilmente si acquista la carita, e più possono averla ch prima, onde più regna. 2º Una certa quale preparazione alla giu stificazione è sempre necessaria, onde si faceva pure nella vecchi legge alla carità giustificante. Questa preparazione nella nuova si fi al sacramento. Ecco come non v'ha per questa differenza circa l celerità della giustificazione. Anzi v'ha differenza, che consiste ne l'essere la celerità della giustificazione maggiore nella nuova ch nell'antica. I meriti di Gesù Cristo ed il sacramento infatti affret tano più quel beato momento, che, senza ciò, verrebbe più tardi.

e non habuero , nihil mihi prodest. » (1, Ad Cor., XIII, 1,
2, 3.)

lo mi meraviglio come ne vengano obbiettate queste parole dell'apostolo, mentre hanno nemmeno in apparenza di contrario al nostro sistema. Ivi è comandata la carità, senza di cui la sede, la speranza, le altre virtù, le buone opere, i patimenti, la scienza, la limosina, il martirio stesso sono cose morte, vani simulacri che non valgono a nulla. Chi niega che la carità, quella divina virtù che solo l'uomo ravviva e le opere sue, sia necessaria a lui più che tutto? È appunto per questo che il precetto di accostarsi alla sacramental penitenza è cotanto rigoroso, perchè questo è il sacramento che apre la via ad una virtù così necessaria. Tutto il divario che passa tra noi e gli avversari è che noi diciamo la carità essere ordinariamente un effetto del sacramento, e gli altri sostengono doversi sempre al sacramento premettere. Ma le parole di san Paolo, oltre il non esserne contrarie, ne sono assai favorevoli. Ivi è detto che niente vale senza la carità, e che la carità dà il valore a tutto, che è la maggiore di tutte le virtù (lb., 13), e che non agit perperam. (Ib. 4.) Se dunque la carità si nutre dal penitente, è immediatamente da essa giustificato, come da quella che inveno non agisce e che dà la vita, epperciò può star colla morte. Ecco come gli avversari distruggono buona parte del valore del teramento.

Inoltre agli avversari par duro quel preparamento alla giutificazione, che, secondo noi, può farsi senza carità, e ad essi pare contrario alle arrecate parole di san Paolo e al comandamento Diliges Dominum Deum tuum, ecc., i quali importano more per tutti. Già bastantemente ci risposi; ma qui allegherò tolo una nuova mia osservazione. Io concedo che ogni qualaque azione condir si debba colla carità; ma dico nello stesso tempo che ciò si richiede solo quando è possibile, impercioctà, secondo il trito apotegma: nemo ad impossibilia tenetur.

Ora egli è forza dire che la giustificazione è preceduta da matto buono, ignudo però di carità. Il voler avere una cosa appone il non averla; così il volere aver la carità suppone che questa ancor non si abbia. Quegli adunque che vuol essere giulificato, e tocco dalla divina grazia ci assente, fa in questa assensione un atto di pura libertà, di carità affatto privo. Il voler chiedere anche in questo atto la carità è un volere un assente della carità è un volere un assente.

surdo, mentre questo atto è diretto ad abbracciare quella cirità di cui è privo, e sarebbe quello come il volere che nel far viaggio si sosse già alla meta di esso. L'assenso umano, che, secondo l'Angelico, è una delle quattro operazioni che accadone nella giustificazione, è necessariamente di carità privo. Egi non ripugna adunque che ci sia qualche atto di carità privo, quantunque buono. È dunque l'argomento degli avversari distrutto per questa parte. Essi estendono il precetto di amore ad ogni qualunque atto umano, e in sorza di ciò lo richiedono nel preparamento alla giustificazione. Ora so ho provato che havvi atto umano in cui non si richiede la carità, perchè impossibile. Il grande argomento che gli avversari traeano dalla universalità del precetto Diliges, ecc., e dalle sopracitate percole di san Paolo è dunque distrutto.

— Ma sia che non si richiegga il precetto di carità quando è impossibile; ma nella preparazione al sacramento non è impossibile. Dunque non vale per noi il nostro argomento. —

Rispondo. Ho già detto altrove come la serie delle operazioni nella giustificazione sotto alcuni riguardi si può dire h stessa nel nuovo come nel vecchio testamento. In questo la carità giustificava, in quello il sacramento; siccome adunque nel novello si richiede che i penitenti al sacramento preparinsi, così nell'antico che si preparassero alla carità. Nessuno può negare che nell'antico testamento non facesse d'uopo pure per ricevere la carità giustificata di una preparazione. Così Samuele dicea al popolo d'Israele: Si in toto corde vestro revertimini ad Dominum (ecco il proposito di convertirsi di cuore), asferte deos alienos de medio vestri Baalim et Astaroth (ecco l'effetto del proposito, la deposizione delle prave affezioni), et praeparate corda vestra Domino (ecco la preparazione del cuore per ricevere la carità nell'antica, il sacramento nella nuova legge), et servite ei soli, et eruet vos de manu Philistii (ecco l'infusione della carità, la remissione dei peccati e la liberazione dalla potestà del demonio) (1). Ove principalmente si debbono osservare le parole praeparate corda vestra domino, citate dal Triuentino (Sess. VI, cap. 6) a proposito della preparazione alla giustincazione, le quali indicano come anche nell'antica legge era necessaria una preparazione alla giustificante carità.

<sup>(1) 1,</sup> Reg., VII, 3.

Laonde, esponendo queste parole, dice san Gregorio il grande: c Cor quippe Domino praeparat qui mentem non solum ab imx munda cogitatione saeparat, sed etiam cogitationum sanctarum, ac virtutum fulgoribus illustrat: ac velut abiectis et « comminutis idolis se Dei templum efficiat: dum illic divinae « gratiae sedem erigit, ubi reprobos spiritus manere per sub-« iecta eis prava desideria non permisit. Bene itaque prius au-« ferre alienes deos de medio sui Israelitas admonet, deinde corda Deo praeparare, quia rectus ordo inchoatae religionis « est, ut prius unusquisque prava reprobet, deinde ad omni-« potentem Deum studio bonae intentionis appropinquet. » (Exposit. in 1, Reg., lib. 111.) Ove si osservino le parole: se del TEMPLUM EFFICIAT - DIVINAB GRATIAE SEDEM ERIGIT - AD DEUM STUDIO BONAE INTENTIONIS APPROPINQUET, le quali dinotano come mche nell'antica legge si preparavano i cuori ad eccitarli a ricevere la carità giustificante, epperciò si apparecchiavano in esso come il tempio di Dio, il cui benefico raggio si dovea ricerere; in esso si ammaniva il seggio della divina grazia, la cui infusione attendessi, e finalmente mediante queste disposizioni non già venivasi ad essere congiunto a Dio, locchè alla carità si riserbava, ma a Dio avvicinavasi. È dunque provato come anche nell'antica legge per ricevere la carità giustificante era necessaria una certa qual preparazione, che disponea l'uman cuore a prestare l'assenso alla divina grazia. A che dunque fare le meraviglie se noi teniamo nella nuova legge averci pere ugualmente una preparazione alla giustificazione che si conscisce nel sacramento?

Questa preparazione essendo preparazione alla carità, secondo soi, sta senza di questa. Gli avversari, al contrario, vogliono protendere la carità per disporsi a ricevere la carità, manifeto essurdo. Accade certamente talvolta che il penitente è nella sesa preparazione al sacramento giustificato; ma allora non riceve più la carità nel sacramento, ma solo un augumento di teta, locchè non si può porre per regola generale senza detrarre la valore di quello, come si è detto più volte. Ma passino quelle palpabili inconseguenze, in cui da ogni parte si gettano i settri avversari, chè la fallacia della loro proposizione qui non ta tutta. Quella carità, quella contrizione per carità perfetta che si richiede dagli avversari nella preparazione al sacramento, ha anch'essa bisogno di un'altra preparazione. Non

si può dire il contrario: l'assenso alla grazia deserente queta carità (dirò così preparatoria per consormarmi all'altrui liaguaggio) dee necessariamente essere senza carità; ecco dunque un atto umano inevitabile di carità privo.

Ma siccome tali assensi, quantunque per atto sempre di un solo istante, si fanno secondo il comune per disposizione insensibilmente, dimodochè sogliono essere di varie altre interne operazioncelle il prodotto, ne siegue che anche la carità preparatoria de'nostri avversari ha d'uopo di una preparazione, che dee concedersi essere ignuda di carità, a meno di voler questa moltiplicare all'infinito. Ecco dunque come il contrario al nostro sistema dopo mille apparecchi riesce alla fine a dover ammettere un preparazione, una serie di atti umani privi affatto di carità. Per chè dunque voler supporre necessaria la carità per ricevere il sacramento di penitenza? Tutte le ragioni che allegavano in loro favore sono scomparse. Il precetto di amar Dio sempre, in ogni azione, in ogni parola, in ogni pensiero dell'umam vita, non prova più nulla, perchè è metafisicamente impossibile l'adempirlo nel prepararsi all'infusione della carità. Ecc rovesciate tutte le obbiezioni tratte da questo precetto.

Riguardo poi al citato passo di san Paolo (1, Cor., XIII) alcun anche rispondono col dire che ivi l'Apostolo parlava della caritì fraterna, scrivendo ai Corinti divisi tra di loro da dissension e fazioni. Questo pare confermato dagli epiteti che ivi dà alli carità: « Caritas patiens est, benigna est, non aemulatur, noi « agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaeri « quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gau-« det super iniquitate, congaudet autem veritati, ecc. » (4) 5, 6), ove veramente sembra che parli della carità del pros simo. Ma quand'anche parlasse della carità verso Dio, nulli contro noi ne seguirebbe per i motivi già arrecati. Inoltre ivi parla solamente del merito per l'altra vita; e dice che le opert fatte senza carità non sono meritorie. Or chi lo nega? Ma R siegue perciò che siano cattive o invalide a disporre ai meriti! Il dirlo sarebbe un cadere nell'eresia di Lutero, di Baio e di Quesnello. Adunque Paolo quando dice che senza la carità nihil prodest intende per meritare per l'altra vita. Infatti esso dice: « si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas..... « caritatem autem non habuere nihil mihi prodest; » ove inferisce come le buone opere non sono meritorie se dal motivo

ella carità non condite. Se altrimenti gli avversari intendono puelle parole cadono nell'eresia di Lutero, che dicea l'attriione priva di carità non essere nè buona, nè utile, nè dispotitiva al sacramento della penitenza; errore percosso di anaema dal Tridentino. Imperciocchè se l'attrizione pure vale a niente, vale nemmeno ad una disposizione remota, cosa non negata dai cattolici nostri avversari.

Che nel citato luogo finalmente l'apostolo parli della carità fraterna pare anche provarsi da quelle parole: si distribuero in cibos pauperum, ecc., le quali indicano che non sono meritorie le opere buone fatte verso il prossimo se non son fatte per motivo di carità.

5° • Omnia vestra in caritate flant. » (1, Cor., XVI, 14.)

Rispondo: Queste parole vanno prese in una certa qual latitudine e non talmente che la stessa preparazione alla penitenza debba farsi con carità. Tutte le vostre cose siano fatte in carità, ma nello stato di carità, non nello stato del peccato. Ho provato nella risposta alla obbiezione antecedente come la preparazione alla carità dee essere necessariamente priva di carità, e con tutto ciò è un atto buono, come pure il timore servile, quantunque escluda la carità. Se si prendono strettamente le parole dell'apostolo, se ne dee conchiudere che tutti questi atti sono mali, perchè non fannosi in carità: proposizione degna di Lutero o di Baio, ovvero che colpevole è l'uomo per non far l'impossibile (com'è il prepararsi in cantà a ricevere la carità), lo che è un sentire come un Manicheo. Inoltre che quel precetto paolino: « Omnia vestra in caritate flant, » venga dato ai giustificati, oltre l'essere chiaro de arrecate ragioni, lo è ancora dal contesto. Tali parole eno precedute da queste: « Vigilate, state in side, viriliter wite et confortamini > (13), le quali apertamente si dicono da Prolo ai giustificati: dunque anche le seguenti.

Diffatti in que' tempi i cristiani erano così infervorati nella ostrvanza del santo vangelo, che non aveano punto (se non ben ramente alcuni di essi) bisogno della sacramental confessione:

honde nelle sacre lettere non si fa menzione che gli apostoli l'amministrassero; epperciò i cristiani erano in que' primi secoli chiamati santi per eccellenza. (Act., IX, 41. — Ad Rom., 1,7; XII, 43; XV, 26; XVI, 45. — 1, Cor., I, 2; VI, 4; XIV, 33; 2, Cor., 1, 1; IX, 4, 12; XIII, 12. — Ad Eph., 1, 1, 15; III, 8, 18;

IV, 12; VI, 18. — Ad Phil., I, 1; IV, 21. — Ad Col., I, 1, 4; III 12. — Ad Tess., V, 27. — Ad Tim., V, 10. — Ad Heb., VI, 16 XIII, 24.) Laonde non è da fare le maraviglie se Paolo, ser vendo alla chiesa di Corinto, dava a tutti i suoi membri i precetto da giustificati. Ma questo eziandio per i peccator se ce n'erano, potea valere. Imperciocchè così li eccitava mettersi presto in istato di poter soddisfare ai precetti di Paole anche di arrecare alla sacramental confessione la disposizio di carità; la qual cosa, quantunque non comandata, è ottis a farsi.

4ª « Si quis non amat Dominum nostrum I. C. sit anathem « Maran Atha. » (1, Cor., XVI, 22.)

Rispondo: Chi non vede che queste parole sono proferite santo apostolo in un impeto di carità? Ripeto quello che di circa le opposte antecedentemente, non doversi esse intend con troppa strettezza. Le risposte date alle antecedenti obb zioni valgono pure per questa. È impossibile la carità nel p pararsi alla carità: san Paolo non dice anatema a chi non l'impossibile. San Paolo inoltre parlava ai giustificati. Ma si ( servi inoltre che qui non usa san Paulo il vocabolo di cerità, dice semplicemente qui non amat, lo che si può intendere d l'amore di concupiscenza e di speranza. Di più colui che prepara a ricevere il sacramento di penitenza, quantunque tualmente ancor non ami con amore di carità Iddio, non meno dee proporre di così amarlo appena ricevutane la gra nel sacramento. La preparazione al sacramento è un libero senso alla grazia del sacramento deferente la carità; onde questa parte è la stessa condizione della giustificazione m nuova come nell'antica legge, siccome già dissi, essendo la grazia giustificante e infondente la carità, si riceva dentre fuori del sacramento, ha sempre d'uopo d'una preparazie consistente nel libero assenso alla grazia, la qual preparazio è perciò priva di carità. Ma quantunque priva, essendo e ordinata a riceverla, inchiude un certo quale amore imperfe dispositivo alla carità, del quale amore parla l'apostolo ancol dicendo: Qui non amat, ecc. Com'è infatti probabile che anate pronunziasse su colui che, quantunque non ami ancora ld con carità, ha però buona voglia e propone fermamente di far

5° « Gratia cum omnibus qui diligunt Dominum nostrum I. « in incorruptione. » (Ad Eph., VI, 24.)

383

Rispondo: 1º perchè la grazia è con tutti coloro che hanno la carità, ne siegue forse che conseguir non si possa da quelli che ne son privi?

2º Egli è indubitato certamente che coloro che hanno la carità hanno la grazia, perchè senza della grazia non può essere la carità, e questo appunto è favorevole alla nostra opinione. La carità è un effetto della grazia giustificante secondo la definizion del Trentino, come quella che unisce l'uomo con Dio rendendolo amico e famigliare di lui. Se ci ha la carità, ci ha dunque la grazia. Quegli che si prepara per ricevere la grazia non ha ancora la carità, perchè la carità è un effetto necessario della grazia: appena conferitagli la grazia gli è subito infusa la carità. Che v'ha in questa dottrina di repugnante col detto di san Paolo, che anzi ottimamente lo spiega?

6° « Qui non diligit manet in morte. » (1, lo., III, 14.)

Rispondo: 1º la morte dell'anima è la disunione da Dio: ora unito non si può essere con Dio senza avere la carità. Se me deduce adunque che giustificato non può esistere di carità privo, e che l'infusione della carità è essenziale alla grazia giustificante. Siegue forse da tutto ciò che quegli che non è ancora giustificato, ma per esserlo si prepara, dee nutrire la carità? Tutto il contrario; se ciò fosse, sarebbe già prima del tacramento giustificato. Imperciocchè se chi non ama è morto, chi ama è vivo: questa deduzione è troppo evidente per poter esser negata. Ora la preparazione alla giustificazione non è la fiustificazione stessa, onde la propria essenza dell'una non è quella dell'altra. La carità è dell'essenza della giustificazione, e chi l'ha è vivo, è giustificato; non è necessaria dunque per prepararcisi; 2º l'apostolo Giovanni ivi non parla della carità verso Dio, ma della carità verso il prossimo. Questo è il sogsetto di tutto il capitolo, e ad ogni passo il ripete; onde non so come teologi molti abbiano sì turpemente errato nell'applicare tal passo all'amor di Dio.

Bisogna osservare però quale sia la causa, per cui tra di essi si moltiplicano gli errori come le magagne nelle famiglie. Nello scrivere i loro trattati non compongono, ma copiano, e così l'errore d'uno molti perpetuano camminando sempre da ciechi, senza volersi nemmeno degnare di verificare i passi che citano. Se avessero da buoni critici altrimente operato avebbero veduto che l'apostolo Giovanni ivi della

dilezione fraterna soltanto parla: « nos scimus quia translati « sumus de morte ad vitam, quia diligimus fratres, » dic'egli, e immediatamente soggiunge: « qui non diligit manet in morte, ı inferendo così rimanere nell'antica morte colui che non ama suoi fratelli, imperciocchè è in forza di tale amore che siam passati dalla morte alla vita. E non meno chiaramente che d quelle che antecedonle queste ultime parole vengono dalle & guenti spiegate: « Omnis qui odit fratrem suum homicida est « Et scitis quoniam omnis homicida non habet vitam aeterna α in semetipso manentem » (Ib., 45), con cui dà una nuova π gione del detto di sopra, argomentando che siccome colui ch non ama il suo fratello è un omicida, e l'omicida non può con seguire l'eterna vita, così chi non ama il prossimo suo rimat nell'eterna morte. Pari è il senso della carità di cui si parl in tutta l'epistola, riferendosi tutta all'amor del prossimo. Co: pure quelle altre parole: « Et omnis qui diligit ex Deo nau « est. Et omnis qui diligit ex Deo natus est et cognoscit Deum « qui non diligit non novit Deum, quoniam Deus cariu « est » (IV, 7, 8), essendo esse immediate precedute da queste « Carissimi, diligamus nos invicem, quia caritas ex Deo est. E subito dopo ne arreca la ragione, dicendo come Dio mo per amor nostro, e così conchiude: « Carissimi, si sic Deus d « lexit nos, et nos debemus alterutrum diligere... Si diligamu « invicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis per « fecta est. In hoc cognoscimus, quoniam in eo manemus, « ipse in nobis. » (Ib., 11, 12, 13.) Non occorre che più r distenda per provare che qui il santo apostolo parla della ca rità fraterna, onde impropriamente vengono questi passi c tati come se si aggirassero intorno alla carità verso Dio.

Diranno altri forse che fanno per un tal traslato uso del semaccomodatizio; ma e' deono sapere che un tal senso se pu esser tollerato, o anche commendato talvolta sulla cattedra de l'eloquenza, non lo è mai su quella della filosofia, massim quando si tratta di provare, per lo che ci vogliono robuste irrefragabili ragioni. Del resto giova anche avvertire che quand anche i citati passi dell'apostolo Giovanni si prendessero no senso esprimente dilezion verso Dio, non pertanto sarebbero noi contrari; conciossiachè, come osservai qui dianzi, essi nu l'altro verrebbero a significare se non se la giustificazione no potere sussistere senza la carità, ma non già questa carità e

ere necessaria per prepararsi a conseguire la giustificazione, tante il detto medesimo dell'apostolo: chi non ama riman uella morte, che necessariamente quest'altro include: chi ama uon è più nella morte, cioè è giustificato. Ora è un assurdo rirovato dagli stessi avversari il ricercare per disporsi alla giutificazione un apparecchio che già per sè la rinchiude.

Noi abbiamo detto come ivi l'apostolo Giovanni parla della lilezion fraterna e non della carità verso Dio. Ciò comincia a are da quelle parole del capitolo 3°: « omnis, qui non est ziustus, non est ex Deo, et qui non deligit fratrem suum.» (10.) lui parla talvolta, è vero, della carità verso Dio, ma non ne pirla ex professo, ma unicamente per incidenza parlando della carità fraterna, e per far vedere che se questa non è, non è pur quella.

Parrà ad alcuno che quelle parole: « et nos cognovimus et redidimus, » ecc., del capo 4°, che tengono dal versetto 16 sino al versetto 19, siano da intendersi della pura carità verso Dio; ma egli è falso, mentre e gli autecedenti e i conseguenti dimostrano il contrario, cioè trattano della carità verso il prossimo, ond'è improbabile che in sì breve spazio di mezzo si parli unicamente della carità verso Dio. Degli antecedenti se ne è già veduta una parte. Circa i conseguenti ecco le parole che alle citate immediatamente sieguono: « Si quis dixerit, quoniam diligo Deum et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum quem non videt, quomodo potest diligere?» (20.) E poi conchiude tutto apitolo così: « et hoc mandatum habemus a Deo; ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum. » (21.) Or chi non vede che la carità fraterna fu soggetto di tutto il capitolo? E le parole che sono dal versetto 16 sino al 19 trattino Pre della carità fraterna ce lo indicano queste parole: « In loc perfecta est caritas Dei nobiscum, ut siduciam habeamus in die iudicii: quia sicut ille est, et nos sumus in noc 't NUNDO » (17), l'ultimo membro delle quali apertamente simifica che noi dobbiamo in questo mondo amar i nostri fratelli, siccome Dio ama noi, secondochè è ripetuto spesso in questo capitolo, e spiegan gl'interpreti. Laonde il santo apotolo vaol dire che se amiam noi i nostri simili come Dio ne siam pieni di fiducia per lo dì del giudizio e scevri di timore servile, che arreca tormento, da cui non andando esente

Vol. V.

l'odiator del suo prossima non può amar Dio. Ecca a che riesce il discorso dell'apostolo, e non secondo mio privato commento, ma giusta le stesse viscere dell'apostolo. « Crede a sant'Agostino che alluda l'apostolo a quel luogo del vangelo, dove Cristo mandando la dilezione degli stessi nemici aggiunge: affinchè siate figliuoli del padre vostro, che è mi a cieli, il quale fa nascere il suo sole sopra de' buoni e sopra de a cattivi, ecc. » (Martini, 1, Giov., IV, 17, annotaz.) Questi luogo è di san Matteo, V, 45.

7º « Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum. 1 (Luc., VII, 47.)

Rispondo: 1º che questo passo val niente, essendochè Gesi Cristo giustificò la peccatrice senza conferirle il sacramento non essendo ancora stato questo da lui instituito; 2º che profi troppo, epperciò nulla. Importa carità perfetta con quelle pa role dilexit multum, lo che si comprova dalle parole che sie guono immediatamente: cui autem minus dimittitur minus di ligit. Ivi non si parla della remission della colpa, impercioch questa remissione non ha gradi, ed o vien da Dio negata, interamente concessa. Si parla dunque della remission della pena, la quale varia secondo il grado della contrizione, ri mettendosi colla contrizione perfetta la pena temporale oltr l'eterna. Volca dir dunque il Salvatore, che a quegli che men ama meno sono rimessi i peccati, cioè la loro pena; ma all donna si erano rimessi intieramente perchè avea amato nolto cioè con carità perfetta. S'egli è necessario per essere giusti ficati di amar come quella, fa dunque bisogno di amare co carità perfetta, lo che dagli stessi avversari è negato.

Abbiamo detto come la dilezione di Dio richiesta dal Cocilio di Trento (Sess. VI, cap. 6) non è di carità, ma di un me nobile amore, cioè di amor di Dio come oggetto delle sue spranze. Lo abbiam comprovato dalla forza delle stesse parole tanquam omnis iustitiae fontem, e con varii esempi delle scriture e dello stesso Concilio; onde questo parmi abbastan fermato. Allegherò solamente alcune parole del Bossuet, auto non sospetto per certo in queste materie, tratte dalla p maria delle sue opere di controversia, dalla storia ci delle Variazioni. Dopo avere arrecate le parole del Cocilio: « illumque tanquam omnis iustitiae fontem diligere in « piunt, » immediatamente, come per ispianarle, soggiung

387

· C'est-à-dire comme celui qui justifie gratuitement l'impie.

« Cet amour si heureusement commencé le porte à détester

« ses crimes; il reçoit le sacrement, il est justifié. La charité

est répandue dans son cœur gratuitement par le Saint-Esprit;

et ayant commencé à aimer Dieu lorsqu'il lui offrait la grâce,

• il l'aime encore plus quand il l'a reçue. (Liv. 111, nº 44.)

Quivi il Bossuet dice chiaramente: 1° che il Concilio Tridentino per Dio come fonte di tutta giustizia considerato intese Dio come gratuitamente giustificante l'empio; 2° che la carità è un estetto della giustificazione. Queste due proposizioni sono incontestabilmente all'evidenza contenute nel suddetto passo.

Ora quanto mai diverso è il senso del Meldese prelato nel suo opuscolo sulla dottrina del Trentino intorno all'amore requisito nella sacramental penitenza! In questo dice: « Diligitur ergo Deus ut fons iustitiae cum diligitur, ut iustus, atque iu-\* stificans • (n° 10); mentre avea detto nelle Variazioni che l'amar Dio come fonte di tutta giustizia è l'amarlo « comme • celui qui justifie gratuitement l'impie. » Ivi non parlava e con ngione di Dio come giusto in sè, nemmeno dando un cenno che il Trentino voglia si ami da coloro che dispongonsi alla giustificazione in tal guisa. Anzi dice che la carità è infusa penitente dallo Spirito Santo, poichè ha ricevuto il sacramento e la giustificazione. Dunque avanti non l'avea: questa è ma conclusione legittima che si trae dalle parole del Bossuet come da quelle del Trentino, di cui altrove dicemmo, e il senso delle quali fu traportato in quel suo luogo nudo affatto dal Bossnet.

E vero che ampiamente parla questo scrittore nel medesino luogo delle Variazioni di un amor di Dio che deve
sversi dal penitente per disporsi al sacramento, ed impugna
i protestanti che la necessità ne negavano; ma è facile il vedere che questo amore, di cui parla il Bossuet, non è punto
della ragione della carità, ma un amore di speranza, un amore
deè che è un effetto della speranza del divino perdono. E
specto ed ogni altro amore riputava impossibile Melantone:
un cuove (queste parole sono arrecate nel detto luogo dal
sessuet) che sente con verità un Dio irritato non lo può
smare, bisogna vederlo placato; sinch'ei minaccia, sinch'ei
condanna, la natura umana non può innalzarsi sino ad
amarlo nell'ira sua. » Una tal dottrina distrugge l'amor di

fiducia e di speranza; è come si fosse detto: come posso io mai sperare il perdono da un Dio che veggio irritato e minacciante condanna? Come mai posso non odiar lui che veggio contro di me nel suo furore? Perchè si confutano tali bestemmie, è cattiva logica il dire che si difende la carità, quasi che altro amore di Dio non esistesse, e fosse d'uopo o amarlo con carità o portargli odio. Se il Bossuet, parlando della necessità di un amore da premettersi al sacramento, parlare intendea della carità, perchè non proferir mai questa parola, e nemmeno quella che un po' ci si approccia di dilezione? Senpre specifica quell'amore col semplice vocabolo di amor di Dio; e quello di carità soltanto usa per esprimer l'amor di Dio che è infuso dallo Spirito Santo nel penitente giustificato. Anzi sostiene solo la necessità di una scintilla di amor di Dio: ora chi negherà che non abbia una scintilla di amor di Dio quegli che lo ama come colui da cui spera la grazia, la ricompensa, il perdono? Così conchiude il prelato: « Ayant commencé à « aimer Dieu lorsqu'il lui offrait la grâce, il l'aime encore plus « quand il l'a reçue. » L'amore dopo la giustificazione si è aumentato, perchè dallo Spirito Santo la carità fu trasfusa.

È troppo notabile la differenza che passa tra i due luoghi del Meldese prelato. Da lui la forza della voce omnis, aggiunta dal Trentino alla parola iustitiae, è spiegata nelle Variazioni coll'avverbio gratuitamente; cioè che, siccome secondo le parole del Concilio: « nihil eorum quae iustificationem praecedunt « sive fides sive opera, ipsam iustificationis gratiam prome-« rentur » (Sess. VI, cap. 8), perciò tutta la nostra giustificazione è gratuita, dipende da Dio, onde amar si dee Dio come fonte di TUTTA giustizia. Ecco la spiegazione della parola omni secondo la mente del Concilio. Ma nell'Opuscolo tutt'altra si ri ferisce dal Bossuet. Quivi le parole omnis iustitiani importano not solo la giustificazione che è opera di Dio, ma eziandio la giustizia per cui Dio è giusto, e che perciò è parte della essenza di lui: e stravolgendo così il senso de' termini non bada che la voci GIUSTIZIA vale solo in quel luogo come in altri del Trentino giusti ficazione, onde non vale il testimonio di san Paolo: « Ut sit ipsi iustus et iustificans » (Rom. III), lo che è pure pianamente dal Concilio spiegato, ove dice che cunica formalis causa " della giustificazione « est iustitia Dei non qua ipse iustus est sed qua nos iustos facit > (Sess. VI, cap. 7), le quali par

che abbia messe a bella posta per impedire la storta interpretazione data dal Bossuet e da una caterva di altri teologi alle parole tanquam omnis iustitiae fontem. Questo non si può eludere: è troppo chiaro. Il Concilio dice che amar si dee Dio dai penitenti come fonte, cioè come causa di tutta giustizia; e spiega che questa giustizia, quella cioè che produce la giustificazione, è la giustizia di Dio, non in quanto è giusto, ma in quanto è giustificante. Il dir dunque che la voce omnis importi la giustizia di Dio, non solo in quanto è giustificante, ma eziandio in quanto è giusto, è un opporsi patentemente alle parole del Concilio, le quali, lo ripeto, paiono state messe appunto per impedire la storta applicazione a quel luogo del passo di san Paolo allegato dal Bossuet. (Ad Rom., III.)

Da tutto ciò conchiudo che i due luoghi del Bossuet, quello cioè delle Variazioni e quello dell'Opuscolo, sono in manifesta contraddizione, e non si possono con buon senso insieme accomodare. Dirà taluno che per salvare dalla contraddizione un tant'uomo si debbano aggiustare insieme? Per me credo che ciò non si dee fare quando il buon senso ripugna. Il Bosmet non ostante il suo genio e la scienza sua è ben lungi dal potersi somigliare ai dottori ed ai padri, come piacque al fanatismo di alcuni di lui ammiratori; e non ostante la scienza ed il genio l'uomo è soggetto alla contraddizione e all'errore; e solo è il santo che se ne puote schermire. Dovendo adunque scerre tra i due partiti del Bossuet, a quale ci dobbiamo appigliare, a quello dell'Opuscolo o a quello delle Variazioni? Un opuscolo scritto in fretta, sparso manoscritto, e non voluto dare dall'autore alle stampe; dato nemmeno appena morto l'autore, ma molti anni dopo la sua morte (cioè nel 1736), non ha poi una grande autorità; e ne ha niente allorquando si oppone Mopera la più grave, assennata e profonda delle scritte dal medesimo autore, data da esso lui alla luce, e approvata, e commendata da tutta la chiesa. Tal è la storia delle Variazioni, al cui sentimento nella questione di cui si tratta ognun si dee menere.

Tralascio di osservare che il pubblicatore dell'opuscolo fu il vescovo di Troyes, di cui esiste una lettera proscritta dalla santa sede, i cui sentimenti sono pur troppo conosciuti per quelli di un celebre seguace di Giansenio e di un amico degli errori di Quesnello. Altre opere di Benigno Bossuet furono da

lui pubblicate, e tra le altre la Difesa della dichigrazione del clero gallicano, intorno a cui il Soardi mosse non ispregievoli dubbi se veramente fosse del vescovo Meldese. Si sa pure che il vescovo di Troyes avea fra mano una difesa degli errori di Quesnel che mostrava a tutti come parto del suo zio Benigno. Unite insieme tutte queste circostanze, si vede come gli scritti pubblicati sotto il nome di Benigno Bossuet dal vescovo di Troyes autorità non hanno poi molta, massime quando si oppongono alla dottrina insegnata da esso Benigno nelle opers da lui stesso stampate. lo non voglio già riputare il detto Optscolo come opera del nipote di Benigno Bossuet, come neppur l'altro della Difesa, perchè lo stile par che mi dica il contrario; ma con tutto ciò non v'ha sicurezza, e se il tutto non à supposto, alcune parti possono essere adulterate: e per finiria insomma, quand'anche fossero certo della loro totale autenticità, il non essere state date dall'autore stesso alla luce, basterebbe per diminuirne in gran parte il peso.

Parlando noi della opinione dell'attrizione sufficiente dicemmo venir la veracità di essa da questo solo dimostrato che la chiesa non mai la dannò (1). Alcuni arrecano contro la condansa data da papa Innocenzo contro quella proposizione che dice che, trattandosi di controversia intorno al valore de' sacramenti, lice seguir la parte meno sicura. Appunto la condanna di questa proposizione dimostrami che se non fu mai stata dannata la opinione dell'attrizione probabile, fu perchè la chiesa la tenne come sicura (2). Quante non furono mai e non sono le scuole che la sostengono e che se ne valgono; quanti perciò i se-

- (1) Anzi la favori, come provo altrove, coll'autorità del Concilio Tridentino e di altri luoghi ecclesiastici.
- (2) Chi volesse tener sempre la parte la più sicura si esporrebbe a gravissimi inconvenienti nella pratica morale; un confessore, p. e., che volesse sempre attenersi al tutius. renderebbe in vero la confessione una carnificina come disse Calvino, quando che è un rimedio. Laonde si vede che, anco riguardo ai sacramenti, non dee tenersi dietro alla ulterior sicurezza, ma semplicemente a ciò che è sicuro. Ora non sarà desso sicuro ciò che dal lume naturale, dalla scrittura e da altri argomenti mi viene accennato? Se i confessori, anche trattandosi del valore dei sacramenti, volessero sempre attenersi al più sicuro, renderebbero quasi direi superstiziosa la legge del vangelo. Quando l'uomo si mette in tali scrupoli non ha più limite. O dunque sono cose necessarie gli scrupoli, ovvero la sicurezza ha un limite, oltre il quale, cadendo nell'eccesso, diviene malvagia e perniciosa. Ecer-

da più secoli in qua commessi, e che tuttora commetmai venisse a esser fulsa! Eppure non ostante sì gravi (nella sentenza degli avversari) la chiesa non pronununa sola parola contro di essa, anzi, come provai alsavorilla, e dimostrò quella opinione esser la propria sua. si forse che la dannò abbastanza Innocenzo nella detta zione? Pure, non ostante tal proposizione, la nostra e ebbe sempre in molte scuole vigore. Si dovrà dire ite scuole siansi a quella volute opporre? Ma ciò anche i dovrà dire che a fronte di tanta contumacia, e di ermiversali e sì gravi, siansi sempre la chiesa, i vescovi, i i taciuti? Dopo la divulgazione di quella condanna non i Benedetto XIV che « sub indice lis est, et impune pro ue sententia dimicatur? » Segno dunque che l'editto di dro VII ebbe anche vigore dopo la condanna innocenziana: questa si estendesse anche alla nostra proposizione si pochi la difende con giustizia censurare, e la lite non sasiù sulla bilancia, e impunemente non si potrebbe più re. Si dirà che la chiesa non definì la questione per nnare tanti teologi cattolici della nostra opinione. Dunn dovea anche Lutero essere dannato dalla chiesa? Per-1 lo fu? Perchè i suoi errori furono reali e perniciosi. inque falsa è la nostra opinione e dannosissima, per cona la chiesa dee senza verun rispetto dannarla. Dannò le zioni di molti teologi benchè cattolici: anche Lutero avanti e dannato da Leone X era cattolico: e cattolico ogni con-» si rimane purchè la condannata dottrina ritratti, essenlapprima la condanna della chiesa, che è madre pietosa, de alla sola dottrina, e non tocca chi la mise fuori se ando è pertinace. Il non aver dunque condannata la la nostra opinione, dimostra che da essa come sicura a. Giacchè dice sant'Agostino: « Ecclesia Dei multa to-, et tamen, quae sunt contra fidem sanctam, vel bonam

è della sicurezza umana come di tutto il resto che è capace si cattivi. Non si dee dunque cercar sempre il più sicuro. nocenzo statuì dunque che si dee seguir a fronte della pro'opinione sicura trattandosi dei sacramenti; non già che a ella sicura seguir si debba la più sicura.

lo un editto della chiesa è infranto, e gli antichi errori rini, dee forse la chiesa di quei primieri editti rimanersi con-Nuova produzione di errori, nuova produzion di condanna.

vitam, nec approbat, nec tacet, nec facit. > (Epist. 119.)
San Tommaso: « Quod vergit in commune periculum non est
ab ecclesia sustinendum. Sed ecclesia sustinet; ergo non est
periculum peccati mortalis. » (Quodlib. 9, art. 15.)

Ho messo giù tutto questo per quelli che riputano l'autorià del Bossuet come irrefragabile, e per far loro vedere che pensando come noi, pensano in guisa conforme all'autore delle Variazioni. Del resto, io lo ripeto, il Bossuet non è un sante padre; e a confronto della scrittura dei padri e della ragione tacer dee l'autorità di lui.

Alcuno opporrà forse che nelle Variazioni il Bossuet dicende che il Trentino sotto le parole omnis iustitae fontem intende celui qui justifie gratuitement l'impie » non esclude che unitamente s'intenda Dio come giusto in sè, oltre l'essere giustificante, siccome dice nell'Opuscolo: e se non parla nelle Variazioni di Dio come giusto in sè, è perchè ivi parlava soltanto del dogma, e ciò ch'era stato dal Concilio positivamente definito.

Rispondo: 1º che la spiegazione data dal Bossuet nelle Variazioni esclude l'altra. Imperciocchè nelle Variazioni come mai spiega la parola ounts? La spiega colla parola gratuitamente conforme alle parole del Concilio: « Gratis autem iustificari « ideo dicimur, quia nihil corum quae iustificationem praece-« dunt, sive fides, sive opera ipsam iustificationis gratiam pro-« meretur » (Sess. VI, cap. 8), siccome abbiamo già osservato. Adunque secondo il Bossuet in questo luogo il Concilio disse OMNIS IUSTITIAE per significare che tutta la giustificazione è gratuita e dipende da Dio. Ma secondo l'autore dell'Opuscolo non è già per questa ragione che le parole omnis iustitiae surono messe fuori; ma perchè ivi è considerato Dio non solo come giustificante, ma eziandio come in sè giusto, chiosa dannata dal Concilio nel capitolo settimo, come abbiamo veduto. Una isterpretazione esclude dunque l'altra; se la parola omnis su posta per significare la giustizia essere affatto gratuita, non 🛍 posta per significare parlarsi della giustizia di Dio come giusto. oltre l'essere giustificante. Se la parola omnis su messa per questo ultimo fine, non val più niente a provare la grazia della giustificazione contro i pelagiani; imperciocchè è facile lo scarsarne la forza col dire che fu posta per significare, oltre la giustificazione, la giustizia di Dio.

Ed è per impedir questa chiosa che indebolisce l'altra grap-

Pensieri 393

lemente, che il Concilio la distrusse colle chiare parole che ibbiamo arrecate del capitolo settimo.

2º Quantunque anche secondo gli avversari noi non siamo la Concilio colla nostra sentenza scomunicati, nondimeno il sossuet tiene manifestamente la sua dottrina come la dottrina le Concilio, lo che appare dallo stesso titolo dell'opuscolo suo, il dà a divedere dalla prima parola di esso, per così dire, mo all'ultima. E qui bastino due passi di esso.

Nel principio del trattatello dice così: « Hic..... eo omne studium conferemus, ut sacrosancti Concilii Tridentini expressa c decreta, quanta fieri poterit brevitate, ac simplicitate sermonis accurate exponantur. » E quindi: « His igitur generatim praemissis de mandato diligendi Dei, iam quae sint « eius partes ad iustificandum impium, maxime in sacramento « poenitentiae ex decretis tridentinis explicare aggredimur. » (Nº 2.) E dopo avere esposta la dottrina del Concilio sull'effiacia de sacramenti, soggiunge: « Haec ergo dogmata circa sacramentorum efficaciam, sive efficientiam, non nisi laesa « fide tridentina, negari possunt. Quare diligentissime cavit « sanctissima et doctissima synodus, ne quam tanta auctoritate 4c perspicuitate asseruit virtutem ac vim eandem, quod absit, evertere videretur. » E poco dopo siegue: « quos inci-· pientis dilectionis characteres nunc explicare aggredimur; · aque haec erit secunda pars nostrae disputationis, haud · obscurioribus, aut inferioribus sacro sancti Concilii firmata decretis, et pari utique side retinenda. » (Nº 8.)

Trentino sulla materia di cui si tratta siano espressi, che senza loder la fede nodrir non si possa la nostra sentenza, imperdecchè la contraria è confermata dai decreti del Concilio, e da mentenersi come di fede ugualmente che la rimanente dottrina dello stesso Concilio sui sacramenti. Onde alla fine dell'Opuscolo etsì conchiude: « Haec igitur sunt capita, quae a Tridentino "Concilio accepta, ut vera, ut tutiora, ut certa ab episcopis doceri, ab iisdem contraria prohiberi debeant. » (N° 44.) Ecco ia qual guisa stravolgea i sentimenti del Concilio e definiva, opponendosi così al decreto di Alessandro VII che inibiva di Percuotersi con censure a vicenda i due partiti; imperciocchè l'asserire che il sentimento contrario è opposto ai decreti appressi del Concilio, ledente la fede, e come tale da proibirsi,

non è come un pronunciargli anatema contro? Ben altra en la moderazione di un gran pontefice, Benedetto XIV, che dime a questo riguardo: « adhuc sub iudice lis est; adhuc impane « pro una, et altera sententia dimicatur. » (De Syn. Dioes., lib. vn, cap. 13.)

Ma sì al rovescio di questo essendo il parere dell'autor dell'Opuscolo, se questo è lo stesso che l'autore delle Variazioni, v'ha una turpe contraddizione tra l'uno e l'altro. Seconde l'autor dell'Opuscolo è come di fede e definita espressamente dal Concilio la necessità della carità iniziale; perchè dunque tacere un tal sentimento del Concilio nelle Variazioni, massime allorquando, come osserveremo, un tal cenuo serviva a confutare ancor più i protestanti? O si dee dunque dire che l'opuscolo non è opera del Bossuet, e allora l'obbiezione della di costni autorità è tolta dal suo fondamento; o convien confessare che i principii dell'autor dell'Opuscolo si oppongono a quelli dell'autore delle Variazioni. Imperciocchè se il parere di questi fosse stato il parere dell'autor dell'Opuscolo intorno alla mente del Trentino, non avrebbe mancato di farne parola.

- 3º Dissi che valea a vieppiù confutare il parere de luterati il sentimento dell'autor dell'Opuscolo; conchiudo adunque che, se l'autore delle Variazioni non lo espresse, non lo avea. Melantone a nome della sua setta impossibile ogni sorta d'amore nel penitente anzi la giustificazione riputava: per confutarlo il Bossuet allegava le parole del Concilio di Trento, onde mostrare la necessità dell'amore. Ora se questo amore secondo il Concilio era un amore di carità, se l'uomo innalzava a Dio non solo come all'autore della giustificazione, ma eziandio come all'ente giusto in se stesso, perchè tacerlo? Perchè non significarlo? Qual cosa più atta a far vedere l'eccesso dell'eresia? Che di più idoneo a rovinare interamente la dottrina di Melantone? Non è dunque vero che così sentisse secondo il Bossuet il Concilio, mentre così il Bossuet non ne spiegò le parole. Ecco come io mi valgo dell'autorità di questo prelato, in una opera stampata da lui vivente, e nella più profonda ed erudita delle opere sue.
- 4º Si trattava di confutar una strana dottrina de' luterani intorno alla giustificazione. Il migliore di questi, Melantone, ha parlato, ha quella esposta: le autentiche parole di lui tratte da un suo principale e pubblico libro sono distesamente dal

Pensieri 395

cattolico storico riferite. Il Bossuet oppone a questa eretica dottrina quella della cattolica chiesa. « Così non parla (dic'egli) « la chiesa nel Concilio di Trento; » e qui arreca le parole di questo Concilio, e le spiega. Il dire che non le abbia interamente spiegate, anzi abbia sottratti ad esse alcuni sentimenti, è un fare ingiuria all'esattezza dell'autor delle Variazioni. Se lacque la chiesa di Dio come giusto in sè, fu perchè non la side nella mente del Concilio, le di cui parole interpretava. Conchiudo adunque da tutto ciò che la chiosa delle Variazioni a oppone alla chiosa dell'opuscolo; e che l'autore di quella mente del Concilio su di quello di cui parliamo.

Dire che si può nel medesimo tempo e amor Dio sopra tutte le cose, ed essere di lui nemico, è una contraddizione ne termini e nelle idee. Pure gli avversari sono costretti a gettarsi in questo assurdo, e non possono scamparne che coll'asserire the la loro carità iniziale non è un amor di Dio su tutte le cose, o che si può essere amico di Dio senza essere giustificato. Ma questi sono novelli assurdi non certamente minori. imperciocchè la carità iniziale o è della natura della carità, o no: se è della natura della carità, certamente è sopra tutte le cose; se non è della natura della carità, cadono a terra tutte le prove degli avversari per forzarsi a provare che l'amor di Die iniziale necessario per disporsi alla giustificazione è più che amore mercenario; imperciocchè tutto l'amor di Dio che non è ciù è più o meno mercenario o servile. Essere poi amico d' Dio senza essere giustificato è un'altra non minor ripuguanza. L'amor suona unione; ora, come mai chi è unito a No può essere di lui avversario? Il peccato disgiunge l'uomo da Dio secondo il linguaggio delle scritture; e non è che la giustificazione la quale a lui lo converte e ricongiunge. È vero che il Bossuet, in questo sofista, non osa asserire che la carità **initiale cong**iunga l'uomo a Dio, ma si esprime così ambiguamente nello esporre il sommario della sua dottrina: « Summa cautem huius rei est, quod homo peccator.... incipiat con-« vertere se ad ipsam iustitiam, quae Deus est.... nec tamen di perfecte coniungi, qui est ipse iustificationis effectus; sed tamen ad eam assurgere, eamque rebus omnibus velle anteponere. > (N° 11.)

Riguardo all'obbiezione che gli avversari ne fanno col dire

l'attrizione non essere d'assai perchè-un buono, stabile, costante proponimento possa produrre, io rispondo che, se cà dalle ricadute s'argomenta ed ha qualche peso, nemmeno basta quell'amore iniziale che vogliono essi, ma ci va la contrizione perfetta. È la intensità non la natura dell'affetto che ne produce la durevolezza e la forza. Ora è agevole il possedere a un certo qual grado avanzato il timore delle pene, essendochi: non solo la grazia di Dio, ma la stessa volontà dei nostri sensia! della nostra natura, l'amore che portiamo a noi stessi ci coopera molto; e per le medesime ragioni, avutolo, non è sì facile il perderlo. Al contrario, quanto è feconda ed eterna la carità ed il dolore perfetto, altrettanto l'amore iniziale è de bole, impotente, caduco. Io potrei dunque ritorcere l'obbiezione contro degli avversari; ma basta per fine arrecar loro un tratto della scrittura: « In omnibus operibus tuis memorare novissima e tua, et in aeternum non peccabis. » — Il savio raccomanda adunque che ci rammemoriamo i novissimi, cioè la morte, il giudizio, il paradiso e l'inferno. Essi sono necessariamente isclusi nell'attrizione. Le pene dell'altra vita rammemorano de penitente la morte, i suoi peccati il divino giudizio e l'etern assoluzione o condanna che dovrallo seguire. Il savio ne raccomanda di rappellarceli alla memoria in tutte le opere nostre; dunque anche nella penitenza, la quale passando in rivista le azioni passate, e detestandone le malvagie, in certo qual modo tutte in sè le comprende. E finalmente ne espone il gran motivo, il gran vantaggio del suo ricordo: e non peccherai in eterno. Ecco la stabilità del proponimento e della mutazione di vita che dall'attrizione ridonda. Ove sono coloro che a questi effetti questa chiamano insufficiente cagione?

Gli avversari sogliono vantare que' loro passi della scrittura, che « qui non diligit manet in morte, » che tutto è morto senza la carità, ecc. — Eh! non l'avete ancora finita? Finitela una volta per sempre. I passi che arrecate, se hanno qualche forza nel nostro caso, provano contro di voi non contro di me. Essi ne dicono chiaramente che la carità vera vivifica l'anima e la toglie dalla morte. Or dunque, se voi richiedete per lo sacramento questa carità (non importa che la chieggiate solo imperfetta, imperciocchè questo non cambia la natura di essa), cadete nell'inconveniente di quegli altri che vogliono essere necessaria la carità perfetta, e di cui voi non avete sposata la

causa. Secondo questi il sacramento non giustifica mai attualmente preso, ma sempre in voto, onde nè giudiciaria è l'assoluzione del sacerdote, nè il sacramento è più de morti, nè è più un reale, propriamente detto, sacramento. Ora, secondo i citati passi e la natura stessa della cosa, cadono nello stesso inconveniente coloro che la carità imperfetta come nemessaria riputano. La scrittura non dice già chi ama perfettamente, ma semplicemente chi ama non rimane nella morte: ora son sa distinzione sul maggiore o minor grado dell'amore, ma parla sólo della sua natura, della natura cioè dell'amor di Dio per sè, come suona la stessa voce diligit (1), e viene usata munemente dalle scritture, e interpretata da' padri. Come già aoi altrove provammo, se la carità perfetta vivifica, l'imperfetta eziandio. Ma, prescindendo anche da tutti questi ragionamenti, io coi soli testi della scrittura fo un sillogismo: ti non ha la carità rimane nella morte; ora chi ha la contrizione imperfetta ha la carità. Dunque non rimane nella morte.

Nè si dica che quelle parole manet vogliono inferire che la carità non basta a giustificar subito, ma, quando c'è, il penitente non rimane senza essere giustificato, perchè, mediante il sacramento, ben tosto lo è. — Oltrechè è impropria e gratuita una tal glosa, è distrutta da molti altri passi della scrittura. « Ego diligentes me diligo. » (Prov. VIII.) « Qui diligit me dilia getur a Patre meo..... et ad eum veniemus, et mansionem ◆ apad eum faciemus. » (Io., XIV, 23.) « Caritas operit multictudinem peccatorum. » (1, Per., IV.) I quali passi soglionsi mehe dagli avversari in campo arrecare per confutare i par-Egiani della contrizione perfetta. Ma, parlando del diligere della mrità perfetta appreziativamente, conviene a questa sia perlette intensivamente o nol sia. — Gli avversari, a meno di dire Baio nelle sue proposizioni dannate che il peccato può stare vella carità, non si possono distrigare da questi argomenti. crvana e sutile è poi quella distinzione di carità persetta ed eperfetta, per cui l'una giustifica, e l'altra no. Già altrove il dissi; siccome non v'ha mezzo tra l'essere giustificato o il non eserio, così non ce ne ha tra la vita e la morte, tra la carità,

<sup>(1)</sup> La voce amare, sì per proprietà di lingua latina che nell'uso della volgata, si prende per qualunque amore anche mercenario ed interessato; ma la voce diligere per un amore più grande e nobile, cioè per l'amore filiale.

396 PRITEIRI

la cui natura giustifica, e quell'amore la cui natera non ciò sufficiente.

Dice Bossuet: « Summa autem buius rei est quod hom « cator post peccata commissa, hoc est, post tot dicta « et concupita contra legem aeternam, in quo pest B. « stinum omnes theologi rationem peccati constituunt: i « cipiat convertere se ad ipsam iustitiam, quae Deus e « est ad legem aeternam, quae est super omnia, ac pr. « rebus humanis; nec tamen ei perfecte coniungi, qui e « iustificationis effectus; sed tamen ad eam assurgere, e « rebus omnibus velle anteponere: unde incipit quaeri, « duci ille ordo, quem, eodem Augustino teste, Lex a observari iubet, perturbari vetat: » (De doct. Conc. Trid dilect., num. 41.)

la queste parole si scopre tutto il falso della dottrini avversari. « Homo peccator.... incipiat convertere se ad « iustitiam, quae Deus est, hoc est ad legem aeternam « est super omnia, ac praesidet rebus humanis. » Quest rissimo. Ma non vi ha altra foggia di conversione che della carità? Questo è il caso. Due ce ne hanno: l'una sua natura unisce a Dio, l'altra che solamente a lui av La carità è quella che unisce a Dio di sua natura, ne grado, come asseriscono gli avversari; imperciocchè, se natura nol potesse, si avrebbe bel rendere intensiva e pe non cambiando natura nol potrebbe fare. Ora se la car perfetta non può per natura unire a Dio, nol potrà net la perfetta, come quell'altra solamente per gradi diff « Nec tamen ei perfecte coniungi, qui est ipse iustificatic « fectus; sed tamen ad eam assurgere, eamque rebus or « velle anteponere. » Che cos'è mai questo congiungersi : non perfettamente congiungersi; questo elevarsi alla legge a Dio, volerla anteporre a tutto il resto, e nello stesso schiavo restar del peccato? Qui è manifesto l'imbroglie avversari, che inventano quasi una media congiunzione ( che sta tra l'essergli congiunto e l'esserne disgiunto, in guisa che il Molina la scienza media inventava. Certam hanno gradi d'intensità di questa congiunzione: ma, ri all'essenza di essa alla sua natura, tra l'esistere od il n stere non si dà mezzo. Quel perfecte del Bossuet è os messo ad arte; ma, semplificando le idee, io chiamo i

mezzo tra l'essere congiunto a una cosa o l'essere disgiunto (1). Sia pure l'uomo debolissimamente congiunto con Dio, il peccato von può più con esso rimanere. Se poi ne è disgiuato, come mai potrà in esso regnare, quantunque iniziale, la carità? L'attrizione dispone alla giustificazione, alla congiunzione con Dio, Ma può stare col peccato, perchè, posta essa solo, il peccatore sempre da Dio disgiunto. Sia pure veemente e perfetta, questo gon cangia, perchè rimane sua natura sempre la stessa. Ma la carità, sia pure debolissima, non può stare senza qualche unione con Dio; e ciò basta perchè venga espulso il peccato e la giumiscazione conferita. L'amor di Dio è servile e mercenario; tunde all'unione di Dio e se gli avvicina, e così dispone alla giustificazione, cioè alla congiunzione con Dio; ma sempre rimane a questa un ostacolo, cioè il peccato, che non può essere vinto se non dalla vera conversione a Dio, siccome fu dalla vera conversione al mondo prodotto. L'uomo pecca ponendo nel mondo il suo ultimo fine; torna a Dio ponendo tal fine in Dio. Ecco la natura della carità; l'intensione niente fa in questo.

Se non v'ha tal carità, ma solo l'amor servile e mercenario, ci va il sacramento per torre il peccato che fa ostacolo alla congiunzione dell'uomo con Dio. Arrecherò un esempio. L'uomo, peccando con forza centrifuga, si allontana da Dio che è il suo Ane, il suo centro, e pone il suo centro ed il suo fine nel mondo; tal forza non può esser vinta da nessun'altra se non dalla centripeta. Se ne diano pure che alla centrifuga si oppougano; ma se le opporranno mai direttamente, non la vinceranno mai m non ricondurranno l'uomo al suo centro, mediante la centripeta. Questo è un puro paragone; ma serve a dimostrare : come l'attrizione, quantunque sia un amor di Dio, è un amor di Dio non come nostro fine ultimo e buono per sè, onde, ultochè valga a disporne alla congiunzione con Dio, non basta per operarla da sè, perchè per la sua natura non ci avvicina a Dio in quella guisa che dal peccato ne fummo allontanati. Questo sia detto per inservire a prevenire alcune obbiezioni degli avversari.

<sup>(1)</sup> Bossuet con quelle parole: nec tamen si perfecte coniungi......
sed tamen ad sam assurgere, camque rebus omnibus anteponere, dice oscuremente quello che detto chiaramente importerebbe un assurdo. È infetti come se dicesse che il penitente colla contrizione imperfetta è reso mezzo giustificato, gli sono a metà rimessi i peccati, ecc.

La carità al contrario, quantunque imperfetta, ne unisce a Dio in quella guisa che ne fammo dal peccato staccati, cioè amando lui come nostro ultimo fine. Nè osta che non sia perfetta, quantunque sialo stato la conversione fatta dal peccato al mondo. Basta che la natura della conversione a Dio sia come la natura della conversione agli nomini, ponendo cioè il proprio ultimo fine nell'oggetto della conversione. Certamente, come già dissi, si può più o meno strettamente, intensivamente congiungersi l'anima penisente con Dio, ed è ottima cosa se il grado di questa intensità agguaglia quello dell' intensità della conversione al mondo fatta dal peccato. Ma ciò non è necessario per la giustificazione; tutto quello che da fare rimane (quando la contrizione è meno intensa dell'affetto avuto al peccato) si la pena temporale da soffrirsi. La carità, la contrizione perfetta, al contrario, ogni pena rimettono, la temporale e l'eterm.

L'attrizione non giustifica avanti il sacramento attualmente preso per questo. Ci debb'essere proporzione tra il danno ed il riparo; così riparo finito non vale a danno infinito. Ora il danno che l'uomo arreca col peccato alla increata giustizia, alla legge eterna, a Dio, è infinito; il riparo che ci pone mediante l'attrizione è finito, perchè in questa l'uomo ama Dio non come suo ultimo fine, ma come autore della beatitudine, e il teme come autor delle pene, onde un tal amore, che ha per ultimo fine il proprio bene, che è finito, è pure finito, essendockè gli atti morali sogliono trarre la loro specifica natura dai loro motivi; dunque l'attrizione non vale a riparar il danno del peccato, epperciò non è bastante per giustificar da se sola. Ma basta, unita al sacramento, perchè la grazia che questo arreca supplisce al difetto di essa. Nè si opponga che i sacramenti non possono cangiare la sostanza, la natura delle cose; imperciocchè la grazia sacramentale non fa che aggiungere all'attrizione quel valore che le manca per la giustificazione, o, per dir meglio, mette al suo luogo la contrizione. Un'altra prova che l'attrizione non basta a giustificare prima del sacramento attualmente ricevuto è quella che già abbiamo di sopra arrecato, ed è poco dissimile dall'antecedente. Ci debb'essere proporzione tra il danno ed il riparo; ora il peccato avea offesa la legge eterna, Dio, allontanando l'uomo da lui e convertendolo alle creature come all'ultimo suo fine; dunque, perchè tal offess venga veramente riparata, fa d'uopo che l'uomo si rivolga a

Dio in quella guisa con cui s'era rivolto al mondo, epperciò come all'ultimo suo fine. Ora l'attrizione non mette propriamente l'altimo suo fine nell'essenza di Dio, ma nella beatitudine che me deriva, onde nel bene proprio, quantunque soprannaturale. Danque l'attrizione non è da tanto per poter da se sola risarcire l'offesa fatta a Dio.

Dissi che il sacramento di penitenza arreca la grazia, che supplisce al difetto di contrizione. Bisogna che confessi essere m po' impropria questa espressione. Propriamente parlando è la sola grazia conferita dal sacramento che giustifica; l'attrizione non è che una disposizione requisita per questo. Sarebbe infatti assurdo che si giustificasse quegli che è indisposto alla giustificazione. Ora quali sono queste disposizioni che si richiedono? Dolore e detestazione de' peccati commessi; speranza di perdono e proposito di ricevere il sacramento e di soddisfare. In tutte queste cose, che son doni soprannaturali, s'inchiude la volontà di non più peccare. Che più si ricerca? Che si può avere di più? La carità; ma, se questa ci fosse immediate, l'uomo sarebbe giustificato immediate. Bastano dunque le suddette disposizioni; ora esse sono nell'attrizione perfetta incluse; dunque questa basta.

San Tommaso, 2º 2º, q. 24, articolo 12, dimostra chiaramente che la carità appreziativamente somma non può star col peccato.

Ora la contrizione imperfetta include una tal carità; dunque esclude il peccato, e col solo voto del sacramento giustifica.

Per perdere la grazia di Dio basta un atto per la cui natura di volgiamo alle creature come al nostro ultimo fine, sia molto intenso o no, non importa, chè ciò val solo ad aumentare il peccato, non a cangiarne la specie; dunque per ricuperare la grazia di Dio basta un atto per la cui natura ci rivolgiamo a Dio come a nostro ultimo fine; l'intensione maggiore o minore di quest'atto di carità non può cangiarne la natura.

San Tommaso nel luogo citato (2º 2º, q. 24, art. 12) dice chiaramente che ogni carità non può stare col peccato. Il Concina, per distruggere una tale autorità, fa questa risposta:

San Tommaso (Suppl. ad 3. p., quaest. 5, art. 3) dice: « Amor potest esse ita remissus, quod non sufficiat ad rationem caritatis. » Dunque secondo il santo dottore l'amor di Dio ini-Vol. V.

ziale non è carità, onde non giustifica avanti il sacramento atualmente ricevuto.

Rispondo: 1º il santo dottore nel luogo citato della 2º 2º dice chiaramente che la carità appreziativamente somma, quella cioè per cui si ama Dio su tutte le cose, non può star col peccato. Vorremo dire che così turpemente si contraddica? Esaminiamo adunque i due luoghi e adottiamo la spiegazione più idonea che può torre un tal assurdo; 2º perchè il Concina al suddetto passo di san Tommaso che oppone, queste non congiunga tratte dal medesimo luogo, cioè averci un dolore dei peccati che « potest esse adeo parvus, quod non sufficiat ad rationem « contritionis? » Avrebbe così maggiormente forse potuto illadere il lettore; ma forse ancora così si sarebbe scoperto. Arrechiamo noi tutte intere le parole dell'Angelico:

« Contritio ut sarpe dictum est habet duplicem dolorem: « unum rationis, qui est displicentia peccati commissi, et hic-« potest esse adeo parvus quod non sufficiat ad rationem con-« tritionis, ut si minus displiceret ei peccatum, quam debest a displicare separatio afine; sigut etiam amor potest esse ita « remissus, quod non sufficiat ad rationem caritatis. » Qui il santo d'Acquino palesemente dice che il dolore dei peccati non è contrizione quando è si picciolo che è minore di quello che si dee avere della separazione dal fine ultimo, cioè quando non si aggira intorno ai peccati come quelli che lo divisero dal suo ultimo fine, cioè da Dio sì perfetto in sè che vuolsi avere per fine da tutti i mortali. Un tal dolore che non giunge ad rationem contritionis è danque l'attrizione, la quale intorno ai peccati, come quelli che separarono l'uomo da Dio come buono in 🕏 e ultimo suo fine, non si raggira. Ora dello stesso calibro è l'amor remissus di cui parla, come appare dalle due particelle congiuntive sicut ctiam, che indicano l'amor talvolta essere si picciolo da non giungere alla natura della carità, per la medesima ragione che disse essere si picciolo il dolore talvolta 🗗 non poter giungere alla natura della contrizione. Questo amor remissus non è altro dunque che l'amore mercenario e servile, il quale certamente non è della natura della carit, perchè non si aggira intorno a Dio come intorno al suo ultimo fine.

Il Bellarmino, tom. IV, p. 347, dice: « Actus dilectionis Dei « super omnia opponitur peccato, et expellit illud efficienter;

« unde sine miraculo non potest post actum dilectionis Dei su-« per omnia manere peccatum. »

Alcuni teologi hanno satto la contrizione impersetta d'una natura diversa, secondo essi, dalla perfetta e dalla attrizione; in essa si contiene il timor di Dio che chiamano iniziale. San Tommaso così ne parla: « Si ergo aliquis convertitur ad Deum et ei inhaereat propter timorem poene, erit timor servilis. · Si autem propter timorem culpae, erit timor filialis: nam filiofrum est timere offensam patris. Si autem propter utrumque derit timor initialis, qui est medius inter utrumque timorem. » (2º, q. 19, art. 2.) Il timore iniziale adunque non è che un composto del timor della pena e del timor della colpa, epperciò partecipa della forza della natura di questi due timori. In quanto inchiude il timor della pena è pura attrizione; ma in quanto quello della colpa racchiude è della natura della contrizione, inchiude la vera carità; epperciò giustifica avanti il acramento attualmente ricevuto. Nè si dica che la carità non può stare cella natura del timor servile, imperciocchè certamente non istà se è perfetta, perchè occupa tutta l'anima allora; in se è impersetta ottimamente combaciano. Si osservi però che non è amor iniziale, non è contrizione il dolor dei peccati mche per la colpa oltre la pena, ma che non si avrebbe se la pera non esistesse.

Il Tridentino, così accurato nei termini tutti anche più indifferenti, e principalmente in quelli poi di qualche peso, entanti nei canoni e nelle definizioni, chiama l'attrizione formidolosa contrizione imperfetta: dunque la reputa bastante al sacramento, cioè tiene giungere alla ragione di quella contrizione che è indispensabile nel sacramento, essendo che dice ricerdicisi generalmente la contrizione che definisce: « animi dolor ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de caetero, » la qual definizione all'attrizione eziandio, come già abbiamo provato altrove, conviene.

I padri alcune siate dicono essere la carità necessaria per la pulitenza: e questo a noi s'obbietta dagli avversari. Rispondiamo: 1º che in più luoghi parlano della giustisicazione suori del sucramento, per la quale si ricerca certamente la carità almeno impersetta; 2º che molte volte prendono il vocabolo di carità in generale, il quale appo di essi spesso signisica un amor di bio, ma non ancora come buono per sè e sopra tutte le cose.

404 PENSIEM

Sant'Agostino (il primo de' padri da cui tolgano i nostri avversarii molti passi contro di noi) infatti distingue quattro sorta di carità: carità incoata, carità provetta, carità grande, carità perfetta. (Lib De nat. et grat., cap. 68.) Il teologo lionese, non sospetto certo in questa materia ai nostri avversari, così le spiega: « Caritas inchoata est ea, qua Deum diligere quidem incipi-« mus, sed nondum super omnia. Caritas provecta ea dicitur, « qua Deum prae caeteris omnibus diligere incipimus. Caritas magna appellatur ea quae vehemens est ac fervida. Carita a tandem perfecta ca est, quae ad maximum fervoris gradm « pervenit. » (Tract. De virtutibus, dissert. 3, cap. 3, art. 1.) La carità incoata non è altro dunque che un amore servile e mercenario di Dio, e differisce per ispecie dalle altre tre, divere tra di loro solamente per grado. L'attrizione perfetta inchiude, come ognun vede, la carità incoata, cioè l'amor di Dio come della beatitudine autore ed oggetto delle speranze sue. Le altre tre carità appartengono alla natura della contrizione: ma la provetta e la grande sono varii gradi della contrizione imperfetta; la carità perfetta poi è inclusa nella contrizione perfetta. L'amore iniziale di san Tommaso è ora carità provetta, ora carità grande, secondochè è più o meno intenso; ma è sempre iniziale finchè non giunge alla perfetta intensità, cioè alla carità perfetta. L'amore rimesso dello stesso dottore, che non è sufficiente ad rationem contritionis, non è altro che la carità incoata di sant'Agostino, la quale non giunge alla natura della propriamente detta contrizione e carità consistente nell'amar di Dio propter se et super omnia.

Abbiamo non molto fa parlato di quel precetto sì vantato dai teologi: « Dibges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, » siccome di quello che se importa carità perfetta, niente prova in favore degli avversari (1).

Ma niente pure loro giova, quando intendano coll'Angelico

(1) San Tommaso osserva come le parole ex corde tuo, ecc., non importano carita intensamente, ma solo appreziativamente perfetta. Quand'anche ciò sosse, niente ne ridonderebbe contro la nostra tesi. Ma se le parole ex corde tuo, ex mente tua, ex anima tua, possono prendersi in tal guisa, non così le parole ex tota virtute tua (MARC., XII, 30) e ex omnibus viribus tuis (Luc., X, 27), che dinotano manifestamente la sommità d'intensione, e non solamente di prezzo. Imperciocchè se Cristo aveva già, come dice san Tommaso, denotato il prezzo, cioè la natura dell'amore, con le parole ex tota mente, ex tota

che cum mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, datur intelligi quod Deum super omnia debemus diligere. (2° 2°, q. 44, a. 8 ad 2.) Imperciocchè anche in tal caso, come abbiamo già provato, se tal precetto anco si desse ai penitenti, questi sarebbono giustificati avanti del sacramento attualmente ricevuto.

Dice Alfonso de'Liguori: « Certe praeceptum implet (il precetto di carità) qui habet caritatem appretiative praedominantem. « Et hanc caritatem dicebat Baius posse esse coniunctam cum « peccato, et hoc damnatum est. Aiebat enim Baius: Caritas · illa quae est plenitudo legis non est semper coniuncta cum remissione peccatorum. Ergo, ut recte dicit magister meus illu-« strissimus et doctissimus episcopus Tornus, propositio oppo-« sita tenenda est, nempe: Caritas illa quae implet legem semper est coniuncta cum remissione peccatorum. Nec valet dicere « quod propositio fuerit proscripta respectu ad caritatem habi-« walem nempe cum quis est in gratia, non vero respectu ad « caritatem actualem; nam bene respondet Lugo (d. 5, nº 101), « quod Baius loquebatur de caritate, quae est plenitudo legis, de « qua loquebatur Apost. ad Rom., XIII. Hinc non dubitandum « quia Baius locutus sit non de habitu caritatis, sive de gratia « iustificante, sed de actu dilectionis; per solum enim habitum « non impletur lex, sed per actum, cum lex non habitum prae-« cipiat, sed actum caritatis, ut DD. communiter dicunt, quia « habitus non cadit sub praecepto, et praecepta non implentur « nisi per actus. Id confirmatur ex prop. 70, damnata eiusdem « Baii qua dicebat: homo existens in peccato mortali potest ha-« bere veram caritatem; et caritas etiam perfecta potest consistere « cum reatu aeternae damnationis. Baius igitur hic distinguebat « caritatem veram a perfecta; per to etiam perfecta (nota se-· dulo illud additum etiam) utique intelligebat caritatem inten-« sam, et per to veram caritatem remissam, quae sine dubio « vera caritas est, cum magis et minus non varient speciem; « et utraque pars propositionis damnata est. » (Theol. mor., lib. v1, tract. 4, cap. 1, dub. 2, § 1, quaer. 6°.)

Il sacramento della penitenza infonde la grazia, che è la stessa carità; dunque non si ricerca questa qualità avanti il ricevi-

corde, ex tota anima, perchè aggiungere quelle altre ex tota virtute, ex omnibus viribus? Queste sarebbero inutili se non avvalorassero il discorso dinotando intensione.

mento del sacramento. (Liguori, loc. cit., obi. 1, ad resp.) Onke san Tommiso dice: « Aliqui non perfecte contriti virtute cla-« vium gratiam contritionis consequentur.» (Quodlib. 4, art. 1.)

Alla forte obbiezione fattaci dagli avversari, tratta dalle parole: « Deum tanquam, » ecc., della Sess. VI, al cap. 6 del Tridentino, così risponde il Liguori (loc. cit., obi. 3, ad resp.):

Certamente si ricerca un principio d'amore per la sacramental penitenza; ma quale? Principio forse d'amor filiale? No, perchè, come abbiamo provato, il penitente sarebbe già prima del scramento giustificato. Inoltre, come dice il Pallavicioo (Hist. Trid., l.b. viii, cap. 13), alcuni padri del Concilio, alle parole: diligere incipiunt, voleano si aggiungessero queste: per actum caritatis, lo che non volle fare il Concilio. Ora l'amor filiale, quantunque iniziale, è della natura della carità, epperciò un atto di carità. Dunque il Concilio coll'escludere quelle parole mostrò essere sua mente bastare l'amor di Dio come buono a noi, o per lo meno nulla definir volle. — Nell'attrizione perfetta poi s'inchiude un triplice amor di Dio: 1° s'inchiude amor di Dio per il timore della divina giustizia, giusta quel apotegma della sacra scrittura: Timor Dei initium dilectionis eius, » (Eccli., 25, 16); 2° per la speranza del perdono, la quale necessariamente amor di Dio inchiude come il fonte e l'autore di ogni giustificazione, il quale è l'amore principalmente inteso dal Tridentino nel luogo citato sotto quelle parole: « Deum tan-« quam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt; » 3º per la speranza della eterna beatitudine, essendochè, dice san Tommaso parlando della speranza come virtù teologale: « Ex hoc « quod per aliquem speramus nobis posse provenire bona, mo-« vemur in ipsum, sicut in bonum nostrum, et sic incipimus « ipsum amare. » (1° 2°, q. 40, art. 7.) Si può leggere tutto questo articolo, che è intitolato: « Utrum spes sit causa amoris.» Lo stesso dottore dice altrove: « Perfectus quidem amor est « quo aliquis secundum se amatur; imperfectus, quo quis amat » aliquod, seu ut bonum sibi ipsi proveniat. » (2° 2°, q. 17, art. 8.)

Fin qui il Liguori, la cui risposta ho io accorciata e diversificata alcun poco, nelle parole però soltanto non nel senso.

Per me aggiungo esser vana la chiosa di Bossuet a quelle parole del Tridentino: Deum tanquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt.

Ecco le parole del Bossuet: « Quid sit autem illud quod Deum a tanquam omnis iustitiae fontem diligere incipiant sacile intellie get, qui illam iustitiam, quae Deus est per se ac propter se « diligendam, ac nobis communicandam per Christum, nosque e efficienter iustificantem consideraverit, quemadmodum ait a Paulus: a Ut sit ipse iustus, et iustificans eum, qui est ex fide a Iesu Christi (1). Diligitur ergo Deus ut fons iustitiae cum dili-« gitur ut iustus, atque iustificans: quam iustitia nos esurire, a ac sitire oportet, dicente Domino: Beati qui esuriunt et sitiunt a institiam (2), atque inde praeparari ad institiam capessendam cum eam esurire et sitire poenitentes inc pimus: quod est piae et sanctae dilectionis initium iustificandis hominibus penitus • necessarium: ne scilicet, quod ait idem apostolus: Ignorantes ciustitiam Dei, qua ipse instus est atque instificans; et suam, dest operum ac meritorum suorum, volentes constituere iusti-« tiae Dei non essent subiecti (3). Qua voce iubemur verae iusti-« tiae subiacere libera voluntate, et in eam consentire, quod « sine aliquo incipientis saltem dilectionis voluntario, ac libero motu esse non poterat. » (Opusc. De doct. Conc. Trid. circa e dilect., nº 10.)

Chi nega che un principio d'amore sia necessario per ricevere il sacramento della penitenza? Ma la difficoltà non è questa: essa si è di sapere se questo amore debba essere di Dio come buono in sè, o basti se di Dio perchè buono a noi. Ora è di quest'ultimo amore che parla il Concilio. Questo amore si rinchiude nella speranza del perdono, la quale può stare colla sola attrizione, come si ricava dalle parole dello stesso Concilio del capitolo 4º della Sessione XIV della Penitenza. Ora l'amor di Dio, come di quegli da cui solo si spera tutto il perdono, son è che l'amore di lui come il fonte di tutta giustizia. Chiaro è che il Concilio sotto il nome di giustizia intende la giustificazione, essendo questo il significato che nelle sacre lettere spesso a quel vocabolo si dona. Così nello Ecclesiastico leggiamo che Dio « poenitentibus..... dedit viam iustitiae. » (XVII, 20.) (4) Moltissimi sono i luoghi del vecchio testamento che

<sup>(4)</sup> Rom., III.

<sup>(2)</sup> MATT., V, 6.

<sup>(3)</sup> Rom., X, 3.

<sup>(4)</sup> Così il sacrificium iustitiae, di cui parla David nel salmo Miserere, non è altro che il sacrificio di giustificazione.

tralascio. Alcuni arrecherò solamante (1). Dice David a Dio:

« In iustitia tua libera me. » (Ps. XXX, 2.) Malachia chiaman
il futuro Messia: Sole di giustizia, cioè sole di giustificazione,
dal quale sarebbono stati gli uomini timorati di Dio giustificati,
come chiaro appare dalle sue parole: « Orietur vobis timentibm

« nomen meum sol iustitiae, et sanitas in pennis eius » (IV, 2),
ove è adombrato il sacramento di penitenza, per cui mediante
il timor delle pene sarebbero stati gli uomini dalla sanatrice
giustizia santificati. Onde il Tridentino si vale di queste medesime parole nel proemio alla sesta Sessione: « Tridentina Syno
« dus... exponere intendit omnibus Christi fidelibus veram, u
« namque doctrinam ipsius iustificationis, quam sol iustitize

« Christus Iesus.... docuit. »

(1) David: « Iustitiae Domini rectae laetificantes corda.» (Ps. XVIII;9.)

— Siccome Gesù Cristo era quegli che dovea aprire una via più facile alla giustificazione, può essere che sotto questo aspetto dicesse David: « Orietur in diebus eius iustitia. » (Ps. LXXI, 7.) « Iustitia « ante eum ambulabit, et ponet in via gressus suos. » (Ps. LXXXIV, 14.) Si noti quest'ultima espressione.

David alcune volte copula il vocabolo di giustizia con quello di giustificazione e ne fa vedere l'analogia, o, per meglio dire, come questa derivi da quella. Così nei salmi 118 e 142, i cui passi in seguito si citeranno.

« Aperite mihi, » gridava il real profeta, « portas iustitiae; ingres-« sus in eas confitebor Domino. » Ps. CXVII, 19.) Chiaramente adombra qui il sacramento di penitenza e la remission de' peccati, come pure in quelle parole: « Quare tristis es anima mea, et quare con-« turbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare « vultus mei, et Deus meus. » (Ps. XLI, 6, 12; ps. XLII, 5.)

Questi due salmi principalmente e altri molti hanno bellissime allusioni al sacramento di penitenza. Così anche: « Media nocte sur
« gebam ad confitendum tibi super iudicia iustificationis tuae. Par« ticeps ego sum omnium timentium te. » (Ps. CXVIII, 62, 63.)
« Fiat cor meum immaculatum in iustificationibus tuis ut non con« fundar. » (Ib., 80.) « In aeternum non obliviscar iustificationes
« tuas, quia in ipsis vivificasti me. » (Ib., 93.) « Longe a peccatori« bus salus, quia iustificationes tuas non exquisierunt. » (Ib., 455.)
Nel salmo XLIX: « Annuntiabunt coeli iustitiam eius: quoniam
Deus iudex est.... Peccatori autem dixit Deus: Quare tu enarras
« iustitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? »
(V. 6, 16.)

Sant'Agostino disse pure: « Caritas inchoata, inchoata iustitia est: « inchoata autem iustitia inchoata, et imperfecta est animae vita. » (De nat. et grat., cap. ult.)

L'epistola di S. Paolo, e principalmente quella ai Romani, è na di passi in cui la voce giustizia si prende per giustificane: « lustitia...... Dei per fidem I. C. in omnes, et super omnes, qui credunt in eum..... omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei. » (III, 22, 23.) « Credidit Abraham Deo: et reputatum est illi ad iustitiam (1)..... Credenti autem in eum qui iustificat impium reputatur fides eius ad iustitiam secundum propositum gratiae Dei; sicut et David dicit beatitudinem hominis cui Deus accepto fert iustitiam sine operibus: Beati quorum remissae sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. » (Ps. XXXI, 1. — IV, 3, 5, 6, 7.) Nello stesso capitolo parla replicatamente della giustizia della fede, 1e non è altro che la giustificazione prodotta dalla fede: Abundantiam gratiae, et donationis, et iustitiae accipientes, in vita regnabunt per unum Iesum Christum. Igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condamnationem: sic et per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem vitae..... sicut regnavit peccatum in morte, ita et gratia regnet per iustitiam in vitam aeternam per Iesum Christum Dominum nostrum. » (V, 17, 18, 21.) Nel capitolo sesto dice replicamente che gli uomini francati sono dal peccato per mezzo alla giustizia: « Cum... servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiae. » (20.) «Gentes, quae non sectabantur iustitiam, apprehenderunt iustitiam: iustitiam autem quae ex fide est. Israel vero sectando legem iustitiae, in legem iustitiae non pervenit. • (IX, 30, 31.) « Finis... legis Christus ad iustitiam omni credenti... Corde... creditur ad iustitiam. » (X, 4, 10.) Nell'epistola ai Galati: « Si..... per legem iustitia, ergo gratis Christus mortuus est. » (II, 21.) « Nos..... Spiritu ex side, spem iustitiae expectamus. » (V, 5.)

Nell'epistola agli Efesini: « Inducite novum bominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, et sanctitate veritatis. » (7, 24.)

Nell'epistola ai Filippesi: « Omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam, et inveniar in illo non habens meam iustitiam, quae ex lege est, sed illam, quae ex fide est Christi lesu: quae ex Deo est, iustitia in fide, » ecc. I, 8, 9.)

<sup>(1)</sup> V. Genes., XV, 6. — Sal., III. — IAC., II, 23.

Nella epistola agli Ebrei: « Noe... iustitiae, quae per fiden « est, heres est institutus. » (XI, 7.) (1)

Senza progredire più oltre in citazioni, è chiaro dai pani arrecati (alcuni de' quali sono semplicemente citati, altri trascritti dal Tridentino in tutta la sesta Sessione della giustificazione) che la parola giustizia per giustificazione spesso si presde, ond'è che uomo giusto suona ben sovente uomo giustificato nelle sacre lettere, ne' concili, e ne' padri. Giustificare insatti non è altro che dare la giustizia; ora le parole del Concilio, che Die è fonte di tutta giustizia, ne indicano apertamente che è fonte d' tutta giustificazione. E quantuaque comunemente il Concilio del vocabolo giustificazione si valga, nulladimeno alcune volte d'appresso alla scrittura si vale del termine di giustizia per significarla, e d'ingiustizia per significare la non-giustificazione: « Sicut revera homines nisi ex semine Adae propagati nacc-« rentur non nascerentur iniusti; cum ea propagatione per ipsun « dum concipiuntur propriam iniustitiam contrabant: ita nisi it « Christo renascerentur, numquam iustificarentur; cum ea rea nascentia per meritum passionis eius gratia, qua iusti funt a illis tribuatur. » (Sess. VI, De iustif., cap. 3.) Nel capitolo ? dice che il penitente non può « sine gratia Dei movere se ad intitiam coram illo. » Nel capitolo 7º così definisce la giustificazione: « Non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio, : • et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionen a gratiae, et donorum, unde homo ex iniusto sit iustus. » -« Iustificati et amici Dei.... exhibendo ea arma iustitiae in « sanctificationem per observationem mandatorum Dei et eccle-« siae, in ipsa iustitia per Christi gratiam accepta... crescuot.) (Ib., cap. 40.) « Neque propria nostra iustitia, tamquam ex no-« bis propria statuitur: neque ignoratur, aut repudiatur iustitia « Dei: quae enim iustitia nostra dicitur, quia per eam nobis « inbaerentem iustificamur, illa eadem Dei est, quia a Deo a nobis infunditur per Christi meritum. » (Ib., cap. 16.) 4 8i a quis dixerit homines sine Christi iustitia, per quam nobis me-« ruit, iustificari, aut per eam ipsam formaliter iustos esse, « anathema sit. » (Ib., De iustif., can. 10.) « Si quis dixerit « homines iustificari..... sola imputatione iustitiae Christi.... « anathema sit. » (lb., can. 11.) « Si quis dixerit iustificatum

<sup>(1)</sup> Gen., VI, 14.

s vel sine speciali auxilio Dei in accepta iustitia perseverare a posse, vel cum eo non posse, anathema sit. » (Ib., can. 22.) s Si quis dixerit iustitiam acceptam uon conservare..... coram ■ Deo per bona opera.... anathema sit. » (1b., can. 24.) « Si g quis dixerit, eum qui post baptismum lapsus est... posse... s sed sola fide amissam iustitiam recuperare... anathema sit. » [16. can. 29.] « Ad consummationem salutaris de iustificatione a doctrinae..... consentaneum visum est de sanctissimis eccles siae sacramentis agere, per quae omnis vera iustitia, vel ina cipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur. » (Sess. VII, q proem.) « Si quis dixerit sacramenta novae legis..... gratiam... non conferre, quasi signa tantum externa sint, acceptae per \* fidem gratiae, vel iustitiae..... anathema sit. \* (Sess. VII, De \* sacr. in gen., can. 6.) « Si ea in regeneratis omnibus grati-« tudo erga Deum esset, ut iustitiam in baptismo ipsius bene-· ficio et gratia susceptam, constanter tuerentur, non fuisset • opus aliud ab ipso baptismo sacramentum ad peccatorum rea missionem esse institutum. » (Sess. XIV, De poenit., cap. 1.) . Egli è dunque provato che dallo stesso Concilio il termine di giustizia molte volte si prende per giustificazione, grazia giustificante, più di quello che si prenda per la divina giustizia. Le parole adunque del cap. 6º della VI Sessione: « illumque tanuam ompis iustitiae fontem diligere incipiunt, » suonano Rosi: « Lo cominciano ad amare come quell'Ente da cui sperano la giustificazione, e che è di tutta giustizia l'unico fonte, il vero ple di giustizia, da cui solo tutto l'universo prende sua luce. » Che più? Lo stesso Concilio, nel principio dello stesso capitolo, dice de' penitenti così: « Disponuntur autem ad ipsam iustitiam, dum excitati divina gratia, » ecc. Lo stesso Concilio altrove parla così: « Declarat..... sancta synodus..... contritionem imperfectam, quae attritio dicitur..... donum Dei esse, et Spiritus Sancti impulsum..... quo poenitens adiutus, viam sibi ad iustitiam parat. » (Sess. XIV, De poen., cap. 4.) Egli infrade dunque per giustizia la giustificazione che è prodotta dal Mcramento di penitenza, e impone ai penitenti di disporsi a riceverla coll'amar Dio almeno come autore di essa. — Si oservi che a quelle parole: tanquam omnis iustitiae fontem, il Concilio cita il salmo 41°; ora in questo salmo null'altro si Fora che ci alluda se non se queste parole: « Spera in Deo, 4 quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus

a meus » (6, 7, 12), le quali ottimamente spiegano la meta del Concilio, cioè l'amor di Dio come quegli da cui si spera la giustificazion, la salute. Ond'è che il Concilio avanti delle sub dette parole dice: « In spem eriguntur fidentes Deum sibi propter a Christum propitium fore, » a cui immediatamente quella soggiunge: « illumque tanquam omnis iustitiae fontem diligen incipiunt. » Non è aperto ad evidenza che l'amore espressida queste parole non è che un effetto necessario della sperana compresa in quelle? Questo combacia coi principii della sactiteologia e delle stesse ragioni da cui ne viene insegnato che chi spera perdono da Dio lo ama come autore di quel perdono che spera.

L'amor di Dio adunque di cui parla il Tridentino (Sess. VI, cap. 6) è l'amor di Dio come autore unico di tutta la nostra giustificazione, amore perciò che può senza la contrizione esistere e sussistere.

Disse adunque il vero Bossuet quaudo disse che a diligitar « ergo Deus ut fons iustitiae, cum diligitur ut..... iustificans, » ma disse il falso quando aggiunse: « ut iustus. » Certamente l'amor di Dio come autore della giustificazione inchiude l'amor di Dio come giusto, ma implicitamente soltanto, e questo amore non arde in tal caso per sè, ma indirettamente, onde chi lo nutre non ha la vera carità perchè non ama Dio per sè. B sotto questo rapporto che san Paolo dicea di Cristo: « Ut sit « ipse iustus, et iustificans eum qui est ex fide lesu Christi» (Ad Rom., III, 26); e con ciò volea insegnare che Dio solo come giusto potea giustificare, e volle che il mediatore che ne mise fosse prima giusto, cioè appalesasse agli uomini la sua giustizia, e poi giustificasse? Il rimettere i peccati è un effetto della perfezione divina: come mai potremmo crederseli rimessi se non fossimo prima persuasi della giustizia di chi ne li ha rimessi? Bisogna prima che sia giusto egli quegli che rende giusti gli altri. L'assoluzione data da un sacerdote di macchiata coscienza vale certamente, perchè quantunque giudiciariamente i peccati rimetta, non di meno una tal potenza non dalla na tura di lui, ma del giusto increato che gliela diede deriva. Dic che ne volca dare un rimedio alla nostra debolezza, dovea prima di tutto accertarne della verace virtù di un tal farmaco, perchè ci avessimo fidanza e ne facessimo uso. Ond'è che nel citato luogo san Paolo ragiona così: « Iustificati..... per redem·

quae est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propiem per fidem in sanguine ipsius, ad ostentionem iustitiae opter remissionem praecedentium delictorum in susten-Dei ad ostensionem iustitiae eius in hoc tempore ut sit stus, et iustificans eum, qui est ex fide Iesu Christi. » 25, 26.) In tal guisa David pregava l'Altissimo: « In tua libera me. » (Ps. XXX, 1.) « In iustitia tua libera eripe me. » (Ps. LXX, 2.) « Exaudi me in tua iustitia. » II, 1.) Lo stesso salmista considera più volte la giu-Dio come l'autrice delle sue giustificazioni: « Confiibi in directione cordis, in eo quod didici iudicia iusuae: iustificationes tuas custodiam. » (Ps. CXVIII, 7, 8.) et statui custodire iudicia iustitiae tuae...... Vivifica undum verbum tuum..... Inclinavi cor meum ad faiustificationes tuas in aeternum, propter retributio-(Ib., 106, 107, 112.) « Oculi mei defecerunt in satuum: et in eloquium iustitine tuae. Fac cum servo undum misericordiam tuam, et iustificationes tuas doce (Ib., 123, 124.) « Aspice in me, et miserere mei, um iudicium diligentium nomen tuum. Gressus meos secundum eloquium tuum: et non dominetur mei omnis ia...... Faciem tuam illumina super servum tuum, e me iustificationes tuas. Exitus aquarum deduxerunt nei, quia non custodierunt legem tuam. » (Ib., 132, , 136.) « Iustus est, Domine: et rectum iudicium tuum. iti iustitiam testimonia tua..... Ignitum eloquinm tuum enter: et servus tuus dilexit illud. Adolescentulus sum t contemtus: iustificationes tuas non sum oblitus iustitia stitia in aeternum: et lex tua veritas..... Æquitas testitua in aeternum. (lb., 137, 138, 140, 141, 142, 144.) rnum omnia iudicia iustitiae tuae. » (Ib., 160.) « Septies audem dixi tibi, super iudicia iustitiae tuae.» (Ib., 164.) ti questi passi arrecati si chiarisce come san Paolo apsto e giustificante il divin Mediatore come quegli che perchè è giusto. Perciò non si dee dedurre che mentre loncilio doversi amar Dio come fonte di tutta giustizia, d'inferire che si debba amare non solo come fonte di stificatione, ma eziandio come giusto in sè. Paionmi inle arrecate prove. Ma se ad alcuno non bastassero, io ò le stesse parole del Concilio colle quali, parlando delle

cause della giustificazione, dice: « unica formalis causa est incetitia Dei non qua ipse iustus est, sed qua nos iustos facit, qua « videlicet ab eo donati renovamur spiritu mentis nostrae, et « non modo reputamur, sed vere iusti nominamur, et sumus, « iustitiam in nobis recipientes. » (Sess. VI, De iustif., cap. 7.) Che cosa v'ha più chiaro di questo? La giustizia di Dio è la causa formale della giustificazione non in quanto Dio è giusto, ma in quanto è giustificante gli altri.

Queste parole spiegano le altre del Concilio, e quelle di san Paolo citate dal Bossuet. Quando adunque dice il Concilio che il penitente dee principiare ad amar Dio tanquam omiif iustitiae fontem, gli comanda un tal amor di Dio come della cagione di quella giustificazione che brama e spera: il comatti adunque è che l'ami soltanto come quegli che noi fa giusti (tri sendochè sotto tal riguardo soltanto è cagione della giustifica? zione) e non è d'uopo che l'ami di più come giusto in sè, sotti il quale aspetto la giustizia di Dio non è causa della nostri giustificazione. Se diversamente la intendesse, il Concilio contraddirebbe a se stesso. Infatti egli non dice di amar Dio comi giusto, ma bensì come fonte di tutta giustizia; colle quali paroli, il Concilio avvisa che è solo necessario l'amar Dio come fonte. di tutta la causa formale della nostra giustificazione: (La causa) formale è infatti la più essenziale, la maggiore e la propriamenta detta causa.) Ora lo stesso Concilio ne insegna che la giustia di Dio è causa formale della giustificazione, non in quanto Dis è giusto per essa, ma in quanto giustifica noi. Dunque egli 🕊 fa palesemente intendere che è solo necessario, per preparant alla giustificazione, di amar Dio come fonte di tutta giustizia non qua ipse iustus est, sed qua nos iustos facit.

Nè muova l'oggettivo oninis aggiunto alla parola giustizia qualche volesse inferire il Concilio doversi amar Dio come fonte non solo della giustizia in quanto giustificaci, ma eziandio delli giustizia in quanto egli è giusto; imperciocchè osservo 1° che, come provai, il Concilio, se la intendesse in tal guisa, contradidirebbe a se stesso; 2° che il Concilio mette quell'omnis per significare che tutta la giustificazione viene da Dio, onde tutta da lui, niente da sè la dee il penitente sperare, e amarlo percipo come il fonte di tutta giustizia. Infatti essendo il Salvatore il sole di giustizia, come è chiamato da Malachia (IV) e dal Tridentino (Sess. VI, proem.), siccome tutta la luce che illumina

mondo viene dal sole (1), così tutta la giustificazione ne sono rimessi i peccati viene da Dio. Imperciocchè: x nobis divinae virtutis suae (di Dio e di Gesù Cristo) ad vitam et pietatem donata sunt per cognitionem qui vocavit nos propria gloria et virtute, per quem ma et pretiosa nobis promissa donavit » (2ª Pet. I, 3, 4); san Paolo chiamava Iddio: « Deus totius consolationis » Cor., I, 3), ove ne viene insegnato come tutte le cose vita e per la pietà date ci siano da Dio e da Gesù Cristo, Dio è fonte di tutta consolazione. Laonde saggiamente entino pose quell'addiettivo omnis, acciocchè (insegnanle la giustificazione « non est sola peccatorum remissio, t sanclificatio et renovatio interioris hominis per voluna susceptionem gratiae et donorum, » e che siamo giu-« unusquisque secundum suam mensuram, quam Spirisanctus partitur singulis prout vult et secundum proi cuineque dispositionem et cooperationem » (Sess. VI, , e che il penitente dee arrecare la preparazione re-(1b., cap. 6), e che senza di questa preparazione non a giustificazione (lb., e Canones, De iust., 4, 7, 9), simili cose) da tutto ciò alcuno non ne deducesse forse tisticazione non provenir tutta da Dio, ma parte dal pe-; per evitare il quale inconveniente, oltre il dire replinte che la giustificazione è un beneficio di Dio, e le sue provengono da Dio (Sess. VI, cap. 1, 2, 3, 5, 7), chiae asserisce (cap. 9, e ne' canoni) essere la giustificazione ra grazia, quantunque la preparazione e il sacramento rchi, e così concilia queste due cose nel capitolo 8º della ie VI, intitolato Quomodo intelligatur impium per fidem, et iustificari: « Cum vero apostolus dicit iustificari hominem sidem et gratis (2), ea verba in eo sensu intelligenda , quem perpetuum ecclesiae catholicae consensus tenuit spressit, ut scilicet per fidem ideo iustificari dicamur, sides est humanae salutis initium, fundamentum et raomnis iustificationis, sine qua impossibile est placere Deo,

econdo alcuni dotti, i Latini chiamarono il maggior luminare aggettivo solus, perchè ce n'ha un solo, perchè è unico neleso. Così si fa allusione allo spiritual Sole di tutta giustizia, il pur uno.

om., IV.

« et ad filiorum eius consortium pervenire (1): gratis autem « iustificari ideo dicimur, quia nihil eorum, quae iustificationem « praecedunt, sive fides, sive opera ipsam iustificationis gratiam « promeretur. Si enim gratia est iam non ex operibus: alio « quin, ut idem apostolus inquit, gratia iam non est gratia (2). »

Bossuet arreca quindi un detto di Cristo (MATT., V, 6), e dice i che è necessario ad iustitiam capessendam.... eam esurire et in tire. Certamente ciò fa d'uopo per conseguir Dio, cioè la gine stizia di Dio, in quanto che per essa Dio è giusto, ma non' per conseguirla in quanto che ci giustifica. Siano i mezzi 🛻 ' datti al fine. Il penitente dee amare la giustizia di Dio come. giustificante, perchè in tal guisa la spera. Il precetto, la beau titudine esposta dal Redentore è troppo elevata per peccatori che hanno indosso la colpa; si cominci a scancellare il peccato con la giustificazione, e poi si ami Dio come giusto in sè. Questa era infatti la mente del Concilio Tridentino, il quale pose la carità come uno degli effetti della giustificazione: « Quamquam... « nemo possit esse iustus nisi cui merita passionis Domini-« nostri Iesu Christi communicantur (3): id tamen in hac impii « iustificatione fit, dum eiusdem sanctissimae passionis merite « per Spiritum Sanctum caritas Dei dissunditur in cordibus corum « qui iustificantur (4), atque ipsis inhaeret, unde in ipsa iustificatione cum remissione peccatorum baec omnia simul infusa « accipit homo per lesum Christum cui inseritur, fidem, spem « et caritatem. » (Sess. VI, cap. 7.) E a questo proposito arreca un passo della scrittura ove si dice che « in Christo Iesu ne-« que circumcisio aliquid valet, neque praeputium, sed fides, « quae per caritatem operatur. » (Ad Gal., V, 6.) La carità adunque è un essetto della giustisicazione: non è dunque per riceverla necessaria. Dunque nel capo 6º l'amore di Dio, di cui si parla, non è carità. Nè muova il dirsi dal Concilio che dalla giustificazione « haec omnia simul infusa accipit homo... « fidem, spem et caritatem; » imperciocchè il Concilio non suppone già della fede e della speranza quello che dice della carità, cioè che non fossero già anzi la giustificazione (chè se il supponesse si contraddirebbe, ricercandole come necessarie

<sup>(1)</sup> Heb., XI.

<sup>(2)</sup> Rom., XI; Eph., II; Tim. III.

<sup>(3)</sup> Phil., III.

i) Rom., V.

r la preparazione nel capo 6°), ma dice che, infondendosi lla giustificazione la carità, siccome questa è inseparabile lla speranza e dalla fede, queste di nuovo s'infondono, cioè accrescono, perchè già avanti esistenti. Arrecando infatti il tato passo di sau Paolo (Gal., V. 6) dimostra come senza carità la fede e la speranza non valgono: onde dà a diveere come la giustificazione infondendo la carità, la fede e la peranza già da prima esistenti si accrescono, acquistan valore. Che poi il Concilio intenda la carità non esistere anzi la giudificazione è chiaro; giacchè, se altrimenti pensasse, supporwho o la carità poter star col peccato o l'uomo essere giumificato nella stessa preparazione alla giustificazione, avanti il acramento, lo che è assurdo e opposto a ciò che dice il Concilio che la giustificazione rende amici di Dio (Sess. VI, cap. 10); cioè aventi la carità, colle quali parole due cose suppone: l' che chi ha la carità è amico di Dio, epperciò non ischiavo del peccato; 2º che la giustificazione infonde per la prima volta la carità. Se infatti già anzi questa avessero i penitenti, la carità uon direbbe: « sic iustificati et amici Dei, ac domestici « facti, » ecc. Il Bossuet poi stortamente interpreta quelle parole di san Paolo: « Ignorantes enim iustitiam Dei, et suam quaerentes « statuere, iustitiae Dei non sunt subiecti » (Ad Rom., X, 3), dicendo che la giustizia di Dio di cui qui si parla è quella « qua · ipse iustus est, atque iustificans, » lo che è falso, essendo la giustizia di cui qui parla Paolo quella « non qua instus est, • sed qua nos iustos facit, » come disse il Tridentino. (Sess. VI, ap. 7.) Che di tal giustizia cioè giustificazione parli poi san Paolo, è dal contesto chiarissimo. Egli parla dei giudei, onde Arebbe stato falso il dire che ignoravano la giustizia di Dio colla Pale è giusto, essendo questa nei loro libri ad ogni pagina Per così dire dichiarata; era bensì verissimo della giustificante come quella che dai soli cristiani nel sacramento della penitenza nella nuova legge conoscere si potea. I giudei si fidavano rella loro giustizia: « suam quaerentes statuere, » cioè nella finstificazione acquistata colle proprie forze; lo che era falsissino: ora se la giustizia de' giudei non era che la giustificazione, è chiaro che non altro era secondo Paolo la giustizia di Dio, come si vede dal pronome possessivo suam, che indica le due giustizie essere della stessa ragione. Dalle parole sussesuenti: « Finis enim legis Christus ad zustztam omni cre-Vol. V.

« denti, » ecc., appare evidente come il vocabolo di giustificazione. appare evidente come il vocabolo di giustificazione. appare evidente come il vocabolo di giustificazione di Paolo, e principalmente di quella ai Romani, per justificazione.

Il Bossuet dice poi: « Stante ergo illo, fideique, ac sparadistincte superaddito, incipientis dilectionis sensu, quid inde « consequatur, sacra synodus docet his verbis: Ac propletes « (eo scilicet quod Deum iustitiae fontem diligere incipiant) ne « veantur adversus peccata per odium aliquod, ac detestationem, « hoc est per eam poenitentiam quam ante baptismum agi oportes « ut inde exoriatur peccati odium et detestatio, quod autor « iustitiae Deus diligi, ac placere incipiat: qua in re sita est « illa poenitentia sine qua praevia nominem iustificari posse, « aut unquam iustificari potuisse, constat. » (Loc. cit., n. 11.) Questo è falso: imperciocchè quel propterea non si riferisce gi solo all'amore principiante, ma a tutta la preparazione, come ognuno da sè nel leggere quel capitolo può vedere.

Il catechismo trentino parla di tre sorta di penitenze. « Prima si dice coloro aver penitenza, ai quali dispiace aver fatto qualche cosa che prima era a loro piaciuta, non avendo i tal cogitazione rispetto alcuno se sia buona o trista; e cod tutti coloro si pentono, i quali si attristano di qualche cosa, « la cui tristizia è secondo il secolo e non secondo Dio; e « questa penitenza non apporta salute, ma morte; un'altra pe « nitenza è quando uno per la commessa scelleratezza, la quale « prima lo dilettava, prende dolore, e ciò fanno non per ri « spetto di Dio, ma per cagione di se stessi. La terza è quando « non solo per cagione del commesso peccato con intimo senso « dell'animo nostro ci dogliamo, ovvero ancor dimostriamo « qualche esterior segno di quell' interno dolore, ma ancora « per cagion di Dio ci ritroviamo in tale afflizione. »

Ivi il catechista rinchiude tutte le sorta di penitenze; per conseguente anche l'attrizione, la quale, secondo il Concilio Trentino, alla giustificazione dispone. Ma essa non è rinchiusa nella prima sorta di penitenza, perchè questa è cattiva, e non apporta salute, ma morte. Parrà ad alcuno che sia compresa nella seconda; ma nemmeno; imperciocchè questa non si fa pure per rispetto di Dio, ma semplicemente per cagione di se stessi. Ora, quantunque l'attrizione sia mossa dal proprio bene, si raggira non di meno intorno a Dio, spera le sue ricompense,

rifuggendo il peccato come cagion delle pene, ama Dio come le di ogni giustificazione. Laonde lo stesso catechismo, dopo aver profferito della prima sorta di penitenza ch'è viziosa, e della seconda: « l'altra è una passione di un animo comnosso e perturbato. » Se per questa seconda penitenza avesse eso l'attrizione perfetta, e ne avesse parlato in tal guisa, sabe caduto, se non totalmente, ben presso all'eresia di Lutero, diceva essere l'attrizione sforzata, non libera, involonia.

Dire infatti così non è molto diverso dal dire ch'è passione di mo commosso e perturbato. Il Tridentino Concilio avea contro ell'eresiarca definito essere l'attrizione un buon moto, libero, lontario, preparare, disporre alla giustificazione; ora sarebbe surdo il supporre che della stessa attrizione abbia in guisa nto diversa il catechismo dello stesso Concilio parlato, senza mmeuo inferire essere un buono ed utile commovimento dopo averla appellato passione d'animo commosso e perturbato. L'atzione perfetta non fu dunque dal Concilio compresa nemmeno questa seconda sorta di penitenza. Un'altra sola rimane, ed la terza, e quella colla quale « per cagione del commesso peccato con intimo senso dell'animo nostro ci dogliamo, ovvero aucora dimostriamo qualche esterior segno di quell'interno dolore, ma ancora per cagion di Dio ci ritroviamo h tale afflizione. » Conviea dunque dire per necessità che attrizione perfetta unitamente all'attrizione in questa penivia sia stata dal catechista compresa. Nè spaventino quelle trole per cagion di Dio, imperciocchè in due maniere si può nomo dolere del peccato per cagione di Dio, col dolersene o ome di un'offesa fatta a Dio buono, perfetto in sè, o come i un'offesa fatta a Dio buono verso di noi, punitor del pec-Mo e premiatore della virtù. L'attrizione dunque come pure l contrizione sono dal catechismo comprese in questa terza orta di penitenza, di cui dice « appartenere alla viriù ed essere 1 ancora sacramento. » Dalle quali parole si comincia a vedere 1 mente del catechismo circa la sufficienza dell'attrizione perkla. Esso sotto la sorta di terza penitenza quella intende che Ppartiene al sacramento, e così indifferentemente l'attrizione bla contrizione comprende; lo che non farebbe se l'attrizione lon bastasse e non fosse della vera ragione della penitruza \*Prartenente al sacramento, giacchè, come dice poco dopo;

420 PENSIERI

« se prima non si conosce bene qual sia la virtù della peni-« tenza, necessariamente non s'intende neppure la natura del « sacramento. »

Il Concilio Romano fatto sotto Benedetto XIII, nel cap. 3º del tit. 32, dice così: « Instructiones ad sacramentorum poeni- « tentiae et eucharistiae a pueris primo suscipiendorum usum, » « et cultum pertinentes, breves simul et claras dabimus in « nostri huius Concilii fine. »

E le diede nella sua appendice al numero 29 sotto il titolo :. Instruzione pei figliuoli e figliuole che debbono ammettersi per la prima volta alla sagramentale confessione.

Ivi nella parte terza il confessore, interrogato dal penitenta qual fosse migliore il dolore perfetto od il dolore imperfetto, tie sponde: « Senza dubbio il dolor perfetto, cioè la contrizione, « è migliore; perchè a chi fa un atto di contrizione in cai anco s'include la volontà di confessarsi, il peccato è per-« donato subito da Dio; ma a chi fa un atto di attrizione il « peccato non si perdona prima del sacramento della penitenza; « l'attrizione bensì lo dispone ad impetrare nel detto sacra-« mento il perdono dei peccati e la grazia di Dio. » Chi è che non vede da queste parole di quella Instruzione essere mente di chi la compose che basti l'attrizione per essere giustificato? Esse hanno lo stesso tornio che quelle del Tridentino già da noi arrecate, e discusse intorno pure alla contrizione ed alla attrizione: « Contritionem hanc aliquando caritate perfectam... « hominem Deo reconciliare, priusquam hoc sacramentum actu « suscipiatur...... illam vero contritionem imperfectam, quae « attritio dicitur...... quamvis sine sacramento poenitentiae « per se ad iustificationem perducere peccatorem nequeat, ta-« men eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impe-« trandam disponere. » (Sess. XIV, cap. 4.) — Nella stessa Istruzione il penitente interroga quindi il confessore così: « Chi si « confessa senza dolore de' peccati e senza proposito di non « peccar più riceve il perdono? » — Al che il confessore così risponde: « Se non ha almeno il dolore imperfetto, cioè l'al-· trizione (ove si noti che la particella almeno esclude ogai « principio di carità unito coll'attrizione), col fermo proposito... « di non peccare mai più...... la confessione non vale. > -Inoltre, interrogato quindi: « Quante sono le parti necessarie « di questo sacramento? » Cosi risponde: « Sono tre: la conPENSIERI 421

trizione o l'attrizione; la confessione de' peccati coll'assoluzione del sacerdote; e la soddisfazione.»

So bene che con tutto ciò il confessore, interrogato quale fel dolore perfetto ed imperfetto sia necessario per la confesione, risponde così: « Il sentimento oggi comune è che il dot lore o contrizione perfetta è buona, ma non necessaria per i la confessione, bastando il dolore imperfetto, cioè l'attrizione, r o pura, già spiegata di sopra, od al più quella che è coni giunta con qualche principio di amor benevolo verso Dio, il che rimane finora indeciso dalla santa sede. » - Osservo: 1º che ciò fu detto per non voler definire; imperciocchè seguiva il Sinodo Romano in tutto le pedate del Trentino, il quale Mon avea definito una tal quistione, ma in essa ed in altre avea detto tanto che bastasse per aprire qual fosse la mente sua. Così il Concilio Romano ne' passi sopracitati. — 2º Noto che non dice già principio di carità, ma principio di amor benevolo. Ori l'amore di speranza, l'amore di Dio come fonte della beattudine e della giustificazione è un amore benevolo. Dunque 'pare che il Concilio non abbia voluto nemmeno importare un isoluto principio di carità, ma solo di qualche amore non del tatto servile. — 3º Che mostra chiaramente essere sua opinione come la nostra nelle parole sopracitate: « Se non ha almeno il dolore imperfetto, » ecc.

Sant'Agostino dice: « Caritas inchoata, inchoata iustitia est; inchoata autem iustitia inchoata, et imperfecta est animae vita. » (Lib. De nat. et grat., cap. ult.) Queste parole indiano chiaramente come la carità, quand'anche imperfetta, giu-Milica in forza della sua natura. Dà una vita che, quantunque imperfetta, è per essenza diversa dalla morte; dà una vita che èvera vita, perchè toglie dalla eterna morte, ma che tuttavia venga perfeziotata, onde la penitenza è appellata laboriosus baptismus. Non so **Come mai giudichino i nostri avversari ancora non liberato dal**reterna morte quegli che vive, quantunque d'incoata vita. Tra l'essenza della vita e della morte non v'ha mezzo, come tra la fistificazione e la non giustificazione. Dicea sant'Agostino che a contrizione imperfetta dà una giustizia incoata, perchè non cimente da molte penitenze e pene. — lo chiederei ai nostri avversari: Si danna egli colui che senza del sacramento muore colla contrizione imperfetta, colla incoata carità? — Se non si

422 PENSTERI

danna, da noi vinta è la causa. — Se si danna, dunque na all'inferno quegli che, secondo Agostino, avea incoata vita, incoata giustizia; che amava Dio sopra tutte le cose. — Nel suddetto senso i padri molti, tra gli altri san Gregorio (hom. 26, in Matt.) e sant'Agostino medesimo (serm. 67, De verb. evang.) allegarono l'esempio di Lazzaro che prima che sciolto dagli apostoli fu risuscitato da Cristo. Lazzaro figurava il penitente che ha una carità incoata; in forza di essa è assolto da Dio, e vive; ma non di meno è ancora legato da molti vincoli che gli sono dal sacramento disciolti.

La nostra sentenza è:

Che per essere giustificato nel sacramento di penitenza basta l'attrizione perfetta, la quale consiste nel timore semplicemente servile unito a quell'amore di Dio che è chiamato dagli scolzstici spei et concupiscentiae.

Che non basta il solo timore nudo di questo amore.

Ma, se il timore non è servilmente servile, è ben difficie che sia da questo amore disgiunto. Può essere taluno che dica: io mi pento de' miei peccati per timor dell'inferno; ma, se questo non fosse, niente m'importerebbe di perdere il paradiso. Le un tale amore, come ognuno vede, è servilmente servile. -Quegli perciò che ha il timore semplicemente servile è ben difficile che in quel mentre che temi l'inferno non isperi il paradiso; o, tutto al più, se per sè non ha quest'amore esplicitamente, basta ad eccitarglielo un breve ammonimento del confessore che gliel rammemori. Imperciocchè può darsi che dal timore l'anima sua tutta occupata all'amore non pensi; ma questo virtualmente nondimeno ci è, e facilmente si eccita, sendo quasi una necessaria conseguenza del timore semplicemente servile. Ma non così facilmente si può in tutti i penitenti che hanno l'attrizione perfetta eccitare la contrizione imperfetta; imperciocchè questa è di una natura affatto diversa e superiore, 2 cui non è sì agevole il passaggio. Nulla di più naturale che al timore del male vada unita la speranza del bene, avendo si l'uno che l'altra per fine il proprio bene ben ordinato, ed essendo perciò della stessa natura; ma la contrizione è d'un'altra natura, e, quantunque imperfetta, è difficilissima solo perchè vuole un gran disinteressamento ed un'altissima grazia soprannaturale. Onde direi che è più difficile il passare dall'attrizione perfetta alla contrizione imperfetta, di quello che lo sia il

PENSIERI 423

passare dalla contrizione imperfetta alla contrizione perfetta. La ragione di ciò è unicamente che nel primo caso si cangia di natura, e nel secondo solamente di grado. - Perciò non basta per indurre sicurezza della contrizione che il confessore esorti ad essa il penitente; imperciocchè, massime se è peccatore inveterato e uom rozzo, può credersi di averla, ma esserne privo e prendere per essa l'attrizione così mascherata. Nè vale il dire che è facile averla, mentrechè unisce al timor della colpa il timor della pena; imperciocchè io osservo che questo appunto è quello che suole e il penitente e il confessore ingannare. Pare talvolta di piangere per la colpa, quando s'avrebbero gli occhi aciutti, se non fosse la pena. Quantunque imperfetta e unita soll'attrizione, la contrizione vuole un disinteressamento totale non per intensità, ma per natura. Il penitente deve dire per essa: « io mi pento per la pena e per la colpa; ma, quando anche non esistesse la pena, mi asterrei dal peccare per il solo timor della colpa. » Se non è inclusa questa condizione, la contrizione imperfetta non è che un'attrizione mascherata. Se è quella necessaria, vedano a quali inconvenienti s'espongono i nostri avversari. — Noi ne siamo ben lontani; imperciocchè, quantunque unito al timore richiediamo l'amore di speranza e di concupiscenza, come abbiamo provato niente più facile per il penitente, che ha il timore semplicemente servile, di avere unito questo amore; e, se non l'ha, niente di più sgevole che l'eccitarglielo, e sapere se l'ha veramente.

Le persone rozze non si possono formare un'idea positiva dell'essenza di Dio se non a posteriori, cioè per lo mezzo degli effetti. Così il riconoscono per buono, per giusto, per onnipotente dagli effetti della sua onnipotenza, della sua bontà, della sua giustizia. Non è già che anche dagli effetti non si possa passare a riconoscere l'essenza intrinseca della causa; e dal considerare Dio come buono e giusto verso di noi non si possa passare a considerarlo come in sè la stessa bontà e la stessa giustizia. Ma di quest'astrazione, checchè si dica, non sono le persone rozze capaci. Un contadino non comprenderà mai la bontà, nè la giustizia di Dio, se non relativamente a sè ed agli altri uomini. Quando gli si dirà: amate Dio come buono in sè, come giusto in sè, esso non comprenderà che cosa vogliano dire queste parole. Quando gli si dirà: fate il voto di amar Dio quand'anche non fosse verso di voi nè buono nè giusto, l'idea

che quel povero uomo si era fatta di Dio sarà tutta distrutta; imperciocchè, come mai potrà comprendere Dio buono in sè e giusto in sè senz'essere nè buono nè giusto verso gli uomini? Esso talvolta dirà di capire un tal linguaggio; ma ben semplice chi se lo crede! Egli succede in tal caso come molte volte alle prediche, in cui il volgo si crede di intendere ottimamente, e capisce tutto il contrario di quello che dice il predicatore. — So bene che talvolta ci sono de' contadini che amano Dio con carità; ma questo è un amore veramente infuso a quelle anime già per sè semplici e pure, il quale non si può ragionevolmente chiedere ad un peccatore che si accinge a confessare i suo peccati.

Checchè dicano dunque gli avversari, è impossibile per molti persone quell'amor Dei propter se dilecti tuttochè iniziale che richiedono per la penitenza.

Le proposizioni condannate di Quesnello (1), dalla 6º fino alla 69º sono l'opposto della nostra opinione.

La 62° è questa : « Qui a malo non abstinet, nisi timore poeme,

- « illud committit in corde suo, et iam est reus coram Dec. : La 67°: « Timor servilis non sibi repraesentat Deum, nisi #
- « Dominum durum, imperiosum, iniustum, intractabilem. »
  La 69°: « Timor nonnisi manum cohibet; cor autem tamdio
  « peccato addicitur, quamdiu ab amore iustitiae non ducitur. »

Che altro dicono i nostri avversari quando sostengono che l'attrizione perfetta non toglie la volontà di peccare, distoglie dal peccato esteriore solamente, ecc., ed applicano ad essa tutti que' passi di sant'Agostino, in cui questo padre parla del timore servilmente servile?

Il Concina, per provare che l'attrizione nuda di amor di Dio amato per sè non basta a giustificare nel sacramento della penitenza, così parla del catechismo del Concilio di Trento:

- « Contritionem sigillatim explanat a § 23 usque ad 37, nec
- « verbum habet de attritione servili. Ubique asserit partem
- « seu materiam confessionis esse contritionem. Si Concilium
- « statuisset attritionem servilem esse partem, seu materiam sa-
- « cramenti poenitentiae, numquid eius catechismus istius partis
- « explicationem omisisset? Numquid attritionem ex timore
- « gehennae conceptam alto et perpetuo silentio obvolvisset? »
  - (1) Vedi la Bolla Unigenitus di Clemente XII.

Theol. christ., De poenit., lib. 1, aiss. 2, cap. 5, § 2, 11° 3.) Non dovrebbe fare le meraviglie il Concina se il catechismo tridentino non fece motto dell'attrizione, essendochè questo vocabolo tutto scolastico non dee essere portato sul pulpito, unde entrar non dee in un libro scritto per l'istruzione de' fedeli, qual era appunto quel catechismo secondo il parere dello stesso Concina nel luogo sopracitato: « Scopus theologorum, qui hunc e composuerunt catechismum, quiq. Concilio interfuere, eo e pertinet, ut partes sacramenti poenitentiae explicent ad communem fidelium captum. » Del resto, se non si trova nel catechismo tridentino il vocabolo di attrizione, se ne inviene ben il significato, ed è falso quello che dice il Concina, che in esso « nullibi mentio fit attritionis ob gehennae metum conceptae. »

Che vuol dire dunque colle seguenti parole che io arreco fedelmente volgarizzate dal Figliucci: « Dovranno ancora i pastori aver cura di eccitare nei fedeli un sommo odio contro i peccati, sì perchè incredibile è la loro bruttezza e viltà, e à ancora perchè ci arrecano grandissimi danni e calamità, e perchè ci tolgono la benevolenza di Dio dal quale abbiamo ricevuti grandissimi beni e maggiori ancora potevamo sperere di dover conseguire, e ci condannano a dover essere in eterno da acerbissimi dolori tormentati, e ci conducono a cima sempiterna morte? »

Nelle quali parole, come ognun vede, è chiaramente l'attrizione indicata; e che basti si ricava da un altro passo dello stesso catechismo, ove dice che il confessore « se, poi che avrà ascoltata la confessione, giudicherà che nel narrare i pectati non avrà (il penitente) mancato di diligenza, e nel detestargli avrà mostrato qualche dolore, allora questo tale si potrà assolvere. » Chi è che non veda che il catechismo sotto quelle parole qualche dolore intende qualunque sorta di delor de' peccati, purchè soprannaturale?

Lo spirito della nuova legge è l'amore, quando quello dell'antica era il timore: egli è certo. San Paolo chiaramente lo dice: « Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, et ed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, et Abba, Pater. » (Ad Rom., VIII.) Onde san Tommaso dicea: Qui ex amore bonum operantur, proprie ad evangelium pertinent..... Qui vero ex amore non moventur ad bonum, sed

ex timore, etsi numero sint de ecclesia, non tamen merito. (2º 2º, q. 108, a. 1 ad 3.) Ma con tutto ciò se ne vuol forminferire che la contrizione (1) sia necessariamente da arrecaria al sacramento della penitenza? Quello non vuol dire se non se che nell'antica legge Dio si faceva più temere che amare, e al contrario nella cristiana, che ne' giusti cristiani l'amor dei regnare, che la loro speranza dee essere maggiore perchè più foudata, che la nostra religione è l'opera dell'amore immense di Dio per noi, che il vangelo è il codice della carità, che amare di ogni cristiano si dee Dio, e che i sacramenti sono instituiti per far vivere nel cuor dell'uomo il vero amor di Dio, quando sinii istituzioni d'amore mancavano nell'antica legge.

Noi solo sosteniamo che non è necessario per ricevere il sal cramento della penitenza l'amor di Dio amato per sè, ma basta l'amor di Dio come di quegli « dal quale abbiamo ricevuti gredissimi beni, « e maggiori ancora potevamo sperar di dover coaseguire, » siccome dice il catechismo tridentino, e l'odio del percato, come contrario alla virtù, alla ragione, alla coscienza, 2 l'ordine, alla nostra felicità e all'Autore del nostro benessers, come cagione dell'inferno. Soggiungiamo però che se nè la contrizione, nè la carità filiale sono necessari requisiti per ricevere il sacramento della penitenza, ne sono indubitatamente l'effetto; laonde se, giusta noi, nel penitente non confessato basta che regni l'amor di Dio mercenario e semplicemente servile, come dicono gli sculastici, egli dee però regnare nel giusto la carità filiale se non per grado almeno per natura, se non intensivamente, dirò coi teologi, almeno appreziativamente perfetta.

Il conseguimento adunque della contrizione è, secondo noi, un effetto della confessione in chi ricevette questo sacramento colla sola attrizione. Ecco come l'attrizione si cangia in contrizione per mezzo dell'operazione della grazia arrecata dal sacramento. Questa grazia rimettendo i peccati risuscita l'anima alla filial carità o perfetta o imperfetta.

Gli avversari danno ben poco valore al sacramento, ma quasi tutto alle disposizioni del penitente. Secondo essi il penitente

<sup>(1)</sup> Si osservi che d'or innanzi da noi per contrizione s'intenderà sempre il dolore soprannaturale de' peccati per amor di Dio propter se dilecti. e per attrizione il dolor soprannaturale de' peccati destituito dall'amor di Dio propter se dilecti.

ce avere almeno una contrizione imperfetta nell'accingersi a iceverlo; in tal caso perchè il sacramento facesse su di lui m effetto un po di rilievo farebbe d'uopo che rendesse la di mi contrizione (1) perfetta. Ma la sperienza ne insegna che mesto ben di rado succede. Tutta la mutazione adunque arrecata dalla grazia del sacramento, secondo gli avversari, si è di aumentare di qualche grado della contrizione imperfetta. Hon è questo un avere ben bassa idea del sacramento?

L'effetto che sa, dirà taluno, è di rimettere i peccati.

Rispondo che questo l'abbiamo anche noi; onde la quistione à sempre la stessa: secondo noi il sacramento opera molto; secondo voi, ben poco. Inoltre il sacramento della penitenza de un sacramento di giustizia, e rimette i peccati col valersi di alcuni mezzi per rimettere i peccati, a'quali mezzi dà un valive maggiore del loro intrinseco. Così, p. e., la contrizione impersetta col suo valore intrinseco non può rimettere i peccati: ma glielo dà il sacramento della penitenza. Ora secondo di avversari il sacramento non fa altro che aggiugnere alcuni gradi di contrizione (stantechè, come dicemmo, di rado proince contrizione perfetta) alla contrizione imperfetta; secondo i non accresce, ma dà questa contrizione imperfetta, cioè essa trasmuta l'attrizione perfetta, e così rimette i peccati. Secondo noi dunque l'effetto del sacramento è atto al suo fine, finto e grande; secondo voi è picciolo, e se non inetto ed ingiusto, almeno ben oscuro.

I nostri avversari peccano sempre in quello che parlano dell'attrizione perfetta nel disputare come se rinchiudesse nesmo affatto amor di Dio, e sì dimenticato che esclude solo famor di Dio propter se dilecti, e che ciò essi medesimi altrove confessano.

Tutti i passi di sant'Agostino e di san Tommaso che sono recati dal Concina (De poenit., lib. 1, diss. 2, cap. 7, § 3 et 4)

Nemmeno questo effetto sarebbe molto grande, e lungamente minore di quello che fa, purchè ben ricevuto, secondo noi. Certo ci è più gran divario dall'attrizione perfetta alla contrizione imperfetta, di quello che ne sia dalla contrizione imperfetta alla perfetta; imperciocchè nel primo caso si cambia affatto di specie, e nel secondo solamente di grado. Ora, secondo noi, il penitente che si accosta coll'attrizione perfetta alla confessione ne esce fuori colla contrizione almeno imperfetta; e quando per l'opposto vi si accosta con contrizione imperfetta, n'esce con contrizione perfetta.

per provire che e l'attrizione formidolosa non esclude la vilontà di peccare, a a chianque attentamente li legga, si ver peno apertamente appartenere non al timore semplicemente pervile, ma bensì al servilmente servile. Non so come il Cacina li abbia arrecati come obbiezioni insolubili contro la nonmerzione.

che « attritio formidolosa.... non excludit voluntatem por candi, n e nel corpo del paragrafo che nulladimeno non cattiva ma buona. Ora nel § 5 dello stesso capitolo, al n'il dice positivamente che l'attrizione « esset vitiosa, si voluntate per percandi includeret. n' Come conciliare queste due sentenzi Gli scolastici che richiedono la contrizione imperfetta per secramento della penitenza consentono quasi tutti nel dire della sacramento, e che perciò non si richiede; imperciorche del sacramento, e che perciò non si richiede; imperciorche di dicesse richiedersi ne seguirebbero due assurdi: f' di parebbe più il sacramento dei morti. Ora, provato che la contrizione perfetta giustifica pure anzi il sacramento, vien pi provato per conseguenza non richiedersi.

La contrizione imperfetta adanque giustifica col cole vote i sacramento.

I nemici della nostra opinione dell'attrizione perfetta erri generalmente nel quasi supporre che sia destituita d'amore, e di timor solo composta. Egli è questo assolutamente falso: Chi ha l'attrizione di cui noi parliamo teme Dio come autore delle pene della sua giustizia, e lo ama come dator delle ricompeni della sua bontà. È questo un amor mercenario, dirà talui sia: ma è un amore, e basta a sciorre tutti quezli : oppiti passi de padri, e massimamente di saut'Agestine, i quali evidentemente si aggirano intorno a un puro timore allivro 🗗 ogni amore qualunque della divinità. Ne siegue adunque co l'attrizione perfetta esclude la volontà di peccare positivamenta; tuttochè non in guisa si sublime e perfetta come l'amor fliale. Mi spiego. Si la contrizione che l'attrizione escludità positivamente la volontà di peccare; ma il divario è che contrizione per operar questa esclusione si vale d'un modie più nobile, perfetto, sublime di quello che l'attribbne liaperfetta, qual è appunto l'amor di Dio come buono in aè relatiPensieri 429

amente all'amor di Dio come buono verso di noi. Ma quello he importa è che l'attrizione perfetta positivamente escluda a volontà di peccare, perlochè si richiede che regni nell'aimo un affetto contrario a questa. Tale affetto è il timor di dio come punitor de' malvagi, e l'amor dello stesso come preniatore de' giusti.

Colui che ama Dio come quegli che gli darà il guiderdone delle buone opere sue ha un affetto contrario non solo al peccato, ma eziandio alla volontà di peccare. Ma se Dio nol premiasse, non opererebbe il bene. Cavillatore insidioso, ove puoi ta supporre un tal ragionamento se non in un mentecatto? Edi è come se dicesse: se Dio non fosse buono io non l'ubbidirei. So che la perfezione della carità consiste nell'amar Dio per sè; ma non perciò si dee abbandonare la speranza per non cader nel quietismo. Chi dunque ha il solo amor di speranza nudrisce un affetto contrario alla volontà di peccare. Questo è quello che importano le parole della scrittura: « Il « timor di Dio scaccia il peccato; » sulle quali non si può sofuicare col dire che del peccato, non della volontà di peccare ci si parla, perciocchè anche questa è un peccato, asseverandolo i teologi delle scuole col dire che la servilità del timore è mala.

Gli avversari arrecano il passo della scrittura: « Amerai il • tuo Signore con tutto il tuo cuore, » ecc., per provare la loro sentenza. lo dico che un tal testo o prova niente in loro wore o prova troppo. Quella parole con tutto il tuo cuore Mano la carità perfetta per intensione; ora secondo la loro medesima concessione una tal carità non si richiede per giucare nel sacramento della penitenza; egli è forza dunque cachiudere che quel precetto non si estende all'amor requinel penitenzial sacramento. Amerai il tuo signore Iddio tuo: Il è un precetto generale, ma che importa ancora l'amor di Dio come buono verso di noi; ma le parole con tutto il tuo cuore si debbono intendere indirizzate non a tutti, nè in tutti i tempi, ma al solo giusto, altrimenti ne seguirebbe il suddetto assurdo. Come mai un cuore inquinato dalla colpa potrà tempre con tutte le sue forze amare il Dio suo? Ad alcuni Mra una tal grazia speciale concessa; ma siccome dice il catechismo del Concilio di Trento: « Quoniam pauci admodum ad hunc gradum pervenirent, siebat etiam, ut a paucissimi

tura. La natura della contrizione perfetta è la vita alla grazia: lo è pur dunque quella dell'imperfetta. Aumentate fluchè vorrete l'intensione dell'amor servile, non lo cangerete mai in amor filiale: questo verrà appresso, ma non sarà mai della natura del servile. Parimente, se la contrizione imperfetta lasciasse l'uomo che l'ha morto alla grazia, non si potrebbe mai renderlo vivo a forza di aumentarne i gradi. Ora secondo la confessione degli stessi avversari la contrizione imperfetta non differisce che per gradi dalla persetta. Dirassi che la contrizione imperfetta non è nè della natura dell'attrizione, nè della contrizione perfetta, ma di una natura media tra queste due? Qual assurdo maggiore di questo? V'ha forse un mezzo tra l'essere e 'l nou essere, tra la vita e la morte? Egli è un assioma di logica che le idee contraddittorie non hanno mezzo. L'attrizione non è che una disposizione alla vita spirituale; ma non è questa vita. Il corpo dell'uomo formato dalla maso di Dio era disposto interamente a vivere, ma ci mancava la vitalità; su il sosso di Dio che gliela diede. L'attrizione è la diposizione di un corpo morto a rivivere, ma non è la viu.

L'unione dell'anima col corpo e la disunione sono un sol punto che non ha mezzo. La contrizione imperfetta dunque e della natura del dolore sufficiente per il sacramento, o della natura del dolore insufficiente. Nel primo caso da per sè basta a dare la vita; nel secondo non è da tanto per torre la morte. Ma non può essere della natura del dolore insufficiente perchè differisce solo per gradi da quella della contrizione perfetta. Dunque giustifica avanti il sacramento attualmente ricevuto. Se mi si chiede qual differenza passa dunque secondo me tra l'uomo che ha contrizione perfetta e quello che ha contrizione imperfetta, io dico che havvi tra di essi quel divario che tra un infermo ed un sano; amendue godono della vita, ma quegli per aver adito al luogo ove non entra macchia dee prima in qualche guisa essere risanato.

La contrizione perfetta ha con sè la carità perfetta, e la contrizione imperfetta ha la imperfetta carità. Siccome d'una medesima natura sono le due contrizioni, il sono le due carità. Se dunque l'una vivifica, l'altra non può star colla morte.

È per ciò che su condannata la seguente proposizione di Baio: « La carità persetta e sincera che esce da un cuor puro, « da una buona coscienza e da una sede non sinta, sì ne'ca-

« tecumeni che ne' penitenti può stare senza la remissione dei « peccati. » (Num. 31.) Ove non ispaventi la voce perfetta, perchè non è presa nel senso di intensione, ma di motivo, come appare dalle parole che la spiegano: « che esce da un cuor « puro, da una buona coscienza e da una fede non finta; » le quali parole sono poste come per definizione della carità persetta e sincera, e non importano sommità d'intensione, ma solamente purità di motivo. Ora la purità di motivo s'inviene agalmente nella perfetta che uell'imperfetta contrizione. Non si può già dire che le dette parole « che esce, » ecc., siano non una definizione della carità perfetta e sincera, ma un aggiungimento di qualità di essa, imperciocchè sarebbe ben assurdo il parlar in tal guisa, quasi che la carità perfetta e sincera polesse stare con un cuore non puro, con una coscienza non buona, con una fede finta. Queste parole sono dunque come ma definizione della carità perfetta e sincera; ora non inchiudradosi in tale definizione la sommità d'intensità, ma solo la parità di motivo, è chiaro che Baio parla della carità non intensivamente, ma soltanto appreziativamente somma, cioè della carità imperfetta. Inoltre, dice Costantino Roncaglia: « Cum Baius, ut coustabit legenti ipsius propositiones, loqueretur de caritate, quae solet esse in catechumenis et poenitentibus male diceretur loqui de caritate persecta et consum-• mata, quae, ordinarie loquendo, non solet in praedictis reperiri. » (Universa moralis theologia, tract. 19, quaest. 2, cap. 2, Q. I.)

Chi ama Dio sopra tutte le cose, cioè con carità appreziatimemente somma, pone in lui l'ultimo suo fine, e il toglie perciò dalle creature; egli è perciò perfettamente convertito. Ora
dice Iddio: « Convertimini ad me, et convertar ad vos. »
(Act., 1.) Dunque la carità, la contrizione, quantunque imperleue, giustificano avanti il sacramento ricevuto attualmente.
(Argomento del Roncaglia.)

San Tommaso (in IV, dist. 17, quaest. 2) nell'articolo 5 cerca: « Utrum parva contritio sufficiat ad deletionem magnorum peccatorum; » e ivi dice: « Dicendum quod quangumque parvus sit dolor, dummodo ad contritionis rationem sufficiat, omnem culpam delet. » Ivi pure: « Quaelibet gratia gratum facieus delet omnem culpam mortalem, quia simul cum ea stare non potest. Sed quaelibet contritio est Vol. V.

« gratia gratum faciente informata. Ergo quantum cumque it a parva delet omnem culpam. »

Il Concina obbietta alcani passi di san Tommaso che si potranno facilmente mostrare non essere contro di noi. (De poenit., lib. 1, diss. 2, cap. 5, § 3.)

Tre sono le virtà teologali, sede, speranza e carità, le qui a Dio si riseriscono immediate; e quantunque la sola carità abbia per diretto e intero scopo l'amor di Dio, nulladimentanche le due altre virtà inchiudono qualche amor di Dio, e principalmente la speranza.

La fede importa assenso alle verità rivelate da Dio, e l'assenso al vero solitamente è unito all'amor per lo stesso, massime se è di alto rilievo, sublime e consolante per l'uomo qui è il complesso delle verità della religione. So bene che talvolta s'ha la verità in odio, cioè quando è contraria alle proprie passioni, onde il trito apotegma: Veritas odium parit. La quest'odio è innaturale, provenendo dalle passioni, le quali sono depravazioni dell'uomo. Ora causa innaturale produce innaturale effetto.

La speranza è poi sempre congiunta a un amor di Dio almeno mercenario. Essa è figlia dello Spirito Santo, a cui per appropriazione spetta la bontà, l'amore. Laonde la disperazione è un peccato contrario allo Spirito Santo, come l'impenitenza finale. Ha dunque la speranza grande affinità colla carità, e include un amor di Dio mercenario. Ora compagno e fratello della speranza della beatitudine è il timor delle pene, il quale è pur anche buono e figlio pure dello Spirito Santo. Dice san Tommaso: « Nullum malum est a Spiritu Sancto: atqui timor « etiam servilis est a Spiritu Sancto; unus enim spiritus est, « qui facit duos timores, scilicet servilem et castum; ergo « timor servilis non est malus. » Il timor servile dunque inchiude anche un certo amor di Dio servile, come la speranza inchiude un amor mercenario.

Colui che si astiene dal peccare pel timore semplicemente servile, si astiene dal peccare per un motivo che è di ragione, di fede, onesto, potente ed utile. Non esclude però gli altri motivi come, p. e., quello della turpitudine del peccato, ecc., ma da essi fa astrazione e non ci pensa. Non esclude nemmeno l'amor di Dio amato per sè, ma egli si attacca al timor delle pene come al motivo del suo pentimento relativamente

Pensieri 435

a lai più forte. Egli non esclude adunque gli altri motivi di contrizione, hemmeno l'amor di Dio filiale, ma ad essi tutti attepone quello del timore. Nè perciò ne è reo, essendoch è esto non instituisce il paragone tra i varii motivi, nè progetta qual debba scegliere, ma s'attacca a quello che più lo colpisce, non pensando ad ogni altro.

Una delle due opinioni, o la nostra o quella degli avversari & faisa e l'altra vera; ma nè l'una nè l'altra hanno mai positivamente dannata i pontefici ed i concilii. Ma non è da meravigliarsene riguardo a quella degli avversari, quantunque fosse falsa, perchè tutto il suo male consiste nel troppo rigore, di gran danno certo cagione, ma non attingente certo l'eresia. Al edatrario noi saremmo eretici se fosse falsa la nostra opinione. Noi infatti torremmo al sacramento della penitenza una delle tre parti sue essenziali, la contrizione, se per questa si richiede almeno un principio di carità di Dio per sè. Noi perciò renderemmo invalidi tanti sacramenti e procureremmo la dannazione inevitabile di molti cristiani. « Si reipsa attritio formi-« dolosa (dice il P. Concina), ut vocant, insufficiens materia sit, « sacramentum nullum est quemadmodum si aqua, qua admi-« nistratur baptismus naturalis non est frustraneum baptismi ■ sacramentum. Et sicut perirent omnes, qui vera aqua tincti a non essent, ita ad aeternas daturi poenas essent pecca-« tores omnes, hypothesi facta quod praefata servilis attritio, \* insufficiens sacramenti materia foret. Neque hac in hypothesi e aut mirifica probabilismi vis, aut auctorum multitudo, aut certitudo illa moralis, quam plures comminiscuntur, aut igno-« rantia invincibilis praesidium aliquod afferent. Deficiente enim **▼ vera materia**, nullum omnino est sacramentum; et peccatores, « qui sola attritione formidolosa, tametsi supernaturali, peccata detestantur, si nullum sit ex verae materiae defectu poeni-« tentiae sacramentum, quod se suscipere credunt, in infernum ruere, nemine dissitente, tanquam compertum, « exploratumque fatentur omnes....... Nulla ignorantia, per-« suasio nulla, quantumvis firma ab aeterna eripere damnaa tione valet peccatores cum sola attritione praesata obeuntes, si haec insufficiens sit sacramenti materia. » (De poenit., lib. 1, diss. 2, praelog.)

Se dunque fosse falsa e tanto pestifera la nostra opinione, io conchiuderei o che Dio non provvide bastantemente alla sua chiesa, o che la nostra sentenza sarchbe stata almeno per bolla pontificia condannata appena al sup nascere dall'indefettibilità del pontefice, e poi con anatemi ancor più soleme riprovata nel Tridentino Concilio. Ora nè l'una, nè l'altra è di queste cose. Dunque la nostra opinione è per vera tenuta dalla chiesa.

Infatti se Dio provvide alla sua chiesa, le provvide certo nelle cose essenziali; ora qual cosa più essenziale di quella del sapere indubitatamente quali siano le parti necessarie per la validità di un sacramento necessario alla maggior parte de fedeli per necessità di mezzo qual è quello della penitenza? Il lasciare per tali materie per secoli interi nel dubbio la sua chiesa uon poè dunque Dio; dunque la chiesa tenne sempre esser vera la nostra opinione.

Gli avversari dicono, che non definì per non suscitare più acerbe quistioni e condannar de' teologi? — Come! Potea dunque per lo stesso motivo tralasciar dal percuotere di anatema Ario, Manete, Pelagio, Nestorio, Zuinglio, Vicleffo, Lutero, Calvino, el ogni altro eretico, e le loro dottrine? È questa l'infallibilià, l'intrepidezza, la divinità dirò della chiesa in materia di dogni? Per non offendere alcuni teologi lascerà andar tante anime all'inferno? La chiesa per prudenza non definisce, ma fuori di ogni almeno grande pericolo. Nel nostro caso non definì; dunque non c'era grande pericolo. Lascia talvolta che corra un male per evitarne un maggiore; ma se la nostra opinione è falsa, qual è il male maggiore, che per essa si erri nel valore dei sacramenti, si dannino molti fedeli, o che venga proscritta la dottrina di alcuni teologi, o derivino molte dissensioni? Papa Stefano non risparmiò san Cipriano; il quale, quantunque errato abbia, per avere errato in cosa non ancor definita, e, conosciuto l'errore, ritrattatosi, non perdette niente della sua santità e della sua stima.

La chiesa non ritirò già il suo anatema dai montanisti, quantunque il gran Tertulliano avesse sposata la loro causa. Se i teologi che primi diedero fuori la dottrina dell'attrizione fossero stati probi avrebbero ritrattato la lor sentenza, e perduta niente della loro stima; se malvagi, avrebbero forse fatto uno scisma: ma che? anche Lutero ed Enrico VIII fecero scisma; senzachè, per evitar tali inconvenienti gravissimi, nemmeno col silenzio prostituisse la chiesa i suoi dogmi. In materia

PETSIERI 437

di dogmi la verità è prima di tutto. — Ma che vo' dicendo di teologi inventori della dottrina dell'attrizione sufficiente, quando è antica quanto i padri e la chiesa? Dalla sua prima cuna l'avrebbe questa dovuta daunare; avrebbe dovuto dannare un Agostino, un Tommaso, ecc., e tanti altri insigni padri e dottori che l'ebbero; e certamente, se falsa, l'avrebbe dannata. Ma non la dannò. Dunque è vera.

Quest'argomento mi pare convincentissimo. Non è che un ritorcimento di quello che ha arrecato Daniele Concina contro di noi. Esso ha lo stomaco di dire che dalla nostra dottrina può derivare la dannazione di molti penitenti, e così tacitamente dà grave taccia alla santità ed incorruttibilità della chiesa. Esso impiega quasi un mezzo volume a provare che falsa è la nostra opinione, epperciò malvagia e fallibile la chiesa che la tollera, se non l'approva; malvagio quel Dio che instituì questa chiesa così difettosa, e che instituì un sacramento per facilitare agli vomini la strada dell'inferno, anzi farneli precipitare. Povero frate! è da compatire perchè non vide le conseguenze dell'assunto suo. Ma quello che dà meraviglia e fa vedere la vanità della dottrina, il nulla dell'uomo, massime quando un po' di orgoglio l'investe, si è il buon numero d'uomini per altro grandi che adottarono la sentenza opposta alla nostra, e non videro l'assurdo in cui si precipitavano. Tanto dunque può il surore nelle menti teologiche di farla da concilii e di tenersi da più che la chiesa, pronunziando anatema ove ella tace! Noi non pronunziamo anatema contro di essi, perchè tutto il loro peccato sta nel rigore, e null'altro ridonda dalla falsità della loro proposizione. Ma non così essi a nostro riguardo; pronunziando falsa la nostra opinione, ne pronunziano tacitamente eretici, defraudatori del loro valore ai sacramenti. Alesundro VII proibl in questa materia ai due partiti di « alicuius « theologicae censurae, alteriusve iniuriae, aut contumeliae nota \* taxare alteram sententiam, » sotto pena di scomunica: ma mi Pare che non obbediscano molto questo decreto nell'enunziar Per falsa la nostra proposizione e nel dire che, essendo falsa, Boi togliamo ai sacramenti il loro valore e mandiamo molte Mime all'inferno.

Vedano dunque gli avversari che noi non siamo niente ingiusti o maligni contro di essi. La sostanza della loro opinione ion è altro che rigore, e peccano più che per la sua sostanza per una necessaria conseguenza di essa (da tutti essi certamente però non riflettuta), che è di tacciare e noi, e, quello che è più, la chiesa e Cristo di torre ai sacramenti il loro valore, di malvagità, fallibilità, ecc., come si è provato.

Ma, diranno gli avversari, tutte queste conseguenze noi non le tiriamo, perchè tutta la colpa è vostra se volete attenervi all'opinione men sicura. — Rispondo: 1° che sì dalla scrittum che da' padri, da' concilii e dalla ragione la nostra sentenza è resa certa, e sarebbe distruggere i fondamenti della religione, il valor de' luoghi teologici l'abbandonarla per prezderne un che non è più sicura, ma probabile niente. Non è più sicura: infatti ella è sicura, perchè include la nostra; noi diciamo che l'attrizione basta, essa l'include; 2° che, quando noi fossimo in errore, la chiesa ce ne dovrebbe avvisare, come si è provato.

La chiesa o crede che la nostra proposizione sia vera, el allora, secondo gli avversari, è fallibile invincibilmente, ed è colpa di Cristo che l'istituì; o crede che è falsa, e non la dann, ed allora è fallibile per malizia, ed è colpa di lei e di chi h instituì.

Amar Dio solamente come buono agli uomini non è carità nel rigore del termine; onde un tale amore può star col peccato, perchè solo non basta ad espellerlo. Ma il vero amor di Dio per sè è carità formale; ora è falso che questa sia necessaria per ricevere il sacramento della penitenza.

Dice san Tommaso: « Non enim est spes nisi de bono de siderato et amato; et sic incipimus ipsum (Deum) amare. • (1° 2°, q. 40, art. 7. — PP. Salmanticensi.)

Il Tridentino (Sess. XIV, cap. 4) espressamente asserisce che l'attrizione concepita dalla considerazione della turpitudine del peccato o dal timor della geenna si voluntatem peccandi excludat, quantunque fuor del sacramento non giustifichi, nondimeno ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit.

Dunque il Concilio di Trento chiaramente dice che l'aurizione può escludere la volontà di peccare.

Ma perchè mai dice si voluntatem, ecc., o l'esclude o non l'esclude: nel secondo caso quel si è falso, nel primo è inutile.

— Rispondo che il Concilio parla dell'attrizione in generale, la quale dal timor delle pene deriva. Ma l'una deriva dal timore detto dai teologi servilmente servile, il quale non esclude la volontà di peccare; l'altra proviene dal timore semplicemente

PENSIERI 439

servile, il quale esclude la volontà peccaminosa. Ora il Concilio dicendo: si voluntatem peccandi excludat, che è se come dicesse: « se è semplicemente servile, » ciò fa per avvertire che il servilmente servile, non escludendo la volontà di peccare, non dispone al sacramento.

lo non so poi come mai i nostri avversari abbiano mai potuto asserire che l'attrizione perfetta non esclude la volontà di peccare, mentrechè tutto l'opposto in chiari termini dice papa Alessandro VII nel celebre decreto dell'anno 1667: · Alexander papa VII cum acceperit non sine gravi moerore, « scholasticos quosdam aerius, nec absque fidelium scandalo a inter se contendere, an illa attritio, quae concipitur ex metu e gehennae, excludens voluntatem peccandi cum spe veniae, ad impetrandam gratiam in sacramento poenitentiae requirat insuper aliquem actum dilectionis Dei, » ecc. Pone dunque papa Alessandro come certo che l'attrizione perfetta esclude le volontà di peccare ed è congiunta colla speranza di perdono, ed accenna come la quistione sta solo nel sapere se quest'attrizione basti per giustificare nel sacramento; egli dunque era opinione di tutti gli scolastici anche nostri avversari di quel tempo che escludesse l'attrizione perfetta la volontà di peccare e fosse congiunta colla speme di perdono. Meraviglia è veramente che Daniele Concina, il quale arreca in intero il suddetto decreto (De poenit., lib. 1, diss. 2, cap. 3, § 4), non abbia tenuto conto di quelle sì chiare parole, in guisa che nel capo 7º della stessa dissertazione fraucamente prova che l'attrizione servile, quantunque perfetta, non esclude la volontà di peccare. Per rispetto dunque al sommo pontefice e per amore e rispetto agli antenati della loro opinione non sostengano più un simile assurdo qual è quello di dire che l'attrizione perfetta non esclude la volontà di peccare.

Noi, disendendo l'opinione della sufficienza dell'attrizione persetta, siamo ben lungi dall'adottare i sistemi del probabile, e molte ragioni con cui alcuni scolastici delle sette di questi sistemi provano la suddetta sentenza. Io non amo nè chi del vangelo vuol sar il codice del rigore e della durezza, nè chi ne atempra i divini precetti in molli consigli, e con insidiose cavillazioni insegua ad eluderne la sorza. Sì gli uni che gli altri sanno di Dio un nume cattivo: gli uni, perchè oltraggiano la sua bontà coll'esagerare la sua giustizia; gli altri, perchè

coll'esagerare la sua bontà danneggiano la sua giustizia. Dio non sarebbe più Dio ugualmente col favorire i vizi de' malvagi per troppa mollezza, come coll'ispaventare le anime de' giusti colla troppa rigidità. Io penso che l'uomo deve fasciare indeni i divini attributi, epperciò non esagerarne alcuno; l'uomo è troppo picciolo per comprendere la connessione della loro infinità, il mistero della loro concordia. Non mi appoggerò dunque all'autorità di scolastici troppo lontani dal vero spirito del vangelo; la scrittura, i concilii, i padri e la ragione saranno i miei soli duci in questa rilevante controversia. Notisi che io tra i padri comprendo il grande Tommaso di Aquino.

Rilevante controversia diss'io; giacchè io non riputerei mai conveniente il perdere il tempo dietro a quistioni intricate, spinose, difficili, il cui risultato fosse o di nessun utile o di un utile secondario e accidentale, ben picciolo a paragon della fatica. Volesse il cielo che molti teologali non si fossero parduti a coltivare sì sterili campi! Ma questo male sarebbe arche poco a confronto di quello che è, se ognuno di essi avesse atteso a perdere il suo tempo in pace. Ma da un puerle spirito di zelo e di amor proprio sospinti attaccarono tra di loro gravissime guerre per soggetti da nulla, misero per vane e inette opinioni quell'importanza, quell'ardor, quello studio che i padri e la chiesa nel ricomporre i partiti scismatici, nel convertir gl'infedeli, nel condannare gli eretici e rifiutar le eresie.

Noi non neghiamo la necessità della carità nella nuova legge, ma neghiamo che sia necessariamente da arrecarsi al sacramento della penitenza. Il vangelo comanda non solo di amar Dio, ma di amarlo con tutto il cuore, ex toto corde, cioè con carità perfetta. Ora con tutto ciò gli avversari non ne inferiscono già che sia già necessaria la carità perfetta per ricevere il sacramento della penitenza, e dicendo ciò non credono già di opporsi al detto evangelico precetto. Così nè meno io dicendo che non è necessaria nemmeno la carità imperfetta, giustificando questa secondo me pure anzi il sacramento perchè non differisce dalla perfetta non di natura, ma solo di grado; ora la perfetta, secondo gli stessi avversari, giustifica avanti il sacramento attualmente preso. L'obbiezione adunque degli avversari tratta dalle parole Diliges, ecc., prova troppo, come già dissi, e prova contro di essi se prova contro di noi. Essi

concedono che la carità perfetta si ricerchi, ma dicono che non si ricerca per il sacramento della penitenza. Così io dico della imperfetta: dico che è un effetto di questo sacramento.

PENSIERI

Per provare la nostra sentenza bisogna provar tre cose: 1° che la contrizione imperfetta giustifica avanti il sacramento attualmente ricevuto; 2° che l'attrizione perfetta toglie la volontà di peccare; 5° che quel dolore che toglie la volontà di peccare, ed è congiunto colla speranza di perdono unito al buon proposito, basta per giustificare nel sacramento della penitenza.

Questi sono i tre punti essenziali da diffusamente provarsi; ma sì nel provarli che nel difenderli dalle obbiezioni degli avversari si dovranno molte cose per incidente provare.

Il terzo punto si può tra gli altri provare con questo argomento. Il Tridentino dalla parte del penitente perchè sia giustificato nel sacramento richiede tre soli atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione (Sess. XIV, De poen., cap. 3.) (1) Alla spiegazione di ciascuno di questi atti consacra un capitolo; nel quarto del citato luogo spiega che cosa siala contrizione.

Esso così la definisce: « Animi dolor, ac detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de caetero. » Nella definizione si dee contenere l'essenzial della cosa che si definisce, e massime ciò è vero riguardo alla definizione di una parte integrale di un sacramento data in pieno Concilio fra i maggiori degli ecumenici, la cui infallibilità per umana critica è anche ai nostri occhi, oltre il dettame della fede, provato mediante la grandissima accuratezza con cui perfino le memone parole con tutta prudenza e universale concorso pesameno, come appare dalla storia e dagli stessi atti del Concilio a chi abbia un intelletto un po' critico e perspicace. Ora la riferita definizione della contrizione appartiene sì alla contrizione imperfetta e perfetta che all'attrizione perfetta. Dunque il Concilio questa sufficiente riputava.

Nè si dica che il Concilio non volendo su tal punto definir vala non ebbe intenzione di definire tacitamente in tal guisa, imperciocchè il definire, il decider tacito e indiretto non inchiede nemmeno la minima censura. Trattandosi di una parte integrale di un sacramento alla cui discussione consecrava il Concilio una Sessione, e instituendo il seguente canone: « si

<sup>(1)</sup> Vedi pure il catechismo tridentino.

« quis negaverit ad integram et perfectam peccatorum remis-« sionem requiri tres actus in poenitente..... contritionem, « confessionem et satisfactionem..... anathema sit » (De poenit., can. 4), era forza che il Concilio se non definisse, mostrasse almeno qual sua mente si fosse circa l'essenza della contrizione; altrimenti a chi avrebbe valuto il detto canon se ognun potea intendere per contrizione cio che volea? Diede dunque la citata definizione della contrizione, che ugualmente alla contrizione propriamente detta, come all'attrizione perfetta convenendo, dimostra essere stata mente del Concilio bastare l'attrizione perfetta per la giustificazione nel sacramento.

La contrizione adunque importa dolore e detestazione del peccato commesso (lo che esclude la volontà di peccare) e proposito di non più peccare per l'avvenire colla speranza di ottenere il perdono. Tal contrizione basta per esser giustificato nel sacramento. Ora tal contrizione non è altro che un dolore che esclude la volontà di peccare, con cui il penitente spera il perdono de' commessi peccati e fermamente propone di emendarsi.

Dal cap. 4 della Sess. XIV, De poenit., del Tridentino ottimamente si ricava essere mente del Concilio bastare per il sacramento della penitenza l'attrizion perfetta. Abbiamo già data una prova di ciò: eccone altra. Premetto che il Concilio, abbenchè nomini la contrizione perfetta e l'imperfetta, non di meno non dà a questi vocabili lo stesso significato che noi. S'odano le sue parole: « illam vero contritionem imperfectam, « quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati « consideratione, vel ex gehennae et poenarum metu commi-« niter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe « veniae, declarat non solum non facere hominem hypocri-« tam, » ecc. Ne bastino per ora queste parole per vedere cosa sia, secondo il Concilio, la contrizione imperfetta o attrizione: dessa è quella che noi attrizione generalmente chiamiamo, e distinguiamo col nome di perfetta, se dal timore semplicemente d'imperfetta, se dal timore servilmente serservile proviene; vile. La chiusura che il Concilio pone: « si voluntatem pec-« candi excludat, » è per distinguere l'attrizione perfetta dalla imperfetta, la quale anche, secondo noi, non esclude la volontà del peccare. Laonde ecco il piano senso delle suddette

PENSIERI 443

arole: « Dichiara che la contrizione imperfetta, la quale si dice attrizione... se è semplicemente non servilmente servile, ed esclude perciò la volontà di peccare, ecc. » Supone adunque il Concilio che l'attrizione purchè perfetta esclude a volontà di peccare. Notisi adunque che il Concilio per conrizione imperfetta generalmente intende le due specie d'attritone; ma per contrizione imperfetta, la quale esclude la vontà di peccare, è dono di Dio, impulso dello Spirito Santo, ntende quella che noi chiamiamo attrizione perfetta.

Basta questa notizia della contrizione imperfetta, secondo il Concilio, per conchiudere che appo di esso, se la contrizione perfetta è dalla imperfetta diversa (lo che sarebbe assurdo negare), dee inchiudere almeno un amor iniziale di Dio per sè: altrimenti come mai si potrebbe dalla imperfetta distinguere? Ciò parrà in seguito più chiaro. Notisi che io nel decorso di questa prova tratta dal Concilio mi varrò sempre de' termini di contrizione perfetta e imperfetta nel senso in cui furono intese dal Concilio, non nel mio. Intenderò dunque sotto il nome di contrizione perfetta quella che io chiamo generalmente contrizione, e divido in perfetta od imperfetta, cioè quel dolore de' peccati che inchiude l'amor di Dio per sè, il quale amore perciò può esser per gradi o perfetto o imperfetto; sotto il nome poi di contrizione imperfetta intenderei quella che io generalmente chiamo attrizione.

Ma, siccome si è veduto, il Concilio la divide in due colle parole: si voluntatem peccandi excludat, e dice che è solo buona quando esclude la volontà di peccare, cioè dal timore delle pene semplicemente servile proviene; laonde io intenderò qui sel senso del Concilio per contrizione perfetta quella che è buona ed esclude la volontà di peccare.

Entrando dunque in materia dico che tre sono le parti del detto capitolo quarto: la prima in cui parla della contrizione in genere; la seconda in cui parla della contrizione perfetta; la terza in cui parla della contrizione imperfetta.

Questa divisione non è già da me fatta; essa si presenta da se stessa agli occhi di qualunque lettore. Il Concilio avendo intitolato quel capitolo De contritione, comincia a definirla in generale e a generalmente parlarne, e spiegare la definizione. I padri tridentini infatti camminano sempre con un esattissimo ordine. Prende adunque a generalmente parlarne dal principio

del copitolo fino alle parole: et ingenti peccatorum setenationame inclusivamente; dissi inclusivamente, impercioca quello che dice tra questi limiti si aggira intorno alla un consità della contrizione, al voto della soddisfazione, al bio proposito che si dee arrecure, lo che ugualmente alla perfetta che all'imperfetta conviene. Da questo io posso tratiun argomento in mio favore. Il Concilio qui paria della constità della contrizione e delle sue parti, ed include si la perfetta che la imperfetta: dunque la perfetta includendo te queste cose, che sono le sole necessarie, basta perchè si punitente nel sacramento giustificato.

Passa quindi manifestamente Il Concillo a parlare della di trinione perfetta, e lo fa in breve con le seguenti pardi 2 Docet praeterea etsi contritionem hanc aliquando carià s perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, prin-Frequam hoc sacramentum actu suscipiatur; ipsam nihilomia. 🕶 reconciliationem ipsi contritioni, sine sacramenti voto, 🐠 🖜 in illa includitur, non esse adscribendam. » Chiaramé. uni dice che contritionem hanc, cioè la spiegata in genere, . al. r quando caritote perfectam essé. » La particella aliquini vool diré che non sempre è perfetta, potendo essere impafetta come spiega poi dopo; ma dice che quando è periodi basta col solo sacramento votivo a giustificare. lo non velilli niente di più favorevole alla nostra opinione di questo : e 1 gli avversari hanno diversamente creduto, è 'che' hon' liano compresa la forza de termini di cui fa uso il Cuttillo. Milli essi intendono per la contritionem caritate perfectam del CMF cilio la contrizione intensivamente perfetta; quandò intestil Concilio solamente la contrizione apprezzativa, la quale per # tura e apprezzativamente, come dicono gli scolastici, non pre gradi e per intensità è perfetta. Noi le abbiame già dette nois osservazioni premesse alla discussione del presente capo 📶 Concilio.

Infatti se si dovesse intendere per quella contribiotic più carità perfetta la perfetta intensivamente, il Concilio della tra che ne differisce solo per gradi, che è somina per prezzamento soltanto, che è congiunta coll'amore initiali. Dio per sè, non farebbe motto. Nella prima parte del capitali già da noi esaminato non ne dice parola della contrizione se generale favellando. Nella seconda parte, ch'è la presente, e

gli avversari sopra si tace. Nella terza, come vedremo, olo della contrizione imperfetta non di grado, ma di Converrebbe dunque dire che il Concilio avesse pastto silenzio la contrizione sì utile, buona e sufficiente imento secondo gli stessi avversari dell'amor di Dio iniziale. Un tale difetto non può essere certo di un non umano ma divino, e che anche secondo la umana fu sì saggio, accurato e prudente, come già dissi, che ente apcora esser dovrebbe infallibile. Ma le stesse pacontrizione per carità perfetta indicano esserci intesa la one per natura, per prezzo non per gradi ed intensione .. Suonano infatti una contrizione perfetta a cagione irità, caritate perfectam; ora la carità nella natura conill'amor di Dio, non nella sua intensione, che anzi ce no di diversi gradi. Dicendo adunque indefinitamente onem caritate perfectam intese ogni contrizione congiunta ırità, epperciò da essa perfezionata, ma non fece distinra i varii gradi di carità. Ora carità propriamente detta mor di Dio filiale, l'amor di Dio per sè: sia minore o re, più o meno intenso, ciò niente importa riguardo tura di essa carità. Dunque il Concilio con quelle parole mem caritate perfectam intese la contrizione apprezzatie somma, indefinita, cioè o fosse poi somma intensivaeziandio o nol fosse. Dice dunque che la contrizione è lte per carità perfetta, cioè appreziativamente, e allora a avanti il sacramento attualmente ricevuto. Ora la con-: da noi chiamata imperfetta è perfetta per carità, cioè ativamente (1). Dunque, secondo il Concilio, giustifica al sacramento attualmente ricevuto.

esso nel detto capitolo il sinodo di Trento passa a par-

Concilio Romano sotto Benedetto XIII tenne nelle menome stro alle pedate del Tridentino. Ora in esso il termine di conperfetta è preso non per dinotare la intensamente, ma solo ezzativamente perfetta. Ciò si ricava dalla Istruzione sulla ione che si trova al numero 29 dell'appendice al detto Conlè citato nel capo 3 del titolo 32 dello stesso Concilio, nella 'introduce tra il confessore e il penitente questa dialogonella prza:

mit. Padre, dichiaratemi meglio come ha da essere questo

m. Questo dolore può essere di due maniere. Dolor perfetto

lare fino al fine della contrizione che chiama imperfetta: « liha « vero contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, que « niam vel ex terpitudinis peccati consideratione, vel ex ge-« hennae et poenarum metu communiter concipitur, si volu-« tatem peccandi excludat, cum spe veniae, declarat, mon solun « non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verm « etiam donum Dei esse, et Spiritus Sancti impulsum non adha « quidem inhabitantis, sed tantum moventis, quo poemies « adiutus, viam sibi ad iustitiam parat. Et quamvis sine sacn-« mento poenitentiae per se ad iustificationem perducere per-« catorem nequeat; tamen eum ad Dei gratiam in sacrament « poenitentiae impetrandam disponit. Hoc enim timore utilite « concussi Ninivitae, ad Ionae praedicationem plenam terroriba « poenitentiam egerunt et misericordiam a Domino impetra-« runt. Quamobrem falso quidam calumniantur catholicos soi-« ptores, quasi tradiderint sacramentum poenitentiae, absque « bono motu suscipientium, gratiam conferre; quod nunquam « ecclesia docuit nec sensit; sed et falso docent, contritiones « esse extortam et coactam, nou liberam et voluntariam. » Ove è chiaro come si parla solo di una contrizione priva dell'amor di Dio per sè. Abbiamo già provato come quelle perole si voluntatem peccandi excludat mostrano come secondo il Concilio quell'attrizione che noi chiamiamo perfetta esclude h volontà di peccare. Notisi inoltre che ci si dice che quell'attrizione è dono di Dio e dello Spirito Santo impulso, e che da essa il penitente aiutato la strada preparasi alla giustificazione, quantunque questa, come dice subito appresso, non sia in tal caso senza del sacramento della penitenza. Che si vuole di più? L'attrizione da noi chiamata perfetta è un dono di Dio, un impulso dello Spirito Santo, cioè è soprannaturale oltre

che si chiama contrizione, e dolore imperfetto che si chiama attrizione.

- Penit. Quale è il dolor perfetto che si dice contrizione?

— Conf. Il dolor perfetto, o sia la contrizione, è un dolore perfezionato dalla carità, col quale per solo amor di Dio, come sommo bene, ci dispiace sopra ogni male aver commesso il peccato.

- Penit. E il dolore imperfetto, che si chiama attrizione, qual e?

— Conf. Il dolore imperfetto o sia l'attrizione è un dolore di aver peccato, il qual dolore comunemente si concepisce o per paura del· l'inferno e della perdita del paradiso, o per la bruttezza di esso peccato. 'essere buona; e da essa aiutato il penitente si prepara al sacramento che dà la giustificazione. Non è questo un dimostrare che è sufficiente? Il Concilio dice che da essa aiutato il penitente (e non soggiunge da altra) si prepara alla giustificazione.

Inoltre ciò più chiaro appare dalle parole che sieguono: « Quamvis sine sacramento poenitentiae per se ad iustifi-« cationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad ■ Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam dis-« ponit. » Ove dal rapporto dei due membri del periodo si vede assai la mente del Concilio favorevole alla nostra sentenza. « Quantunque l'attrizione senza il sacramento della pe-« nitenza non possa condurre il peccatore alla giustificazione... » se ad alcuno si dicesse che terminasse questo periodo, potrebbe egli farlo altrimenti che così: « nondimeno lo dispone « a ottenere questa giustificazione nel sacramento? » Ove chiaramente s'intende che, se senza il sacramento attualmente preso l'attrizion non bastava, basta però posto il sacramento; in che si vede la grande virtù che ha il sacramento della penitenza, il quale colla sua grazia pone tutto ciò che manca alla natura della contrizione dalla parte del penitente, essendo che, come dice altrove lo stesso Concilio: « excitante Deo per poeniten- ← tiae sacramentum, » si arreca la giustificazione, quantunque
 per disposizione del penitente si ricerchi il dolore, la speranza e il proposito. (Sess. VI, De iustif., cap. 14.) La parola dispone non reca niente perciò di difficoltà alla nostra chiosa; imperdocchè se l'opera della giustificazione è nell'atto che il penitente riceve il sacramento, gli atti suoi antecedenti che ci son requisiti non sono che disposizioni. Se fossero più che disposizioni importerebbero la giustificazione da se stessi.

Siccome narra il Pallavicino, Giovanni Emiliano, antiste tudetano, fu il solo che fece scrivere il decreto del Concilio come
presentemente è, e porci il verbo disponere invece del verbo
suficere. Giacchè era così scritto avanti il decreto per consenso
di tutto il Concilio: « illam contritionem quam theologi attri"tionem vocant..... statuit... sancta synodus, et declarat non
"tolum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem
"(ut quidam blasphemare non verentur) verum etiam sufficere
"ad sacramenti huius constitutionem, ac donum Dei esse, ac
"Spiritus Sancti impulsum verissimum non quidem actu inha-

« bitantis sed tantum moventis, quo poenitens adiutus, cm « sine aliquo dilectionis in Deum motu vix esse quest, vian « sibi ad iustitiam munit, et per eum ad Dei gratiam facilius « impetrandam disponitur. » (Hist. Conc. Trid., lib. xu, cap. 10,) Il moto di amor verso Dio di cui ivi parlava il Concilio non è altro che o l'amor di Dio tanquam bonus amanti, o l'amor di Dio come quegli da cui si spera il perdono e di cui lo stesso Concilio aveva già parlato (Sess. VI, cap. 6), i quali amori nel l'attrizione perfetta contengonsi. Si vede adunque dal detto passo come mente universale del Concilio si era che l'attrizione bastasse, e come se cambiò il decreto su per l'insinuazione di un sol prelato, cioè del tudetano, che disse sopra di un tal punto: « variare auctorum sententias, adeoque esse, tollendum, per servirmi delle parole del Pallavicino. (Loc. cit.) Non voglio già io al suddetto decreto riformato dare l'autorità di infallibile, ma solo mostrare con esso che tutto il Concilio, tratto un prelato, era della nostra opinione, e se il cangiò non fa già perchè d'opinione cangiasse, ma per non desipir la quistione, dalla quale decisa, non indecisa potea ridondar danno. Ora, come già dissi, anche questo ne dà un argomento in nostro favore: infatti, se il Concilio avesse cangiato d'opinione, avrebbe definito in favore degli avversari e non avrebbe lasciata stare indefinita la quistione, essendochè, come già dissi, e disse il Concina, se è noi che abbiamo il torto, danno gravissimo ne ridonda. Del resto anche nel Concilio come sta presentemente si vede assai bene la mente del Concilio essere a noi favorevole (quantunque nulla v'abbia di definito) da molti luoghi di esso. Anche nel citato luogo, come provai, la parola disponit equivale a quella di sufficit.

Giobbe dicea: « verebar omnia opera mea sciens quod non « parceres delinquenti. » (IX, 28.) Ecco il potente effetto del timor delle pene; onde sant'Antonio abate presso Atanasio ha: « Formido iudicii et poenarum timor horridus lubricae carnis « incendia dissolvit, et ruentem animam quasi ab aliqua rupe « sustentat. » (Liberio A Iesu.)

San Giovanni Grisostomo (Hom. 8, in cap. 4, 1, Thessal.), dopo avere parlato del timore delle eterne pene conchiude: « Non est enim parum lucri de gehenna habere persuasionem.

- « Horum enim verborum memoria tanquam parvum aliquod
- « medicamentum omne vitium poterit abstergere, menti nostrae

s assidue insidens: eo ergo utamur, ut mundum cor habentes « digni habeamur, qui videamus, quae neque oculus vidit, nea que auris audivit, neque in cor hominis ascenderunt. » San Basilio (in Ps. XXXIII, homil. 9): «Timor salutaris et timor sancti-« ficationem faciens, qualis sit, vis exponam? Cum ad pecca-« tum aliquod progredi voles, cogita mihi horrendum illud, et non ferendum Christi iudicium. Lo stesso (in initio Proverbiorum): « Sicut cruci affixus movere nec manus potest, nec **▼ pedes; sic, qui timore Domini configitur extra illius nutum** a nequaquam movetur. » (Vedi san Paolo Agli Ebrei, cap. 10, dal versetto 26 sino verso il fine. — Leggi pure l'epistola di san Giuda.) — San Prospero (De vita contemplativa, cap. 11) dice: « Cogitare quale malum sit ab illo gaudio divinae con-« templationis excludi, beatissima sanctorum omnium societate « privari, sieri patriae coelestis extorrem, mori vitae beatae, morti vivere sempiternae, in aeternum ignem cum diabolo et angelis eius expelli, ubi sit mors secunda, damnatio, exi-« lium, vitae supplicium, non sentire in illo igne quod illumi-\* nat, sentire quod cruciat, exundantis incendii terribiles cre-· pitus pati, barathri fumantis caeca caligine oculos obcaecari, profundo gehennae fluctuantis immergi, aedacissimis in aeter-• num dilaniari vermibus, nec finiri. Haec et similia multa co-« gitare nihil aliud est, quam vitiis omnibus repudium dare et comnia blandimenta carnalia fraenare. > Da tutti questi passi raccolgo che l'attrizione perfetta esclude la volontà di peccare. (Argomenti di Liberio a Iesu.)

Lutero altamente gridava contro l'attrizione come contro di una cosa cattiva, epperciò calunniava i cattolici teologi di quel tempo che bastar quella per lo sacramento della penitenza riputavano. Il Concilio Tridentino contro di un tal errore di Lutero e de' suoi partigiani disse: « quamobrem falso quidem calumniantur catholicos scriptores quasi tradiderint sacramentum poenitentiae absque bono moru suscipientium gratiam conferre. » (Sess. XIV, cap. 4.) Si vede qui che il Tridentino propende verso la nostra sentenza. (Questo argomento è di Liberio da Gesù, e confesso che è deboluccio.)

Il Tridentino ha questo canone: « Si quis dixerit cam contritionem quae paratur per discussionem, collectionem et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suss in amaritudine animae suae, pouderando peccatorum suorum Vol. V. « gravitatem, multitudinem, foeditatem, amissionem aeterate « beatitudinis, et aeternae damnationis incursum cum propo- sito melioris vitae non esse verum et utilem dolorem, nec praeparare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam et magis peccatorem..... anathema sit. » (Sess. XIV, De poenit., can. 5.) — Osservo due cose: 1° che ivi, come evidentemente appare, parla il Concilio di quella contrizione che non inchiade amor di Dio per sè (non ne facendo motto), e che esclude non-dimeno la volontà di peccare, in una parola dell'attrizione perfetta. Di questo conchiudo già che era mente del Tridentimo che l'attrizione perfetta escludesse la volontà di peccare.

Osservo in 2º luogo che sono da notarsi quelle parole pare para para ad gratiam, le quali sono da mettersi col disponit del capo 4 della stessa sessione XIV, e non importano una semplice disposizione o preparazione che vogliam dire remota, ma bensì prossima, e per sè bastante per ricevere il sacramento. Infatti antecedendo la contrizione come pure la confessione e il voto della soddisfazione il sacramento, s'appellano disposizioni di quello. Così pure s'appellano dallo stesso Concilio preparazione, nè ci è aggiunto mai l'aggettivo sufficiente.

Infatti il capitolo 5° della sessione VI è così intitolato: « De necessitate praeparationis ad iustificationem in adultis, et unde « sit, » e in esso si leggono queste parole: « Declarat... ipsius « iustificationis exordium in adultis a Dei per Christum Iesum « praeveniente gratia sumendum esse.... ut qui per peccata « a Deo aversi erant per eius excitantem, atque adiuvantem « gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum iustificatio- « nem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando dispo- « NANTUR. »

Il seguente capitolo 6° è intitolato: « Modus praeparations » e così principia: « disponuntur autem ad ipsam iustitiam, dum « excitati divina gratia et adiuti, » ecc.

E dopo avere particolarizzati tutti questi mezzi dice: « De « hac dispositione scriptum est: Accedentem ad Deum oportet « credere quia est, et quid inquirentibus se remuncrator sit.... (1)

« Denique: PRAEPARATE corda vestra Domino (2).»

Nel capitolo 9° della stessa Sessione: « Quilibet dum seipsum

- « suamque propriam insirmitatem et indispositionem respicit,
  - (1) Hebr., XI.
  - (2) 1, Reg., VII.

x de sua gratia formidare et timere potest. » E ne canoni della stessa Sessione: « Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a • Deo motani, et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo « excitanti, atque vocanti, quo ad obtinendam iustificationis « gratiam se disponat ac praeparet.... anathema sit. » (Can. 4.) « Si quis dixerit..... quanto vehementius quis nititur in se dispo-« nere gratiam, tanto eum gravius peccare, anathema sit. » (Can. 7.) · Si quis dixerit sola fide impium iustificari..... et « nulla ex parte necesse esse eum suae voluntatis motu prat-\* PARARI alque DISPONI, anathema sit. » (Can. 9.) « Si quis « dixerit omni homini ad remissionem peccatorum assequendam « necessarium esse ut credat certo, et absque ulla haesitatione « propriae instrmitatis et indispositionis peccata sibi esse re-« missa, anathema sit. » (Can. 13.) (1) Si vede adunque come il Tridentino prendea i vocaboli di disporre e di preparare, di disposizione e di preparazione come denotanti sufficienza, cioè sotto il nome di disposizione e di preparazione alla giustificazione intendeva tutto ciò che è per riceverla necessario. Dicea infatti appena esposta la preparazione necessaria per ricevere il sacramento: c hanc dispositionem seu praeparationem instificatio ipsa consequitur. » (Sess. VI, cap. 7.) E questa disposizione o preparazione era appunto quella che avea esposta nell'antecedente capitolo 6° intitolato Modus praeparationis.

Ora in tutta questa preparazione non si sa motto della contrisione nemmeno impersetta, spiegando noi altrove quelle parole « Deum..... tanquam omnis iustitiae sontem diligere incipiunt » dell'attrizione. Questa preparazione è dunque la sola necessaria per lo sacramento, la quale però è molto bene che sia persezionata, e con nuovi atti ed affetti aumentata, dicendo lo stesso Concilio che noi siamo giustificati « unusquisque suam secundum mensuram..... et secundum propriam « cuiusque dispositionem et cooperationem. » (Sess. VI, cap. 7.) Ora se in tutti gli arrecati luoghi sotto i semplici vocaboli di disposizione e di preparazione intende il Concilio tutto ciò che è da premettersi dalla parte del penitente alla giustificazione da riceversi nel sacramento, dirassi che in due soli altri luoghi is i suddetti termini per significare preparativi e disposizioni

<sup>(1)</sup> Così pure nella Sessione XIII, parlando dell'eucaristia, intitolò il capitolo 7º: « De praeparatione adhibenda ut digne quis sacram « eucharistiam percipiat. »

non sufficienti? Il prosparare ad gratiam (Cau. B. De possit.) e le ad Dei gratiam impetrandam disponit (Sess. XIV, De poss., cap. 4) vanuo intesi della sufficiente disposizione e preparanione.

Cost pure debbono intendersi le parole viam sibi ad institian parat (1), che alcuna linea innauzi del disponit (loc. sit.) si ritrovano. Importano dunque piena, sufficiente preparazione. Se tale non fosse stata la mente del Concilio, esso che si socarato e diligente era ne' menomi termini, e avez quelle voci sempre in seaso della disposizione e preparazione sufficiente intesi, non avrebbene modificato il senso in questi due ultimi laoghi in cui voleva suonasse diverso con quatche particella moderativa? (2) Nè si dica che in tal guisa è inutile che il Concilio abbia, come dice il Pallavicino, tolto il verbo sufficetti per porre il verbo disponere, se agualmente con questo che con quello definisce. Imperciocchè io non dico che definisce ma solamente che apre la sua mente, la sua opinione. Per definire ci vanno parole che rifuggano ogni storta interpretazione e ogni ambiguita; ora tale non è la parola disponit, la quale per se stessa può sufficiente o insufficiente disposizione importare, e se noi diciamo nella prima guisa intenderla il Concilio è coll'osservare come abbiamo fatto, in qual guisa comune mente l'intenda. and a solution of the property offers

Del resto il Concilio si astenne più volte idal, definito per non condannare teologi cattolici, ma di appire stitavia agli assennati, quantunque non del tutto apertamento, in modo però che moralmente non se ne potense dubitare, la

<sup>(</sup>i) Questa strada alla giustista noit è che la neccessità prepitezione alla giustificazione di cui parlava Bavid : a Ultuâm dirignitati viac mese ad custodiendas instificationes teas la Productiones

<sup>«</sup> Viam iustificationum tuarum instrue me. (fb., 27.) Legem pone

<sup>«</sup> Domine, viam iustificationum tuarum: et exquirem com compet.

 <sup>(</sup>Ib., 33.) Iustificationes tuas exquisivi. (Ib., 56, 95.) Iustificationes

<sup>«</sup> tues requirem. (Ib., 145.) Longo e peccateribus saltes: quin itsillet « cationes tues non exquisierunt. » (Ib., 155.)

<sup>(2)</sup> Seppe hene ciò tere il Concilio quando ce alera hisogno (1) devendo instituire un canone per dichiarare che la sola fede ante era necessaria per prepararsi a ricevere l'eucaristia non si conteste di dire semplicemente il vocabolo di preparazione, una dissettata quis dixerit solam fidem esse suvricimenta reastratatementale mendum sanctissimae, sucharistiae sacramentum, anathomo, alla (Sess. XIII, De Euch., can. 11.)

PENSIERI 453

sua opinione. Così sece, per esempio, quando, non volendo per condannare molti teologi definire la contrizione persetta non ricercarsi come necessaria per lo sacramento di penitenza, mostrò nulladimeno tale essere l'opinion sua col dire: « con- « tritionem... aliquando caritate persectam.... hominem Deo re- « conciliare, priusquam hoc sacramentum actu suscipiatur. » (Sess. XIV, cap. 4.) (1) Così sece nel nostro caso colle parole: viam sibi ad sustitiam parat, e: ad Dei gratiam impetrandam disponit, e: praeparare ad gratiam. (De poenit., can. 5)

Conchiudo adunque che nel canone 5 della Sessione XIV della penitenza si dice che l'attrizione perfetta è sufficiente preparazione per essere giustificata nel sacramento della penitenza.

Un altro argomento con cui si prova che le parole: « illumque tanquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt » del
capo 6 della Sessione VI della Giustificazione, sono da intendersi
dell'amore di Dio come buono a noi inchiuso nella speranza
del perdono compresa dall'attrizione perfetta Nel detto capitole il Concilio espone fino alla metà la preparazione sufficiente
per la giustificazione, e nell'altra parte coi passi della scrittura
di cui l'ha tratta la corrobora. Ora si leggano tutti quei passi
dalle parole: De hac dispositione scriptum est, ecc., fino al termine del capitolo e si vedrà che essi si estendono al timor
delle pene, alla speranza del perdono, alla fede delle verità
rivelate da Dio, al buon proposito, alla soddisfazione, a un
certo quale amor di Dio incoato come buono a noi, ma non
lachiadono, non accennano nemmeno l'amor di Dio propter se,
la carità cioè apprezzativamente perfetta.

Davide dice: « Qui timent Dominum speraverunt in Domino: « adiutor eorum et protector eorum est. » (Ps. CXIII, 11.) Le prime parole qui timent Dominum speraverunt in Domino di-

<sup>(1)</sup> Così fece quando, non volendo condannare gli scotisti e gli altri teologi che la materia prossima del sacramento della penitenza riponeano o nell'assoluzione sacramentale o nella imposizion delle mani, ecc., disse essere gli atti del penitente, la contrizione, la confessione e la soddisfazione quasi materiam del sacramento: in tal suita colla particella quasi non definì, ma mostrò non ostante assai chiaro qual fosse su tal proposito: la mente sua. Così fece pure Eugenio IV nell'istruzione agli Armeni, il quale medesimamente dicendo essere i tre atti del penitente quasi materia del sacramento di penitenza appalesò la sua opinione essere quella di S. Tommaso, senza però condannare i teologi che altrimenti sentivano.

mostrano come l'attrizione persetta inchiude la speranza della giustificazione e della beatitudine, epperciò l'amor di Dio come quegli da cui tanti beni speriamo. Quelle che sieguono adiutor corum et protector corum est dimostrano come Dio aiuta, protegge colla sua grazia coloro che hanno tale timore, epperciò tale speranza.

Conchiudo io dunque che bastano tali disposizioni perchè Dio colla sua grazia aiuti e protegga, epperciò giustifichi. Dunque non è necessaria la carità vera per lo sacramento della penitenza.

Se l'attrizione perfetta non esclude la volontà di peccare è sforzata, non libera, involontaria. Ora il Concilio Tridentino definì il contrario (Sess. XIV, De poen., can. 5.) Dunque l'attrizione perfetta esclude la volontà di peccare.

Lutero dicea essere sforzata, non libera, involontaria um tale attrizione, « quia (dice egli) timore praecepti et dolore « damni id facit » per essa il penitente. Non toglica già ogni volontario, ma dicea essere violentata dall'amore al proprio bene; ma il Concilio pronunziò anatema contro colui che avrebbe detto essere un tal dolore coactum e non liberum, ac voluntarium. (Liberio a jesu.)

S. Bernardo (Serm. De div. affect. animae) dice: « Timor « Domini, ait scriptura, expellit peccatum sive quod iam adwissum est, sive quod tentat intrare. Expellit sane illud « poenitendo, hoc resistendo. »

San Gian Grisostomo (Hom. 5, Ad pop. Antiochenum): « Sicut « itaque priusquam nobis timor mortis immineret, nos pecu« niarum mulcta carpebat: postquam vero nefanda perpetrata « sunt, hac causa mortis timor succedens mulctae dolorem « expulit: sic et gehennae timor si comprehendisset animas « nostras, non mortis timor habuisset; sed quemadmodum in « corporibus quando nos duo dolores compresserint, inferiorem « potentior abscondere consuevit: sic et nunc factum esset si « futuri supplicii timor in anima remansisset, omnem timorem « obscurasset. Itaque si quis gehennae semper meminisse la« boret, omnem mortem deridebit: et non praesenti tantum « angustia liberabitur, sed et ab illa flamma eripietur. Gehen« nam enim continue timens numquam in gehennae ignem de« cidet, continuo hoc castigatus metu. » — Dunque l'attrizione
« imperfetta esclude il timor di peccare. (Liberio a jesu.)

Sant'Agostino (Serm. 5, De Letaniis): « Beatus est ille cui timor suus est pro flagello: quem non poena corrigit, sed disciplina. Nunquam tormenta patitur, qui timet ne aliquando patiatur. »

Sant'Agostino (lib. Annotationum in Iob., cap. 40): « Nisi gaudium spei nostrae cum timore damnationis esset, in vobis negligens esset ipsa securitas et superba praesumptio: neque in psalmis nobis diceretur: Exultate ei cum tremore (1). »

Lo stesso (super Ps. 63): « Si timet homo Deum, non terreat homo. Eum enim timere debet homo, a quo factus est homo. Quod supra homines est time, et homines te non terrebunt. Mortem sempiternam time, et praesentem non curabis. Vo- luptatem illam incorruptam, et quietem sine labe concupisce: et promittentem dona ista temporalia et totum mundum de- ridebis. Ama ergo, et time. Ama quod promittit Deus, time quod minatur Deus: nec corrumperis ex eo quod promittit « homo, nec terreberis ex eo quod minatur homo. »

Lo stesso (in sermone 1, De timore, idest ad Fratres in Eremo, serm. 62): « Prima sapientia est timor Domini. Qui Deum timet, « quae bona sunt non negligit. »

Lo stesso (lib. 1, De verbis Domini, serm. 4): « Evangelium « quod audivimus valde nos terruit, si fidem habemus: eos autem non terruit, qui fidem non habent. Et quia non terret eos,
volunt esse perverse securi nescientes distribuere; et distinguere tempora timoris, et securitatis. Timeat ergo qui ducit
modo vitam cum fore, ut possit in illa vita habere securitatem
sine fine. >

Lo stesso (serm. De divite et Lazaro): « Sancta lectio si in vita ista nos salubriter terreat, post istam vitam, nemo nos eterret: fructus enim timoris correctio est. Ideo non tantum edixi, terreat: sed, si salubriter terreat. Multi enim timere nocum. Quid est autem sterilius timore infructuoso? »

Lo stesso (lib. De verbis Apostoli, serm. 18): « Ex iis, quae in hoc tempore homines timent, coniiciant quid timere debeant. Timet quis carcerem, et non timet gehennam. Timet quaestionarios tortores, et non timet infernales angelos. Timet cruciatum temporalem, et non timet poenas ignis aeterni. Postremo timet ad modicum, et non timet in aeternum mori.

<sup>(1)</sup> Psel II.

« Ille, qui te occisurus est, quem times, quem exhorrescis quid « facturus est tibi? Exclusurus est de carne tua animam tuam. « Quo eat exclusa, vide. »

L'uomo è reo di pena eterna nel peccare perchè e la sua coscienza e la rivelazione gli manifesta la gravezza di quel peccato che offende un Ente infinito, il Legislatore increato, e infrange la legge a lui coeterna, epperciò trae da' suoi effetti m valore infinito con una infinita pena da scontarsi. Ma se l'uon sa l'infinita offesa e lesione che a Dio e alla sua legge arreca il precato, non pertanto la sente, come quegli che non può sentire l'infinità, la perfezione del codice eterno e del suo Legislatore. Qual è infatti l'uomo che nel peccare conosca la gravezza del suo peccato? Qual è l'uomo che senta con esso l'immensa offesa che fa a Dio? Qual è, dirò di più, l'uomo che offenda Dio per offenderlo come infinitamente perfetto? -- L'uomo offende Dio e la sua legge non per odio di Dio, ma per amer di se stesso, delle creature. So che ciò non ostante havvi in alcuni l'odio di Dio; ma questo è un odio di Dio malamente compreso. È impossibile all'uomo l'odiar Dio come infinitamente buono o perfetto in sè: gli può talvolta parer di ediarlo in tai guisa, ma è falso che l'odia sempre, odia anche la sua stessa bontà, ma sotto un aspetto cattivo e per orgoglio e proprio amore. — Elleno sono dunque ingiuste le pene eterne con cui Dio punisce il peccato? - No, certamente: perchè l'uomo, quantunque nol senta distintamente, sa che col peccare offende infinitamente Dio; è libero; bastano questi due requisiti perchè il suo peccato sia di malizia infinita. Certamente, se non sapesse di offendere nè Dio nè una increata legge col suo peccato, imputabile a pena eterna questo non gli sarebbe. L'ignoranza le salverebbe.

Premesse queste cose, e conchiuso adunque che colla intrinseca malizia della volontà del suo peccato l'uomo non offende direttamente nè Dio nè l'eterna legge, passo a dire quel che voleva.

Il motivo diretto del peccato non è dunque, come l'ho provato, di allontanarsi da Dio, di odiar Dio come infinitamente buono, giusto, perfetto, ma la soddisfazione delle proprie prave passioni. La volontà di peccare si raggira dunque intorno al peccato, non come all'offesa della bontà, perfezione di Dio in sè, ma come al soddisfacimento delle nostre passioni, cioè come al nostro in-

PRNSIBRI 457

resse (1). Dunque io conchiudo per escludere la volontà di pecire non fa d'uopo di dolersi del peccato commesso come conario a Dio buono e giusto in sè, essendochè come tale non
è commesso, ma basta il dolersi del peccato come contrario
l nostro interesse.

La differenza che ci passa tra il motivo del peccato che si ommette e il motivo dell'odio del peccato si è che si commette eguendo l'impulsione del nostro interesse mal inteso, cioè del'interesse temporale, quando si odia per lo motivo dell'interesse pirituale, che è il verace. Dio è così buono che col sacramento i contenta di un tal dolore. Perchè mai l'interesse spirituale se spinge a odiar il peccato? Perchè il peccato è punito coll'interes e la virtù col paradiso? Perchè ciò? Perchè e' deriva necessariamente dalla bontà e giustizia di Dio. — L'amore adunque della beatitudine e il timor delle pene includono un certo quale amor di Dio.

Egli è dunque falso ciò che dicono gli avversari, cioè per scludere la volontà di peccare essere necessario l'amor di Dio per sè. — Essi ragionano in questa guisa: Non si può escludere positivamente la volontà di peccare se non con un atto contrario direttamente al peccato: ora tal atto è solo l'amor di Dio. Dunque, ecc.

Rispondo che già io concedetti doversi odiare il peccato per un affetto contrario direttamente all'affetto per cui dianzi si amava acciocchè sia esclusa la volontà di peccare; ma nego

<sup>(1)</sup> L'odio di Dio o simili peccati contro Dio non si aggirano intorno a Dio come buono o giusto in sè, ma come di una bontà o giustizia, ecc., alle nostre soddisfazioni dannosa. San Tommaso ottimamente ciò prova: « Deus per essentiam suam est ipsa bonitas, quam nullus habere odio potest, quia de ratione bonis est, ut ametur. Et ideo impossibile est, quod aliquis videns Deum per essen-\* tiam eum odium habeat. Sed effectus eius aliqui sunt qui nullo " modo possunt esse contrarii voluntati humanae, quia esse, vivere, et intelligere est et appetibile et amabile omnibus. Quae sunt qui-' dam effectus Dei. Unde etiam secundum quod Deus apprehenditur ut auctor horum effectuum, non potest odio haberi. Sunt autem effectus Dei, qui repugnant inordinatae voluntati: sicut inflictio poenae, et etiam cohibitio peccatorum per legem divinam quae repugnant voluntati depravatae per peccatum. Et quantum ad considerationem talium effectuum ab aliquibus Deus odio haberi potest in quantum scilicet apprehenditur peccatorum prohibitor et poenarum inflictor. » (2ª 20, q. 34, a. 1.)

che questo atto o affetto sia l'amor di Dio. Si amava il peccato come a noi favorevole: opposto al motivo di un tal amore, di un tal affetto è l'odiare il peccato come a noi pernicioso. Se si amasse il peccato come contrario a Dio buono in sè, si dovrebbe odiare per la medesima ragione ed espellere con affetto direttamente contrario a quell'amore; ma già provai che questo è impossibile; non s'odia col peccare Dio come buono in sè; non è dunque necessario di amarlo come buono in sè.

L'amore e l'odio non si oppongono a vicenda se si aggiram intorno a una stessa cosa osservata sotto qualunque aspetto, ma perchè si oppongano direttamente a vicenda fa d'uopo che si aggirino intorno a quella data cosa osservata sotto il medesimo aspetto. Ciò è noto dalle dialettiche regole degli opposti e de' contrari. Ora l'odio del peccato per timor dell'inferno non si oppone all'amor del peccato secondo sè. Imperciocchè chi odia il peccato per amor dell'inferno odia solo per accidente il peccato, ma in realtà solo l'inferno; odia il peccato perchè senz'esso non ci sarebbe inserno, perchè l'inserno è suo effetto, e odiando l'effetto odia per conseguenza la causa. Chi odia dunque il peccato per amor dell'inferno non l'odia secondo sè. Un tal odio direttamente dunque non si oppose all'amor del peccato secondo sè. All'amor del peccato secondo sè solo si oppone direttamente l'amor di Dio e della eterna legge secondo sè, perchè il peccato secondo sè a Dio e all'eterna legge secondo sè si oppone. All'amor del peccato secondo sè convien dunque opporre odio del peccato secondo sè, cioè secondo che a Dio, all'eterna legge si oppone. Queste sono le obbiezioni degli avversari.

Se l'attrizione è parte del sacramento della penitenza serve per giustificare e ci è come prossima preparazione. Ora così è. Dunque, ecc.

Così io provo la prima proposizione. Nel capo 4 della Sess. XIV si propone di parlare della contrizione come parte del sacramento. Inchiude l'attrizione formidolosa. Dunque reputa questa esser parte del sacramento.

L'argomento del silenzio della chiesa mi pare convincentissimo in nostro favore. Se gli avversari hanno ragione, tuti quei sacerdoti che sono del nostro partito, quei curati, quei vescovi rendono colla loro trascuranza invalida un'infinità di s acramenti. Ora perchè mai la chiesa non ci ha mai messo,

on ci mette rimedio? Qual è la ragione che l'impedì di socorrere alla sua greggia? Per qual causa non si oppose alla ropagazione di un error sì esiziale? Forse il non voler desiire la quistione tra i teologi e condannar uomini per altro grandi? — Vana scusa. Può tacere, mossa da tali ragioni, la :hiesa quando il male che ridonderebbe dal suo parlare sarebbe naggiore di quello che provien dal silenzio; quando si tratta di quistioni da cui non può ridondare gran male in materia di dogma e di fede. Ma, quando questa o quello vengono lesi, non può più tacere la sposa di Gesù Cristo; essa deve, come sposa fedele, difendere l'onore, la dottrina del suo consorte, e, come tenera madre, liberare dal mortifero contagio i suoi figliuoli. Qualunque ragione in tal caso non le può più esser di scusa. Non tralasciò altre volte di condannare il vescovo Cipriano, non ostante i suoi meriti e le sue virtù; e questo illustre prelato per esser caduto in errore non perciò divenne men grande. Non omise già un tempo di percuotere con anatemi Ario, Manete, Lutero, e quanti mai fossero eresiarca, tuttochè prevedesse grandi torbidi e confusione. Non fu distolta dal risutare ad Enrico VIII la concessione delle sue non evangeliche pretensioni, tuttochè imminente da un tal riduto già attendesse lo scisma. Mali sì enormi non la fecero ristare dal serbare incorrotta la sua morale ed i suoi dogmi; è proprio solo degl'instituti degli uomini il far un male per fuggirne un altro.

Non va però la cattolica chiesa in traccia di mali quando non è necessario; ma questa necessità v'ha ben tosto quando tratta di difendere la morale od il dogma. Il non voler defaire tra i teologi la quistione per non condannar uomini grandi • suscitar torbidi fu dunque una vana scusa per la chiesa, si bano ragione i nostri avversari. — Forse i tempi furono di un tal silenzio della chiesa cagione? - Eh! che tempi! Sono omai più secoli da che, secondo i nostri stessi avversari, è sorta h nostra opinione; e, secondo che noi abbiamo altrove provato, dessa ha cuna colla religione, cogli apostoli e coi padri. in, stando anche al computo de nostri avversari, dacchè è Ognita a tutte le scuole l'opinion nostra, quante proposizioni For furono dai pontefici condannate, quante bolle, quanti deceti non uscirono dalla santa sede, quanti sinodi, quanti concili non furono celebrati, e quante eresie non ci furon proscritte! lo ardisco dirlo: se cattiva è la nostra causa, se invalida è l'attrizione perfetta pel sacramento di penitenza, en più importante una decisione sur un tal punto di tante altre, che circa altri punti rilevanti meno furono fatte dalla chiesa; qual errore infatti più pernicioso di quello che cagiona bene spesso la profanazione e l'invalidità di un sacramento, e di ma sacramento senza del quale chiusa è alla maggior parte de' fedeli la porta del cielo? Tante proposizioni dannate, tante belle prodotte, tanti concilii radunati son dunque tanti falli de' pontefici e della chiesa. Innocenzo XI comandò di seguire, nel conferir i sacramenti, l'opinion più sicura circa il loro valore; perchè mai dopo aver messa fuori tal regola generale, se la censura della nostr'opinione comprese, perchè mon la dante fra quelle tante altre, molte delle quali certo di minor riliene perchè men pratiche e più speculative, sulle quali pronunzio dannazione?

Conviene notare la grande importanza che dimostrò esserci circa il valore de' sacramenti quel sommo pontefice ad comandare di seguir l'opinione più sicura in materia di sacramenti, e non in altri casi; come dunque non dannar la nostra sentenza che, se è falsa, è una delle più perniciose che tra le contrarie alla dottrina de' sacramenti si possano ritrovare, con una speciale proposizione? Si dirà forse che la dannò implicitamente in quella. Ma questa ripresa niente vale. La chiesa, quando condanna, non ha paura di far apparire il suo sentimento, che l'espone nella guisa più chiara che possa; essa non sa come le umane politiche instituzioni: o parla, o tace. E quanto più avrebbe dovuto parlare apertamente in materia così rilevante! Lo torno a ripetere: se essa implicitamente dannò altre proposizioni men perniciose, perchè non danuare ugualmente un'altra maggiormente pestifera? Circa lo stesse valore dei sacramenti veggiamo dannate altre proposizioni (1); ora perchè non dannarne una sì essenziale e rovesciante totalmente il valore del sacramento di penitenza sì necessario

<sup>(1)</sup> Molte sono le proposizioni concernenti i sacramenti ed il loro valore dannate da Innocenzo XI. Così la 57, la 58, la 59, la 60, la 61. la 64, ed un'altra in altro tempo proscritta, n° 2. — La citata al aumero 57 è la seguente: « Probabile est sufficere attritionem naturalem « modo honestam. » Ora una tal proposizione è già implicitamente dannata nella 1° tanto vantata dai nostri avversari. Eppure perchè esplicitamente dannarla? La ragione si è che è stile dei pontefici il con dannare esplicitamente ogni proposizione; in prova di che molte

PENSIRRI 461

la maggior parte dei sedeli? E poi, se Innocenzo XI avesse pplicitamente voluto in quella proposizione dannata inchiuere la nostra, perchè mai esso ed i suoi successori si tacquero uando una solla d'autori altamente provarono in guise infinite ver nulla che sare quella proposizione colla nostra sentenza, poter noi questa tranquillamente e tener ed insegnare?

Alessaadro VII impose silenzio alle censure che a vicenda si cagliavano contro i teologi de' due partiti; se i nostri aveano l torto, perchè non li cacciò egli tra la folla degli erranti he fulminò, ed invece proibì che fossero fulminati? Perchè iggiungere nel suo decreto alla nostra opinione quell'epiteto: mae hodie inter scholasticos communior videtur, parole che tanto Ma nostra opinione aggiunsero di peso? Si negherà quest'asterzione: e sia; ma non di meno non si può negare che tali parole dimostrino che un po' da nostra parte propendea Alessandro, o che almeno indifferentemente guardava l'esteso regno della nostra opinione. Ora, se questa opinione è la falsa, Alessandro VII nel rimirarne esteso più dell'altra il regno, più forte il vigore, e nello starsi, nel tacersi a fronte di abusi cotanti, e freddamente aggiungere ancora le suddette parole, e comandare ai nostri avversari di rispettarne, Alessandro VII, io dico, era un indegno pontesice.

Che dirò del Concilio Tridentino? Quand'anche concedessi quello di cui provai invincibilmente il contrario, cioè che propendesse verso l'opinione dell'insufficienza dell'attrizione anche perfetta, non ostante egli errò grandemente, se han ragione i mostri avversari nel non definire la controversia. Egli nel proemio, alla Sess. XIV, disse: « Circa illud (poenitentiae sacramentum) nostra hac aetate diversorum errorum est multitudo, « ut non parum publicae utilitatis retulerit, de eo exactiorem, et pleniorem definitionem tradidisse; in qua, demonstratis et convulsis, Spiritus Sancti praesidio, universis erroribus, catholica veritas perspicua et illustris fleret: quam nunc te: le dannate si trovano che somigliansi le une alle altre, o che in altre già dannate si contengono. Ma basta ai pontefici per particolemente dannarle che siaci qualche picciola differenza. Se dunque avesse nella 1º proposizione Innocenzo XI la nostra opinione rinchiusa, l'avrebbe particolarmente ancora condannata; o almeno così wrebbero fatto i suoi successori, che dannarono pur sempre molte proposizioni in quella 4º dannata da Innocenzo implicitamente contenute, come si può nei loro cataloghi vedere.

« sancta haec synodus christianis omnibus perpetuo servadam « proponit. » Dovea dunque, secondo queste sue promesse, trattare della penitenza contro la moltitudine dei diversi errori insorti in quell'età contro il sacramento di penitenza; dovea far ciò per l'utile grande che ne sarebbe ridondato alla pubblica utilità; dovea dare un'esatta e completa definizione di quel sacramento; dovea, coll'aiuto dello Spirito Santo, rovesciare gli universali errori sopra di una tal materia e rendere perciò la verit di essa perspicua ed illustre; dovea proporre la dottrina da espedata sul sacramento della penitenza a tutti i fedeli, da osservari in perpetuo.

Ora se noi abbiamo il torto, qual opinione più erross della nostra? Qual opinione più perniciosa al ben de' sedeli? Qual opinione più da suggirsi in un secolo in cui possenti eretici congiuravano unitamente per distruggere della penitem se non potevano il sacramento almen l'efficacia? Qual opinime più relativa alla buona o cattiva definizione di un tal socramento? Qual opinione più contraria alla perspicua e illustre verità del sacramento, delle sue doti, del suo valore? Qual opinione finalmente più degna di estirparla dai fedeli e di proibirne ad essi la conservazione in perpetuo sotto pena di anatema? Eppure nulla definizione uscì dal Concilio contro di questa opinione. Quand'anche si concedesse agli avversari avere il Concilio implicitamente definito contro di essa, non avrebbero perciò eglino vinto. Perchè non pronunciare anatema contro di una tale proposizione, mentre contro tant'altre non di danno più rilevante apertamente condanna, e replicatamente perfino talvolta pronunziava? Non era essa nè di un Lutero, nè di un Calvino; ma con tutto ciò, se falsa, chi la sostenea era in errore. E il Concilio si propose in quella Sessione generalmente di combattere la moltitudine: universorum errorum di quell'età, e convulsis universis erroribus mostra qual fosse nuda la verità nel suo lustro. I giudizi, i tribunali della chiesa sono come quelli del mondo; accettazion di persone è appo di essa un nome ignoto; e quantunque non rilevanti quistioni non definisca tra i teologi, avrebbe un'opinione dannosa proferita da questi dannata come se di Lutero stata si fosse; quando la prima volta Lutero su condannato da Leone X, Lutero era un monaco, un teologo cattolico, e non pertanto lasciò il pontefice di condannarlo.

Conchiudo adunque che gli avversari o devono darsi il torto, necessariamente accusano la chiesa di gravi errori e tacitamente dicono che Cristo non abbastanza provvide al suo gregge.

Gli avversari dicono: la legge antica era di timore, la legge auova è d'amore; ora voi riputate per la giustificazione nella anova bastante il timore, quando nell'autica l'amore si ricercava. Bella cosa voi sate! Consondete il genio delle due religioni in tal guisa e vi opponete ai detti dell'apostolo Paolo. (Ad Rom., VIII, — 2, Tim., I.)

Rispondiamo. In quello appunto che nell'antica legge la carità perfetta per la giustificazione si ricercava era un segno del timore che in quella legge regnava. Infatti, tanto più difficile era la giustificazione quanto più era malagevole l'avere le disposizioni necessarie per esse; epperciò tanto più tremar doveano i peccatori; laonde gli esempi di conversioni, come di David, di Manasse, de' Niniviti e pochi altri sono rari nell'antica legge e innumerabili nella nuova. In questa l'instituzione del sacramento di penitenza è un'esimia prova dell'amore di Gesù Cristo, di Dio per noi, il quale, vedendo l'infermità dell'umanità nostra, come dice il Trideutino, instituì un sacramento in cui più facilmente che nell'antica legge si dasse ai peccatori il perdono. Anche gli avversari concedono che la contrizione perfetta non sia necessaria per lo sacramento della penitenza; ora nella legge mosaica per la giustificazione si ricercava; dunque coll'argomento degli avversari si potrebbe pure conchiudere che, anche secondo essi, più nell'antico che nel movo testamento regna la legge di amore. Ma questo non solo dall'obbligo dell'uomo verso Dio si dee desumere, ma più dalla grazia di Dio verso dell'uomo. Già osservai come legge più di timore che la cristiana era la mosaica anche per quello che ricercava come necessaria per la giustificazione la carità persetta. Nella nuova legge è un grand'effetto dell'amor di Dio il **mcramen**to della penitenza, mediante il quale non è la carità necessaria per la giustificazione. Dico questo perchè si veda come la nostra è legge d'amore non tanto per parte dell'uomo, come per parte di Dio. Non perciò voglio dire che il sia a livello o meno dell'antica per parte dell'uomo, come spiegherò fra poco.

Se noi amiamo Dio è per dono di Dio, per un effetto della sua grazia; laonde l'amar Dio è già un effetto dell'amor di

Dio. Questo principio si può ancora più grandiesamente considerare.

L'uomo è creato da Dio: ecco il primo effetto dell'amor di Dio, a cui l'uomo dee l'esistenza. Qualora anche l'uomo da se solo potesse amar Dio, in forza dell'esser creato da Dio l'amor suo verso Dio sarebbe sempre prodotto dall'amore di Dio verse di lui. Ma egli è di fede che l'uomo non può da sè far un audi carità: ecco un secondo effetto dell'amor di Dio, se cai l'uomo deve più specialmente che prima il potere aver carità. Quanto maggiore è la grazia di Dio, tanto lo è la carità di esa figlia. Ecco dunque come legge di maggior carità è la legge di grazia maggiore. La legge nuova è duuque maggiore di carità dell'antica perchè maggiore di grazia.

Non è infatti legge d'amore per eccellenza quella che ha per autore un Dio umanato e morto per noi, e che a noi si offet tuttodi sull'altare? Dunque:

- 1° La legge nuova è di carità più che l'antica per parte di Dio. Dio ci diede maggiori prove del suo amore per noi, ed it esso ci comparte più doni. La grazia, ecco il precipuo di questi doni.
- 2º La legge nuova è di carità più che l'antica per parte dell'uomo, perchè questo, ricevendo maggior grazia, riceve maggior carità.

Dio attaccò l'infusione di molte grazie ad alcuni riti esterni nella nuova legge. Questi riti sono i sacramenti, « per quae « omnis vera iustitia vel incipit, vel coepta augetur, vel amissa « reparatur, » come dice il Tridentino. (Sess. VII, proem.) Essi infondono certamente la grazia, purchè si ricevano bene.

Non essendo difficili le disposizioni che si ricercan per essi, ne siegue che facilmente si può acquistare la grazia: la grazia è madre della carità. Dunque nella legge nuova più che nella antica facilmente si può aver la carità.

Che cosa più difficile di quella che un uomo carico di peccati possa muoversi a carità?

Molto più facile è il muoversi all'attrizione perfetta, mediano la quale si può ricevere il sacramento.

Nella nuova legge posta dunque l'attrizione perfetta, si può ricever la grazia e con essa la carità. Dunque è più facile che nell'antica legge il ricevere la carità.

Dando Gesù Cristo mezzi sì esimii per ricevere e fortificarsi

465

nella carità, egli è più che mai congruo che ricerchi specialmente dai cristiani la carità, e la sua legge legge di carità si dica.

Ma, se egli vuole carità, è perchè dona mezzi facilissimi di conseguir la carità. Questi mezzi sono i sacramenti che conferiscon la grazia. Ma a colui, cui chiusa è la via dei sacramenti, chiusa è la via principale della grazia e della carità secondo la nuova legge.

Questa legge sì dolce non è rigorosa come l'antica, e non chiede da un tal peccatore carità senza dargli i mezzi di scancellare i suoi peccati. Vuole da lui carità, ma prima gli porge il mezzo di scancellare i peccati.

I due sacramenti dei morti, il battesimo e la penitenza, sono questi due mezzi, sono la porta degli altri sacramenti, da cui si conferisce la grazia. Essi dunque non richieggono la carità, perchè non presuppongono la grazia, per dar la quale sono istituiti.

Ecco in qual guisa la legge nuova sia la legge carità.

La legge antica era legge di timore pei motivi già allegati; e perchè Dio in essa si mostrava in un aspetto terribile, come un padrone a servi, faceva uso di grandi castighi temporali, ecc.

Noi sosteniamo che il penitente, che dotato di una persetta attrizione si accosta al sacramento per essere giustificato, dee proporre sermamente di emendar la sua vita e vivere in carità, essendo questa la somma della legge: ed ecco in qual guisa cominci ad avere un po' di quella carità, proponendo poi di abbracciarla.

- E perchè, dirà taluno, da quel punto già non l'abbraccia?
- Perchè egli è ancora ammalato, il peccato gli contamina ancor la coscienza, e la carità è solo da cuor sano. Egli può armamente proporre di amar Dio, perchè altro è il proporre di far poi una cosa, altro è il farla: egli lo farebbe già da quel punto, se lo potesse; ma il peccato ne lo impedisce. Sa bene che un atto di carità scancellerebbe il peccato avanti la confessione; ma per facilitare questo atto egli comincia a torre l'estacolo del peccato col sacramento.

Il Tridentino dice (cap. 11, sess. VI): « Qui enim sunt filii « Dei, Christum diligunt. » I figliuoli di Dio, com'è evidente, non sono che i giustificati; onde il Tridentino medesimo chiama

30

i giustificati amici Dei, ac domestici. (Ib., cap. 10.) Intende dun que il Trentino Concilio di dire che la dilezione di Dio è pro pria dei giustificati ed effetto della giustificazione; danque no la richiede come necessaria nel prepararsi a questa.

#### DELLA SODDISFAZIONE

La soddisfazione è una parte essenziale del sacramento del penitenza, perchè senza di essa manca ne è la natura. Io s detesto quanto posso i miei peccati, ne debbo fare ogni pos sibile ammenda. La misericordia divina da me altro non chied che il pentimento; ma come poss'io possederlo quando no soddisfo in quella guisa che posso alle colpe sopra cui piango La soddisfazione è dunque inclusa nella stessa natura del per timento, ed è solo necessaria e richieduta da Dio perchè u è il pentimento. Io peccando sconvolsi l'ordine eterno: men pento e ci rimedio in quanto che posso. Sono adunque prosti a fare qualunque cosa che più a ciò possa valere, e odo la ser tenza di G. C. Dee per questo il ministro che ne sa le ve adattare la soddisfazione che ingiunge al penitente ai peccal che ne sono la cagione e l'oggetto: essa deve valer come d'an tidoto contro di essi, rammemorare all'uomo la sua perfidia fargliela abborrire, rinnovare la detestazione, promuovere e ser bare il buon proponimento.

LA RELIGIONE DI CRISTO PROMUOVE LA SOCIETÀ E NE FORMA L'OGGETTO DI TUTTA LA LEGGE.

La religione dee dar bando all'arte e valersi della casta na tura, insegnandoci così anche co' suoi menomi riti a fuggir eziandio nelle più picciole cose la corruzione. La natura ci h dotati d'anima e di corpo; la religione dee avere i suoi rap porti con amendue queste nature: la natura ci ha dato u cuore e una ragione; la religione li dee porre ambo in opera la natura ci ha instrutti di passioni; la religione se ne dee va lere: la natura colla speranza e col timore ci agita; la religione dee trarne il suo pro da molle sì possenti sull'anim nostra: in una parola la religione, siccome la società, si deb bono valere di tutte le facoltà della nostra natura, essendoche

çià altrove dicemmo elleno essere tutte in sè buone, e l'abuso l'eccesso solo farle divenire dannevoli e cattive. Ora tal è a religione di Cristo.

Ed in vero essa promuove la società, e ne forma l'oggetto di tutta la legge (1); essa fa odiar il vizio, non i viziosi, ımar tutti gli uomini e la virtù; essa, col dirigere tutto l'uomo in Dio, soddisfa all'infinità della sua mente e de' suoi desiderii; essa con segni esterni ne pone sott'occhio le cose le più essenziali a sapersi e ad operarsi; essa ci riempie di una infallibile speranza della felicità collo stesso timore di quello che ne è l'avversario distruggitore; essa ne presenta Iddio nello aspetto il più dolce della natura, cioè in quello di padre, e a lui ci lega coi vincoli i più onorevoli e soavi, cioè con quelli di figli; essa rende le virtù universali, le accoglie spesso tutte o gran parte in un medesimo punto; e il menomo ogni istante della vita ritoglie alla disperata e fredda indifferenza, rendendolo capace di una virtù. Senza farne uscire della nostra natura questa religione ci eleva a quella dell'Onnipossente, e copre anche al cospetto di Dio col farne suoi figli il nostro niente, e col proclamarne sue creature e suoi servi impedisce la nostra superbia. Noi siamo esseri importanti, sublimi e direi quasi celesti, ma tutto ciò per grazia di Dio; noi nasciamo e viviamo per vivere eternamente, ma per effetto della divina bontà; noi siamo re della natura e ci eleviamo fino a Dio, ma per tratto della divina Provvidenza. Ah! tutt'altro saremmo, se l'uomo uscito dalla creatrice mano stato destituto ne fosse per un momento! Precipitato nell'infinito della bassezza, sarebbe stato un nulla all'occhio di Dio. È per questo che la superbia non è in sè che viltà; tutta la nostra grandezza l'abbiamo da Dio, e questa verità tostochè viene da noi disconosciuta, noi quella perdiamo intieramente, perchè intieramente diautore di essa disgiunti. L'uomo superbo si sa un Dio di se stesso: egli è il vero Dio malo di Manete, è il capo d'opera della malizia, della bassezza, è l'imperfezione medesima, siccome il Creatore è la medesima perfezione, il sommo della Findezza, della bontà. Due sono gli eccessi primitivi, il tutto e il niente. Uomo, tu allorchè vuoi essere il primo, ti fai tostamente il secondo.

<sup>(1)</sup> Quest'oggetto è secondo G. C.: Ama Dio e il prossimo come te stesso.

## DELL'UMILTÀ.

L'umiltà non deve mai cadere nell'avvilimento, nemmeno anzi Dio. Dio ne vuole umili, ma non vili; ne comunica la sur grandezza per elevarci dalla nostra parvità. Egli è nostro Si gnore, ma eziandio nostro padre; noi suoi servi, ma eziandio suoi figli. Egli è il Dio degli eserciti, ma ancora il Dio delli pace: egli è il Dio dell'ira, ma perchè è di noi geloso. No siam nulla al volgere dell'occhio suo; ma con tutto ciò per salvarne egli muore per noi. Ah! se io son più figlio che suddito del Re dei re, ed egli muore per salvarmi, dovrò io essere schiavo di un uomo oggetto vile agli occhi suoi? No; l'umiltà non dee avvilire. Imparatelo, o poveri, deboli, servi, soggetti; siamo umili, ubbidienti, ma non vili. Imparatelo anche voi opulenti, potenti, grandi, ottimati, principi, monarchi; impedite l'avvilimento di chi è a voi sottoposto, consideratelo come figlio ed amico, e morite se ve n'ha d'uopo per lui.

### DELLA CONVERSIONE; ERRORI DEGLI ERETICI E GIANSENISTI.

Gli eretici conobbero sempre ben poco il cuore umano, mentre ne mostra una cognizione profonda, e mostrarla dee la religione del vero Dio. La virtà significa forza, e consiste nel sa per ben governare la natura pura e impedirne i traviamenti ma chi mai ragionevolmente pensò consistere essa nell'oppors diametralmente alla natura? Questo è un cadere in un altro ec cesso, e nell'eccesso non istà mai la virtà. Gli eretici e i gian-senisti, che stanno sull'orlo del precipizio, non contenti d'avereso Iddio cattivo, la strada del vizio facile, vollero rendere impossibile all'uomo la pratica della religione. Impossibile ic dico; a chi infatti darà l'animo di salvarsi come vuole Lutero.

Necessaria è al peccatore la conversione; ma non è d'uopo per ciò che si penta de suoi trascorsi e li detesti, dice il patriarca di Vittemberga. Eh! voler giugnere al fine senza fal uso de mezzi, volere amare la virtù senza odiare il vizio, voler ritornare a Dio senza dolersi d'averlo perduto, e delle cagioni di una tal perdita, è egli possibile? Si può depravare i cuore umano come pure ottenebrar la ragione; ma cangiarne l'ordine essenziale è impossibile; la ragione se cerca il vero

'ugge il falso; se ama il cuore la virtù odia il vizio. Mirate quel figliuol prodigo, di cui una immagine sì commovente ci presenta l'institutore degli uomini, miratelo dopo anni di trascorsi e d'ingratitudine tornar convertito al piede paterno: come mai abbandonandosi all'istinto della natura piange sul passato, detesta le sue sregolatezze, ne chiede perdono al buon padre e promette di vivere miglior vita per l'avvenire! Nissuno a sì vive dimostranze in cui la natura parla e l'arte tace non convertito lo riputerebbe. Ma che ne direste voi se cogli occhi asciutti facesse soltanto il buon proposito, ma non piangesse sulle sue colpe? O quel buon proposito è simulato ed inefficace, o racchiuder dee la detestazion del passato. La dottrina di Lutero non serve che ad ingannar l'uomo, e a far che credasi convertito in braccio ai vizi. Chi propone di emendare una vita che non detesta, non può fare un proponimento efficace. Ben diversa dee essere la via della natura e della religione.

Se non che quand'anco potesse il buon proposito farsi da se solo senza contrizione, egli è indubitato però che non potrebbe mantenersi. Come mai operare quando il cuore non ha parte, anzi quando è contrario? Nelle cose le più leggiere è necessario l'intervento del cuore. Quanto più quando si tratta di vincere passioni signoreggianti, di fuggir vizi che per l'abito e per la prava natura sono di noi impossessati, di praticare la virtù sì grave alla nostra trionfante corruzione? Anzi come mai potrà fuggire il vizio chi l'ama, e seguire la virtù chi è verso di essa se non nemico almeno freddo e indifferente? Chi non detesta il vizio non potrà mai amar la virtù, e senza amore non s'opera mai, tanto meno non s'opera costantemente. La parola stessa conversione a Dio importa avversione dal peccalo. Chi ama veramente una persona, odia tutto ciò che le è contrario. Conchiudiamo adunque che la stessa natura della conversione importa la detestazione, il pentimento dei peccati e Per conseguente anche la soddisfazione, e che è impossibile M'uomo il convertirsi senza detestare i peccati. La conversione è chiamata penitenza dalla voce pentirsi, importando essa il Pentimento con seco congiunto: e il dolore e la detestazione dei peccati si esprime colla voce pentimento dal verbo punire, significando così che la conversione importando il pentimento, importa eziandio necessariamente la soddisfazione e la pena.

Quegli che detesta un danno da lui operato ci ripara in quella guita che può, e avendo lesa la giastizia, rimedia a quest'offesa col volontariamente sottoporsi alla pena. La penitenza è una specie di giustizia come dice san Tommaso. Onde auche per questa parte la conversione des necessariamente essere unita col pentimento e colla soddisfazione. In quella guisa che so un pomo lede ne' beni o nella fama un suo vicino per soddisfare alla umana giustizia non basta che cessi dall'accecare quel damni per l'avvenire, ma fa d'uopo che li emendi qual tanto che può, altrimenti non sincera a ragion si reputa la sua conversione e soddisfatta non è la giustizia, così il peccatore che infranse l'ordine eterno per soddisfare alla divina giustim furd'uopò non solo che s'emendi, ma che e col buon desiderio e cogli affetti dell'anima sua e colla soddisfazione per quanta può corregga la lesione da lui fatta. Ma, dirà taluno, l'odiare il mal fatto non toglie già che sia fatto. Rispondo: 1º che senza quest'odio, come già dissi, non sussiste nè il buon proposito, nè la conversione; 2° che quest'odio risarcisce in quanto che può l'ingiuria fatta all'ordine eterno con il peccato. Le azioni uznane infatti fanno l'abito, e quest'abito è volontario in quanto che sono quelle volontarie. Desso è virtuoso o vizioso, in quanto che da azioni buone o malvagie deriva. L'abito vizioso è un'ingiuria dunque fatta al Creatore, alla divist bontà, e l'uomo è obbligato a torlo; ora per torlo fa d'uopo fargli sottentrare un abito opposto, cioè quello della virtà, e ciò si fa odiando il vizio, pentendosene, puniendolo e amando la virtù.

#### DELLA SALUTE; ERRORI DEGLI ERETICI.

Gli eretici furono increduli anche dalla loro cuna. Essi congiunsero insieme i due eccessi opposti, e non istettero mi nella via di mezzo. Essi apersero da una parte al vizio la strada, dall'altra resero quasi impossibile il conseguimento della strute; da una parte schiusero la porta al peccatore, dall'altra la serrarono al giusto. Dio è da essi fatto iniquo, difficilisime il salvarsi. Da ciò che deriva? Secondo la loro dottrina un giusto si dannerà ed un malvagio conseguirà la salvezza. Si vede com'è rovinosa una tale riforma, come anima alle dis-

olutezze il genere umano, e gli fa dimenticare la religione. are che abbiano, quegli eresiarchi, voluto favorire i deisti e li atei, col fare di Dio un despota umano ingiusto, contradditorio, capriccioso, crudele. I sudditi di un despota capriccioso ion badano a ben operare, perchè sanno che il capriccio, non a virtù, fa la fortuna. A che dunque l'usar tanta forza per mortificar le mie passioni, mentrechè se ho da salvarmi mi salverò medesimamente?

#### DELLA GIUSTIZIA.

Gli uomini non possono sempre esser giusti, faccian pure tutto il possibile. Io non vorrei mai esser giudice e dover condanmre il povero sciagurato, mentre tanti opulenti sarebbero rei di peggiori delitti se si trovassero in tale stato. Quando si ode che fu commesso un delitto, il più giusto de cristiani dice in cuor suo questa umiliante verità: tutti ne siamo capaci. Non è che io voglia biasimare le pene criminali inflitte dalla giustizia; ma io mi sento il cuore a sollevare in vista dell'iniqua base su cui la giustizia si fonda, e delle improbe chiusure da cui è angustiata. Non è la giustizia egualità? Oh! dunque come può farsi giustizia da un governo tirannico? Con qual fronte 082 il trionfante usurpatore mandar sul patibolo chi ha involato per satollarsi del pane? Que' tribunali non eserciscono più la giustizia, perchè l'esercitano con inegualità, e v'ha uomo che ne va esente. È per questo che il governo non è ottimo se non ha costituzione, per cui il principe medesimo sia alla giustizia assoggettato. Inoltre ci va uguaglianza almen relativa di fortuna. In buona coscienza un principe non potrà mai condannare a morte il povero ladro. Non si potrà dunque fare giustizia in tali governi? Il principe è reo se nou introduce l'egualità necessaria.

Oh quanti ricchi che se fossero miseri anderebbero a finir mali patibolo! Quanti miserabili che hanno un tal transito, nati in alto rango sarebbero divenuti celebri conquistatori! Mandino o Cartouche nati altrimenti sarebbero stati illustri prindipi, depredatori delle provincie. Si suol dire che se gli uomini non fosser liberi la giustizia criminale diverrebbe ingiutizia; lo stesso io dico che avviene quando gli uomini sono con innaturale disuguaglianza tra di loro divisi.

Un ricco, p. e., scorge una cosa di pregio facila ad invelani, la quale, mediante la sua opulenza lo attira solo come 51 ess. ci oppone un motivo di virtit come 10 che viace, onde io conserva ingocente. Un povero vede la stessa somma, e per cagione del suo stato è tirato a rubarla da una forza come 100; easo ci oppone un motivo di virtà come 50, che cede alla form maggiore, ed egli diventa reo. La giustizia criminale, che penisce questo povero e non il ricco, non commette un'ingiostizia? Non la commette già nel punire il reo e lasciare state l'innocente, ma nell'ordinare inegualmente le fortune, sicche à esse dipende il vizio o la virtà di un animo. Deduco adunque da questo che ovviare a tutti questi danni, torre al più che può l'ineguaglianza delle fortune è un obbligo rigoroso del 66" verno, l'esecuzione del quale dee antecedere l'esecuzione della giustizia, dovendo farne il fondamento. Non ostante questi riguardi, non potendo far l'uomo niento mai di perfetto, ci stranno sempre abusi, inconvenienti, inuguaglianze; ma non 🕬 ranno più imputabili a un Governo, poichè avrà fatto tutto il possibile per torle. E quand'anche ottima uguaglianza vi fossisempre però i gradi di reità sarebbero nell'interno diversió di una diversità però non conoscibile dall'uomo: due nomin infatti posti nello stesso stato di fortuna che commettono lo stesso delitto non sono certo ugualmente rei, dipendendo il grado maggiore o misore di reità da mille circostanne digenti e da infiniti loro varii rapporti. E. così si vada wia dicendo: 🕬 non potendo l'uomo attingere a tutte queste cognizioni mensicolpevole se nou è sempre giusto, ma talvolta cade nell'ingite stizia senza saperlo. Di due mali eleggere si dee sempre ibmi» nore. È meglio che esista una tal giustizia, denchè: qualche volta ingiusta, del non esisterne alcune, con misso e

Pur troppo talvolta ancera si puniranno come rai celeración quantunque materialmente complici di un mitiatto dell'aliante con atto umano o ben peco o nulla cooperato. La deggi silo pena non sono fatti per li pazzi, si dice: eppure squantiquali ne saranno la vittima i Molte cono. le sorta di persis: espirate pazzia sempre deriva dalla mancanza di un rapporto fra mili idee o di un'idea. Il senno da che è mai predetto me quantità dal conoscimento dei reali rapporti tra le nostre idea? Un senso di cortissimo sapere può essere assennato, purchè conosci rapporti giusti e reali che sono tra le sue idee, e un egripte

cienziato è pazzo quando è pieno di molte idee, e non ne bada o e falsifica alcuni rapporti. Essendo limitatissima la mente deluomo, quegli che ha poche idee più facilmente ne conosce i eali rapporti; ma è ben malagevole il far lo stesso a chi ne molte. Perciò v'hanno più de' pazzi tra gli scienziati e gli piriti vivi e fanatici, che tra gli uomini dotati di flemma e fra gl'ignoranti. Dal più al meno si può dire che quasi tutti gli nomini sono un po' pazzi in alcune cose. Anzi, atteso il limite della nostra mente, la sua debolezza e la corruzione, per me è problema se possa darsi un cervello che sia niente affatto storto.

Le passioni, la fantasia riscaldata, cioè gli eccessi delle naturali doti fondati sul falso e sull'illusorio concorrono a farne vedere tra alcune idee falsi rapporti, o anche talvolta a sopprimere alcuna idea. Qual è l'uomo che si astenga affatto da ogni eccesso e non senta la menoma passione? Ognuno adunque, almeno in qualche momento, è un po pazzo. Il saggio ha i suoi momenti di pazzia, come il genio ha alcuni istanti in cui è uno spirito comune (1). L'esperienza e il ragionamento ne fano fede. Non v'ha uomo che sia sempre di un umore, di un carattere costante, e che perciò a prima vista si possa ben conoscere; ognuno ha i suoi momenti in cui è un po'pazzo, e in mille guise contraddice apertamente a se stesso. Le disaguaglianze dell'umore hanno codesta origine. Ci sono de pazzi che tali sono soltanto in alcune stagioni dell'anno; i lunatici non variano da costoro se non in quanto si mutano da un'ora all'altra, da un istante all'altro: e di questi pazzi come è mai reppo il mondo! L'uomo è pazzo in varie guise. O costantemente o temporariamente; o interamente o in parte; o per mancanza di rapporti o per mancanza di idee. I pazzi costanti sono quelli che durano tali gran pezzo di tempo senza intervalli. De'pazzi ad tempus ce ne sono di molte sorta: alcuni mano e impazziscono secondo il volgere delle stagioni, altri econdo le lune e le mutazioni del tempo, altri da un giorno all'altro, d'una in altr'ora. Alcuni sono solo pazzi in una cosa, cioè o mancano dell'idea di essa o ne hanno in capo un falso rapporto; altri sono matti in tutte le idee, in tutti i rapporti; altri finalmente sono matti per mancanza di una o più idee;

<sup>(1)</sup> Milton era, p. e., tale. Il suo poema in alcuni tratti cel dice.

altri solo per difetto o errore di rapporti tra idee. La ren religione ben intesa, non superstiziona, può solo impedir la parain.

Perchè? Perchè la pazzia proviene dalle passioni che indicono falsi rapporti, scemano i veri e le idee, che in sommi sono cocessi; ora, evitando la religione vera gli eccessi, evit esiandio le passioni, epperciò toglie la cagione della pazzia. Quanto però è nemica della pazzia la religione, ne è promovitrice, amica e compagna la superstizione, perchè favorite le passioni, gli eccessi. Qual è quel divoto che non sia m po' passo? Anzi qual è quegli che molto nol sia? Parlo de divoti huperstiziosi. Basta il trattarii un po per accorgersese. Confondono, le virtù e i vizi insieme ; sono vili per esser umily superbi per esser dignitosi, insensibili per essere staccati dale terra, inconsiderati per esser attivi, indifferenti per esser pacifici, ecc.; accegliono sempre i vizi opposti nello stesso tempo scara mai praticar la nuda e vera virtà. I vizi infatti stano negli eccessi che sono sempre due, l'uno opposto all'altro; is virtà è una sola e sta nella via di mezzo. Il superstizioso 🖣 vizioso, ed incoerente perciò con se stesso; or non è questo passia?

Conchiudo adunque che da codesta pazzia come ognarivede diminuita molte volte viene la colpa, e talvolta asche tolta interamente. Ma per conoscere questi casi bisognerebbe leggere nel cuore dell'uomo. Chi è da tanto se non è Dio? La favola inventava un Momo che accusava il Creatore di non aver fatto una finestrina nel petto dell'uomo per vederne il cuore, perchè aveva un Giove impotente. Dunque la giustizia unamenon può assolutamente essere sempre giusta in sè. Ma non si dei perciò torre o non curare, come s'è già detto. Ci sono de pazzi furbissimi, sì che il mondo direbbe che son tatt'altro che pazzi, umili fino all'avvilimento, devoti fino alla superstizione, esti prenditi guardia da costoro; e' ti comunicheranna la loro melattia, ti faranno girare il capo perchè sono contagiosi.

Grandi parlatori, immersi in lor proprie opinioni, pieni progetti, la loro conversazione, simile in materia di religiona quella del Diderot in materia d'empietà, place a prima vida, ma poi empie la testa di niente, fa l'effetto de' volgari romani, annoia e stanca.

Ritornando adunque al proposito nostro, se si volesse aver

el mondo vera ed intera giustizia, dovrebbe questa punire on solo le azioni cattive materiali e scoperte, ma eziandio le iù recondite e ascoste; non solo i grandi delitti, ma eziandio piccioli; non solo le opere, ma eziandio i pensieri, i disegni, e brame e le parole; imperciocchè questi sono sempre gli elementi de'cattivi abiti, delle sceleraggini d'ogni sorta, di cui siù che de'susseguenti misfatti più colpevole è bene spesso 'uomo. Ora come ottenere una sì saggia giustizia se non col eggere nel cuor dell'uomo e nella sua mente, col vederne tutte le più recondite azioni, udirne tutti affatto i discorsi, le parole?

Dio solo, che è sapiente all'infinito, che è il veggente (1) per eccellenza, vede, sa tutte le cose, che tiene i cuori in sua mano, è da tanto. Egli solo può far veramente giustizia agli uomini; la giustizia adunque del foro civile è lungamente minore a quella del foro della coscienza.

È una cosa che mostra in vero tutta la imperfezione delle cose umane il vedere come si eserciti la giustizia tra gli uomini. Le pene non prevengono i delitti; le pene non puniscono gli elementi, i principii del delitto, ma il lor compimento, quando il male è già fatto. Un uomo nel momento che comincia a volgere nell'animo suo una vendetta, e con la vista dell'inimico, colle riflessioni l'adesca, è molto più reo perchè più libero del momento in cui commette l'omicidio per soddisfare all'ulzione. I delitti si dovrebbero arrestare nella sorgente; eppure non è così, ed il far cosi è impossibile su questa terra, regno d'imperfezione universale.

laoltre per sar ben giustizia sarebbe d'uopo che il giudice conoscesse a sondo il cuore del reo, acciocchè potesse misurar bene il grado della sua reità. Talvolta quegli che al di suori è più colpevole, lo è meno al di dentro di un altro che pare più scevro di colpa.

Di cento uomini che commettono lo stesso delitto non ve n'ha due ugualmente colpevoli. La ragione si è che è impossibile moralmente l'invenir due persone il cui temperamento, e le cui moltissime circostanze siano tutte le stesse e negli slessi rapporti: ora la moralità minore o maggiore delle azioni dipende da tutte queste circostanze. Oltre a ciò si è già os-

<sup>(1)</sup> Vuol dir profeta.

meno in alcuni momenti: nessuno, saivo l'Eterno che ha l'enor delle creature in sua mano, può ben conoscere tutte quelle phinie, distinguerne i gradi, misurarne la potenza e i rapporti, ecc.

Dio solo adunque può amministrare una perfetta giustizia.
Dio ha il governo su questo mondo, lo per ora non esamui fi governo che ha colla grazia, cioè del governo soprannatirale, ecc.; ne parlerò altrove: parlo solo del governo maturale.

L'ordine coeterno a Dio, cioè Dio stesso è il Codice legislitivo della divina teocrazia. Si osservi che io qui non parle della teocrazia civile, ma bensì della teocrazia naturale.

### LA RAGION SOLA CI FA DIVÉNIR PANCIULLI TRAVOLTI IN OGNI AURA VANA DI DOTTRINA.

La ragione sola non è atta che a distruggere ; onde non merhviglia se i fallaci filosofi di questi tempi, dopo aver riger tato ogni dogma di società e condotta la lor ragione in deserto di ogni esterno appoggio privata, si dichiarino ancomcontro il verbo eterno di Dio e le verità di religione. Un tale andamento e le conseguenze necessarie che ne derivano sa rebbero sufficienti per rintuzzare con un sol colpo ogni loro incredula obbiezione; e per ridurgli al silenzio non sarebbe uopo d'altro che di mostrar loro come que dogmi, i quali rigettano i più incomprensibili e misteriosi, hanno nulladiment per sè il testimonio del genere umano. Non vi è, p. e., dogna più incomprensibil della grazia: i filosofi pelagiani pertanto di si opposero contro; alcuni teologi che vollero con la lor miserabil ragione dissertare sovra di esso si avvicinarono d'assi a quell'antica eresia, e con petulanza inaudita si sollevario sopra l'universal tradizione della chiesa e de padri, e il pi bel titolo dei dogmi di quella ch'è di essere antichi cangiaron in quello affatto umano di *novità*. Ma si guardi alla voc della natura nel sentimento universale degli uomini, ed 🕬 che quello che una ragione superba non può comprendere, è sembra persio rigettare, è ammesso da tutta la società, 🗖 tutte le nazioni come un dogma politico e religioso. Il punto

u cui tutto raggirasi il gran mistero della grazia è l'unione li essa col libero arbitrio; unione che, dovendo necessarianente esistere, e, secondochè determinata, determinare la natura di quella, induce il pelagiano e il protestante a negare o non ammettere che un'ombra più consistente in parole che in altro, l'uno di moral libertà, l'altro di cristiana grazia. L'efficacità di questa e l'indennità di quella, ecco il grande scoglio.

La ragione non potrà mai operare una tal concordia, e tutto quello che può è di non ravvisarci un assurdo: se non che tutta la forza della fede le è necessaria a tal uopo, a purificarsi cioè in tal guisa da non prender per reale contraddizione della cosa in se stessa quella che patisce il suo orgoglio nel dover adorare un mistero. Ma se si tratta d'adorazione, la ragione speculativa dee tacere, e non voler giungere a ravvisare ciò che non è punto visibile; e questo silenzio è quello che le è tanto duro e malagevole, imperciocchè viziata dal peccato originale non vuol riconoscere la sua impotenza, e far a tempo un atto di fede; ma, credendosi atta a dissertare su tutto, lorchè si vede tenuto il passo e giunta infra le tenebre, invece di confessare l'infermità della sua vista, ama meglio decidere che in tal luogo più non esiste la luce. Così l'arrogante dogmatico; ma lo scettico più conseguente, ravvisando oscurità da per tutto e per sino nell'esistenza di se medesimo, nega dovunque la luce della verità, e dice che tutto è errore, e per der tutto alla ragione, tutto e perfin l'esser toglie.

Al contrario se la ragione umile e non vile, giacchè è vile se vuol esser superba, si assoggetta alla ragione universale, e le basta di ammetter tutto quello che questa presentale, il dogma di religione si ammette senza distrugger quello di filosofia. Conciossiachè tutto il simbolo del genere umano consiste in articoli separati di credenza, che formano un tutto indivisibile, e che sono da invincibili prove sì gli uni che gli altri provati; ma allorchè si vogliono spiegar gli uni e gli altri nella lor intima essenza ed unione, allora si entra nel regno delle tebere e dell'errore. La ragione universale ci abbandona a un la punto e ci lascia in mano a quella dell'individuo, e questa, se lasciamo andar da quella disgiunta e sfrenata, ci fa divenir fanciulli travolti da ogni aura vana di dottrina.

#### DELLA TEOLOGIA.

La teologia è la scienza della religione rivelata, siccome la filosofia è la scienza della società. La chiesa insegna col su linguaggio al muto che parlante la teologia; i governi nella stessa guita inseguano la filosofia.

Pertanto la teclégia naturale, che è la scienza della religione naturale, è una parte della filosofia.

L'antica legge nella sua essenza non era che il miglioramento della religione naturale, la nuova è l'assoluto perfezionamento della medesima.

Dimique nella religione naturale si devono trovare almeno i censi dei dogini principali della religion rivelata.

La teòlogia naturale è una parte della filosofia; la filosofia è la scienza della ragione universale : dunque si deono sella ragione universale trovare i semi della religion rivelata.

La ragione universale è composta di due elementi : elementi di tradizione, che comprendono i dogmi o quella parte loro che è nella società, perchè in essa dalla tradizione primitivi derivati; elementi di buon senso, che comprendono i dogmi o quella parte loro che è nella società, perchè in essa derivali dalla ragione e dal sentimento di tutti gli uomini.

Dio, mediante la sua provvidenza, mantiene questi duc cièmenti; mantiene cioè la tradizione primitiva, acciocchè non si estingua affatto; mantiene il buon senso, acciocchè non vessa da tutti gli uomini colle loro passioni soffocato.

#### LA GRAZIA E LA RAGIONE.

Il dogma della grazia rovina se si considera soltanto colla ragione individuale, posando sopra l'unione del libero umas arbitrio coll'azione della divinità indipendente pure ed efficace, unione incomprensibile affatto. Ma un dogma così scabroso i pure ammesso dall'universal società; imperciocchè tutte il genere umano ammette il libero arbitrio e l'azione di Dio sub creature, e su tutte, azione di cui espressione sono i sacrifizi, il dogma della Provvidenza, la preghiera e tutti i culti regiosi: azione di cui espressione era lo stato fato o destino defi ennici.

L'umana ragione vede non meno chiaramente la verità di questi due dogmi; ma s'intoppa nel volergli congiungere insieme, conoscerne la mutua relazione, appetito derivante dalla forza di cui va fornita di sintetica unità.

La ragione del genere umano si contenta del fatto, e non va più avanti per ispiegarlo: tiene, come dicea Bossuet, i due termini della catena, senza cercare quali sieno le anella intermediarie che stabiliscono la comunicazione.

Il dogma religioso degli angeli custodi è armonicamente congiunto col dogma filosofico della società universale composta di tutte le intelligenze dietro la norma dell'ordine, cioè di Dio. La società terrena è inferiore alla società celeste; convien dunque che la società celeste sia collegata colla terrena, non solamente con vincoli di uguaglianza in quanto entrambe sono Iglie di Dio, ma eziandio con vincoli di superiorità in quanto i gradi di perfezione dell'una eccedono quelli dell'altra. La società celeste dei puri spiriti dec dunque avere un impero sulla società degli uomini. Ma questo impero è diretto all'ordine, al ben essere di quegli su cui viene esercitato, siccome la natura dello essere di ogni buon governo. E veramente l'impero che ha il mondo angelico sopra del nostro è di una tal natura, secondo l'idea che ne porge la religione. Gli angeli sono i custodi di questo mondo; custodi delle nazioni e de'governi, custodi degli individui. Ogni nazione ha il suo angelo, ogni individuo ha l'angel suo. Quest'angelo è un messo della divinità che governa il cuor de're e de' ministri, l'anima morale delle repubbliche, il cuore de'sudditi, e tutto dirige a tenore della legge universale dell'ordine che presiede alla grande società delle intelligenze.

## DIO È IL MONARCA DELLE INTELLIGENZE.

Dio è il monarca delle intelligenze; Dio è la loro legge. La legge universale dell'ordine è l'ordine stesso; e l'ordine non è che il suo legislatore. La legge dell'essere universale è Dio: il potere legislativo, l'esecutivo in Dio si confondono: ogni a-tione è Dio: l'essere stesso non è che Dio.

La voce che in ebraico vale conoscere significa ancor goremare. Profonda filosofia si asconde in questo raffronto. In

Dio infatti, che è l'intelligenza perfetta, l'intelletto e in volonà sono una cosa; laonde il governo che non è che un effetta della volontà è in Dio un effetto dell'intelletto; imperciochà Dio conoscendo vuole, e volendo conosce. Pertanto il salmitti dice che novit Dominus viam instorum. (Ps. 1, 7.)

#### DELL'EUGARISTIA.

Il sacramento dell'eucaristia è un cacramento sociale son meno che religioso. Gesù Cristo fu il mediatore non meno della religione che della società : riuni non meno gli uomisi con Dio, che gli uomini con se medesimi; imperciocchè est venne a rimediare a' danni del peccato; e il peccato non solo avea disgiunti gli uomini da Dio, ma avea eziandio gittato 🖟 pomo della discordia infra di essi. Il sacramento eucaristico pertanto per mezzo dei quale il mediatore degli uomini si 🐛 nostro cibo, e lo stesso mediatore è l'unico cibo di tutti i les deli, stringe indissolubilmente i nodi di fratellanza, di amoredi carità, che stringere debbono insieme gli uomini e far 🕻 tutti un sol uomo (1). Un'arrogante ragione rigetta l'esistent del divin corpo in più luoghi ad un tratto; ma una ragione rana e conscia di se medesima piega la fronte al mistero, e ci trova anzi i più cari pascoli del suo cuore: l'esistenza dell'huità nella moltiplicità dello spazio le dà a conoscere che questa miserabil forma della materia non vale a disgiungere gli animi e i corpi gloriosi; che divario di tempi e di luogii non dee ledere la perfetta unità degli nomini.

#### DELLA SOCIETÀ UNIVERSALE.

Se non fosse della società che mantien sempre immutabile il fatto, la ragione non varrebbe a niente. La ragione sola edifica sempre e distrugge: quello che ora le pare evidente e certo, da lì a poco le sembra appena probabile. Tutto ciò che è fondato sulla ragion sola è condannato a variare e perire. Ma la società universale al contrario mantiene sempre immu-

(1) La stessa voce comunione, che viene da comunicare, far comunicare cioè come uno, lo indica. Comunione vale come unione, ovvero come uno.

tabli i suoi dogmi. L'uomo varia: crede, non crede all'immortalità dell'anima, alla virtù, a Dio: fabbrica, distrugge
mille diversi contrari sistemi; ma il fatto del genere umano,
il suo sistema, il complesso della sua dottrina dal principio del
mondo sino al presente è sempre lo stesso. È per esso che le
verità fondamentali di qualunque genere sono rese perpetue ed
eterne.

### DEL DOMINIO DELL'UOMO SULLE TERRENE CREATURE.

Dio concedette il dominio all'uomo su tutte le terrene creatare al principio del mondo: non tanto però su questo una permissione, ma su un comando. Replete terram, subiicite eam, dominamini piscibus, ecc., parole che assai chiaro dimostrano come non solo venne fatto licito dal Creatore all'uomo il dominar sulle creature inferiori, ma fugli comandato. — Ma qual è questo dominio che fu dato qual precetto ad Adamo? — Egli è principalmente il dominio che dee avere il re della natura m tutti gli enti a lui soggetti. L'ordine vuol che le nature superiori dominino le inferiori, l'anima il corpo, l'uomo tutte le altre terrene creature. Questo dominio consiste nell'agire sovra 😘 e non riceverne passione. Agire è atto di superiorità, patire di minoranza; pertanto dicono gli scolastici che Dio è un atto puro, scevro di ogni qualunque passione. L'uomo dee patire rispetto al cielo, ed agire riguardo alla terra, perchè quello superiore ed inferiore gli è questa. L'uomo innocente pertanto fa stabilito talmente che pieno impero avesse sopra gli animali sì di corpo che d'anima. A lui pertanto questi ubbidienti, verso lui miti e pacifici e pienamente soggetti, come l'atto di dominio il dimostra che esercitò Adamo nell'impor loro i nomi come a suoi servi. Col peccato l'uomo si ribellò al cielo: le minori nature furono strascinate dietro il disordine della maggiore: il corpo si ribellò all'anima, le creature terrene si ribellarono all'uomo. Questi perdè una gran parte della sua maggioranza, principalmente corporea, sopra le bestie. Dio però Perdonò all'uomo: l'uomo fe' penitenza: fu pertanto lasciato Il primiero disordine in quanto era necessario perchè servisse di pena, di penitenza all'uomo; a tal fine rimasero l'ignoranza, la concupiscenza e tutti i disordini fisici: ma nello stesso tempo fu tolto in quanto si opponea al perdono da Dio conceduto, fu cioè rimesso il peccato e data la grazia per bene operare.

Di qua siegue che l'ordine tutto dell'universo è stato sempre sconvolto in guisa che l'uomo ebbe sempre meno una parte del suo supremo dominio; non però sì che questo dominio venissegli anche tolto in quanto gli è necessario, perchè l'anima sua possa uniformarsi all'ordine. Laonde è bene spesso l'uomo assoggettato nel suo esterno alle inferiori creature; ma mediante la divina grazia egli ha sempre in mano sua di esser signore di sè e di tutta la terra coll'anima. Ecco il vero dominio che ha sempre l'uomo su tutta la natura, almeno qual re ristabilito sull'avito suo trono: il potere di superare coll'anima ogni terreno servaggio. Le bestie feroci fanno tremar l'uomo e lo fanno fuggire; ma nello stesso tempo le bestie feroci seguono il lor cieco istinto e il lor vile appetito, mentre non havvi il più lusinghevole oggetto pe' nostri sensi sotto del sole al quale non abbia l'uomo piena facoltà di contrastare. Questo dominio dell'uomo su tutta la natura fisica non gli fa solo permesso, ma comandato. Gesù Cristo venne a ristabilirlo sulla terra; epperciò i fedeli sono spesso chiamati n dalla scrittura. Re veramente son essi; l'anima loro è regina di lor passioni, di tutta la materiale natura.

#### DEGLI EFFETTI DEL PECCATO ORIGINALE.

Ad alcuni pare gratuito affatto il sistema del peccato originale; non possono essi comprendere come ne'nostri primogenitori tutti gli uomini fossero contenuti. Egli mi pare però questo chiaramente indicato dalla scrittura. Ivi infatti leggiamo ai protoparenti detto: Crescite, multiplicamini, replete terram, subiicite eam, dominamini omnibus animantibus. Ora son eglino questi comandi dati a ciascun individuo? È egli ogni uomo tenuto al coniugio, a posseder del terreno e a valersi degli animali? No certamente. Eppure l'interpretar, come alcuni, tali parole come semplici permissioni è un far violenza al testo.

Esse sono veri e proprii comandi. Ma come aggiustar la faccenda? Diciam dunque che sono veri e proprii comandi dati ad Adamo e ad Eva, ma non come ad individui, ma come a rappresentanti di tutto il genere umano. Tali erano infatti;

iccome della sua prole è rappresentante il padre di famiglia, de' sudditi suoi lo è il monarca. Adamo era il padre di faniglia di tutti gli uomini, il monarca del futuro genere umano. osì nel primo granello di frumento si contennero tutte le piche di frumento che furono e che saranno. Ed è da notarsi 'accorgimento del sacro storico, il quale ivi parla di Adamo ed Eva, ma non come ad individui, ma come a rappresentanti li tutto il genere umano. Non gli uomini punto: li chiama soltanto maschio e femmina, anzi prima di così chiamarli generalmente li appella entrambi col vocabolo universale di uomo: Creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum: masculum et foeminam creavit eos. (V. 27.) Ecco l'uomo in genere, o per meglio dire il genere umano. Ed in vero, non solo Adamo ed Eva furono creati ad imagin di Dio, non solo ad essi fu detto: Crescite, ecc., ma a tutti i loro posteri. Dunque Adamo ed Eva in quel punto sosteneano la persona del genere umano. Dunque la pena ad essi intimata, se trasgressori del divino comando, lo fu a tutto il genere umano.

E si noti che il divin precetto (II, 16, 17) fu pure dato all'nomo in generale: Tulit ergo Dominus Deus hominem (15): il nome di Adamo non è nominato se non dopo.

## DELLA SANTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Dio con esso santificò le nozze e nelle nozze la società, imperciocchè di questa sono quelle la prima base. Ella è questa particolarità del vangelo da diligentemente notarsi. Il primo miracolo del Redentore è un miracolo di società, un miracolo destinato a santificar la società. Così l'amico degli uomini prova che in questo mondo egli viene per vieppiù stringere i viacoli sociali. Egli non santifica già una forma di società particolare ad esclusione di un'altra; santifica la società in generale, il fondamento di ogni qualunque società, giacchè niuna esiste, niuna può esistere senza del matrimonio.

Gesù Cristo santifica la società interna, senza di cui la so-Cietà esterna è un bel nulla.

Le nozze di Cana in Galilea santificate da Cristo esprimono secondo la lettera le nozze terrene, cioè l'umana società; se-

condo lo spirito le nozze celesti, cioè la società degli nomini con Dio. L'amore è il fondamento di ogni società; l'amore degli uomini tra di loro, e principalmente il coniugale, è il fondamento della società terrena; l'amor dell'uomo con Dio, cioè la carità, è il fondamento della società celeste. Queste due società hanno la loro essenza nell'interiore, cioè nel cuore; siccome però son dell'uomo, il qual non solo è un ente morale, ma eziandio fisico, ne siegue che queste due società devono essere non meno esterne che interne. È hecessario dunque il culto esterno, espressione della società dell'uomo con Dio; è necessario il governo civile esteriore, espressione della società dell'uomo con i suoi simili. Egli è per altra parte lieve ancora il dedurre da questo che queste due società non sono più che due nomi vuoti di senso, due larve di sostanza prive, se la loro esteriorità non ha il relativo interno corredo. Il linguaggio, facoltà sì nobil dell'uomo quando serve per esprimerne gli altri sensi, non diviene che un'inutilità, una stolidezza, se in vano suono ed armonia tutto il suo merito consiste, e vien da labbra proferto le quali mosse non siano da rilevanti sentimenti o pensieri. L'esteriore società è il linguaggio dell'interiore; linguaggio sublime, se esprime l'interior società; linguaggio stolto, se di questa è privo. Una religione apparente, delle apparenti repubbliche non sono dunque che inezie, che scene; e le inezie, le scene, mentre d'importantissime cose si tratta, sono pazzie. Tal religione però, tal repubblica non può durare, siccome le scene non durano, nè durano quelle insussistenti meteore, che tanto paiono, e son prive di ogni sostanza. Praeterit figura huius mundi, dice la Verità.

Or perchè questo? Il mondo passerebbe forse se la società civile e la religione fossero profondamente impresse nel cuor degli uomini? No certamente: il mondo perirà quando non vi sarà più fede nè religiosa nè politica sopra la terra: Quando filius hominis venerit putasne inveniet fidem in terra? Vale a dire quando i simboli civili e di religione non saran più che negli estrinseci segni. La morte infatti così degl'individui, come del genere umano e del mondo, non è che un effetto della corruzione originale.

La fede è il fondamento dell'amore: senza fede amore non può esistere. Il vero si ama allorchè si crede. La società sì

religiosa che civile non è che un amore espresso: la società dunque non può esistere se non esiste la fede. V'hanno due sorta di fede correlative alle due sorta di società: fede politica e fede religiosa. L'una consiste nel credere a' dogmi politici, l'altra nel credere a' dogmi religiosi. Credendo in essi si amano, ed ecco l'amor degli uomini, ecco la carità, ecco in una parola le due società. In questo l'intima unione che tra queste due società intercede chiaramente apparisce. I dogmi politici sono ancor religiosi, e i dogmi religiosi sono ancora politici. I dogmi politici sono religiosi in quanto son consacrati dalla religione che li insegna, li consacra, lor dà una forza efficace di azione e immutabili li rende. I dogmi religiosi sono ancora politici in quanto tutto il genere umano, la società universale li attesta.

## IL GALATEO ED IL CUORE.

Il Galateo non è che un codice d'impostura; la civiltà, la buona creanza non è che un'ipocrisia se non è accompagnata dal cuore. La civiltà non è che l'espressione del rispetto mutuo che gli uomini si devon tra di loro; il rispetto non è che il culto dell'amore: non può esser vero rispetto senza amore, siccome non può esser vero amore senza rispetto.

La religione ha ancora il suo Galateo, la sua civiltà, che fa una parte del suo culto esterno, e che non è che un'ipocrisia se col culto interiore non è congiunta.

## I PREDICATORI NON DEBBONO DARE AL CONSESSO DEI FEDELI CHE GLI ASCOLTA ALTRO TITOLO CHE DI CRISTIANI.

Io non posso soffrire l'uso comune dei nostri predicatori in Italia di dare al consesso dei fedeli che gli ascolta i profani titoli di riveriti uditori, gentili ascoltatori, signori e simili, che sanno, piuttosto il tuono delle mondane conversazioni o delle profane assemblee che della cattedra evangelica.

Non così c'insegnarono gli apostoli e i padri, i quali non altro che i nomi di carissimi in Gesù Cristo, di fratelli adoperarono.

Certamente, se nel tribunale di penitenza è il sacerdote vicario di Dio stesso e dà l'assoluzion come giudice, onde nel
simbolo della confessione è chiamato padre, e i penitenti sono
suoi figli, il medesimo sul pulpito è il legato, il ministro, il
dispensatore dei divini misteri, e tutto il meno che può fare
è di chiamare i fedeli suoi fratelli. Il porre in voga altri titoli
è un derogare alla santità delle cattedre e dei templi, e arrecare in essi gli usi del mondo; il chiamar i fedeli signori è
come un escluderne il volgo e indirizzar la parola a quelli che
il mondo tiene per tali; quindi è che coloro i quali di tal
motto si valgono riguardo ai colti e signorili uditorii, cangiano
stile poi quando predicano in una povera parrocchia o in un
santuario di campagna.

Veramente farebbe ridere che riguardo a povera e rozza gente il titolo si adoperasse di signori; ma non dimostra ciò appunto che un tal titolo è affatto profano, che sa gli usi del secolo e che deve essere sbandito dal pergamo della chiesa? Nel tempio tutti i cristiani sono uguali; tutti ci vanno pel fine di assistere ai divini misteri e di cibarsi col pane di vita della celeste parola, onde apprendere le verità della religione e i loro doveri. Il sacro oratore parla a tutti egualmente, non meno al grande e al principe di quello che all'ultimo della plebe, imperciocchè egli spone gli obblighi grandi e generali della moral evangelica, i dogmi della fede necessari a sapersi, e comuni pertanto a ogni qualunque cristiano. Ogni altro discorso dee essere a lui straniero. Il suo discorso non si dee riferire al nobile, al magistrato, al principe, ma al cristiano. Ecco pertanto come un'uguaglianza evangelica è necessaria ad osservarsi.

Si dirà che poco rilevano i vocaboli. Io rispondo che tutto rileva sulla cattedra di verità, e che una espressione medesima mal sonante ne dee venire sbandita. È certamente non un'inezia quella che gli apostoli e i padri costantemente osservarono. Se ben si osserva del resto il modo con cui il ministro evangelico appella i fedeli, non è tanto poco significante, come taluni si credono; anzi per esso dee esprimersi la relazione che passa tra chi dice e chi ascolta. Un ministro evangelico che chiami i fedeli signori suona un assurdo, un motto, uno stile tutto mondano; se gli appella uditori, ascoltatori, non dice abbastanza. Il fedele che presta orecchio alla parola di Dio non e

un semplice uditore come i membri di un'accademia che odono un qualche discorso; egli ci assiste per obbligo, non per beneplacito; egli ci ode non concetti piacevoli o amusanti scoperte, ma eterne verità, da cui dipende tutta la sua salute (1). La parola che gli si porge è il testamento del Redentore, che lasciò a' suoi figli morendo. Quegli che la loro espone non è un semplice uomo legato con essi da vincoli di convenienza, di forense società, di amicizia; egli è un di loro fratello, un cristiano, e un cristiano assegnato da Gesù Cristo per presiedere alla direzion delle anime loro, dividere loro il pane di vita, e con cui perciò sono stretti da legami di carità, di fratellanza e di ubbidienza evangelica.

Il predicatore che pertanto li appella fratelli mici esprime con una sola parola tutti questi vincoli, e manda al cuore un suono pieno di carità e di dolcezza. Un tal vocabolo sparge di u carattere di popolarità e di soavità evangelica le lettere degli apostoli e dei padri: e per convincersene si tolga, e si pongano invece i pomposi e signorili tuoni moderni, e si vedrà che quei divini eloquii, quei modelli di cristiana eloquenza scapitan moltissimo. Il predicatore è spesse volte costretto a prendere un tuono severo per iscuotere il peccatore indurato; ma, così facendo, egli non deve mai tralasciare di spirar carità e dolcezza, e gli stessi suoi rimproveri e gl'impeti di una concitata eloquenza devono portar il marchio della carità. Non de un giudice, un principe, la cui ira è annunzio di morte, ma n padre, una madre che minaccia di colpire, ma non colpisce, e nel volto di cui traspira quell'amore cui la bocca par che roglia smentire.

Molti dei nostri oratori prendono un'enfasi talvolta, se si mole, eloquente, ma non da apostolo e da ministro del vangelo. Leggasi san Giovanni Grisostomo, e si vedrà qual debba essere il genere di eloquenza con cui il sacro pastore dee contare i nemici della religione e far tremare i peccatori. Un le tuono di moderna coltura si fa vedere persino ne'loro dicorsi, che per altra parte son capi d'opera. Io oso però assirlo che cotali pretesi perfezionamenti dell'arte sacra orato-

<sup>(4)</sup> È una cosa strana il sentire che nella confessione della messa, ll'accomandarsi alle loro preghiere, nelle preci, negli uffizi divini ministro di Dio chiama gli uditori fratelli, e solo sulla cattedra di questo nome egli tace. Non è questa una forte dissonanza?

ria non sono che corruzione di un cattivo gusto in quest'arte, quantunque possano esser d'altra parte laudevoli nell'eloquena forense e profana. L'eloquenza sacra fa un'arte a parte, che non ha modello fuori della chiesa, nemmeno negli ennici oratori: essa ha perciò le sue regole particolari; i suoi classici somi profeti, gli apostoli e i padri, e sopratutto tra di questi Isai, san Paolo e san Giovanni Grisostomo; essa ha le bellezze a d proprie, e quello che altrove può esserne una non è ben soveme in essa che una deformità. Tutte le sue parti debbono esse consuone insieme, e chi tratta alcune osservanze d'inezie non la conosce. Gli stessi gentili aveano una ben diversa idea della loro stessa eloquenza, e Demostene, il più grande dei loro oratori, perorando la causa della sua patria a' suoi cittadini, non gli chiamava che col nome di Ateniesi, nome che in quelle eccellenti aringhe fa effetto sul medesimo leggitore, e che bea più grande dovea produrlo quando usciva dalla voce stessa del greco oratore, e rappellava agli animi repubblicani che l'asoltavano tutta la grandezza e l'importanza della loro causa sel nome solo dell'augusta lor patria.

E noi di qual patria siamo? Qual è la nostra religione? Qual è il nostro paese? San Paolo diceva pure a' suoi tempi che non v'era differenza tra l'ennico e il pubblicano, tra 'l Giudeo ed il Greco; così dobbiam noi dire ai nostri. Qual è dunque il nome che ci conviene? Gesù Cristo non è egli quegli in cui tutti siam fatti salvi, ed in cui coll'apostolo amarci e gloriarci dobbiamo? Perchè dunque il ministro evangelico non fa risuonare dalla cattedra di verità in esponendo ai fedeli la dottrina di Gesù Cristo il nome augusto di cristiani, il nome cioè che è il solo che veramente ne spetti, il nome che ci ricorda tutto il nostro Dio, il Crocifisso, la nostra salute, la nostra religione?

# DE' LIBRI DELLA CHIESA.

Io dividerei in tre generi i libri che regnano in una perfetta società. La chiesa è una società perfetta, e mi pare nei suoi annali di trovare questi tre generi assai bene distinti.

1º Genere, che io chiamerò di letteratura pura. Ad esso si possono riferire gli scritti non istorici degli apostoli, come le

pro epistole e l'Apocalisse. Non già che questi scritti siano di etteratura come s'intende questa voce comunemente, ma voglio lire che essi sono più una serie di massime, di sentimenti cuciti e dati all'uopo di quello che un'orazione continua. Peranto si possono riferire all'età prima di una società.

2º Genere, che io chiamerò misto. Ad ésso si possono riferire gli scritti dei santi padri nella massima parte, scritti tutti pieni di dottrina, ma esposti per lo più non in modo scientifico, ma statorio ed eloquente, atto non meno a convincere che a permadere. I primi assai celebri che trattassero nella chiesa un tal genere furono Origene e Tertulliano; l'ultimo, san Bermardo.

3º Genere, che appellerò delle scienze. Ad esso si riferiscono gli scritti degli scolastici.

Dopo di essersi in tal guisa questi tre generi succeduti a vicenda, di nuovo or l'uno or l'altro regnarono, e spesso tutti insieme.

In questo la chiesa camminò come l'umana società, società sach'essa umana per questa parte, come quella che è composta di nomini, e che per tali rispetti il suo governatore Cristo lascia camminar come umana, acciocchè lampeggi ancor più dall'altro lato come divina. Nulladimeno, siccome anche in tutto ciò che vi ha di umano nella chiesa traluce pur sempre la divintà, così anche nel regno letterario di essa questa singolarità si ravvisa. Laddove infatti il regno della letteratura pura presso l'umana società è il men utile, il più frivolo, nella chiesa fa il divino, il linguaggio della divinità. La letteratura mista società così perfetta, ma molto più del regno scientifico: quanto infatti non sono da preferirsi i padri agli scolastici! Ora l'umana letteraria società cammina all'opposto.

Ma era affatto congruo che la divina camminasse in tal guisa per far vedere la mano di Dio in essi operante, ed umiliare di scienziati del mondo a fronte degli scritti apostolici.

## LA SOCIETÀ UNIVERSALE È IMMUTABILE.

Gli nomini sono mutabili. Le società particolari pertanto sono inchiesse mutabili.

La società universale è immutabile; dunque non è umana.

Il far progressi è segno d'imperfezione, di mutabilità, giachè l'ente perfetto in sua natura, se vuol far dei progressi, cade in disordini.

Dunque la società universale è al suo grado competente di perfezione, e non può far progressi.

Le società peculiari sono imperfette, onde possono far pregressi. Giunte però alla possibile competente perfezione, devono stare e riposarsi.

Ciò però è loro impossibile perchè sono di natura mutabili. Dunque tali società devono aver necessariamente una decadenza e un fine.

Dunque le società peculiari non possono esser perpetus. Perpetua è solo l'universal società.

Così la chiesa universale è immutabil perpetua; le chiese particolari sono mutabili e soggette a mancare, e come le società particolari nascono e muoiono a vicenda.

Le lingue, che sono l'espressione delle società, ne siegnoto affatto la natura; con esse nascono, crescono, muoiono, siccome la conchiglia della lumaca ne accompagna comparativamente la vita.

Siccome vi son due sorta di società, una universale, le altre particolari, quella una, immutabile, perpetua, queste moltiplici, variabili e soggette a finire, così vi son due sorta di linguaggi che corrispondono ai due generi di società e ne vestono la relativa natura.

La società universale può considerarsi o come materiale o come spirituale. Come materiale non è che l'aggregato confuso e indigesto di tutte le peculiari società. Come spirituale è un'una nime e concorda ragione che sotto i varii instituti, usi, le diverse constituzioni delle peculiari società è in se stessa la medesima, e invece di esser formata dalle peculiari società essa le forma.

Così il linguaggio universale può considerarsi pure come materiale o come spirituale. Come materiale non è che un indigesto e confuso complesso di tutti i linguaggi peculiari insieme. Come spirituale è un'unanime e concorde ragione che in tatli i linguaggi nella diversità delle lor forme è celata.

La società e il linguaggio universale sono in una parola la quintessenza delle peculiari società e de peculiari linguaggi.

Voglionsi agevolmente distinguere? Tutto ciò che havvi d'uni-

rme, d'immutabile, di perpetuo in tutti i governi e in tutte lingue, questo forma la società e il linguaggio universale. È r via di questa società e lingua universale che tutti gl'idiomi le società particolari hanno insieme qualche analogia, si rasmigliano. Tutte infatti le peculiari società hanno un governo, elle leggi, un poter civile, un qualche culto religioso, ecc., ccome tutti i linguaggi hanno de' vocaboli per esprimere tali lee, e tutti hanno de' nomi, de' verbi, ecc.

Il linguaggio è l'espressione della società. Il vocabolo di linnaggio inteso però largamente è o muto, cioè visivo, che si para gli occhi per mezzo d'immagini, e che si può anche appellar natico perchè consiste in istituzioni sensibili dirette a far agire patir l'uomo; ovvero uditivo, parlante, che entra per l'orechio per mezzo di parole; e questo linguaggio più propriamente i dovrebbe solo chiamar lingua per ispecificarlo e distinguerlo all'altro.

Ogni società, sì la particolare che l'universale, possiede queste ne sorta di linguaggi ed è espressa da essi. Pertanto noi, mentre ociam parola della società, non parliamo in sostanza poi d'altro del suo linguaggio.

Che cos'è la società in se stessa, se non « l'unione degli individui umani sotto certe forme d'una ragione? » Unione; ecco il getre che appartiene eziandio ai congressi de' bruti, i quali conressi non si possono però propriamente appellar società. Sotto erte forme d'una ragione; ecco la differenza di quella definizione de comprende ogni aggregato di enti ragionevoli. Pertanto non elo le unioni degli uomini si dicon società, ma eziandio quelle li tutte le altre intelligenze, degli angeli, per esempio. Anzi sola è la società universale di tutte le intelligenze inieme, ecc.; ma di ciò si dirà fra poco.

Nella ragione consiste dunque l'essenza di una società (1).

Il linguaggio sì pratico che parlante è l'espressione della ra-

Due sorta di ragioni vi sono. L'individuale e l'universale. L'inviduale è quella che ha ciascun uomo in sè considerata come volata; perciò ha verità ed errori. L'universale non è che un omplesso delle individuali relativamente alle loro verità, e non

(t) Perciò un aggregato casuale di uomini che si radunano a far talche cosa per qualche impulso naturale, per esempio, non si tiama società. agli errori. E tal discernimento of the part the statement with Particles and discovered the occupants altrove.

Ila ragion individuale non d'édunque che la ragione una isolata in ciascun individue. Ila ragione universale non è di la ragione di ciascun utuno unità con quella di tutti gli altri.

Questo due ragioni hanno il Tomp proprio linguaggio si mi

La società non è che în regione; la regione non è de mit nesciuta che per mezzo del linguaggio. Investighiam dunque linguaggio, e troverem la ragione e la società.

Il linguaggio si pratico che pariante si può dividere in til parti: l'uno è immutabile, perpetuo, io stesso in tutti tempi in tutti i luoghi. Questo è il linguaggio universale, l'espressimi della regione universale, della società tativersale. Tali, per esempi sono riguardo al linguaggio pratico molto verità fondamentali circle religiose, le quali esprimono molto verità fondamentali circle governo e la religione, le quali verità di trovano appo tutti popoli della terra. Relativamente al linguaggio parlante tali soli i vecaboli con cui le verità già espresse dai linguaggio pratico muovo al esprimono; tale pure l'essenza di ogni linguaggio.

L'altro è variabile, ha fine, cambia secondo i tempi, i lugione altre circostanze. Questo è il linguaggio particolare, l'espressione della ragione individuale, della particolar società.

Il linguaggio universale è il legame che unisce tutti gli uonici insieme, e costituisce tra di essi e tutte le loro peculiari socici una rassomiglianza. Desso è il genere; epperciò con profesò filosofia gli uomini tutti come collegati insieme da tal linguaggio assumono il nome di genere umano.

Il linguaggio particolare è il segno che disunisce tutti puomini e gli divide in particolari società, e tra di queste stabilisce dissomiglianze. Desso è la differenza.

Si dee osservare come il linguaggio pratico è l'immediata espressione della ragione, e il parlante è mediata espression della regione, e immediata dello stesso linguaggio pratico. Infatti l'nome agisce prima di parlare; e l'uom sociale non dice la parola se non dopo aver veduto qualche segno artificiale sensibile de glielo indichi.

La ragione universale non è che l'aggregato di tutte le veriti della individuale; la ragion particolare non è che l'aggregato di tutti gli errori della medesima. Parrà atrana questa parali

delle verità. Io non lo niego che se ne possan trovare; dico che tali verità sono il frutto della ragione universale, ne tanto maggiori verità possiede e meglio le possiede la rate individuale quanto più si conforma all'universale, e se onforma affatto è scevra di ogni errore. Una ragione di che uomo che non prendesse niente affatto norma dalla uniale si spoglierebbe di tutte le verità e prenderebbe tutti errori; e questo complesso di niente (giacchè l'errore è te) è quello che si chiama scetticismo assoluto, ma che è ossibile fuor che in un pazzo appena.

nando diciamo che la ragione umana individuale ha errori, non iam dire che siano gli errori un che di positivo; vogliam dire la ragione umana individuale può cadere in errore, e anzi ee cadere isolata, perchè è di tal natura che solo accompaa ne può andare esente. Ma vi sono due sorta di procliall'errore: proclività naturale, qual era quella che era inee all'umana ragione anche nello stato d'innocenza. Imperchè avendo Dio creato l'uomo per la società e per l'unial società, fece la di lui ragione in guisa che solo unita con la di tutti gli uomini fosse infallibile. Ma una tal proclività vava solo da natural impotenza e non da alcun disordine; ide, posta la ragione colle altre in società senza nessuna violenza, anzi con suo piacere si univa ad esse e prendeva tutte norma. Era perciò il difetto di tal ragione una pura wantia privationis, come dicono gli scolastici. L'altra procliio chiamo di corruzione, ed è quella che è stata arrecata ımana ragione dal peccato originale. È un'ignorantia non solo etionis, ma eziandio malae dispositionis, come dicono gli astici. Questa mala disposizione è un orgoglio alla ragione ente, per cui essa, non ostante che conosca la sua insuffiza, anzi nullità come individuale, nulladimeno le è ripunte il doversi piegare a seguire la norma delle altre, e se fa lo fa con violenza. Per castigare una tal corruzione Dio lò all'uomo i misteri, que misteri che l'uomo innocente bbe senza difficoltà creduto.

a ragion particolare va distinta dall'individuale. L'individuale ella di un individuo isolato; la particolare quella di una pesocietà. La peculiare è perciò meno erronea dell'indivie, perchè all'universale in cui siede la verità più si avvi-

cina; non pertines e agrero d'entere l'un verne a di la peculiare ragione fosse l'universale darebbe perfetto. Per rise nare a quelle che discreme sul les principio, ogni peculiar se cietà sarà tanto più perfetta quanto più sarà durabile; tanto più sarà durabile quanto muno-mutabile; tanto meno mutabile quanto più conforme all'universal società. Questo pertant deve dai legislatori e dei governi tvere di mira.

l'ottemer questo persettamente. Percit; cheèche si saccia di popolo, una società peculiare tesse incessantemente a munificcia. Giunta perciò alla sua persenone, comincia a decadeni le mon si può prolungare la sua coistema, valendosi del satteme decadimento per faria ritornare a iniglior sorma? Quest nel posson fare gli nomini; imperciocche, come dice il macchiavelli, un popol corretto non può ripigliare la persezion primitiva; ma lo sa bene spesso le provvidenza di Dio, valendali degli stessi estremi disordini di una nazione che le minaccia morte per risuscitaria. Tal è la specimentale Bonald e di una inscisa morte per risuscitaria. Tal è la specimentale Bonald e di una inscisa morte per risuscitaria. Tal è la specimentale Bonald e di una inscisa morte per risuscitaria. Tal è la specimentale Bonald e di una

Non posso, avendo nominato il Makiklavelli, drakasciar d'of servare che la sua proposizione, che per terre i illiordini una nazione bisogna rimenarla verso il suo principio, è vers, s per principio s'intende la forma legittima e fondamentale de governo ed il suo perfezionamento. Ma molti politici prendom per principio l'infanzia d'una nazione, ed allora quella propsizione è falsa. Sia un esempio. La chiesa cattolica è in perte divina, una, immutabile; in parte umapa, variabile, ecc. Come divina non ha nè infanzia, nè virilità, nè vecchisia, ma nacqui gigante: perciò non ha d'uopo di riforma. Ma come umana può anche considerarsi sotto due aspetti : come umana semplicana riguardo al venir sottoposta a mutazioni umane, ovvero reletivamente a quelle parti che, essendo affatto umane, debboss variare cogli uomini. Pertanto io dico che, come umana, 🕬 primo senso per riformare la chiesa in molte cose certaments trarre si deve verso il suo principio. Imperciocchè ad essa, come umana, in tal guisa venendo per permissione della Provvident divina sottoposte molte cose che vorrebbono non umanamente esser trattate, cioè non mutarsi mai, quali sono molti pusti che spettano alla purità della disciplina, essendo tali immebili, e dovendo perciò rimanera sempre gli stessi, pertanto, eve

corrompano, fa d'uopo, onde ridurre la chiesa a buono stato, menarla a quell'età fortunata in cui, per la santità degli eccleastici, non tanto la divina cioè la conservatrice de dogmi, anto l'umana cioè il soggetto della disciplina erano affatto ne ed incorrotte. Ma, secondo poi che la chiesa è umana nel condo senso, la proposizione del fiorentin Segretario è una assima sediziosa tendente ad abolire affatto ogni chiesa sotto pretesto di riformarne que punti di disciplina i quali, pel o benessere, si vogliono a' tempi, a' luoghi ed alle varie cirstanze acconciare. Così chi volesse presentemente il romano mtefice destituito d'ogni temporaria potenza (siccome che parea desse il Machiavelli) ovveramente ridotti i fedeli a quella counità di vitto e di sostanze, la di cui bella veramente pittura ggiamo negli atti apostolici, costui vorrebbe un impossibile, , per non supporlo dicervellato, sarebbe d'uopo riputarlo cente non troppo retta intenzione.

Tornando al nostro soggetto, non si deve omettere il dire be tutta la mutabilità delle nazioni o l'immutabilità loro coniste in quella del doppio loro linguaggio, sì muto che parlato. 'er render dunque quanto il più è fattibile una particolar soietà immutabile fa d'uopo applicarsi al mantenimento puro del mo linguaggio ed a non lasciarlo svisar, nè cangiare. Ecco la ragione per cui altre fiate in un luogo, parlando degl'ingegni particolari, dicemmo come sono perniciosi generalmente alla società, perchè anelano alle instituzioni religiose e civili, cioè il linguaggio muto-pratico, immutare. Il che fan pure riguardo lo stesso linguaggio parlato, la necessità dell'immutabilità e della purità del quale ho pure altrove osservata.

E da questo si ricavi una conclusione non disutile in altri rai: cioè quanto si mostrin leggeri coloro i quali reputano leve cosa ad un popolo il cambiar di governo e di padrone, icendo che niente al benesser loro fa questo, anzi è bene pesso di lor vantaggio; e pertanto tacciano costoro d'ingiuste guerre che un principe muove per difendere i suoi stati da usurpatore. Quanto sia importante tutto al contrario, eperciò lecite cotali guerre, si ricava dal detto: cioè ch'è sempre annoso al benessere di un popolo il mutar forme, cioè il suo aguaggio. Ora qual più potente causa di cambiamento del linaggio, sì muto che parlato, del cangiamento di governo? Si osservi però che noi intendiam dir soltanto che le muta-

496 PERSONAL

zioni sono dannose ad un popolo quando è già giunto allo sul di persezione ad esso possibile.

Nulladimeno, perchè questa clausola sediziosa non paia, o serverò ancora: 1: che gli uomini non posson essere comp tenti giudici di tal perfezione od imperfezione di un govern ma solo Dio; 2º che pertanto non lice ad alcuno l'immuta il linguaggio sì muto che parlato di una nazione, se non a Di Dio è infatti la sola podestà e quegli da cui viene ogni podest E, quantunque gli uomini a cui data è in mano tal podestà de bano, quando l'utilità e necessità di un cambiamento è chi e reale, farlo e legittimamente lo facciano, nulladimeno fa d'uo che si guardin bene dall'abusarne. Direi anzi che non ci de bon metter mano se non allorquando l'occhio loro sagace ve che tutte le cose sono disposte a tal uopo e niente ripugu che, se ripugnano, si corre rischio, per fare un gran bene, cadere in un grandissimo male, siccome non una volta « l'esperienza ha mostrato. Quindi è che la provvidenza di Die la miglior operatrice di tali mutamenti, come quella che s può dar l'essere alle cose, laddove gli uomini per lo più, lendo cambiare, non fan che distruggere. I reggenti dei poj devono ubbidire a questa sovrana reggitrice della società e s agir dietro alle sue disposizioni, e non por mano a niente arduo per se medesimo senza che da essa prima additato i gliel venga, ed accennata, per eseguirlo, la strada. Un occ amante della vera sapienza, quantunque sul trono, può vetali cose; e la provvidenza di Dio, espressa dallo stato d'i nazione, penetra sino a lui non ostante la folta caligin di il nemico d'ogni ordine pur troppo lo circonda.

Se alcuno mi chiedesse in che consiste quell'universale gione che abbiam detto venir espressa dall'universale soci che investe, se in tutto il genere umano od in parte, se governi o ne' popoli, io gli risponderei: tal ragione cons in tutto il genere umano collegato insieme in alcuni punti pensare, come, per esempio, nell'ammetter certe verità fon mentali della religione, della morale, della politica; e tutta culiare società d'uomini che si allontana da questi punti fa esso scisma, ed è dall'universal consenso nell'attestar il c trario, il contrario facendo, confutata E tal consenso non sè di tutti i luoghi, ma di tutti i tempi, dal principio del moi sino ad ora, e sino al suo termine; laonde, quantunque in ce

epoche della storia vi siano nell'universal società certi scismi un po'vasti, e ve ne siano alcuni tuttodì, nulladimeno la parte che riman sempre ad attestar il contrario, foss'anche in tali incontri la minore (il che non è però e si può colla storia alla mano provare), avendo per sè il consenso generale di tutti i tempi, basta a gettare in contrario ogni autorità che potesse far quella. Senzachè l'immutabilità e la conformità col cuor non guasto e colla aon guasta ragione dell'uomo sono le note dell'universale legituma società, della vera chiesa di essa, per così dire; invecechè la mutabilità, marchio d'errore infallibile, e l'opposizione coi principii retti della ragione e coscienza umana sono i caratteri della scismatica società.

Si vede come tra la società e la chiesa regna una sorprendente e vasta armonia, chi la volesse indagare. Tocchiamone alcani punti.

Lo stesso che abbiam detto dell'universal società deve dirsi della vera chiesa; o, per meglio dire, quello che di questa pronunziamo lo dobbiamo ancora di quella. La vera chiesa è cattolica, cioè universale; così la vera società. La vera chiesa è composta di tutti i fedeli, cioè di tutti quelli che han ricevalo il battesimo, e non si sono da essa per iscisma od eresia separati. Così la vera società ha per membra tutti gli uomini, cioè tutti quelli che han ricevuta qualche coltura sociale e non si sono dalla società nè per misantropico umore, nè per errore separati. L'educazione morale è il battesimo della società, cioè dell'uom morale, siccome l'educazione fisica è il battesimo dell'uom fisico. L'umore di misantropia, per cui alcuni sfuggono la società, è lo scisma sociale; gli errori anti-sociali di alcuni re sono le eresie. Uomini io appello propriamente quelli tra il complesso di tutti che sono sociabili; imperciocchè un uomo Mori della società non è propriamente più uomo.

Quantunque tutti i fedeli siano membri della chiesa, nulladimeno il governo di essi è dato ad alcuni, cioè i vescovi, i
quali hanno una mission divina che a vicenda trasmettonsi. Così
la vera società non ha per governatori tutti i suoi membri, ma
solo alcuni di essi che hanno una missione divina che dannosi
l'icenda. Ecco il perchè san Paolo diceva che omnis potestas
l'Deo est. Coloro che vorrebbono i governi democratici sono
come quegli eretici i quali vorrebbono democratica la chiesa;
lono anch'essi eretici della società; sono i protestanti della me-

Vol. V.

desima. Coloro che dicono che la potestà sociale vien dagli un mini sono come coloro che negano venir la potestà episcopti data da Dio. Coloro i quali si ribellano, usurpano il potere, regliono cangiar la forma di un governo, sono come gli erettà i quali vogliono immutare la chiesa. La missione di costoro nes pito escere ordinaria; mostrino dunque i segni di una straordinaria.

I vescovi della vera chiesa hanno soli la facoltà di ordine preti, ad essi subordinati, e come ministri di essi. Così i soli sovrani della società hanno la facoltà di elegger ministri, me gistrati, ambasciadori, ecc. Onde san Paolo diceva che non soli deve esser soggetti ai principi, ma eziandio ai loro ministri, come de essi ordinati.

L'approvi sono ministri di Dio come autor della grazis; i preti ministri dei vescovi. I principi son ministri di Dio come autor della natura; i nobili (prendo questo termine nel suo se timo significato) sono ministri de' principi.

Mendo: da esso pertanto trae origine la missione della società. La atoria della società ne è la prova. Il regno della grazia in stabilito da Dio alla metà de secoli: da esso trae origine la missione della grazia, cioè l'ecclesiastica. La storia della chiesa ne è la prova. Il sacrificio in cui da' vescovi e dai preti è consacrato il corpo di Cristo è la grande azion della chiesa : l'azies della società è l'emanazion delle leggi, ecc.

L'improbità de vescovi e preti non gli fa uscir della chien, e tampoco lor toglie la potestà dell'ordine sacro: cesì l'improbità de sovrani e de ministri non gli fa uscir della società, e tampoco lor toglie la facoltà dell'ordin civile, cioè di government.

Pertanto Viciesso, che su un eretico nella chiesa della posicione sopra un tal punto, lo sa eziandio in quella della appissa. Insatti è tale l'intima unione ed armonia che passa, tra, l'una d'altra, che i nemici dell'una devono di necessità anche espeta dell'altra. Ecco il perchè tutti i ribelli surono nomini irraligiati fanatici, se non empii ed atei; ecco il perchè tutti gli errori moni dere riandando la storia; ecco il perchè tutti gli errori moni di qualunque sorta siano sono avversi sì alla società che alla se ligione, e non possono esserio ad una senza esserio appora le l'altra; ecco il perchè sualmente la terribil congiura dei personi l'altra; ecco il perchè sualmente la terribil congiura dei personi.

flosofi dei nostri tempi si diresse non meno contro l'altare che contro il trono.

Ecco il perchè eziandio la vera società non potè mai esser bene in pace colle false religioni; perchè tanto queste avevano solo della natura della religione quanto avean di buono, e questo era poco. Ecco il perchè la vera religione, cioè la cattolica, è la sola vera, cioè la sola amica della vera società. Il governo naturale della società è la monarchia. Ecco il perchè la religione cattolica, quantunque combaci con ogni governo, nulladimeno combacia più colla monarchia, come l'avea già osservato Montesquieu; ecco il perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè la come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè, come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè la come l'osserva il Bonald, tutti i governi degli ennici perchè la come

Le note principali della chiesa sono la perpetuità, l'unità e 'immutabilità; ora queste note appartengono ottimamente alla società universale.

La chiesa ha la podestà di legare e di sciogliere datagli da Gesù Cristo; per essa la facoltà di scomunicare. Così la vera società ha anch'essa in mano la facoltà di legare e di sciogliere co' snoi giudizi, e di scomunicare i malvagi, gittandoli cioè fuori del sno seno.

La chiesa col battesimo crea de' fedeli; la società coll'educazione morale crea de' cittadini. Nullo vero fedele se non è vero cittadino; nullo vero cittadino se non è vero fedele. Ecco in qual guisa la chiesa e la società siano indivisibilmente congiunte.

Quest'unione della chiesa colla società risulta dall'unione della religione e della società. L'unione della religione e della società risulta dalla natura. Sono entrambe necessarie perchè sono entrambe naturali; epperciò sono indivisibili. La natura infatti è come la coscienza dell'anima che unisce in un punto solo per nezzo dell'unità sintetica tutto ciò che in essa si trova. Così la natura generale, ossia l'autor della natura per mezzo di sintetica unione fa un punto solo di tutti i bisogni che risultano da quella peculiar natura che diede all'uomo. Questo paragone tra l'anima umana e il mondo esteriore morale non paia strano ad alcuno, imperciocchè il Creatore, il Verbo increato uni tutto

500 PENGYUNG

il creato, tutte le parti dell'universale natura per mezzo di un ammirabile armonia. Quest'armonia regna principalmente pel mezzo dell'analogia tra i varii regni della natura. Che piùt le stesso autor della grazia vuole aggiustare il regno della grazia e fa regnare tra esso e quello della natura un'ammirabile armonia.

Non è dunque meraviglia se tra i varii regni dell'universal natura regni armonia. Chi dice armonia dice analogia. 🖁 duaque affatto congruo che tra il regno interiore dell'anima umana e l'esteriore delle moralità (società e religione) passi analogia non piccola. Quest'analogia poi si ravvisa principià mente nell'Unità. Tutto infatti il mondo interiore, come l'esterior dell'uomo è uno. L'anima umana è una, la società è um, una è la religione. Nè meraviglia. Dio è uno; non potè denque non comunicare alle creature intelligenti, che creò a 400 immagine e somiglianza e in cui immise il soffio di vita, questo carattere dell'unità in esse e in tutte le loro relazioni. On le relazioni dell'uom sono tre: Dell'uomo con Die; dell'uome coll'nomo; dell'uomo colla natura materiale. Che l'unità sia selle due prime relazioni non fa bisogno di spiegarto. Riguardo alla naturale materiale non potè Dio metter l'unità in essa comcosa che in quanto materiale era incapace per natura di unità assoluta e semplice; e in quanto scevra d'intelligenza incapso d'unità d'aggregato, sintetica. Ma Dio stabili bensì l'unità sintetica nella relazione tra l'uomo e questa material natura.

L'uomo infatti in quanto intende la natura materiale, l'intende sotto la sintetica unità ad esso inerente. Le stesse pure immagini in quanto pensate importano codesta unità, come l'ha dimostrata Kant. Da ciò hanno origine le idee dell'ordine anche tra le stesse parti della materia, ecc., ecc., come pure la manache ha l'uomo di ridur tutto a-sistemi. Che infatti sono le scienze se non sistemi? È all'uomo impossibile il sapere altrimenti che per sistema.

Desso è uno spirito, e uno spirito intelligente: ora allo spirito come esistente conviene l'unità assoluta e reale; e se la spirito è intelligente, deriva dall'unità semplice nomenale della sua sostanza, l'unità sintetica fenomenica della sua intelligenza, vale a dire del suo modo d'intendere.

La religione e la società sono naturali : sono de bisogni dell'uomo posti in esso dalla natura. L'uomo peccò , la colpa

Pensieri 501

contaminò la natura umana. La corruzione di questa si estese a tutte le sue relazioni. Società, religione, tutto fu corrotto. Fu corrotta la stessa relazione dell'uomo colla material natura, in quanto l'uomo perdette in parte se non tutto quel dominio che dato gli avea Dio sulla natura con quelle parole: replete terram, et subiicite eam, et dominamini piscibus, ecc., e lo perdette col non poterla tutta abitare, replete; col non poterne assoggettare tutti gli animali, di cui molti ha nemici, dominamini; finalmente coll'essere da essa e dalle sue lusinghe soggiogato, invece di soggiogarla, subiicite. E di questo misero assoggettamento si ha un chiaro esempio ne' filosofi de' nostri tempi, i quali trasandano lo studio della filosofia verace e della religione per darsi alla matematica e alla fisica.

Tal soggezione inoltre traluce nell'essere obbligato l'uomo a valersi della natura fisica per cibarsi, vestirsi, ricoverarsi, ecc., e negargli questa molte volte i suoi bisogni.

La società e la religione corrotte aveano perduta la lor natura, perciò l'unità: erano divise. Pertanto negli antichi governi, massime in quelli che non furono instituiti se non dappoichè l'original traduzione erasi smarrita grandemente, come quelli d'Atene, di Tebe, di Sparta, di Roma, ecc., soffrivano nella lor unione coi governi terribili contraddizioni. La religione era a' governi necessaria; ma i governi essendo corrotti non potea loro adattarsi una religione pura, perciò la religione per venir adattata ad essi veniva da' legislatori sformata. Ecco la causa, io credo, se non del politeismo, di molti assurdi delle enniche religioni.

Gesù Cristo venne a ristabilir la pura religione. Ecco come per conseguenza venne ancora a ristabilir la vera società. Ecco il perchè il governo natural veramente, la monarchia, è il più adatto alla religione cattolica, come l'osservò il Montesquieu, il quale però non si seppe valere di tale osservazione. Certi ingegni vasti, se vogliono esser sinceri, scoprono molte verità; ma non ne conoscono il valore, simili (se non è troppo basso il paragone) a quel gallo di Esopo che trovò una gioia. E perchè mai? Perchè mancano di una base immutabile, di una verace pietra di paragone. Questa pietra di paragone è la vera religione, la quale per giudicar bene in ogni genere di cose e della stessa società è necessaria. Imperciocchè, essendo la società corrotta, la sola fede arrecata da Gesù Cristo, ristaura-

tore della società non meno che della religione, può raierci il via, di additamento di lume (ego sum lux, veritae et via, qui sequitur me non ambulat in tenebria, ecc.) per iacopsire ciò che v'ha ancora di puro nella società.

Il celebre filosofo Montesquieu era increduio, o almeno am era vero credente: perciò scoperse molta grandi verità, ma non ne conobbe il valore; anzi si gittò in contraddizione, e questo necessariamente dec avvenire, giacchè le veriti sono tutte insiem collegate, e chi le ammette, ma non le estima come si debbono, contraddice a se stesso. E non è infatti una contraddizione il dar tanti elogi alla religione cristiana a preferenza di ogni altra, il dire ch'essa si appropria principalmente alla monarchia, e ciò non ostante gittar-massime sediziose e mostrarsi partigiano ed amante di una mai intentibertà?

lo dissi come la società universale e verace sta in quella parte del genere umano che in tutti i tampi è ognor la stets. Laonde non tanto per trovare i principii della vera società i dee guardare nell'attuale stato del giobo a qualche epoca determinata, ma bensì aver occhio allo stato di tutti i tempi, que' principii, quelle verità tener come reali che in tutti i tempi furono sempre le stesse. Si vede pertanto come la cattoliciti (universalità) della società è unita indivisibilmente colla sua perpetuità. Tutte le note infatti della società e della religione fanno con esse un sol tutto indivisibile, come gli attributi di Dio, e non son distinte e separate che nel nostro modo di pensare. Ora questo può valere per fermare una nuova analogia tra la società e la religione, tra i governi e la chiesa, a rimuovere alcune obbiezioni che gli eretici fanno contro di questa.

La vera chiesa è cattolica. Ma come mai, dicono gli eretiti, se tante parti dei mondo la ignorano; se tante epoche v'hanto nella storia, in cui il maggior numero de' fedeli appartenent forse più al regno dell'eresia, come, per esempio, gl'infelici tempi dell'arianesimo, sopratutto in alcune circostanze, come quelle de' Concilii di Rimini, di Seleucia, ecc.?

Rispondo che la cattolicità della chiesa si vuol non da sui epoca soltanto della sua storia, ma da tutta essa misurare. Va pertanto considerata unitamente alla sua perpetuità. La chiesa è cattolica, vale a dire tutte le genti a lei debbon concerrere:

ecco uno de suoi caratteri, il quale è dimostrato dalla chiesa nella sua perpetuità. Ma se i popoli che conobber già il suo lume il rigettano quindi come gli eretici fanno, questo non nuoce punto alla cattolicità della chiesa.

La chiesa è cattolica come perpetua, e si ride degli sforzi di alcuni omicciatoli per distruggerla; concede loro alcune parziali vittorie che paiono alla follia del loro orgoglio interi trionfi.

Ma gli uomini passano, passa la figura di questo mondo, e il verbo di Dio, la sua chiesa (la quale è infatti l'espressione del verbo) rimane, dura in eterno. Le eresie si succedono le une alle altre; la rabbia delle persecuzioni si estingue; tutti i pensieri devastatori tramontano, e svaniscono i progetti di un giorno portanti devastazione e rovina; alla rabbia de Cesari succede la pietà de medesimi, a Neroni e a Diocleziani i Costantini e i Teodosii; quella chiesa che pareva in procinto a perire, e che, se umana, realmente sarebbe perita, ricompare florida e più bella che mai; in cambio di alcune mandre di miserabili perduti nell'eresia, conquista regni ed imperi, manda i suoi missionari ne nuovi mondi che scopronsi, e ad otta ad otta gli stessi suoi implacabili nemici, gl'infelici partigiani di uno scisma o di un'eresia, stanchi dal vedersi dal vento della mutabilità come canna venir menati qua e là per ogni verso a guisa di fanciulli fluctuantes omni vento doctrinae, si ricoverano finalmente nel suo grembo, sorgono e ritornano alla madre ossia alla casa paterna per ritrovarci il lor padre e goderci nel suo seno della preziosa dote che a suoi figli ed alla sua chiesa comunica d'immutabilità (1). Ecco in qual senso la vera chiesa è cattolica.

Oltre questa risposta, dedotta dall'unione della perpetuità e immutabilità colla cattolicità, che per difendere la cattolicità della vera chiesa contro gli eretici si può dare, e per rispondere alla lor favorita obbiezione della moltitudine degli eretici, se ne può dare un'altra fondata sopra l'indivisibile unione che passa tra la cattolicità e l'unità. E di questa i santi padri, e particolarmente sant'Agostino, e dietro ad essi molti sacri scrittori si valsero. Infatti gli eretici son tutti sempre disgiunti fra di loro, e non solo quelli delle varie sette, ma eziandio quelle

<sup>(1)</sup> La parabola del figliuol prodigo che si converte parmi adatta non meno all'eretico che ritorna alla chiesa, che al peccatore che ritorna a Dio.

di una medesima. Qual è infatti l'eresia che in molte altre non si suddivida? Così noi abbiamo non solo gli ariani, ma i semiariani e molte altre sette su tal proposito sempre su qualche punto divise fra di loro; non solo i pelagiani, ma i semipelagiani, ecc., e se questo si volesse estendere si potrebbe dire di tutti gli eretici; e certo ogni eresia che abbia avuto qualche voga, non solo ha i suoi assoluti, ma eziandio i suoi mezzi partigiani. Ora che vale una tal disarmonica e contraddittoria cattolicità? Cattolicità significa universalità, ma universalità una, e una perfettamente; imperciocchè altrimenti la cattolicità non sarebbe una perfezione ma un difetto. Deve la chiesa cattolica esser una come il sarebbe, per così dire, se fosse composta di una sola famiglia, di un sol uomo; che anzi una sola famiglia nell'errore, un individuo stesso che nutra un errore è meno uno della chiesa verace cattolica; imperciocchè l'individuo che nutre un errore rinchiude necessariamente cento contraddizioni in se stesso e altrettante lesioni pertanto della beata unità.

Riguardo poi all'obbiezione che muovon gl'increduli contro la cattolicità della chiesa presa dal numero sopragrande di nazioni che non la conoscono, io mi accingo a rispondere; e in guisa che ne risulti un nuovo anello dell'armonica catena che lega la religione colla società.

La società naturale è la società civile; tanto è naturale una società quanto incivilita si trova; anzi tanto havvi, direi, di società quanto di civil coltura. Il genere umano, la società universale è composta di peculiari società; quanto più una società è civile tanto più si può dire che appartenga al genere umano. La cattolicità dunque della società consiste nell'universalità delle nazioni incivilite e principalmente in quelle che lo sono di più. Si noti però che per nazioni incivilite di più non intendo già quelle che per aver oltrepassati i limiti pendono già verso la barbarie, essendochè gli estremi si toccano; parlo di quelle che sono più vicine al grado di perfezione di coltura che è possibile nelle società degli uomini corrotti.

La religione è unita strettamente, indivisibilmente colla società. Oso pertanto asserire che una società che tenda assai verso la sua perfezione, se ha cognizione della vera religione, non può non abbracciarla; imperciocchè sarebbe una contraddizione il non abbracciare quello che le è tanto conforme.

Ecco la causa perchè la religione vera non è tanto universale quauto da alcuni si vorrebbe. La sua universalità non è materiale; niente havvi di materiale in essa, niente di tale può esservi, ma tutto è morale. Non è dunque da gridar tant'alto la croce contro quegli scolastici i quali dissero che la cattolicità della chiesa è morale, e che questa basta.

La chiesa dunque io dico dev'esser universale; ma in qual guisa? Forse che deve occupar tutti i tratti della terra, anche quelli in cui non abita anima ragionevole? Sarebbe ridicolo il dirlo. Or non meno ridicolo io dico dover la chiesa esser da per tutto ove son uomini; anzi dico che in molti luoghi esser non deve, perchè non può. Qual è la natura dell'uomo nelle sue relazioni cogli altri uomini? Essa è la società, e la società civile. Dunque gli uomini tanto si allontanano dalla natura, sono, per così dire, innaturali, quanto si allontanano dalla civil società. La cattolicità della religione consiste dunque nell'essere stessa da per tutto ove vi sono civili società, e più dove le società son più civili.

Questo osservato, l'obbiezion degl'increduli perde tutta la sua forza. Qual è la parte la più incivilita del mondo? l'Europa; e l'Europa non è dessa la più sociale e civil parte del mondo? Ed è da notarsi che la religion del vangelo ebbe la sua cuna nella Palestina, che si può considerare quasi come il centro del nostro emisfero; laonde essa poteva spandersi, propagarsi tanto da una parte come dall'altra. Nulla di meno essa si spande sì ano ai confini dell'Asia; ma il suo regno in tali parti è oscuro, imperfetto, e non ne abbiam nè meno un'istoria; invecechè dall'altra parte la sua propagazione è celere oltremodo, ed in breve l'Europa tutta è cristiana. Che più? Gesù Cristo pianta la sede di Pietro non in alcune delle città della Giudea, o dell'Asia gentile, ma a Roma; a Roma dove il gentilesimo, la filosofia ennica regnavano, e dove i Cesari preparavano ai cristiani orrende persecuzioni. Ciò non ostante Cristo stabilisce Pietro in Roma; e il cristianesimo nascente, non ostante le terribili persecuzioni, fiorisce in Roma ed in essa dura, ed è ancora oggidì; laddove dell'Asia fu in breve in gran parte scacciato. Qual è la cagione di questo divario se non il maggior grado di coltura che aveva l'Europa sopra dell'Asia? E se fu eletta Roma per capitale del mondo cristiano non fu egli perchè era Roma a que tempi tra tutte le città la più colta, la capitale del mondo incivilito, la signora delle arti, delle scienze, delle nazioni? La Germania quindi, la Francia, la Spagna, ecc., divennero cristiane di mano in mano che divennero civili.

La stessa verità è dimostrata dalle nazioni convertite al cristianesimo. Quelle furono singolarmente tenaci nel conservarlo che conservarono nella sua purità il loro incivilimento. Il Giappone, per mancanza di coltura, rigettollo dopo di averlo abbracciato. La barbarie degli Spagnuoli passati in America fa cagione del ritornamento alla barbarie di quei Americani che ne erano usciti fuori per mezzo della cattolica religione (1). E qui giova l'osservare che, siccome le particolari società som tanto solo amiche del cristianesimo quanto sono civili, così um società, allontanata che è dal cristianesimo, s'incammina verso la sua barbarie, ed anzi talvolta affatto ci ricade: Potrei corroborare con molti tratti di storia questa sentenza; ma il fatto della repubblica cristiana del Paraguay non lo dimostra abbastanza? Questo morale e bel fenomeno fu opera tutto della religione; e, cessata la religione, tutto cessò. Pare che Dio l'abbia voluto operare per far vedere al mondo che la vera società e la vera religione son uno; e siccome Dio sa operare de beni per mezzo de' mali che permette, io direi che della stessa distruzione di quella felice repubblica Dio si valse per confermare ancor più chiaramente la suddetta verità.

<sup>(1)</sup> La Germania al tempo di Lutero era assai barbara, perchè divisa in piccoli Stati; onde non è meraviglia se apostato. L'impero solo fu illeso. La monarchia è il governo veramente naturale, epperciò il più civile di tutti; pertanto è il più conforme alla religion cattolica. La Francia, la Spagna, ecc., le regioni le più cattoliche sono sotto il governo di monarchia. La Francia, allorchè passar volle il suo grado d'incivilimento, s'incamminò alla barbarie, e pertanto alla distruzione della religion cattolica: la rivoluzione lo dimostrò. Felice la Spagna se non le avverrà il medesimo! Felice se potesse erudirsi senza imparar sì duramente a proprie spese! Il dispotismo di un re, riducendo alla barbarie l'Inghilterra, le tolse la religione. Tutte le repubbliche dell'Europa sono protestanti. La Svizzera stessa, che confina con Stati cattolici, è protestante. L'Italia su sempre serva perchè volle sempre esser libera e divisa in piccioli Stati; e, se non fosse della chiesa romana che in essa è posta, l'Italia da gran tempo non sarebbe già più cattolica. - Parrà strano a taluno che noi diciamo il secolo xviii di Francia, d'Inghilterra inclinante alla barbarie; ma io domando: La rivoluzione di Francia fu ella degna di uomini colti o di barbari?

Una somma analogia riluce ancora tra la società e la chiesa in questo, che la chiesa medesima non è che una società.

La società infatti non è che la ragione universale espressa per mezzo del linguaggio muto, cioè le instituzioni civili e religiose, ed il linguaggio parlato. La religion naturale fa dunque parte della società, anzi direi che la compone tutta, mentre le instituzioni civili e morali della società non sono che rami della religione.

La società fu corrotta dal peccato, e con essa la religion naturale. Dio pertanto venne nel mondo e diede una religion rivelata, e con questo perfezionò la società, anzi direi che fondò una società rivelata. L'evangelio non è meno il codice della società che della religione. La religione ha la sua chiesa, siccome le loro chiese hanno le particolari società; e queste chiese sono i governi. Tutte le diverse chiese della società sono ad una sola soggette, alla romana: or non dovrebb'essere pur in tal guisa nella società? Una monarchia universale non sarebb'ella sommamente vantaggiosa? Sogno, delirio, dirà taluno. Eppure io sostengo che niente di più facile d'una tal monarchia tra gli stati cattolici, e se il mondo tutto cattolico fosse niente di più facile in tutto il mondo. Chi sa che la Provvidenza divina non prepari ai posteri un tal ordin di cose? Allora sì che la terra sarebbe l'immagine del cielo! Certamente uno de più grandi filosofi che siano stati mai faceva di un tal sistema una delle sue idee le più favorite; nessuno ignora cioè che il Leibnizio anelava ad un ordin civile e religioso di cose in tutta l'Europa, per chi l'imperatore ne fosse il re temporale ed il papa lo spirituale.

Nè si dica che per amor nazionale desiderasse il Leibnizio tal universal monarchia sotto l'imperatore; imperciocchè il bramar che facea il papa per capo spirituale egli che era luterano dimostrava che la sua filosofia era indipendente da mire basse private. Il Leibnizio era un grande e solido ingegno; e la sua tendenza verso la religione cattolica, il suo modo di pensare cattolico in parecchi punti, il suo commercio con Bossuet per tentare la riunione de cattolici e de protestanti basterebbero a dimostrarlo.

Così avess'egli avuto un po' meno di orgoglio e un po' meno d'attaccamento a certe ricerche più brillanti che utili! Checchè sia di questo, egli è incontestabile che molti de più pro-

fondi e solidi ingegni sì antichi che moderni videro nella monarchia lo stato naturale della società. Lo dirò io? Platone, Cicerone sopratutto, i due ingegni cioè i più grandi e sodi dell'Attica e di Roma di cui abbiamo gli scritti, nati ed educati in repubbliche fanno pur arrossire i nostri moderni filosofi della libertà. Pitagora, quel gran filosofo dell'unità, da cui pare avere il Leibnizio attinta parte della sua metafisica dottrina, credo che sentisse lo stesso, e amasse pur l'unità in materia di governi. Lo stesso credo di Aristotile, Senofonte, Pistarco, Seneca, ecc. Lo stesso il primo de' profani poeti, Omero, ne suoi carmi inculca. Veniamo ai moderni. Cartesio, Malebranche, Bossuet, Fénelon, Neutono, Leibnizio, Volfio, ecc., sentirono quella gran verità; e questa grande verità la sentirono gli stessi Machiavelli e Montesquieu per via della natiral dirittura del loro ingegno, quantunque per i loro errori non la volessero riconoscere, e amassero perciò meglio di cadere in contraddizion con se stessi.

La chiesa e il governo sono l'espressione della religione e della società.

La religione risiede per origine nella chiesa e per derivazione in tutti i fedeli, i quali la ricevono dalla chiesa, epperciò compongono anch'essi realmente la chiesa.

La società risiede per origine nei governi e per derivazione ne' popoli, i quali la ricevono da' governi, vale a dire ricevono dai governi la ragione universale che forma l'essenza della società; percio società realmente son pure tutti i popoli, tutti gli uomini (1).

Questo valga di risposta al secondo de' quesiti da me da principio proposto: se la ragione universale espressa per la società consiste ne' governi o ne' popoli (2).

Siccome dunque la società è l'espressione dell'universal ragione nell'ordine della natura, la religione rivelata è l'espres-

<sup>(1)</sup> Nel senso filosofico di questa parola da me sopra accennato.

<sup>(2)</sup> I popoli, i fedeli, ricevuta da' governi e dalla chiesa la ragione universale, mantengonia, e servono poi a correggere i governi particolari, come le chiese particolari, quando vengano ad allontanarsene. Così leggiamo nella storia ecclesiastica che molte volte i vescovi caduti in errore ne furono avvertiti dai popoli fedeli a' loro soggetti, e se pertinaci, da questi renduti consci i sommi pontefici degli errori di quelli.

sione dell'universal ragione nell'ordine della grazia, e sì la società che la religione rivelata sono espresse dal linguaggio sì muto che parlato; nella stessa guisa dico che l'espression legittima del linguaggio, e principalmente del linguaggio muto della società e della religione, sono soltanto i governi e la chiesa.

· I governi e la chiesa sono dunque come i ministri, i legati, i dispensatori dei misteri della natura e di Dio espressi già dal linguaggio. Dissi: principalmente del linguaggio muto per significare che il maneggio, la conservazione di questo è il principale uffizio de governi e della chiesa; ma che ciò non ostante anche loro ufficio dee essere il maneggio e la conservazione del linguaggio parlato.

Pertanto si vede come la purità del linguaggio e le innovazioni di esso che paiono ad alcuni una cosa sì frivola sono di tanta importanza che a'governi soli e alla chiesa ne spetta la cura; laonde non si vuol permettere ai privati il far in tali materie ogni cosa a suo modo. La chiesa ha ben conosciuta l'importanza di questo, onde è gelosa del suo linguaggio, e non solo non ammette che si cangi in un altro, ma nè meno permette che si deturpi adottando senza la di lei approvazione nuove parole; onde condanna chi sente diversamente, e vuol che il suo idioma sia com'essa immutabile; e io l'ho già altrove osservato. Rispetto ai governi certamente trascurano molti tali riguardi; nulladimeno vi sono in essi segni bastanti a dimostrare che non ignorano affatto l'importanza di tal materia.

Nelle nazioni colte infatti il mantener la lingua pura non è solitamente l'uscicio d'uomini affatto privati, ma bensì di certe adunanze più o meno pubbliche, che si chiamano letterarie accademie. Spetta ad esse il formare i Dizionari, i quali sono come i codici della lingua.

Non mancano presso i popoli men colti e appo gli antichi degl'indizi di questa cura delle lingue spettante a governi. Le lingue infatti che sono l'espression delle leggi ritraggono da queste un non so che di augusto, di pubblico, di solenne, cui ledere sarebbe delitto in un privato. Perciò l'immutare anche una parola della legge, quantunque facendogli sottentrare un sinonimo, comunemente come un atto di lesion della legge è riguardato. Vi aveano perciò tra gli antichi spezie di alcuni

motti (se non di alcune lingue) a sublimi cose sacre e civili consecrati. Si sa che il profondo ingegno del Leibnizio meditava una lingua universale per tutti i saggi, sacra e sublime come le materie di cui dovea essere l'espressione. E l'aver imitata questa lingua a' sapienti fu certamente fatto dai Leibnizio non per natural inclinazione, ma per rendere il suo progetto più eseguibile; chè in verità una lingua universale che insien collegasse non solo tutti i sapienti, ma eziandio tutti i popoli, sarebbe un'idea molto bella se non troppo platonica. Si sa ancora che gli ebrei teneano nascondersi alti misteri in varii nomi e sopratutto in quello di Dio che ineffabile per essi si appellava.

Nè una tale opinione era affatto falsa, mentre leggiamo alcuni padri averla adottata. Finalmente non si vuole ommettere che tanta è l'importanza delle lingue che il più ameno e sublime regno delle arti prende il nome degli elementi dell'alfabeto, e vuol esser chiamato letteratura, regno delle lettere. Dio stesso si servì di un esempio tratto dall'alfabeto per denotare il complesso de' suoi attributi come di causa prima, quando disse: lo son Alfa ed Omega; e la sapiema increata si chiama Parola, Verbo, per significar l'eccellenza delle parole come quelle che son legate co' pensieri di cui son l'espressione; onde Mosè introducendo il Creatore sulla scena del caos il fa parlare: Dixit Deus; e i padri ci dicono che questa parola dell'Onnipotente non era che il Verbo increato.

Ecco come ben con ragione osserva il Bonald che la scienza dell'abbicì è la più grande delle scienze, e lo studio del fanciullo che l'impara, che è l'insegnamento della società, è maggiore di quello del più alto scienziato.

Vedano perciò i governi quanta è la necessità di custodire le lingue. E le lingue stesse non custodite, le espressioni equivoche, i traslati non furono un mezzo potente della rivoluzione? L'incredulità non ha il suo linguaggio, non ha il suo linguaggio la ribellion, la licenza, come altre volte le eresie e tutte le sotterranee associazioni che odian la luce della verità e le tenebre dell'errore? E se i governi avesser sempre a ciò posto ben mente non avrebbono molte volte scoperto sotto nuovi vocaboli o recenti modi di dire misteri d'iniquità celati, sovversioni dell'ordine e delle leggi?

•

La chiesa e i governi sono dunque l'espressione del linguaggio sì religioso che civile, e i loro ministri.

Ma che cos'è la chiesa se non un governo? E qual è questo governo se non il migliore di tutti? Che cos'è dunque la chiesa, presa in generale, se non una repubblica, la di cui forma è la monarchia? Ecco stretta unione stabilita da Gesù Cristo tra la religione rivelata e la società.

Pertanto il governo ecclesiastico, come quello che fu istituito da Gesà Cristo, dee servir di modello a' governi civili; onde solo un incredulo può anteporre la democrazia alla monarchia.

Si osservi però come quantunque il governo della chiesa sia una monarchia perfetta, nulladimeno v'ha in essa uguaglianza perfetta tra i suoi membri per godere de' beni della chiesa, i quali sono spirituali. La disparità consiste solo nelle funzioni di governo, che non a tutti nè ugualmente competono. E quantunque il sacro ordine arrechi la grazia, nulladimeno anche senza di esso si può ugual grazia ricevere. Così, quantunque il natural governo della società sia pure la monarchia, nulladimeno tutti i cittadini sono perfettamente uguali per godere dei beni di essa, i quali sono morali. Laonde, se parliamo propriamente, non possiamo dire che gli uomini nella monarchia siano inuguali.

### DEL LINGUAGGIO PRATICO DEL GENERE UMANO.

Il linguaggio pratico del genere umano è fondato sulle instituzioni sì civili che religiose; e siccome tutte le azioni morali pubbliche dell'uomo sono dirette a tali instituzioni, o ne dipendono, pertanto la storia, che tramanda ai posteri queste azioni, non è che la storia del linguaggio pratico degli uomini.

Il linguaggio parlato non è che l'espressione del muto; ma ton è superfluo, perchè il muto linguaggio non può sussistere senza del parlato; essendochè, come l'ha provato il Bonald, il linguaggio è necessario per pensare.

Quanto sia forte, espressivo il linguaggio muto, il linguaggio degli esempi, ne abbiamo altrove parlato. Alcune belle cose dice il Rousseau a tal proposito.

Pertanto noi vediamo che la storia fu sempre mai sommamente amata e coltivata da tutte le nazioni anche prima del-

400

Flavenzion della scrittura e di tutte le sciettze (1). La poesa stessa non su che l'organo da principio, l'espression della storia; imperciocchè mancando l'arte di consegnar la storia a eseri luanimati si mandava dagli uomini a memoria, e a tal uopo era molto più agevole la poesia che la prosa. Si vade da questa come l'invenzione della poesia non su mossa dal piacer degli nomini, ma dall'utile loro; e il sar valere la poesia al solò piacere è un corromperia, un renderia innaturale. Le più sublimi pagine dell'antico testamento non sono esse la più sublime poesia? Non si trovano de' petzi poetici e metrici nel Pentatenco medesimo? Il più antico libro del mondo, quello di Giobbe, non è in gran parte sorse tale? Il primo genere impertanto di poesia che si trovi appo le nazioni si è l'epico, da bui il drammatico ben presto venne derivato.

### LA RELIGIONE RIVELATA SPIEGA LA SOCIETÀ CORNOTTA.

La religione rivelata spiega la società corrotta. Questa pun come prima del peccato avrebbe spiegata se stessa da se medesima, vale a dire conservando pura l'original tradizione te vrebbe così la sua celeste origine mantenuta nota a tutti. Na la società corrotta non è nemmeno più atta a spiegar la sua corruzione. Certamente qualche indizio di tutto ciò presso la società universale si serba ancora. Si serva aucora la notisi certa di una creazione, di un'età dell'oro, ecc. Ma quanto esso oscuri questi cenni di verità e ravvolti in una farraggine di errori e di assurdi l'a sola vera religione diede alla società l'autentica storia del genere umano che tutto spiega e persisti le contraddizioni dell'uomo.

La scrittura era già posseduta dalla nazione ebrea. Ma legge ebraica non era ancor la legge evangelica, cioè la legge ennunziatrice della verità a tutto il mondo. Questo spettava de religione di Cristo.

(1) Così in America la storia si trovò di tutte le nesioni incivilia.

Ç

### EVANGELO.

La voce greca evangelo significa annunzio, e propriamente annunzio di evento felice. La sola etimologia di questa parola basta a dar un'idea della religione evangelica.

La vera religione è la vera felicità dell'uomo: tal felicità era recchiusa presso gli Ebrei nell'antica legge. L'antica legge era, per così dire, un picciol vestibolo della nuova, estesa quanto la terra nell'ordine de' tempi.

La legge nuova non è che l'antica resa universale, annunsiata a tutta la terra, e abolite pertanto quelle instituzioni che erano a un sol popolo adatte. Prima della legge evangelica poteva esser salute anche fuori della religion giudaica, ma, instituita che fu la nuova legge, solo in questa fu riposta la salute. Perchè ciò mai? Perchè l'antica legge era parziale: la nuova è universale. Essa dee riunire tutte le società in una sola. Pertanto in essa la missione tiene un luogo essenziale. La missione non è che l'annunzio universale. La missione scese dal cielo in terra nella persona di G. C. e si sparse per tutta la terra nella persona degli apostoli e de' lor successori.

L'universalità della nuova legge assai bene combacia coll'universalità della nuova società, cioè di quella società naturale che venne dalla nuova legge stabilita.

L'antica società era parziale, divisa; Gesù Cristo arrecando la nuova legge, o per meglio dire perfezionando l'antica collo estenderla, perfezionò pure l'antica società. È di natura dunque della religione cristiana di ristabilire una sola società; epperciò il governo più conforme le è la monarchia, essendo che di consenso degli stessi increduli le altre forme di governo non sono adatte che ai piccioli stati. E Rousseau vide assai bene questa verità nel Contratto sociale; e questo avrebbe dovuto bastare per fargli abbandonare il suo sistema di politica se forse stato buon cristiano.

# DELLA FILOSOFIA DEL SIGNOR BONALD.

La filosofia del signor Bonald è grandemente utile alla scienza; epperciò dee esser benemerita de suoi coltivatori, cioè de filosofi, degli scienziati. Imperciocchè dessa vale a comporre i Vol. V

litigi che passano tra i varii filosofi, e collocare su salda, immutabil base la filosofia. Primo punto.

L'elogio ordinariamente degli scienziati comincia e termina nelle accademie. Lo scienziato il più celebre suole goder di tutta la sua gloria tra i suoi colleghi, perchè l'utile da esso arrecato tende tutto al bene della scienza, e ivi finisce. Ma la filosofia del signor Bonald non dee essere men nota al pubblico indotto che ai colti privati perchè il suo vantaggio è universale; e il nome di questo illustre scrittore dee essere bene detto e glorioso non meno appo la plebe che appo i letterati. In una parola la filosofia del signor Bonald oltre l'essere scienza è ancora sapienza, che « foris praedicat, in plateis dat vocem « suam, in capite turbarum clamitat, in foribus portarum ur « bis profert verba sua. » (Prov., I, 20, 21.) Secondo punto. (Elogio del signor De Bonald.)

## L'EVIDENZA MORALE È SUPERIORE ALLA METAFISICA.

Gli argomenti morali sono molto meno soggetti ai comenti e alla varietà dell'uomo de' metafisici; e quantunque la storia abbia anche i suoi increduli e i suoi avversari (e qual è la verità che non ne trovi tra gli storti ingegni degli uomini?), nulladimeno è molto più in vigore ed ottiene maggior credito comunemente che le speculazioni metafisiche; e chi le si oppone è tenuto per un pazzo, nè certamente altri che un pazzo può negarle fede. Pertanto, laddove le scienze astratte sono piene di sistemi, di dispute, di differenze tra i loro cultori, la storia purchè avverata non ne ammette più alcuno; e soltanto nelle particolarità, non ne suoi fatti generali, ne suoi principali punti, che formano come le anella degli avvenimenti del genere umano, può fornire materia di controversia agli assennati. Il perchè, se non v'ha sistema di filosofia, il quale appena uscito alla luce non incontri mille opposizioni, ogni storia purchè fedele può andarne sicura. La grand'opera De civitate Dei di sant'Agostino fondata nella maggior parte sulla storia fu di un peso invincibile a distruggere ogni ombra che ancor rimasta fosse di paganesimo; e non trovò, che io mi sappia, opposizione di qualche rilievo fatta contro la sostanza di essa.

Così pure a'nostri tempi Bossuet difese la religione contro

l'incredulità e l'eresia con due opere senza paragone più terribili contro i partigiani di quelle che qualunque filosofico trattato; onde gli stessi protestanti che furono costretti per non darla vinta affatto agli occhi del mondo di sostenere il loro partito e confutare la storia delle variazioni non ci si accinsero a farlo direttamente contestandone la verità, come cosa affatto impossibile, ma si misero per vie di fianco; segno questo evidente che la storia è tra tutte le sorta di verità quella che è più ovvia all'uomo, che più lo incalza e lo sforza alla persuasione, e cui per negare bisogna esser scevro di senso comune.

E questo pare un dono benefico dell'Autore della natura. Imperciocchè avendo creato l'uomo per operare e per essere in
società gl'infuse più specialmente nell'anima quelle facoltà atte
a tal uopo.

Non così fece riguardo al ragionamento sopra principii astratti, perchè non tanto necessario all'uomo. Senza metafisica potrebbe una società sussistere; ma come mai senza storia? come mai senza certezza morale? Qual sarebbe il mezzo in tal caso per trasmettere ai posteri le verità primitive? Dove potrebb'essere più mai il repertorio de' dogmi della natura? La ragione, dirà taluno; ma l'esperienza confuta questa risposta. Colla ragion pura, e privo di certezza morale, l'uomo non potrebbe più far di buon senno la menoma azione, mentre al contrario senza ragion pura veggiamo continuamente la maggior parte degli uomini operare in società e menar in essa la vita; che anzi gli stessi filosofi non dalla ragion loro pura, ma dalle regole del buon senso, della certezza morale, sono condotti nelle loro azioni; e lo scettico medesimo, il quale dubita di tutto, agisce sicuramente fondato sopra tal base, e non ha timor di fallire. Da tutto ciò si deduca quanto la certezza, l'evidenza morale sia superiore alla metafisica, checchè dir si voglia da alcuni.

DELL'ARMONIA DEGLI ASTRI, DELLE INTELLIGENZE E DELL'ARMONIA
TRA IL FISICO ED IL MORALE.

L'idea pitagorica dell'armonia fisica degli astri è una delle più poetiche e sublimi che dar si possano; ma per l'uomo di sana mente e di cuor puro l'armonia morale delle intelligenze e, se così piace, degli abitatori de varii mondi non è ancor

più sublime, più profonda, più ovvia e cara all'anima sua? Vi furono de sagaci osservatori e de bei talenti che studiarono nella corporea natura, e ne rilevarono le armonie. Così
tra gli altri Bonnet, Bernardino di San Pietro, ecc. Altri si
applicarono ad investigare le armonie che passano tra la natura
fisica e la morale. Ma, se tutto questo è amusante, non sarebbe
per l'uomo consolante e proficuo di più lo studio del mondo
morale? Non sarebbero molto più vaste e confacente pascolo
alla nostra ragione le armonie delle intelligenze? la società degli
uomini, degli spiriti e delle gerarchie celestiali sotto il supremo
impero di Dio?

Tra il fisico ed il morale regna una bella armonia; alcuni valent'uomini si sono compiaciuti d'investigarne e toccarne parecchi punti.

L'armonia infatti che passa tra la purità dell'anima e la bianchezza de' corpi, armonia che si fa sentire persino nel comune linguaggio quando, per esprimere l'innocenza e l'ingenuità, adoperiamo la bella voce candore, non è sorprendente? La scrittura tratto tratto sen vale; e la chiesa stessa ci fa venerare la Vergine della purità sotto il titolo di Vergine della neve.

Passa inoltre una grande analogia tra la luce e l'intelligenza, il calore e l'amore. Lo stesso corpo illumina gli occhi e scalda le membra, serve al vedere come al sentire. Rende bella tutta la natura esteriore, la presenta all'umana intelligenza e fa che la possa conoscere, nel medesimo tempo che tutto penetra l'interno di quella, la mette in vigore, e, come dice il Bonnet e è il più potente agente della medesima, ed il dissolvente uni« versale. » (Contemplation de la nature, p. III, c. 3, note 3.)
La scrittura si val bene spesso di questo paragone tra la luce e l'intelligenza della verità, tra il fuoco e l'amore.

### IL PUDORE.

Il pudore, come nota il Bonald, è un effetto della natura umana incivilito; pertanto egli osserva che la nudità non è di nessun scandalo tra i selvaggi. Ciò posto, il vedere come Adamo ed Eva, appena ch'ebber trasgresso il divino comandamento, ebber vergogna di quello stato di cui la lor semplice innocenza prima non s'avvedeva, dimostra com'erano in uno stato di colta

Pensieri 517

società, e non di rozza salvatichezza, come taluno vorrebbe far credere.

E si deve notare l'espressiva frase del sacro storico: Aperti sunt oculi amborum, et cum cognovissent, ecc. Ecco la funesta scienza da essi acquistata, e loro dal demonio promessa!

## LA CONCUPISCENZA È CONTRARIA ALL'AMOR CONIUGALE.

La concupiscenza, ben lontano dall'esser vantaggiosa all'amor coniugale, le è contraria. Essa è la sorgente de' maggiori disordini che distruggono il matrimonio ed i suoi fini. Si vede pertanto come, se il matrimonio è un'instituzione di natura, la concupiscenza non può da questa venire. Niente di più contrario al vero amore; l'amore è una passione dell'anima, la libidine un appetito del corpo. L'amore ama l'unità, la concupiscenza la moltiplicità; l'amore è costante ed immutabile, la concupiscenza è leggera e variabile; l'amore eccita tutti i nobili sentimenti dell'anima, dirige l'uomo verso la virtù, innalza l'anima a Dio; la concupiscenza la estingue, l'abbassa, la deprime, e fa dell'uomo una bestia. « Il piacer carnale (dice sant'Agostino), « lungi dal provenire dal matrimonio, è un male della concupiscenza della carne, di cui il matrimonio stesso ha rossore. » (De pecc. origin.)

## FIAT VOLUNTAS TUA!

Le parole dell'orazione domenicale: « Fiat voluntas tua sicut « in coelo et in terra, » indicano quella società che passa tra tutte le intelligenze, e per conseguenza tra l'uomo e gli angelici spiriti; società universale di cui la divina sapienza è la legge e la divina volontà è il monarca, o, per meglio dire, la divina volontà è la legge ed il monarca ad un tempo, perchè Dio è un atto puro, in cui intendere e volere.

L'uomo dunque in dicendo quelle parole insegnategli dal Redentore uniforma all'ordine il suo libero arbitrio ed esercita l'atto di suddito verso la volontà suprema, giacchè il suddito quando ubbidisce alla legge del sovrano è come dicesse: sia fatta la tua volontà. Così l'uomo riconosce il dogma della di-

vina Provvidenza non solo riguardo a sè e d'suoi simili e a tutte le terrene creature, ma eziandio riguardo all'universe delle cose create, e sì considera come concittadino delle intelligenze celesti.

Per cielo nel principio della Genesi sant'Agostino intende la casa spirituale di Dio, e altrove gli angeli. Comunque sia, per cielo nell'orazione domenicale s'intende la gerarchia degli spiriti.

#### DEGLI ELEMENTI.

Il numero degli elementi che si va dai chimici sempre aumentando fa, non senza ragione, dubitare che forse un solo non sia l'elemento della materia che producea tante diverse modificazioni, e cuì l'uomo non possa conseguire stante la sol tenuità.

Questa è forse la terra inanis et vacua, la materia informe di cui parlano la sacra scrittura e alcuni suoi interpreti e llosofi.

#### DELLA VOCAZIONE.

La vocazione è un dogma sociale come la Provvidenza. Se la società fu creata da Dio e ogni uom fatto per essa; se Dio la conserva, la mantiene e custodisce sempre sovra di essa la ragione universale; se in essa gli uffizi sono varii e varii gli obblighi da adempirsi dal cittadino, non si dovrà dire che Dio legislatore supremo elegga ad alcune incumbenze alcuni nomini a preferenza di altri e non dia loro la volontà bastante ad eseguirle? Si noti che io non parlo di una vocazione in ordine della grazia, ma semplicemente nell'ordine della natura.

Tal dogma è estremamente consolante per l'uomo e per la società, ed è come quello della provvidenza, fondamento della pubblica pace e sicurezza.

### DE' VARII SENSI DELLA SACRA SCRITTURA.

Se la scrittura è ispirata da Dio può avere ed ha varii seni. Questa proposizione mi pare incontestabile. Dio nella scrittura

parla all'uomo e si serve dell'umano linguaggio; ma questo linguaggio usato da Dio ha un carattere che non ha in bocca dell'uomo. Dirà taluno: Dio inspira solo i pensieri, e l'espressione de' medesimi è lasciata all'arbitrio dello scrittore? Certamente lo scrittore può usare questo modo di esprimersi o quello; ma i pensieri ne son tutti messi da Dio, e si sa che l'uomo stesso non pensa se non col mezzo delle parole. Dio è pertanto che parla quello che il sacro scrittore dice. Ora se Dio diede il dono delle lingue agli apostoli e fece che le genti di varie nazioni gli udissero tutte nella loro propria a predicare, non sarà ovvio che nel verbo divino, che dà agli uomini, racchiuda sotto una medesima espressione diverse sentenze, secondochè è il bisogno, la disposizione, il trascendentalismo naturale del leggitore? Dio, che pensa tutto in un punto, non potrà con una sola espressione significar più cose? Il sacro scrittore veramente non può intendere tutti codesti sensi; ma Dio non gli può intendere esso forse e nascondergli sotto la scorza della locuzione? « Se io fossi stato Mosè (dicea sant'Agostino) e a mi avesti commesso di scrivere il Genesi, io avrei voluto che a nessun lettore fosse mancata nelle parole da intendersi « quella verità che esso avrebbe potuto vedere nella luce del « vero. » (Confess., i. xII, c. 26.)

La concisione, la profondità, l'oscurità stessa della scrittura il dimostra. Inoltre in essa mai non si ragiona, nè si segue (massime ne' libri sapienziali) un ordin metodico. Si dirà che lo stile orientale è di tal fatta: sia: dunque Iddio scelse di parlare per esso a preferenza di un altro, perchè più ovvio ai suoi sovrani intendimenti. Checchè si dica, quelle doti sovraccennate della scrittura assai dimostrano che in essa vi ha più d'un senso; che è concisa, perchè l'abbondanza di parole circoscrive spesso un'espressione a un sol pensiero; che è oscura, perchè la moltitudine de' concetti latenti dee produrre l'ambiguità dell'espressione e la sua scurezza; che non ragiona, ma istruisce, e non segue un certo metodo, ma cammina a sentenze staccate, perchè i raziocinii e la disposizione scientifica od oratoria determina ciò che si vuol dire, e rende impossibile lo attribuire a varie espressioni il medesimo significato.

Iddio è un legislatore che comanda e non ragiona; e siccome Iddio parla non solo per mezzo della scrittura, ma ciandio per mezzo del cuore, per conseguenza non sarà contrario alla scrittura l'intendere in vesti cià cha manifectificame quando il dettame di questo à alla stermi actificame appliquente concorda l'espressione. Che se in cons dumni alla finanzia cincere di concorda l'espressione. Che se in constanti di contenuale contenuale realmente in essa quello che ne è suggeristo nel quoni di contenuale il contenual

quella moltiplicità di guise in cui, i padri intendino i medatal luoghi della acrittura. L'unico: mezzo che la cui cui matalitati di dire che molti di tali sensi sono distrodiziate matalitati della recensi della sensi che danno di serittura.

Finalmente non si vuol omettere di dire che Dio, prevedendo tutto il futuro e quello che ciascun uomo retto di mente e di cuore avrebbe potuto intendere di buono nella scrittura, questo anticipatamente in esso come vero suo senso volle che fosse racchiuso.

### DEL BUON GUSTO IN LETTERATURA.

Le scienze hanno pure i loro eccessi, la lor decadenza, il lor fiore, i lor varii stili, il loro buono o cattivo gusto come le lettere, e la loro storia il comprova. La filosofia ne hasopratutto.

La soverchia mistichità di Platone, e ancor più de suoi se guaci, le tenebrose filosofie di Giordan Bruno e di altri-simili fanatici in materia di scienza; l'idealismo, lo scetticismo, ecc., sono tanti aborti di cattivo gusto in filosofia.

Che cos'è il buon gusto in letteratura? La moderazione nel dispensamento delle letterarie bellezze. Ogni eccesso è una mendi,

un errore. Parimente il buon gusto in filosofia è la verità, il cattivo gusto è l'errore.

Il buon gusto è un giudice interiore in materia di lettere: in fatto di scienze questo giudice si chiama buon senso. Il buon gusto del regno scientifico è dunque il buon senso. Il buon senso indica dove sta la verità e dove l'errore. Il germe del buon gusto, come del buon senso, risiede nella natura dell'uomo, ma è sviluppato dall'educazione, dalla società. Senza di ciò Virgilio sarebbe forse stato un Lucano, l'Ariosto un Marini, l'Alfieri un Shakespeare. Si può dire pertanto che la società dà le scienze e le lettere, imperciocchè dà loro il criterio, senza di cui non possono essere che disordini; e da ciò si vede come tutto dipenda dalla società.

Il buon gusto e il buon senso possono essere dall'uomo corrotti, e bene spesso lo sono effettivamente (1), ma non possono mai essere annichilati. Quindi è che i poeti o gli oratori di cattivo gusto, purchè abbiano ingegno naturale, hanno col loro fango molt'oro nascosto: e lo stesso si dica degli scienziati.

Il buon gusto è il criterio delle lettere; il buon senso è il criterio delle scienze. Il buon gusto distingue la bellezza dalla bruttezza; il buon senso, la verità dall'errore.

La troppa astrazione eccede il modo, la moderazione, e si oppone al buon senso. Tali sono le dottrine dell'idealismo, del panteismo, che regnarono e regnano principalmente nell'Alemagna.

La troppa astrazione, a forza di voler sminuzzare le idee e di giungere all'ultima apriorità possibile, confonde l'essere col niente, quantunque infinita sia la distanza tra l'uno e l'altro. Ma gli estremi si toccano; e tostochè si rinnega il buon senso, ogni verità e persino l'esistenza delle cose ci sfugge.

Del buon senso sono capaci tutti gli uomini; dell'astrazione, pochi. Dunque quello è naturale, questa no. Dunque quello è necessario alla società, e questa no.

In una parola tutte le eresie delle scienze, della ragione, tatti i loro errori sono un frutto del cattivo gusto scientifico, che si può appellar cattivo senso. Si consulti infatti il buon senso, e si vedrà che più o meno gli si oppongono.

(1) Il buon gusto dee presiedere a quella classe di libri che abbiam appellata di pura letteratura; il buon senso, a quelli di pura scienza; il buon gusto e il buon senso unitamente, a quelli di genere misto.

## IL LUSSO E I MONDANI PREGIODIZI.

Che cos'è il lusso? Secondo me è tutto ciò che è superfine a render l'uomo felice. Per la felicità poi dell'uomo non intende quella caduca della terra, ma la eterna del cielo; nondimens nella nozione di questa includo eziandio quel ben essere terreno che è conforme alla natura dell'uomo e al di lui fine soprannaturale. Da ciò si vede come non solo il superfino delle ricchezze, degli agi, de' piaceri, ecc., è da me chiamato lusso; ma eziandio il superfino dell'incivilimento, delle scienze, delle arti, e perfino della medesima religione, come quella che il quanto è abitante fra gli nomini è ancora capace d'eccesso e di disordine. Ora io sostengo che tutto questo lusso è malvagio ed innaturale.

Il lusso e i mondani pregiudizi nella chiesa sono severimente inibiti dalla retta ragione e dal vangelo. Ma quanturque nol fossero, io dico e sostengo che le sole presenti circostanze illeciti gli renderebbero. L'eresia, l'incredulità, il libertinaggio, queste tre pesti desolatrici della religione e del genere umano con essa hanno origine in gran parte dai disordini che riempion la chiesa; e questi disordini non in altro consistono che nell'avere i membri di essa vestite foggio profane.

# PERCHÈ LA PILOSOFIA SIA PIENA D'ERRORI.

La filosofia è piena di errori a cui difficilmente si rimedia. Perchè ciò mai? Perchè questi errori sono ne' medesimi priscipii su cui tutta essa si fonda, e sono errori speciosi e seducenti, la cui apparenza con quella della verità si confende, e in alcune parti è anche realmente buona: Così, p. e., è commemente come fondamentale nelle scuole ricevute questo friscipio: « La natura opera sempre per le vie più semplici; » lo che a prima vista par vero, ma poi duce il ragionamente è l'esperienza come falso si riconosce. Gli scolastici sono più di molti simili falsi principii di cui alcuni regnan tuttora. "

## IL CUORE E LO SPIRITO.

Il cuore e lo spirito sono le due modificazioni per così dire o le due parti, se lecito è così esprimersi, dell'anima nostra. Lo scopo della religione non è che d'indirizzarle amendue al loro fine; e questo fine è Dio. Ecco l'origine delle due parti onde consta la religione, cioè de' dogmi e della morale.

Dio è signore del nostro spirito come del nostro cuore. L'impero che ha sopra dell'uomo esercitare si dee su tutto l'uomo. Il esercita sull'uman corpo mediante il culto esterno; e sull'anima umana mediante il culto interiore. Ma di questo culto interiore due sono le parti che corrispondono alle due facoltà sell'anima. La fede è l'omaggio del nostro spirito, l'amore o sia la carità è l'omaggio del nostro cuore. E siccome tra il nostro spirito e il nostro cuore ci hanno de' rapporti, così pure corre una relazione tra la fede e l'amore. Credendo in Dio e portandogli amore speriamo in lui. La speranza è questo terzo prodotto.

Questo si puo spiegare con un paragone.

Il sole illumina e riscalda; la terra è illuminata e riscaldata. L'anima nostra è illuminata dalla fede e riscaldata dall'amore. Ma chi è che la illumina e la riscalda se non Dio, siccome il sole è luce e fuoco alla terra?

Essendo adunque l'anima umana di cuore e di spirito composta, sullo spirito e sul cuore Dio esercita il suo dominio.
Chi adunque rifiuta un tal dominio è ribelle verso il Re dei re.
Ribelle è se non crede, ribelle è se non ama. Ma siccome le
due facoltà, lo spirito e il cuore, sono sì strettamente congiunte,
che l'una senza l'altra perde la sua buona virtù, e non è che
di male capace, così senza la fede non può sussistere la carità, e senza la carità non può stare la fede viva.

Dio per esercitare sullo spirito e sul cuore umano il suo dominio rivelò agli uomini i suoi dogmi e la morale. Senza la rivelazione l'uomo ha solo un barlume de' dogmi, come della morale. Ma Dio rivelolli interamente per quanto vuol che sappiali l'uomo.

La superbia dello spirito e la concupiscenza del cuore sono gli essetti del peccato originale, che separa l'uomo da Dio e lo se ribelle al suo Signore. Per restituir l'ordine Gesù Cristo insituisce la sua religione. Il vangelo non è che un complesso

di dogmi per assoggettare lo spirito, a di morale para gettare il cuore. Il Rousseau, che commendandone l'ambie ne rigettava i dogmi, oltre l'opporsi al sistema, d'ir anche che per salvar l'uomo si fece Dio, non facea che indicate eziandio la forza di quella. Imperciocchè se lo spirito è scolle dal divino giogo, perchè mai uguale non sarà la codizione del cuore?

La religione dovendo restituir l'ordine, ricondurre per di così Dio sul trone da cui gli nomini ribelli lo avevano peccato cacciato, dec distruggere il peccato e i suoi effetti, caus i tanto disordine. Dec dunque distruggere la superbia delle sprito e la concupiacenza del cuore.

Distrugge la concupiacenza del cuore instituendo una monh tutto contraria a questa concupiscenza: dee dunque pariment distruggere la superbia dello spirito statuendo dogmi al potutto contrari a questa superbia.

Non bastava adunque il volere che gli uomini credesser qui dogmi che si possono da lui comprendere. Gesù Cristo rivelli egiandio a lui di quelli che sorpassano il suo intelletto. Con resta estinta dalla fede la superbia dello spirito, siccome lo dalla carità la concupiacenza del cuore. Ecco tutta l'anima dell'uomo assoggettata a Dio, 'credendo tutti i dogmi, anche i misteriosi da lui rivelati, e amando la morale da lui insegnata, anche le sue parti che combattono le passioni. Manifesto è l'errore degl'increduli i quali intimano la guerra ai misteri. I torle è come un dire che il solo spirito dell'nomo non des verun tributo a Dio. Che assurdo mai sarebbe il dire che Gesì Cristo venne per rendere all'Eterno padre l'uomo come sufditi fedeli e assoggettarglieli in tutto fuorchè nello spirito! Ma siccome v'ha un necessario rapporto tra il cuore e lo spirito, coi si crede quel che si ama, e si ama quel che si crede. Ecco spiegato il linguaggio della scrittura, che ora col vocabolo di fale, ora col vocabolo di carità, di amore, di dilezione, intende tuta la nuova legge. Ecco perchè san Paolo dice che Abramo 🕸 giustificato dalla fede: ecco perchè il Redentore comandò di amare non solo col cuore, ma eziandio colla mente, e in amsto doppio amore disse consistere tutta la legge: Pare imirepria espressione amar colla mente, se a ciò ohe abbiam dette non si risguarda. Si ama colla mente allorchè si pensa come Dio, si ama tutto Dio, anche perciò le verità da lui rivelete.

L'uomo ama la verità che conosce. Così noi amiamo Dio col cuore osservandone i precetti, e collo spirito credendone le rivelate verità.

Quanto è dunque preziosa la fede, quanto preziosi i misteri, mentre questo è il tributo che il nostro spirito rende a Dio e lo riconosce come sovrano! Non è da stupirsi dunque se la fede giustificò i patriarchi e se san Luigi re di Francia ricusò di vedere un miracolo per non diminuire il merito della fede.

Ecco dunque descritta la guisa come lo spirito e il cuore umano sono soggetti a Dio. Questa verità è ripetuta da capo a foudo nella scrittura. Onde Davide chiedendo a Dio la purità del cuore, cor mundum crea in me, Deus, unitamente implorava la rettitudine dello spirito, cioè la fede, et spiritum rectum imnova in visceribus meis.

Ove si noti che la fede è chiamata rinnovazione perchè rinnova lo spirito e tutto l'uomo, e lo fa vivere una nuova vita; onde nella scrittura si ha spesso l'espressione di vestir l'uomo anovo, di vestir Gesù Cristo, di spogliarsi l'uom vecchio, ecc... Così il battesimo, che è il sacramento per eccellenza della fede, perchè ne apre la porta, è chiamato spesso rinnovazione anche da' padri. Ma di questa nuova vita (la quale si sente anche direi così sensibilmente) parlai altre volte.

Dal doppio inseparabile precetto di assoggettare a Dio il cuore e lo spirito si ricava la connessione delle virtù, una delle quali se è intera mena tutte le altre necessariamente con seco. Così, p. es., chi non vede che l'umiltà e la fede sono inseparabili? che l'uom disonesto non può amar Dio? ecc.

### IL PECCATO ORIGINALE FU OPERA DEL DEMONIO.

Il peccato originale fu opera del demonio, il gran nemico di Dio. Dio creando l'uomo acquistò sopra di lui un diritto di potenza, d'impero, e l'uomo osservando la legge divina volontariamente si assoggettava al divino impero. Ma siccome dolce non grave era all'uomo innocente d'osservare la legge che avea scritta nel cuore, Dio volle maggiormente esperimentarne l'abbidienza con una legge positiva. Il demonio, già ribelle di Dio, istigò l'uomo a ribellarsi pur egli al suo signore infrangendone la legge. E certamente non solo si ribella contro il

suo re chi attenta alla sua vita, ma eziandio chi ricuta d'abbidire alle sue leggi, o ricusando di eseguirne i comandi, o trasgredendone i divieti. L'uomo ribellossi col suo peccale.

Sopra l'uomo innocente doppio era il governo di Dio; inperciocchè non solo era il governo d'un Dio provvido e conservatore delle sue creature secondo le regole della natura in
lui creata, ma più specialmente ancora era il governo di sa
re civile sopra i suoi suddeti, governo nella persona di Dio
compaemente chiamato teocrazia. Della prima sorta di regmine Dio diede la prova nel creare l'universo, nel provoderci con ottime peculiari invariabili leggi e nello stampareli
legge eterna nel cuor degli nomini. Il secondo regimine sa pi
indicato da Dio nel volere colta propria mano formar l'uemo
e la donna, nell'unirli colte sue proprie parole in matrimonio,
nello apparir loro ogni giorno come un familiare amico, e sopratutto nel dar loro il positivo divieto di non mangiare del
frutto della scienza colta sanzione unitavi della pena.

Peccando, l'uomo ribellossi contro Dio come contro suo n, e sotto questo doppio aspetto distrusse da sua parte amendue i governi, quello della teocrazia naturale e quello della teocrazia positiva.

Ma per massima bontà di Dio egli non interamente cessò sò dall'uno nè dall'altro di questi governi, benchè l'uomo si fosse reso d'amendue affatto indegno, e null'altro meritasse che gli effetti dell'ira celeste. Dio perseverò a governare come creatoro provvido e conservatore tutti gli uomini, e tra gli uomini si scelse la famiglia di Set, verso di cui, oltre la natural providenza, fece uso di una specie di governo civile, cioè della teocrazia.

Questa teocrazia durò nell'antica legge in alcune famiglie predilette da Dio; ma la provvidenza divina fu sempre su tuti gli uomini, anzi su tutte le creature esercitata.

Nondimeno questo regno di Dio sopra gli nomini, per effetto della divina bontà non interamente tolto, rimase dopo il percato grandemente diminuito.

Il demonio non potè regnare interamente sugli nomini e condurli all'inferno tutti invincibilmente; ma, quantunque dotati della grazia per resistere, molti non resistettero, e avvegnació i giusti non fossero condotti all'inferno, rimasero però sempre esclusi dal paradiso.

Ecco dunque gli uomini scaduti in gran parte dal regno di Dio e condotti sotto il regno del demonio. Infelici ribelli, che per divenir liberi e uguali a Dio divennero schiavi dell'essere il più malvagio e tiranno! Questo è un esempio delle ribellioni che tuttodì funestano il mondo. Coloro che incitano i popoli a sgravarsi de' gioghi dei loro tiranni dovrebbero, in forza di questo stesso principio, essere uccisi essi i primi.

Il demonio era una delle più eccellenti creature, ma per aver fatto quello che voleva poi persuadere ad Adamo, fu ridotto ad essere il più tristo di tutti gli enti. La superiorità tuttavia di natura dell'angelo sopra dell'uomo rese la caduta di quello ancora meno scusabile della caduta di questo e ancora più indegna della divina bontà. Laonde l'Altissimo fulminò Satana appena che fu divenuto reo, e, quantunque di ugual trattamento l'uom pervertito degno fosse, per l'arrecata ragione Dio a lui porse la facoltà di ravvedersi.

Gesù Cristo venne a distruggere il regno del demonio e ad estendere la teocrazia da un popolo solo, su cui era dinanzi, sopra tutte le nazioni della terra, convertendole al cristianesimo. Il capo del supremo ribelle incitatore di tutti gli altri ribelli fu calpestato dal piè di una vergine. E la fede di Gesù Cristo, corroborata da segni esteriori, da un culto interiore ed esterno, fu la novelia teocrazia: teocrazia sublime, che tutta è fondata sopra la fede.

Questi principii della teocrazia perduta per causa del peccato, ristabilita da Gesù Cristo, del regno del demonio stabilito e terminato, degli argomenti del regno di provvidenza di Dio sopra l'uomo, ecc., si potranno svolgere maggiormente.

# OGNI POTESTÀ VIENE DA DIO.

Un'anima giovane e calda, infiammata dell'amore del bello, e ancer più dell'amore del bene, gettata in mezzo al mondo piena di virtù, di filantropia, e investita di sublimi idee circa la dignità dell'uomo, il merito vero e il buon ordine, non può a meno talvolta di venire da sì belle doti strascinata a guardare le rivoluzioni e le imprese di libertà con un occhio di compiacenza. Un tale istinto si rinforzerà senza dubbio nel vedere i disordini enormi di cui l'universo è pieno: la giustizia discono-

sciuta, l'innocenza oppressa, la prepotanza, trionfante, leti di umani dicitti, la corruzione, i pregiudizi in pompa, il vizio, la tirannide in trono; una scena così desolante non potrà a mene di non eccitare in un animo caldo e giovanile e amante dell'amanità sensi benigai verso quelle imprese di libertà, d'indiperdenza, di rivoluzione, atte cotanto a illudere e a pascere e sedurre persino talvolta un animo bennato. I engionamenti d'une scrittore sono pressochè di niuna virtù fra cotanto entusissas, e chi lo nutre rigetterà indispettito quel libro che gli prova che ogni potestà viene da Dio e che l'uomo des umilmente ad ogni potestà piegare il suo capo, e, se non è incredulo del tutto, il studierà di rivolgere la scrittura al suo sistema. Io confesso che le lagrime mi cadon dagli occhi, e il mio cuor si sollette e l'anima mia grandemente estima colui che vola verso tali cocessi, perchè è nobite e virtuosa il suo cuore. Ma io unicemente prego costoro non a legger molto, ma a meditare di sangue freddo nell'animo loro, e, meditando, ad investigare at le rivoluzioni e i progetti di libertà che volgon nell'animo por son valere in verità a migliorare lo stato dell'uomo o a retdernelo peggiore. Senza prevenzione, e coi solo fine di tromi la verità, una tale investigazione a me basta; e son certo che, facendola, il più caldo amatore degli uomini amilmente farà coro alle parole dell'apostolo, omnis potestas est a Deq, sonta cetcare di stravolgerne il senso.

## IL MONDO È PIENO DI TENTAZIONI ALL'INCREDULITÀ ED ALLA CIVILE RIBELLIONE.

Il mondo è pieno di tentazioni alla incredulità e alla ciril ribellione. Per evitarle tutto sta nell'arrecarci pronto rimedio. Così, per esempio, la vista di una prepetenza, di una tiranti da una parte, e dall'altra dell'innocenza abbattuta, della giustizia oppressa, mi muove tutta l'anima, m'iodegna e m'empie di tanto fuoco, che nulla più sembra che possa rattener la mi mano dal dar il segno alla rivolta contro l'autore di tante miserie. Che fare in questo caso? Prontamente ritornare in se stesso e fare un momento di pausa e di considerazione su co che si vuole intraprendere. Considerare il fine dell'azione, pli effetti numerosi, e se può sortire lo scopo che si desidente fetti numerosi, e se può sortire lo scopo che si desidente

Colui che è ribelle solo per amore dell'umanità cesserà d'esserlo bentosto che si rappresenterà una rivoluzione di sangue dinanzi agli occhi, e una nuova tirannia che la termina. Colui che dai grandi esempi dei Greci e dei Romani è mosso cadrà ben tosto dalla sua ammirazione tostochè penserà che in questi popoli liberi esistevano i barbari tiranni del mondo intero. Pare che la divinità abbia permesse le strepitose vicende di quelle libere nazioni per dimostrare al mondo che la libertà stabilita dall'uomo non è che tirannia. Ah! se si amassero tutti gli uomini, nessuno vorrebbe esser mai cittadino romano! A' nostri tempi qual è quel cuore un po' sensibile che non venga dilacerato dal solo pensiero della tirannia che soffrono i poveri negri?

Ebbene nel tempo de Romani erano questi i barbari europei che faceano subire la sorte de moderni negri alle nazioni del mondo intero. Vestivano, è vero, la loro barbarie di un'apparenza di umanità, ma in sostanza toglievano ai popoli la cara libertà, la divina indipendenza, che erano quei beni considerati dagli stessi Romani per i primi di tutti e per cui i moderni filosofi pugnano tanto. Se tutti facessero simili considerazioni non esisterebbe più nessun ribelle che fosse tale per far del bene agli uomini. E infatti ne troviamo noi nelle storie? I più celebri ribelli che ci compaiono sulla scena furono tali per tutt'altro motivo: o questo motivo fu tutto al più un'apparenza da essi esteriormente vestita per ingannare gli uomini, procacciarsi gloria, e più facilmente riuscire nel loro intento. Tralascio que' ribelli che divenner tiranni. Degli altri ribelli, i più furono resi tali dallo spirito di vendetta contro i tiranni da cui erano lesi, oltraggiati. Giunio Bruto, il gran Giunio Bruto cominciò ad essere inasprito contro Tarquinio a cagione de lesi diritti suoi personali; e l'uccisione di Lucrezia su quello che finalmente lo mosse (1). Ma a che distendermi

Vol. V. 34

<sup>(1)</sup> Riguardo a Marco Bruto è vero che fu mosso dal puro amor della patria alla ribellione; ma il suo esempio non fa contro il nostro principio, perchè non fu un ribelle, avendo ucciso un ribelle contro la repubblica, qual era Cesare. Forse male operò nell'ucciderlo; ma questo qui non deesi investigare. Del resto ribelle è unicamente colui che si oppone al governo vigente nella patria sua. M. Bruto difendea il governo vigente nella patria sua nell'uccider Cesare; ben lungi dall'esser dunque ribelle, uccideva un ribelle. Anche Cicerone

la allegar degli esampi, mentre questa gran verità è dai più grandi politici, dal Machiavelli principalmente comprovata, si anche dagli stessi più fanatici difensori della ribellione, di-l'Alfieri atesso?

La stessa guisa di rimedio si può adoperare onde evitare le tentazioni contro la religione. La vista, per esempio, dei disordini che inondan la chiesa può muovere taluno a diras manna la religione. Ma avanti di decidere la bestemmia costri sonsideri, per esempio, rovinata la religione, qual resti lo statt dell'anima sua. Si rappellin tutte le prove della religione, tombe tolta la religione non v'han che tanebre e terrore. La stato orribile degli Egiziani fra le tenebre descrittoci con viti colori dal savio, è la figura dello stato dell'anima dell'incredule. Ognano ha alcune prove della religione che fanno più effetto che altre sul sue spirito: queste si rappelli.

Se non si usano tali rimedi, e si persiste nell'assentire distentazioni, un'anima religiosa può divenire incredula ageramente.

### IL SACRAMENTO È L'ESPRESSIONE DELLA DIVINA GRAZIA.

Il sacramento nen è che l'espressione della divina grafa. Così le espressioni de pensieri degli nomini sono i vocaboli, i quali sotto un aspetto sono arbitrarii, cioè non hanne in ispecie connessione necessaria colle cose che significane, ma setto un altro aspetto nen pendono dal nostre arbitrio, sioè allorquando regna universalmente la lingua che gli autorizza, loro attacca un significato peculiare, e gli altri esclude. Parimente i sacramenti sono segni, espressioni, linguaggio della divina grazia. Non è già che naturalmente passi una necessaria relazione tra di essi, onde sotto questo aspetto sono arbitraria ma Gesù Cristo ne fissò il valore, e attaccò la grazia a qual tal segno piuttosto che a quel tal altro; e quantunque esso potesse a piacer suo cangiarli, tal cosa non è in poter del

che si uccidesse: erano forse perciò Tullio e Catone dei ribelli? ervero ribelli non erano piuttosto Catilina e i suoi difenseri? Colore dei niegane il paragone mi mostrino qual differenza palianse nel rigunto di sui parliamo tra Catilina e Cesare.

Pansibat 534

l'uomo; siccome questo avviene nelle lingue, il dio, il creatore delle quali non è l'individuo, ma la consonanza di tutti gli nomini insieme, onde nasce l'uso, da cui è determinato, fissato il valore e la significazione di ogni vocabolo.

Dissi che siccome nelle lingue tra il vocabolo significante e la cosa significata non passa naturalmente necessaria relazione, così lo stesso avviene nei sacramenti. Ove colla parola naturalmente voglio accennare come dall'uso può esser fissata necessariamente una certa qual relazione tra quel tal vocabolo e quella tal cosa; ma non mai dalla natura; e così pure non mai dalla natura è fissata la relazione necessaria ne' sacramenti tra certi segni e la grazia; ma bensì lo è dalla volontà dell'Onnipotente. Colle parole poi necessaria relazione indico che qualche relazione imperfetta e parziale può passare tra i vocaboli e le loro significazioni, come tra i segni e la grazia sacramentale; così, per esempio, in tutte le lingue molte cose vengono espresse da vocaboli col loro suono molto adatte alla natura di quelle, e in questa proprietà consiste una delle più belle qualità che aver possa una lingua. Tutti i sensi infatti banno insieme qualche assinità e parentela; e le passioni dell'anima nostra palesandosi al di fuori per mezzo de sensi in guisa analoga alla loro natura, possono le parole aver qualche relazione di proprietà con quello che si vuol dire, siccome tal relazione havvi nel muover degli occhi, nel gestir delle mani e in tutti gli esterni segni e movimenti. La stessa cosa ne sacramenti succede, il segno de' quali ha molta affinità bene spesso colla grazia che esprimono; siccome l'abluzione battesimale significa la spirituale mondazione dell'anima; la manducazione eucaristica esprime la refezione spirituale dell'anima, ecc. B infatti, non avendo noi nessuna idea dello spirito, noi vestiamo colle più analoghe espressioni corporee le operazioni spirituali che in noi sentiamo. Questa è l'origine dei tropi e delle figure rettoriche, e principalmente della metafora e dell'allegoria.

Però tutte queste relazioni che passano tra i vocaboli e i loro significati, tra i segni sacramentali e la loro grazia, sono di semplice convenienza; ma non sono necessari. Ecco perchè io soggiunsi non essere necessaria la relazione che passa tra di essi. E una prova di questo è che senza veruno assurdo si possono per se stessi que segni cangiare. Tutte le lingue sono

532 PENSTERI

diverse, eppure in molte di esse molte cose vengono con diversi vocaboli pressochè ugualmente ben adatti significate. Riguardo ai sacramenti, quantunque cangiarne la materia e la forma non possasi perchè instituiti e fissati da Cristo, ognano vede che senza cadere in assurdo Cristo avrebbe potuto esprimere la mondazione dell'anima dal peccato con altro rito che quello dell'abluzione battesimale, quantunque dall'altra non si possa dare un altro segno che meglio esprima la cosa. Ma questa relazione non è necessaria, quanto di più conveniente e adattata ritrovar non si possa.

#### DELLA DIVINA GRAZIA.

La grazia divina non è che un'offerta che fa Dio all'uomo di unirsi con lui: essa sorte il suo effetto se l'uomo ad essa si rende: l'uomo che ha la grazia celeste è unito a Dio. Le varie guise in cui questa grazia si dona, si mantiene e si riceve; i suoi gradi; le variazioni che può patire dal canto dell'uomo, le hanno imposti varii nomi, che in buona sostanza non suonano che i suoi rapporti; ma la sua essenza è sempre la stessa.

Questa grazia si può in varie guise e in varii gradi infondere da Dio e ricever dall'uomo. I sacramenti non sono altro che alcune sue espressioni.

Il ricevimento della grazia è l'unione con Dio. È a cagione di questa unione che coloro che sono in grazia vengono chiamati amici e famigliari di Dio, imperciocchè l'amore non è altro che l'union degli amanti.

Manifestamente appare l'assurdo della dottrina di quei novatori i quali fanno consistere una delle qualità essenziali alla grazia nell'estinzione o nel non uso del libero arbitrio in chi la riceve. La scrittura e la chiesa, nel mentre che c'insegnano il contrario, altro non fanno poi che seguire le nozioni medesime del buon senso.

L'unione che opera la grazia non può esser degna di Dio e sublime per l'uomo se non è come quella di due sposi, il cui coniugio tanto più è perfetto quanto più libero e puro è il consenso su cui si fonda. Il concedere poi la libertà, come fanno taluni, ma torre il potere di resistenza, è un gettarsi in ripugnanze maggiori, senza potere lasciare illibata la giustizia di Dio.

La grazia di Dio, come dissi, non è che la voce, l'offerta di Dio di unirsi all'anima umana. La scrittura ce la esprime nel picchio che dà il diletto di notte tempo alla porta della sua sposa. Dio per mezzo della grazia opera negli uomini in ordine alla vita eterna. Impotente per natura a tutto ciò che può condurre a quel cielo la cui porta fu chiusa ad Adamo e a' posteri suoi, l'uomo è diretto colla grazia dalla bontà di Dio. Questa grazia è quel celeste linguaggio che è segno del governo che esercita Dio.

Più non compare, è vero, ai nostri tempi agli uomini in persona o in quella de' suoi angioli, come appariva una volta, ma in vece parla a tutt'anima umana con un linguaggio interiore che non si può negare e ad essa in tal guisa si manifesta e si unisce.

Ma non si dica che la grazia che gratuitamente si dona diffalchi l'umano merito e la giustizia divina; imperciocchè, quantunque Dio doni sempre gratuitamente i suoi favori, non li niega a coloro che bramanli. La grazia è comunemente da principio un semplice invito; se l'uomo si arrende a questo invito Dio aumenta la grazia: e come potrebbe farla appena assaggiare a chi di buona voglia l'accetta?

La grazia tocca lo spirito e il cuore dell'uomo. Alcune volte comincia dal cuore e va per esso allo spirito; altre passa per lo spirito onde giungere al cuore.

PER INTENDER BENE IL NUOVO TESTAMENTO FA D'UOPO PIÙ SAPERE L'EBRAICO CHE IL GRECO.

Per ben intendere il nuovo testamento, quantunque sia scritto in greco, sa d'uopo più sapere l'ebraico che il greco. Moltissime sono le forme, le frasi e le parole ebree di cui consta. Le parole giudizio, conoscere, e molte altre parole in esso dal volgato adoperate non sono che ebraismi che si trovano nello stesso originale. Tali errori non poche volte possono essere di conseguenza non poca anche riguardo alla storia e alla religione.
Così, per esempio, la parola giudizio ha molte volte nel nuovo testamento un significato tutto ebraico. Miscpàt in ebraico significa giudizio ed anche pena: onde in vece di pena nel nuovo testamento si legge la parola giudizio. Parimenti jadàn in e-

braids significa constonie, and anothe potentially implements with increase di proveniere loggeti introdu anothi inclimitationi ditto mento consecute. The result of the state of the state

MO'FROMETTE'A CHI LO ANA E'NE SOCRIA T PRECETTI MEMANI RABILI DOLCHEE ANCHE IN QUESTA VIVA.

La religione o piuttosto Die promette a chi lo ama e se osserfa- i precetti leonertabili delegato anche in codesta via. E non è infatti un gran bone la confidenta in Dio in tutte le united ociagora a la speranca dell'eterna bentitadina? Ha per conneguire : questo dispisto paradisol hisogon coser tutto di Disbisogna esser tutto di Dio perchè Dio sia tutto dell'uome. On da una tal religione sada, prestieu, fatera, vividizaima, che asterbiacqui per cost dire, antiquillanime del sedele de ben iontass quella sticipida professiones emputes danguida, fiaccas da cul coespati esono angli cristiani, printipui ando di inques, sperchè di nome soltanto è questa religione.; den altrice ils comundo di Dio che mul catere amate « ex /fato cardo en utota mente « ex toto intellectu, ex tota animite ex tota virtute, ex tota for-« titudine, ex totis viribus, » come è ripetuto nell'antica e nella nuova alleanza. E consistendo, secondo il detto del Redentore, in questo precetto della carità divina tutta la legge, è chiare come vuolsi con tutta l'anima, con tutte le forze la legge of-MEEVATO.

Ma colui che contro al chiari comandi dona a Dio il asseuore, se stesso, solamente in parte, per metà, e l'affezione che nutre (e qual è l'nomo che ne vada privo se not colui che viva senz'anima?) arde per altro che per Dio, seritamente è privato delle doloczac ineffabili che l'Altistimo epo unicamente a' suoi veri diletti fedeli. Colui che ha viva fedo, e che è certo del verbo di Dio, come può mai essera attaccato a questo mondo e con occhio tristo e disperato guardare la morte? Sopra di costai l'inferoo non può a meno di esercitata anticipatamente l'effetto de' suoi terrori; ma invano il vangdo parla d'una eterna beatitudine; questo pensiero ha per la nullo effetto. Almeno il vero infiammato fedele non è agomentato dal pensiero di dover dividersi da questo mondo; e so l'eternità contiene un inferne, presentagli eziandio un paradio.

Pensieri 535

al cui solo pensiero, al pensiero di Dio la sua anima si liquesa e la carità scaccia il timore. Egli è vero che anche il giusto teme; ma egli teme di offender Dio, perchè lo ama, e amando Dio, odia una vita in cui non può non offenderlo, e tremando all'aspetto dell'inferno, palpita di giosa celestiale a quello del paradiso. Nelle sciagure che impacciano come spine e bronchi l'umana carriera, egli cammina sempre nella virtù e soffre consolandosi in Dio. Ma il cristiano tiepido, mentre si astiene dai grossi delitti, beve a gran sorsi la miseria che lo circonda e gli manca ogni rifugio. Non è giusto, nè malvagio abbastanza.

Non è tanto malvagio per cercare colle scelleraggini la felicità; non è giusto pel poter trovare in Dio un amico, un conforto, un aiuto. Oh! quanto dunque è nostro interesse anche in questa vita l'esser cristiano davvero, l'amar Dio con tutta l'anima nostra! Ed è così di tutti i precetti del vangelo: non solo pasce il vangelo gli uomini d'una speranza di futura felicità, come lo calunniano i seguaci della carne, ma lo rende su questa terra tranquillo e felice per quanto un corpo di polvere paò permetterlo a un'anima immortale.

LA RELIGIONE INSEGNA A INSIEME UNIRE LE COSE LE PIÙ DISPARI TRA LORO, PURCHÈ SIANO NATURALI.

La religione insegna a insieme unire le cose le più dispari tra loro, purchè siano naturali. E realmente nulla contrarietà v'ha nelle cose morali dispari, quando sono della natura; tutta la contrarietà è apparente e tutta la difficoltà consiste nel conoscere i confini delle cose e il loro punto di contatto, di rapporto, di concordanza, di unione. Così, per esempio, lo spirito e il cuore dell'uomo paiono opposti l'un all'altro come all'anima il corpo. La religione tende a conciliarli insieme, fissando fin dove si estende il circolo de' loro rapporti. Il timore e la speranza sono pure due affezioni che pugnano insieme. La religione ottimamente li concilia. Il vero cristiano teme e spera nello stesso tempo con perfetta armonia.

Della Certezza delle depinizioni della Chiesa.

· de si ha la persuasione della verità della cattolica relic gione e della verità della sua chiesa, senza il qual dogue. quella non sussiste, che che dica la nostra ragione, avrasiper certa ogni definizion della chiesa. Questo mon è pento me dogma duro se ben si consideri, come pare falsamente ad alcuno. Non avverrà moi che la chiesa insegni quello che come evidentemente falso ed assurdo ci è dalla regione dimostratore onde cade la forza della speziosa interrogazione di alcuni sofistica Se la chiesa vi comandasse ciò che si oppone evidentemente alla vostra ragione, a quali delle due vi atterveste, alla ragional o alla chiesa? Strana domanda, in cui comincia supporsi quello che si dee provare, poter la chiesa fallire! Non parlerebbe des etalto quell'atea che chiedesse al deista : se Dio vi comandane di fare ciò che come intrinsecamente malvagio vi à dimestrate ada evidenza dalla ragione, ubbidiresta o no a Dio! Il caso de le, stesso: essendo provato che Die come perfetto non puè come traddire se stesso nell'oparare on far operare il male, e aclasciar fallire quella chiesa a cui promise l'infallibilità. . . . .

Ma agantangue nigate di evidentemente contrario alla mis ragione posta insegnarmi la chiesa, esta poù atabiliro det dostri: che superino la mia ragione, ed in alcune parti estandio ad: essa si oppongono. Ma questa opposizione non segà mai tale, che passi, tra la ragione e il dogme una contraria, dieserità: Così senza allegare i misteri che superano, la mostra ragionali per esempio è dogma di fede che senza del hattesimo notani possa salyarsi. A prima vista pare che le mia ragione si esponga a questo dogma e non possa crederlo parola di un chiainfinitamente buono. Mar se mi affeccio poi a a maggiormente considerarlo e a vedere se veramente ripugna alla mia mariene: io mi chiarirò came non y ha veramente questa ripromancian che Dio infinitamente buono può ensgratale, quantunque monsalvi che i soli battezzati, e il maggiog gumero de viventi anni battezzato și muoia, Impenciocope, conosce, ion a, fendouigrame porti che, passano, tra, il - compa, padre peccatorne: Adamesa.tutti i suoi posteri, tra Dio a gli nomini? Leggonijo melito. nima di tutti que' miserabili che non hanno da sorte: di salvazione? So io se tutti quelli che io apparenza muciono infedeli, muoiano tali realmente? Posso aver io la scienza dei

giudizi imperscrutabili di Dio? Non posso io escogitare alcun sistema sia pure stravagante, in cui la giustizia di Dio resti conciliata con quel dogma? Questo basta perchè, siccome v'ha unito paragone tra la mente nostra e la divina, se l'uomo che està limitato può trovare un mezzo per fare o evitare una cosa, l'Essere infinito, che tutto sa, tutto può, tutto regge, può rovarne infiniti.

E per questa medesima ragione, quand'anche nessuna ipotesi per conciliare queste verità potesse inventare il nostro spirito, non pertanto dobbiamo negarle.

Quel vuoto che vediamo, quella immensità che passa tra Dio e noi, in cui si perdono i nostri occhi, dee bastare per larci piegare il capo ai decreti dell'Onnipotente e ai dogmi della sua religione.

Se sedotti dalle apparenze della ragione noi neghiamo la verità di un dogma, l'autorità della chiesa e del vangelo rovinano e traggono con seco la rovina tutta della religione. Imperciocchè, siccome è incontestabile che il menomo cambiamento in queste mondo importerebbe una mutazione, un disordine in tutti gli esseri, così è proprio della vera religione l'avere tutte le sue verità così insieme collegate, che la rovina d'una importi quella di tutte le altre; ed è proprio così pure della vera morale l'avere talmente insieme collegate le virtù che, mancando una, tutte le altre per lo meno restino manche e imperfette. Ecco dunque per una vana apparenza di ragione rovitata tutta la religione, eccoci gittati nel caos infinito dell'incredulità, nella notte verace dello spirito umano; quanti asturdi per evitarne un solo! anzi quante ripugnanze reali per schivare una contrarietà di apparenza!

dogni della cattolica religione: ma che diremo riguardo alle optnioni? Per me credo innegabile che sia meglio il tenerne il pitr poche che siano possibili. Su le innumerabili inutili che esisteno confessare ingenuamente la propria ignoranza è la prova più alta di scienza. Coloro che, trovando i libri degli scelastici cristiani pieni di quistioni, presero in disistima la religione cristiana, quasi che lasci gli nomini ne dubbi e nelle incertezze, commisero in questo loro giudizio un grande errore. La mente dell'uomo essendo limitatissima non dee empierla che di quella scienza che veramente sia utile: e questa

## DELLA CERTEZZA DELLE DEFINIZIONI DELLA CHIESA.

Se si ha la persuasione della verità della cattolica religione e della verità della sua chiesa, senza il qual dogma quella non sussiste, che che dica la nostra ragione, avrani per certa ogni definizion della chiesa. Questo non è punto un dogma duro se ben si consideri, come pare falsamente ad alcuno. Non avverrà mai che la chiesa insegni quello che cone evidentemente falso ed assurdo ci è dalla ragione dimostrato; onde cade la forza della speziosa interrogazione di alcuni sofisti. Se la chiesa vi comandasse ciò che si oppone evidentemente alla vostra ragione, a quali delle due vi atterreste, alla ragione: o alla chiesa? Strana domanda, in cui comincia supporsi quelle che si dee provare, poter la chiesa fallire! Non parlerebbe de stolto quell'ateo che chiedesse al deista: se Dio vi comandane di fare ciò che come intrinsecamente malvagio vi è dimestrate ad evidenza dalla ragione, ubbidireste o no a Dio? Il caso è lo stesso: essendo provato che Dio come perfetto non puè contraddire se stesso nell'operare o, far operare il male, e nel lasciar fallire quella chiesa a cui promise l'infallibilità.

Ma quantunque niente di evidentemente contrario alla mia ragione possa insegnarmi la chiesa, essa può stabilire dei dogni che superino la mia ragione, ed in alcune parti eziandio ad essa si oppongono. Ma questa opposizione non sarà mai tale, che passi tra la ragione e il dogma una contraria disparità. Così senza allegare i misteri che superano la nostra ragione, per esempio è dogma di fede che senza del battesimo nessun possa salvarsi. A prima vista pare che la mia ragione si opponga a questo dogma e non possa crederlo parola di un Dio infinitamente buono. Ma, se mi affaccio poi a maggiormente considerarlo e a vedere se veramente ripugna alla mia ragione, io mi chiarirò come non v'ha veramente questa ripugnanza, e che Dio infinitamente buono può esser tale quantunque non salvi che i soli battezzati, e il maggior numero de' viventi non battezzato si muoia. Imperciocchè conosco io a fondo i rapporti che passano tra il comun padre peccatore Adamo e tutti i suoi posteri, tra Dio e gli uomini? Leggo io nell'anima di tutti que' miserabili che non hanno la sorte di salvazione? So io se tutti quelli che in apparenza muoiono infedeli, muoiano tali realmente? Posso aver io la scienza dei

iudizi imperscrutabili di Dio? Non posso io escogitare alcun istema sia pure stravagante, in cui la giustizia di Dio resti onciliata con quel dogma? Questo basta perchè, siccome v'ha nito paragone tra la mente nostra e la divina, se l'uomo che si limitato può trovare un mezzo per fare o evitare una osa, l'Essere infinito, che tutto sa, tutto può, tutto regge, può ovarne infiniti.

E per questa medesima ragione, quand'anche nessuna ipotesi er conciliare queste verità potesse inventare il nostro spirito, on pertanto dobbiamo negarle.

¿Quel vuoto che vediamo, quella immensità che passa tra ito e moi, in cui si perdono i nostri occhi, dee bastare per irci piegare il capo ai decreti dell'Onnipotente e ai dogmi ella sua religione.

Se sedotti dalle apparenze della ragione noi neghiamo la veità di un dogma, l'autorità della chiesa e del vangelo rovinano
traggono con seco la rovina tutta della religione. Imperciocchè,
iccome è incontestabile che il menomo cambiamento in quete mondo importerebbe una mutazione, un disordine in tutti
gli esseri, così è proprio della vera religione l'avere tutte le
ue verità così insieme collegate, che la rovina d'una importi
puella di tutte le altre; ed è proprio così pure della vera
norale l'avere talmente insieme collegate le virtù che, manando una, tutte le altre per lo meno restino manche e imperette. Ecco dunque per una vana apparenza di ragione rovinta tutta la religione, eccoci gittati nel caos infinito dell'inredulità, nella notte verace dello spirito umano; quanti asurdi per evitarne un solo! anzi quante ripugnanze reali per
schivare una contrarietà di apparenza!

Seco ciò che si dee tenere dall'uomo di senno riguardo ai lognei della cattolica religione: ma che diremo riguardo alle phoioni? Per me credo innegabile che sia meglio il tenerne il ili poche che siano possibili. Su le innumerabili inutili che sistemo confessare ingenuamente la propria ignoranza è la reta: più alta di scienza. Coloro che, trovando i libri degli colorici cristiani pieni di quistioni, presero in disistima la reigione cristiana, quasi che lasci gli uomini ne dubbi e nelle noertezze, commisero in questo loro giudizio un grande errore. La mente dell'uomo essendo limitatissima non dee empieria che di quella scienza che veramente sia utile: e questa

DELLA CERTEZZA DELLE DEFINIZIONI DELLA CHIESC.

- Sa si ha la persuasione della verità della cattolica religione e della verità della sua chiesa, senza il qual dogni quella non sussiste, che che dica la nostra ragione, avraniper certa ogni definizion della chiesa. Questo non è punto andogma duro se ben si consideri, come pare falsamente ad alcuno. Non avverrà mai che la chiesa insegni quello che comevidentemente falso ed assurdo ci à dalla ragione dimostratore onde cade la forza della speziosa interrogazione di alcuni colistica Se la chiesa vi comandasse ciò che si oppone evidentemente alla vostra ragione, a quali delle due vi etterreste, alla ragion o salla chiesa? Strana domanda, in eni comincia supporsi quelle che si dee provare, poter la chiesa fallire! Non parlerebbe de stolto quell'atea che chiedesse al deista : se Dia vi comandante di fare ciò che come intrinsecamente malvagio vi è dimostrale ad evidenza dalla ragione, ubbidireste o no a Dio? Il caso de lo stesso: essendo provato che Dio come perfetto mon può con traddire se stesso nell'operare ou far operare il male, e of lasciar fallire quella chiesa a cui promise l'infallibilità.

Ma guantunque niente di evidentemente contrario alle mit ragione possa, insegnarmi la chiesa, essa può stabiliza dei dottir che superino la mia ragione, ed in alcuna parti eniendio ede essa si oppongono. Ma guesta opposizione, non santi mai tala... che, passi, tra la gragione-egil dogge una contragio, disperible Così; senza allegare i misteri che superano la mostan ragiona: per esempio è dogma di fede che senza del hattesimo neiro possa salvarsi. A prima vista pare che la mia mazione si che: ponga a questo dogma e non possa crederlo, parola di un libeinfinitamente buoqo. Magisa mi affencio pois az maggiormente considerarlo e a vedere se veramente ripugna alla mia mericano io mi chiarirò come non y las veramente questa rippomento de che Dio infinitamente buono può essan tale, guantunque delle salvi che i soli battezzati, e il maggior pumere de viventi nonbattezzato și mugia. Imperciecche gonogo, io. a. fendoria repoporti che, , passano , tra, ji - comun , pedre : peccatore : Adamesa tutti i suoi posteri, tra Dio e gli nomini? Leggo gie melionima di tutti que' miserabili che non benne la sorte di salvazione? So io se tutti quelli che in apparenza renoione infedeli, muoiano tali realmente? Posso aver io la scienza del

giudizi imperscrutabili di Dio? Non posso io escogitare alcun sistema sia pure stravagante, in cui la giustizia di Dio resti conciliata con quel dogma? Questo basta perchè, siccome v'ha nallo paragone tra la mente nostra e la divina, se l'uomo che è stimitato può trovare un mezzo per fare o evitare una cosa, l'Essere infinito, che tutto sa, tutto può, tutto regge, può trovarne infiniti.

per questa medesima ragione, quand'anche nessuna ipotesi per conciliare queste verità potesse inventare il nostro spirito, non pertanto dobbiamo negarie.

Quel vuoto che vediamo, quella immensità che passa tra Din e noi, in cui si perdono i nostri occhi, dee bastare per farci piegare il capo ai decreti dell'Onnipotente e ai dogmi della sua religione.

Se sedotti dalle apparenze della ragione noi neghiamo la verità di un dogma, l'autorità della chiesa e del vangelo rovinano etraggono con seco la rovina tutta della religione. Imperciocchè, siccome è incontestabile che il menomo cambiamento in quette mondo importerebbe una mutazione, un disordine in tutti gli esseri, così è proprio della vera religione l'avere tutte le sue verità così insieme collegate, che la rovina d'una importi quella di tutte le altre; ed è proprio così pure della vera morale l'avere talmente insieme collegate le virtù che, mancando una, tutte le altre per lo meno restino manche e imperfette. Ecco dunque per una vana apparenza di ragione rovinata tutta la religione, eccoci gittati nel caos infinito dell'incredulità, nella notte verace dello spirito umano; quanti assurdi per evitarne un solo! anzi quante ripugnanze reali per ischivare una contrarietà di apparenza!

dogni della cattolica religione: ma che diremo riguardo alle optoioni? Per me credo innegabile che sia meglio il tenerne il più poche che siano possibili. Su le innumerabili inutili che esisteno confessare ingenuamente la propria ignoranza è la prora più alta di scienza. Coloro che, trovando i libri degli teslastici cristiani pieni di quistioni, presero in disistima la religione cristiana, quasi che lasci gli uomini ne dubbi e nelle incertezze, commisero in questo loro giudizio un grande errore. La mente dell'uomo essendo limitatissima non dee empieria che di quella scienza che veramente sia utile: e questa

# DELLA CERTEZZA DELLE DEFINIZIONI DELLA CHIESA.

Se si ha la persuasione della verità della cattolica: religione e della verità della sua chiesa, senza il qual dogna quella non sussiste, che che dica la nostra ragione, avrasiper certa ogni definizion della chiesa. Questo non è panto m dogma duro se ben si consideri, come pare falsamente ad alcuno. Non avverrà mai che la chiesa insegni quello che come evidentemente falso ed assurdo ci è dalla ragione dimostrato; onde cade la forza della speziosa interrogazione di alcuni sofisti. Se la chiesa vi comandasse ciò che si oppone evidentemente alla vostra ragione, a quali delle due vi atterreste, alla ragione: o alla chiesa? Strana domanda, in cui comincia supporsi quelle che si dee provare, poter la chiesa fallire! Non parlerebbe da stolto quell'ateo che chiedesse al deista: se Dio vi comandasse di fare ciò che come intrinsecamente malvagio vi è dimestrate ad evidenza dalla ragione, ubbidireste o no a Dio? Il casa è lo stesso: essendo provato che Dio come perfetto mon può contraddire se stesso nell'operare o, far operare il male, e nel lasciar fallire quella chiesa a cui promise l'infallibilità.

Ma quantunque niente di evidentemente contrario alla mia ragione possa insegnarmi la chiesa, essa può stabilire dei dogni che superino la mia ragione, ed in alcune parti eziandio ad essa si oppongono. Ma questa opposizione non sarà mai tale, che passi tra la ragione e il dogma una contraria disparità. Così senza allegare i misteri che superano la nostra ragione, per esempio è dogma di fede che senza del battesimo nessun possa salvarsi. A prima vista pare che la mia ragione si opponga a questo dogma e non possa crederlo parola di un Dio infinitamente buono. Ma, se mi affaccio poi a maggiormente considerarlo e a vedere se veramente ripugna alla mia ragione, io mi chiarirò come non v'ha veramente questa ripugnanza, e che Dio infinitamente buono può esser tale quantunque non salvi che i soli battezzati, e il maggior numero de' viventi non battezzato si muoia. Imperciocchè conosco io a fondo i rapporti che passano tra il comun padre peccatore Adamo e tutti i suoi posteri, tra Dio e gli uomini? Leggo io nell'anima di tutti que' miserabili che non hanno la sorte di salvazione? So io se tutti quelli che in apparenza muoiono infedeli, muoiano tali realmente? Posso aver io la scienza dei

PENSIENI 537

indizi imperscrutabili di Dio? Non posso io escogitare alcun istema sia pure stravagante, in cui la giustizia di Dio resti onciliata con quel dogma? Questo basta perchè, siccome v'ha silto paragone tra la mente nostra e la divina, se l'uomo che istimitato può trovare un mezzo per fare o evitare una cosa, l'Essere infinito, che tutto sa, tutto può, tutto regge, può rovarne infiniti.

E per questa medesima ragione, quand'anche nessuna ipotesi per conciliare queste verità potesse inventare il nostro spirito, non pertanto dobbiamo negarle.

Quel vuoto che vediamo, quella immensità che passa tra Dio e noi, in cui si perdono i nostri occhi, dee bastare per arci piegare il capo ai decreti dell'Onnipotente e ai dogmi della sua religione.

Se sedotti dalle apparenze della ragione noi neghiamo la verità di un dogma, l'autorità della chiesa e del vangelo rovinano e traggono con seco la rovina tutta della religione. Imperciocchè, sictome è incontestabile che il menomo cambiamento in queste mondo importerebbe una mutazione, un disordine in tutti gli esseri, così è proprio della vera religione l'avere tutte le sue verità così insieme collegate, che la rovina d'una importi quella di tutte le altre; ed è proprio così pure della vera morale l'avere talmente insieme collegate le virtù che, mancando una, tutte le altre per lo meno restino manche e imperfette. Ecco dunque per una vana apparenza di ragione rovinata tutta la religione, eccoci gittati nel caos infinito dell'incredulità, nella notte verace dello spirito umano; quanti assurdi per evitarne un solo! anzi quante ripugnanze reali per ischivare una contrarietà di apparenza!

doguti della cattolica religione: ma che diremo riguardo alle optnioni? Per me credo innegabile che sia meglio il tenerne il pit poche che siano possibili. Su le innumerabili inutili che esisteno confessare ingenuamente la propria ignoranza è la prova: più alta di scienza. Coloro che, trovando i libri degli scelastici cristiani pieni di quistioni, presero in disistima la religione cristiana, quasi che lasci gli uomini ne' dubbi e nelle incertezze, commisero in questo loro giudizio un grande errore. La mente dell'uomo essendo limitatissima non dee empierla che di quella scienza che veramente sia utile: e questa

Gesù Cristo viene al mondo al tempo appunto fissato per la venuta del Messia dai profeti, e con una vita angelica, con un dottrina celeste, con evidenti e strepitosi miracoli prova la verità della religione che istituisce: ecco i fondamenti della fedt. Gesù Cristo, quantunque sia il Verbo unito all'umana natura, appare al di fuori un semplice uomo e tutte subisce dell'unaià le esteriori vicende; nasce e vive povero, oscuro in un angolo della terra; è perseguitato, soffre e muore: ecco i fondamenti del merito nella fede. Gesù Cristo istituisce una chiesa che nd dogma è sempre una, invariabile, incorrotta: ecce i fondamenti della fede; ma questa chiesa è in tutto il resto umam come tutte le umane istituzioni, cade nei più gravi disordini, ecc., e queste sono le ragioni del merito. Gesù Cristo in breve tempo fa che la sua religione si spande, ma immense mzioni esistono tuttavia prive di essa; Gesù Cristo manda la grazia a tutti gli uomini, ma questa grazia può esser rigettata e frantesa; Gesù Cristo fissa le nozioni della religion naturale e insegna la morale la più pura, ma unisce a questa credenza quella di misteri incomprensibili; Gesù Cristo spande sull'anima cristiana consolazioni indicibili, ma bene spesso lasciala in preda alle tentazioni, alle mortali tristezze: ecco i fondamenti della fede uniti ai fondamenti del merito. Che mirabile armonia! La religione cristiana è tale che è anche umanamente certa, quantunque chi in essa crede abbia una credenza soprannaturale.

Questa economia (che io così la chiamo) della religione è all'occhio non prevenuto, ma giusto osservatore, una prova della sua divinità, e gli serve ad isciogliere agevolmente una infinità di obbiezioni, senza impiegar molto tempo o aver bisogno di molta scienza. Le prove della religione sono tali che ragionevolmente non le posso rigettare: questo mi basta per non dare ascolto alle suggestioni della corruzione del mio cuore e della superbia del mio spirito. Una infinità di obbiezioni saranno direttamente per me insolubili; ma a me che ciò importa? Imperciocchè: 1° benchè non sappia risponderci, comprendo però che possono esser false; 2° le verità contrarie sono evidentemente vere: questo mi basta per essere certo che esse son false; imperciocchè, quando una verità si ha per certa, non occorre di più per poter resistere a ogni seduzione contraria.

In questa guisa la religione si adatta ai deboli: ed alcune

**54**5

verità che vedono evidentemente certe unite alla grazia di Dio pastano ad essi per non lasciarsi vincere da nessuna obbiezione. Il sistema eretico ed incredulo dell'esame della religione è un caos di assurdi anche per questa parte come è manifesto.

Pensieri

Posti tali principii, torno a quello di cui parlava. I miracoli furono necessari quando si trattava dell'instituzione della religione. Ma instituita questa, e stabilitane coi miracoli la verità, questi non furono più necessari. Quantunque siano passeti diciotto secoli, i miracoli operati da Gesù Cristo e dagli apostoli hanno presentemente la stessa forza che allora, perchè la religione di cui furono prova tuttora sussiste. Il volere una continuazion di miracoli sarebbe un rompere l'economia accennata della religione. Per fondare la fede quelli bastano; ulteriori ne diminuirebbero il merito.

Tolando (se non m'inganno) dice ch'egli crederebbe qualora Dio operasse al suo cospetto un miracolo: perchè dunque se esiste, o se il può, egli soggiunge, non l'opra? — Strana riserca, mentre colui che non crede a prove evidenti ed innegabili non crederebbe nemmeno ad un presente miracolo! Eppure gl'increduli gridano sempre che tutti cadrebbero convertiti appiedi dell'altare, qualora vedessero operarsi al loro cospetto un miracolo. Se io fossi stato presente a quella storia, ci dice ciascuno di essi, che si narra nei vostri vangeli, io crederei alla vostra religione. E pure egli di forza negarlo.

La religione presentemente è posta ad uguale evidenza che ai tempi di Gesù Cristo. La sua instituzione, i miracoli che la tecompagnarono, la sua estensione subitanea, la sua immobil durata per tanti secoli, ecc., sono fatti che da noi negar non ai possono, come quando succedeano. Onde, se presentemente vinanno degl'increduli, egli è certo che anche allora ne sarebbero stati. Nondimeno pare che più convinca e persuada quel fatto che succede sotto i nostri occhi, di quello che lungi. Io le concede riguardo a una certa quale vivacità primitiva di persuasione; ma nel fondo egli è ugualmente certa l'esistenza di Cesare a noi, e di Roma a chi non l'ha veduta, come ai concittadini contemporanei di quello e agli abitatori di questa. Ma si conceda una differenza anche reale: nulladimeno uguali erano i fondamenti della fede a' tempi di Gesù Cristo come ai nostri.

Ho già osservato come Gesù Cristo appariva un semplice Vol. V.

uomo, umile, povero, oscuro, soggetto in tutto alle umane esteriori vicende, quantunque dicesse sè esser figliuolo di Dio. Questo annunzio con tali circostanze non avrebbe bastato per far ridere gl'increduli de' nostri tempi? La parola del vangelo e il testimonio de' sensi si oppongono riguardo al sacramento dell'eucaristia; la parola di Cristo e il testimonio de' sensi si opponeano riguardo all'incarnazione. Chi non vede che gl'increduli, che a'nostri giorni si fanno scherno dell'eucaristia, non avrebbero a' tempi di Cristo fattosi scherno di lui? Ma facea, dirassi, Cristo molti miracoli. Certamente. Ma nello stesso tempo io veggo una turba di Farisei, chea fronte di questi prodigi rimane incredula e corrotta; e veggo un popolo intero a fronte pure di questi prodigi odiarne l'0peratore, perseguitarlo in orribile guisa e crocifiggerlo. Cecità tremenda, ma che vale a insegnarci quanto misero sia l'uomo che dalle sue passioni vien tratto ai più orribili eccessi, e a rinnegare la sua propria ragione e il suo cuore! I Farisei e i ciechi Israeliti di quel tempo non sono altro che gl'increduli del nostro. Entrambi hanno fatto congiura contro Cristo e la sua religione: hanno giurato di distruggere l'uno e l'altro, spinti al delitto e tenutici dentro immersi dalle passioni.

Le prove le più chiare furono mute del loro abbagliante splendore per questi miserabili, che volontariamente ci chiudeano gli occhi. È l'illusione della ragione, non la ragione che sia la causa del loro disordine.

Sì a' tempi di Gesù Cristo come a' presenti, e sempre, uniti ai fondamenti della religione furono i motivi del merito. Questi motivi del merito sono in fatto di fede ciò che la libertà in fatto di morale. Senza la libertà l'uomo non peccherebbe, ma nello stesso tempo l'uomo non sarebbe capace del bene; senza le tentazioni contro la fede l'uomo non potrebbe, è vero, essere incredulo, ma nemmeno vero e degno credente.

Sono adunque la libertà e i motivi del merito due cose in sè ottime; di cui se l'uomo abusa è per propria colpa. Ecco abbastanza giustificato Dio dalle imputazioni che far possonsi contro la sua giustizia. Se poi noi non comprendiamo del tutto il modo di conciliare la bontà di Dio coi motivi dell'incredulità che lascia, noi non dobbiamo far altro che confessare la debolezza del nostro ingegno e umiliarci. Sarebbe una bestemmia il tacciar d'ingiusto il Mediatore, perchè non impedì il deicidio: il calice d'amarezza che bevve, il sangue che sudò

Pensieri 547

nell'orto, l'agonia che soffrì sul calvario, la morte, la passione inesplicabile che patì per noi, e il di cui principale tormento fu il pensiero della dannazione di molti degli uomini non ostante il suo sacrificio, debbonci abbastanza persuadere dell'immensità di quell'amore di cui fu vittima.

Ne' tempi di Gesù Cristo mancavano molte delle prove della religione che noi abbiamo presentemente. Non si vedeano uniti in un colpo d'occhio come da noi al presente tutti i miracoli insieme, gli esempi, la santa vita, la morte, l'adempimento di tutte le profezie, la celere estensione della religione, la sua permanenza, l'infallibilità della sua chiesa, ecc., ecc., ecc.; ma in contraccambio miracoli innegabili erano operati sotto degli occhi di tutti. A' nostri tempi al contrario abbiamo tutti quegli argomenti di verità; ma quantunque in sè anche per noi uguale sia la certezza del vangelo, come se la storia presente ne succedesse sotto degli occhi, nulladimeno, stante l'infermità della nostra natura, quest'assenza è un motivo del merito della fede.

Parimente ne' primi tempi la santità de' fedeli era un argomento della verità della religione; ma ora manca quest'argomento, e ne nasce un motivo di merito. Si vede da queste comparazioni come l'una cosa si contraccambia con l'altra, e come in sostanza uguali sieno i fondamenti della fede a' nostri tempi come in quelli di Cristo.

Onde è lieve il conchiudere che chi è incredulo presentemente lo sarebbe stato eziandio al tempo di Gesù Cristo. Coloro che presentemente si lagnano della corruzion de' fedeli, della cessazion de' miracoli, ecc., che avrebbero mai fatto allora? Suppongano che per un momento la storia del vangelo succeda presentemente.

In un angolo del mondo sorge un uomo oscuro, umile, povero; nasce in una stalla; è perseguitato da bambino; oscuro vive fino all'età di trent'anni, in cui si mette a predicare; predica sè essere Dio, e insegna molti dogmi che umiliano i sensi e l'umana ragione; oh! chi può mai credere che coloro che contro una religione fondata su tante e tali prove come è la cattolica al presente scatenansi, adorerebbero come Dio quell'umile Nazareno? È vero che questo Nazareno unirebbe l'adempimento delle antecedenti profezie in se stesso, insegnerebbe una morale purissima, opererebbe miracoli splendidissimi; ma nondimeno gli increduli saprebbono pure ridersi di queste prove. Il cuore e la ragione con argomenti invincibili non provano al presente la verità della cattolica religione? La morale di questa non è la morale del vangelo? I miracoli, le profezie del vangelo che ne danno prova non sono innegabili? La durata, la costanza, l'immutabilità, la estensione, i martiri di questa religione non sono miracoli della stessa? Che si vuole di più? In questa religione tuttora vivente, che vive da diciotto secoli nello stato in cui fu fondata, immutabile sempre ne' dogmi e nella morale, si ha un miracolo vivente innanzi agli occhi della sua verità: e in questo miracolo tutti gli altri che la provarono da principio sono innegabilmente effigiati. Non ostante tante prove gl'increduli si fanno scherno di questa religione: chi dubita più che farebber lo stesso se ora succedesse la storia del vangelo? E poi, ogni ragionamento messo da parte, la esperienza ne rende certi.

Siccome dei tempi presenti e dei tempi di Gesù Cristo uguali sono i fondamenti della fede e del merito, uguali ne sono gli effetti che ne sa trarre l'umana malvagità. Farisei, ipocriti, stperbi, corrotti, odiarono, combatterono e burlaronsi del Redentore e de suoi miracoli appena che si fu manifestato; e la congiura di una nazione finì col compiere lo scherno e la persecuzione, col fargli tollerare una passione e una morte ugualmente crudele che obbrobriosa: nella stessa guisa gl'increduli, uomini vili, superbi e viziosi, principiarono da Giuda e da Simon mago, e dureranno fino alla consumazione de' secoli a vilipendere e impugnare la religione di Cristo; e di essi alcuni più petulanti unirono ed uniranco i loro partigiani a muovere una guerra più aperta e dura per rovesciare gli altari, e sorgeranno in tal guisa gli Arii, i Maneti, i Vicleffi, i Luteri, i Calvini, i Volteri colle loro sette, emu'e degne in tutto di essere paragonete colla nazione ebrea ucciditrice del Nazareno.

Ora dopo tali esempi si vada dicendo dagli increduli che se vedes sero i miracoli che ci narra il vangelo essi crederebbero in Gesù Cristo.

E questa medesima particolarità è notata nel vangelo, quando ci si narra che Gesù Cristo passando per un luogo non ci fece minacolo veruno a cagione della incredulità de' suoi abitanti, vale a dire perchè prevedeva che sarebbero stati inutili e disprezzati. Appariva anche in questo la bontà del Redentore, che si astenea dal far prodigi per risparmiare de' peccati, cioè un'incre-

lulità più colpevole, perchè avuta anche a cospetto de' miracoli. Gl'increduli de' nostri tempi sono nello stesso caso. I miacoli di cui è piena la storia della religione non servono a
listruggere la loro incredulità: e questa sussisterebbe anche
allorquando che Dio al loro cospetto rinnovasse i miracoli del
vangelo.

Ho parlato della economia della religione: ho discolpato Dio dalla taccia d'ingiusto che alcuno potrebbe dedurne. Nè paia ad alcuno che tale economia sia una invenzione di bello spirito; imperciocchè, oltre che come ho provato si legge chiara nel vangelo e nella religione, la scrittura bene spesso ne parla, quando ci è detto, p. e., che Dio indurò i cuori degli ebrei acciocchè non vedessero, lo che non è altro che un'espressione orientale solita nelle scritture dell'effetto per la causa. Imperciocchè, siccome l'economia della religione è occasione, causa materiale dell'induramento degli uomini, viene detto che Dio operò questo induramento per significare che Dio operò quella economia che ne è la cagione: e simile espressione è pure usata oltre altri luoghi della scrittura nell'Esodo, quando per significare che Dio negò la grazia a Faraone, si dice che indurò il di lui cuore. Parimente Gesù Cristo spesse volte taccia i giudei di ciechi, e dice: chi può intendere, intenda, ecc. Molti altri passi esistono sì del vecchio, come di tutto il nuovo testamento che provano tal cosa.

Ma quantunque miracoli materiali soggetti ai sensi ora più mon succedano, altri non minori si operano tutto giorno. Un grande quello si è della durata della religione. L'avere una permanenza instabile a seconda de' tempi è proprio delle instituzioni umane; ma il durar sempre e il non cambiar mai è sol proprio delle divine. E questa permanenza immutabile, eterna come quella di Dio medesimo, in sè dimostra espressi come in effigie tutti i prodigi che accompagnarono il suo principio.

Questa religione, che è in tutto la stessa che quella la quale su instituita da Gesù Cristo, ci rappresenta i miracoli operati dal Mediatore nello stabilirla, il sangue sparso dai martiri nel propagarla, le persecuzioni sofferte da suoi confessori nel dienderla, come le cicatrici di un guerriero fanno fede della sugna che sostenne nel campo della sua gloria.

Miracoli non meno rilevanti sono quelli che opera l'Altissimo

convertendo i peccatori. La conversione d'un'anima è un miracolo, perchè è un'opera del tutto soprannaturale. Ai miracoli materiali questi miracoli spirituali succedettero; e in questo luce come in tutto il rimanente della religione la sapienza del fondatore. Popoli grossolani, dati in preda alle passioni, la cui anima era tutta per così dire ne' sensi, non poteano altro liuguaggio intendere che quello de' sensi: ogni altra dimostrazione superava la capacità loro. Ma poichè la sovrumana sapienza si fece intendere e fu comunicata agli uomini la sua dottrina coi materiali miracoli, la tradizione di questi, vale a dire la storia della instituzione dovea bastare: e se la Divinità volea ancora in guise soprannaturali far sentir la sua voce, non v'era di più conveniente che il farlo in quel linguaggio che il, vangelo avea agli uomini appreso. Oramai ogni scusa mancava di non intenderlo. San Paolo mostrò il primo esempio di una conversione miracolosa; e quantunque già molte conversioni fossero state da Cristo operate, parve che, poichè mancarono nella chiesa i miracoli soggetti ai sensi, Dio ne volle maggiormente operare nelle anime, e nella conversion dell'apostolo dar a divedere che la sua onnipotenza non meno e non con minori prodigi si esercita sul cuore dell'uomo di quello che sopra la natura materiale ed i suoi elementi.

#### DELLA SOCIETÀ CRISTIANA.

Iddio guarda gli uomini come in società tutti insieme raccolti non solo civile e terrena, ma eziandio spirituale e celeste. E siccome uno de' due divini precetti onde si forma tutta la legge è l'amore de' nostri fratelli, la religione cristiana non solamente ci vincola in società coll'Eterno, ma eziandio quaggiù coi nostri simili. Non sono distanze di luogo o di tempo, da cui venga impedito questo cristiano spirituale commercio, il quale altro non è che la comunione de' santi. Operarono ben da stolti coloro ch'ebbero il cuore di rigettarlo! Per esso ne è concesso di soddisfare al trono dell'Eterno non solo per le nostre colpe, ma ancora per quelle de' nostri simili. Qual è quell'uomo che osi solo solo presentarsi al divino tribunale e sprezzi i conforti del fratel suo? E Dio che vede le cose quali sono si compiace e benedice l'opera sua nel mirare gli uomini

a lui preghi in comune, far l'uno per l'altro penitenza, e concorrere con santa emulazione ciascuno di essi a placare la divina Maestà, non solo per le proprie colpe, ma ancora per quelle de compagni su questa terra, e di quelli che posti, per così dire, tra la terra e il cielo, provano tutto il desiderio di Dio con tutto il tormento dell'assenza (1).

# DELLE CONSOLAZIONI DELLA RELIGIONE NE' MALI DI QUESTO MONDO.

Il mondo è pieno di mali senza rimedio; anzi si può dire che il male in complesso è senza rimedio, benchè evitar si possano gl'individui o le specie di esso: ma in qual guisa se non gettandosi in un altro male? Ora ecco il bene che opera la religione. Insegna a soffrire con gaudio e pace queste miserie, insegnandoci che ci preparano la strada alla felicità del cielo: e se il vederci immersi in tante sciagure senza saperne la cagione ci rende torbidi e tristi, la religione ne appaga in cosa di tanta importanza, aprendoci la sorgente dell'umana corruzione, e, nella sua più chiara luce, la contraddizione che passa tra la nostra ragione e le nostre opere. Confortati da queste notizie noi veggiamo la mano della giustizia nelle nostre medesime disavventure, onde le portiamo con pace; perchè l'uomo è disposto a tollerare pazientemente il male, purchè sia

<sup>(1)</sup> Gesù Cristo ne diede l'esempio a tutti gli uomini. Si fece uomo simile a noi, onde soddisfare per tutti noi come per suoi simili, ed insegnare a ciascuno di noi il medesimo eroismo. E questo è certamente un eroismo di carità. I gentili celebrano gli eroismi dell'amicizia in Pilade ed Oreste, in Pizia e Damone, ecc.; dell'amor coniugale in Abradate e Pantea, in Laodice e Protesilao, ecc., ecc. Ma che v'ha di paragonabile tra questi affetti umani e quello divino di carità? tra gli eroismi degli uomini e quello di un Dio? Tali esempi ci servono ad indicare che è della natura dell'amore che l'amante si sacrifichi per l'amato. Gesù Cristo vestendo l'umana natura mostrò in sè l'uomo nella sua perfezione in mezzo ad uomini corrotti, e volle dar l'esempio dell'ultimo eroismo dell'amore; laonde si sacrificò per tutti, cioè soddisfece per tutti. Il sacrificio infatti non è che soddisfazione, espiazione. Tal fine ebbero presso tutti i popoli i sacrificii insieme a quello d'onorare la divinità.

consono con quell'idea naturale del retto, che gli è scolpia nell'anima.

La sorte dell'incredulo è ben trista, che si sente inselice e non sa perchè, che si vede limitato in tutto, posto in una brevissima ssera, immerso in ignoranza insinita, circondato da mille testimoni della sua impotenza, travagliato da desiderii a non poter dire, dotato di un istinto invincibile che lo porta ad amare la vita e se stesso nel tempo medesimo che la rabbia, la malinconia, la disperazione lo spingono ad odiare se stesso e a terminare la piena d'inselicità che lo circonda.

Ma Dio non limita la sua bontà a farci conoscere la giustizia della nostra miseria, che di più ci porge il mezzo onde saperne tirare pro di non piccol rilievo. Tutto giorno noi manchiamo, e la contraddizione che passa tra la mente nostra e le azioni si fa sentire; noi sentiamo pure la reità che proviene dai nostri mancamenti e il conto che dobbiamo rendere a Dio. Ebbene, sofferendo con animo paziente e liberale le tribolazioni che ne toccano in sorte, le pene che angustiano, assediano l'anima nostra, noi possiamo soddisfare a Dio ingiuriato dalle nostre colpe.

L'ottimo Iddio accetta per buona questa soddisfazione, purchè venga offerta da un cuore umiliato e contrito. Ditemi, o cristiani, non abbiamo ragione di lodar senza fine per tanta bontà il nostro Dio? La giustizia umana non assolve dalla morte quel reo che pazientemente soffre i disagi della prigione; ma Dio che è la sola vera giustizia, perchè la sola bontà, ci assolve dalle pene dell'altra vita, purchè tolleriamo con pazienza il carcere della presente. Ah! dal fondo di questo carcere in cui miseri, piangolosi viviamo, alziamo la voce a quel regno che la misericordia di Dio ci prepara, e diciamo: Padre nostro, che sei ne' cieli, con tutta l'effusione del nostro povero cuore. Pudre nostro, padre nostro! quando fia che possiamo aver pace in te? Ma intanto che gemiamo tra le tenebre per aspettare la luce, tra i nostri singhiozzi un raggio di consolazione celeste si faccia sentire, e questa parola Pudre, pronunciata dinanzi a un crocifisso, sia l'espressione che muova in noi la dolcezza ineffabile di questo raggio.

#### DELLA PENITENZA.

La soddisfazione della penitenza è medicinale e vendicativa: medicinale, in quanto vale di rimedio contro i peccati, di rinforzo contro la tentazione; vendicativa, come quella che è propria e vera pena del peccato con cui si compensa non già l'eterna tolta tutta dal sacramento, ma la temporale pena che rimane da tollerarsi. Ecco i due aspetti sotto di cui è mirata dai cattolici la soddisfazione sacramentale, duce la scrittura ed i padri. I protestanti da noi si dipartono nel negare che la soddisfazione sia vendicativa, ma asserendo essere soltanto medicinale. Molte obbiezioni contro il dogma cattolico, che traggono dalla scrittura e dai padri, purchè si avverta attentamente ai due sopraccennati fini della penitenza, cioè la vendetta e il rimedio, agevolmente vengono sciolte. I Padri in molti luoghi parlano della satisfazione come di una medicina; ma ne siegue perciò che escludano la pena espressa da essi medesimi chiaramente in altri luoghi?

Gesù Cristo, che è il mediatore tra di noi e il suo celeste Padre, presenta a questi le nostre preghiere, le nostre satisfazioni, che acquistano nella sua mano, per cui passano, quel valore infinito di cui piene giungono al divin trono. Che può ottener grazia appo Dio se non quello che è di valore infinito? E come mai avranno tal virtù le poche opere di un ente infinitamente finito qual pure è l'uomo? Le parole e le offerte di una turba di sudditi poco o nulla benemeriti della lor patria hanno poco o nessuna forza appo un principe giusto; ma se desse passano per la bocca e per le mani di un soldato che mostra il petto suo pieno di cicatrici ottenute nel difender la patria, che vive una vita messa per tale difesa a repentaglio, qual valore non otterranno presso quel giusto re? Gesù Cristo è il bellatore di cui parlano i profeti, che per la difesa della gloria del Padre suo pugnò per l'uomo contro di Satana, lo sconfisse, terminò il suo regno sopra del genere umano; e che totta questa vittoria ottenne con ispargere il sangue suo.

Ecco la mediazione tra noi e l'Altissimo, che può muovere il divino sguardo sopra le opere nostre e che rende preziose anche le nostre soddisfazioni. Questo è il dogma della cattolica chiesa: che i soli meriti di Gesù Cristo hanno vero, essenziale, intimo valore presso Dio; ma ne siegue forse che siano inutili

554 PERSIERI

il dogma che i protestanti oppongono al cattolico. Ma tutti i vantaggi sono dalla nostra parte, tutti gl'inconvenienti dalla loro. I meriti soli di Gesù Cristo hanno un valore intrinseco appo l'Eterno; ed in questo noi e i protestanti diciamo un stessa cosa. Ma noi soggiungiamo che le nostre opere passando per mano di Gesù Cristo ottengono anch'esse un gran valore appo Dio. Nulla di più ovvio e di più naturale. Gesù Cristo, che morì per amor dell'uomo, non potrà egli dare in forza dei suoi meriti alle opere dell'uomo virtù somma presso Dio?

I protestanti dunque, che ciò niegano, ben lungi dal difendere la forza de' meriti di Gesù Cristo, come essi pretendono fare, l'attaccano. Gesù Cristo, che morì per ristabilire tra gli vomini il regno della giustizia, soffrirà egli di vedere dal loro canto non pagarsi il debito di cui sono debitori verso il Padre suo? Vorrà egli esentar l'uomo da quelle opere e da quelle soddisfazioni di cui è ancora, mediante la divina grazia, capace? Ciò fare, sarebbe un non amar l'uomo, e di più un non amar Dio, per furargli i tributi che gli possono offrire le sue creature, e che mediante la mediazion del Messia acquistavano valore. I protestanti adunque sono ridotti a profferir bestemmie contro di Gesù Cristo, mentre vogliono sollevarne la gloria. Concludiamo adunque che il Messia colla sua mediazione, coi suoi meriti vuole preparare un prezzo inesausto e infinito da attaccare, per così dire, alle opere umane sì deboli e infime per se stesse.

## GESÙ CRISTO FU IL CAPO D'OPERA DELL'UMANA NATURA.

Gesù Cristo come uomo fu propriamente il capo d'opera della umana natura, e tale conveniva che fosse. Egli mostrò al cospetto degli uomini un novello Adamo innocente portante sopra di sè le iniquità di Adamo reo. Se ben sapessimo leggere nell'Uomo Dio, ci troveremmo tutta la natura umana nella sua più pura purezza, ogni affetto, ogni dote di essa nel suo punto di perfezione. È difficile in astratto in molte cose il porre i limiti che la innocente dalla corrotta natura dividano, ma ogni difficoltà di questo genere tosto sparisce, avuto l'occhio sul vangelo. Abbiamo in questo divino libro non solo la vita di un Dio,

PENSIER) 555

ma la vita di un uomo perfetto. La divina natura, che reggeva la umana, la facea operare secondo la propria naturalezza. La moderazione cotanto necessaria in tutte le cose, senza di cui non v'ha che disordine, nelle virtù medesime, se si può appellare virtù ciò che è eccessivo, riluce in tutto Cristo. Quando si dice moderazione, s'intende ordine. Gesù Cristo fu lo specchio dell'ordine, fu l'ordine stesso che venne ad ordinare il mondo. E l'ordine stesso e la moderazione v'hanno in Dio: perchè quantunque i divini attributi siano come la divina sostanza infiniti, nondimeno serbano l'ordine ed evitan lo eccesso, al che lo stesso Dio è infinitamente buono e infinitamente giusto.

Che se l'eccesso ci fosse, come sarebbero mai questi due attributi insieme compatibili? Nè si confonda l'eccesso coll'infinito. L'infinito serba la natura, l'ordine della cosa; si raggira nel suo circolo senza uscirne; così la giustizia infinita si raggira nel suo circolo di giustizia infinitamente, senza toccare il circolo della bontà. Ma chi dice eccesso dice disordine, oltrepassar di confine; laonde si può essere infinito senza cader nell'eccesso, e cader nell'eccesso senza essere infinito. Eccesso dal latino excessus, suona esito, uscita fuor della via, fuor del modo, fuor della regola, fuor dell'ordine. L'eccesso non è che difetto, ed è una cosa negativa, come il disordine, il male. L'uomo onninamente e per ogni parte finito è onninamente e in ogni parte eccessivo; tanto il finito e l'eccesso sono parenti ed amici.

Un vasto siume rivolge nel letto suo le vaste onde tranquillo e lascia in pace le campagne che lo circondano; mentre un picciol sossato continuamente di qua e di là si diborda, e mal conce sempre ha le spiagge. Nel primo esempio la grandezza sta unita all'ordine, nel secondo l'eccesso risalta nel picciolo.

Gesù Cristo fu l'uomo innocente e puro che comparve tra gli uomini rei e depravati. Che contrasto! Tutta la virtù da una parte, tutto il vizio dall'altra; ivi tutto il disordine, là tutto l'ordine; il regno di Dio dall'uno, il regno del demonio dall'altro lato. La virtù affrontò il vizio e ne fu vincitrice; ma in qual guisa? Caricandosi di tutte le colpe ond'erano gli uomini gravati.

Dio aveva altre volte salvato il solo Noè, perchè il solo Noè era il giusto che esistesse sopra la terra; ma in Gesù Cristo si vide il solo giusto della terra ad addossarsi tutti i crimini degli uomini e a morire per essi. È qual divario tra la giustizia di Noè

Popella di Gesà Cristo! Noè era di quei giusti che cadono sette volte al giorno; ma Gesà Cristo era la santità delle santità, secondo il detto dei profeti. Gesà Cristo adunque fu l'uome impocente tra gli uomini rei e corrotti. L'innocenza non è al principale suo lustro tra la gloria, tra i santi in un paradiso; ma ben fu nel suo lostro in un mondo pieno di miserie e di corrustoni, fra uomini miseri e depravati, oppressa, calunniata perseguitata fino a morte. L'innocenza non potea rispleude del suo maggior splendore se non in questa guisa; onde pare che Bio medesimo voleste con questo contrasto dar un nuovo aspetto, un nuovo lustro alla sua divinità. Il confronto del bene col male, del bello col deforme è quello che fa spiccare principalmente il bene ed il bello. In Gesà Cristo la virtà vena per così dire, alle mani col vizio, e Dio, l'autor del bene, che l'autor del male, il demonio.

Laonde volte Dio incarnato caricarsi anche di tutti gli umazi peccati, e scendere persino negl'inferni, nel seggio cioè del esmico di Dio. Ma per ora osserviamo in Gesti Cristo soltanti Puomo.

LA RELIGIONE DIRIGE L'UOMO VERSO IL SUO FINE E LO FELICITÀ IN QUESTO MONDO E NELL'ALTRO.

THE ROOM AS A STATE OF STATE OF

Tutta la sua religione, i suoi dogmi, la sua speculativa, la sua morale non sono ad altro fine diretti che a dirigere l'uomo verso il fine per cui è creato, a felicitarlo in questo mondo e ad unirlo nell'altro con Die. La religione è composta di dogmi speculativi che si dirigono alto spirito, di dogmi morali che sono diretti al cuore. E siccome proprio difetto dello spirito umano è l'orgoglio, e dell'uman cuore la corruzione, così la religione tende co' dogmi speculativi ad umiliare lo spirito, e coi dogmi morali a purificare il cuore. Ma si può dire che ogni dogmi della religione sia nello stesso tempo speculativo e morale per ottenere quei due fini, quantunque alcuni più siano speculativi che morali, altri per lo contrario più morali che speculativi.

Tutte le verità religiose che umiliano il nostro spirito purificano il nostro cuore eziandio. Per esserne convinto basta il gettar l'occhio sopra i misteri, che si vedranno tutti tendere a rendere migliore il nostro cuore nel mentre che umiliano il

ine, sarebbero abbastanza degni dell'uomo e al riparo contro sofismi degl'increduli; ma v'ha di più: pare che Dio, vedendo l'inima connessione che ha tra lo spirito e il cuore umano, limodochè l'uno affatto senza dell'altro non opera mai, non abbia voluto nemmeno in un punto della religione giovare all'uno senza giovar pure all'altro. Perciò tutte le verità morali non soltanto tendono a purificare il cuore, ma ancora a dissipare l'orgoglio che offusca lo spirito, epperciò hanno sempre un non so che con seco di misterioso. Ecco come la fede e la carità camminano sempre insieme, e dov'è l'una veramente e totalmente non può non esser l'altra.

I misteri non solo muovono la fede, ma eziandio la carità; i precetti morali non solo muovono la carità, ma ancora la fede. La creazione non solo serve a farci vedere un Dio autore e conservatore del tutto, a cui perciò siam debitori di adorazione, di servizio e d'amore, ma ci presenta un mistero incomprensibile veramente, e che non può entrare nel nostro spirito se non mediante la fede. La Trinità non solo confonde la nostra mente, ma fa al nostro cuore toccar con mano la potenza, la sapienza, la bontà dell'Altissimo, ed oltre le strette relazioni che ha questo dogma con altri grandemente morali, muove il nostro cuore ad amar grandemente quel Dio che la propria estenza, direi così, e gli arcani tesori della sua natura apre agli nomini.

L'incarnazione, l'eucaristia sono dogmi, di cui non si sa dire se più deprimano lo spirito o sollevino il cuore, se più eccitino la nostra fede che il nostro amore. Tutti i più triti precetti della morale sono pure de' piccioli misteri, a cui il nostro spirito. orgoglioso vorrebbe opporsi: quante volte, per esempio, non ci suggerisce che la vendetta, il piacere inonesto è lecito, che il suicidio è un atto eroico, ecc., e muove dei sofismi in straia di questi errori, che non si possono da noi nemmeno ciogliere pienamente? Quante volte le nozioni della divina contà non vengono combattute dalla incredulità del nostro spitto colla moral del vangelo? Lo provano la folla di quegli crittori che non sono men libertini di quello che increduli. redi chiaro ed aperto che ogni verità evangelica, sia pratica o peculativa, ha sempre il doppio fine di umiliare lo spirito e di nondificare il cuore.

volte al giorno; ma Gesù Cristo era la santità delle santità, secondo il detto dei profeti. Gesù Cristo adunque fu l'uomo innocente tra gli uomini rei e corrotti. L'innocenza non è nel principale suo lustro tra la gloria, tra i santi in un paradiso; ma ben fu nel suo lustro in un mondo pieno di miserie e di corruzioni, fra uomini miseri e depravati, oppressa, calunniata, perseguitata fino a morte. L'innocenza non potea risplendere del suo maggior splendore se non in questa guisa; onde pare che Dio medesimo volesse con questo contrasto dar un nuovo aspetto, un nuovo lustro alla sua divinità. Il confronto del bene col male, del bello col deforme è quello che fa spiccare principalmente il bene ed il bello. In Gesù Cristo la virtù venne, per così dire, alle mani col vizio, e Dio, l'autor del bene, coll'autor del male, il demonio.

Laonde volle Dio incarnato caricarsi anche di tutti gli umani peccati, e scendere persino negl'inferni, nel seggio cioè del nemico di Dio. Ma per ora osserviamo in Gesù Cristo soltanto l'uomo.

LA RELIGIONE DIRIGE L'UOMO VERSO IL SUO FINE E LO FELICITA IN QUESTO MONDO E NELL'ALTRO.

Tutta la sua religione, i suoi dogmi, la sua speculativa, la sua morale non sono ad altro fine diretti che a dirigere l'uomo verso il fine per cui è creato, a felicitarlo in questo mondo e ad unirlo nell'altro con Dio. La religione è composta di dogmi speculativi che si dirigono allo spirito, di dogmi morali che sono diretti al cuore. E siccome proprio difetto dello spirito umano è l'orgoglio, e dell'uman cuore la corruzione, così la religione tende co' dogmi speculativi ad umiliare lo spirito, e coi dogmi morali a purificare il cuore. Ma si può dire che ogni dogma della religione sia nello stesso tempo speculativo e morale per ottenere quei due fini, quantunque alcuni più siano speculativi che morali, altri per lo contrario più morali che speculativi.

Tutte le verità religiose che umiliano il nostro spirito purificano il nostro cuore eziandio. Per esserne convinto basta il gettar l'occhio sopra i misteri, che si vedranno tutti tendere a rendere migliore il nostro cuore nel mentre che umiliano il

ostro spirito. Eziandiochè unicamente ottenessero quest'ultimone, sarebbero abbastanza degni dell'uomo e al riparo contro sofismi degl'increduli; ma v'ha di più: pare che Dio, vedendo intima connessione che ha tra lo spirito e il cuore umano, limodochè l'uno affatto senza dell'altro non opera mai, non abia voluto nemmeno in un punto della religione giovare all'uno enza giovar pure all'altro. Perciò tutte le verità morali non obtanto tendono a purificare il cuore, ma ancora a dissipare l'orgoglio che offusca lo spirito, epperciò hanno sempre un non so che con seco di misterioso. Ecco come la fede e la carità camminano sempre insieme, e dov'è l'una veramente e totalmente non può non esser l'altra.

I misteri non solo muovono la fede, ma eziandio la carità; i precetti morali non solo muovono la carità, ma ancora la fede. La creazione non solo serve a farci vedere un Dio autore e conservatore del tutto, a cui perciò siam debitori di adorazione, di servizio e d'amore, ma ci presenta un mistero incomprensibile veramente, e che non può entrare nel nostro spirito se non mediante la fede. La Trinità non solo confonde la nostra mente, ma fa al nostro cuore toccar con mano la potenza, la sapienza, la bontà dell'Altissimo, ed oltre le strette relazioni che ha questo dogma con altri grandemente morali, muove il nostro cuore ad amar grandemente quel Dio che la propria estenza, direi così, e gli arcani tesori della sua natura apre agli nomini.

L'incarnazione, l'eucaristia sono dogmi, di cui non si sa dire più deprimano lo spirito o sollevino il cuore, se più eccitivo la nostra sede che il nostro amore. Tutti i più triti precetti della morale sono pure de' piccioli misteri, a cui il nostro spirito orgoglioso vorrebbe opporsi: quante volte, per esempio, ion ci suggerisce che la vendetta, il piacere inonesto è lecito, he il suicidio è un atto eroico, ecc., e muove dei sosismi in razia di questi errori, che non si possono da noi nemmeno siogliere pienamente? Quante volte le nozioni della divina ontà non vengono combattute dalla incredulità del nostro spito colla moral del vangelo? Lo provano la solla di quegli crittori che non sono men libertini di quello che increduli. edi chiaro ed aperto che ogni verità evangelica, sia pratica o peculativa, ha sempre il doppio fine di umiliare lo spirito e di nondificare il cuore.

volte al giorno; ma Gesù Cristo era la santità delle santità, secondo il detto dei profeti. Gesù Cristo adunque fu l'uono innocente tra gli uomini rei e corrotti. L'innocenza non è nel principale suo lustro tra la gloria, tra i santi in un paradiso; ma ben fu nel suo lustro in un mondo pieno di miserie e di corruzioni, fra uomini miseri e depravati, oppressa, calunniata, perseguitata fino a morte. L'innocenza non potea risplendere del suo maggior splendore se non in questa guisa; onde pare che Dio medesimo volesse con questo contrasto dar un nuovo aspetto, un nuovo lustro alla sua divinità. Il confronto del bene col male, del bello col deforme è quello che fa spiccare principalmente il bene ed il bello. In Gesù Cristo la virtù venne, per così dire, alle mani col vizio, e Dio, l'autor del bene, coll'autor del male, il demonio.

Laonde volle Dio incarnato caricarsi anche di tutti gli umani peccati, e scendere persino negl'inferni, nel seggio cioè del nemico di Dio. Ma per ora osserviamo in Gesù Cristo soltanto l'uomo.

LA RELIGIONE DIRIGE L'UOMO VERSO IL SUO FINE E LO FELICITA
IN QUESTO MONDO E NELL'ALTRO.

Tutta la sua religione, i suoi dogmi, la sua speculativa, la sua morale non sono ad altro fine diretti che a dirigere l'uomo verso il fine per cui è creato, a felicitarlo in questo mondo e ad unirlo nell'altro con Dio. La religione è composta di dogmi speculativi che si dirigono allo spirito, di dogmi morali che sono diretti al cuore. E siccome proprio difetto dello spirito umano è l'orgoglio, e dell'uman cuore la corruzione, così la religione tende co' dogmi speculativi ad umiliare lo spirito, e coi dogmi morali a purificare il cuore. Ma si può dire che ogni dogma della religione sia nello stesso tempo speculativo e morale per ottenere quei due fini, quantunque alcuni più siano speculativi che morali, altri per lo contrario più morali che speculativi.

Tutte le verità religiose che umiliano il nostro spirito purificano il nostro cuore eziandio. Per esserne convinto basta il gettar l'occhio sopra i misteri, che si vedranno tutti tendere a rendere migliore il nostro cuore nel mentre che umiliano il

PENSIRRI 557

ostro spirito. Eziandiochè unicamente ottenessero quest'ultimo ne, sarebbero abbastanza degni dell'uomo e al riparo contro sofismi degl'increduli; ma v'ha di più: pare che Dio, vedendo intima connessione che ha tra lo spirito e il cuore umano, limodochè l'uno affatto senza dell'altro non opera mai, non abia voluto nemmeno in un punto della religione giovare all'uno enza giovar pure all'altro. Perciò tutte le verità morali non soltanto tendono a purificare il cuore, ma ancora a dissipare l'orgoglio che offusca lo spirito, epperciò hanno sempre un non so che con seco di misterioso. Ecco come la fede e la carità camminano sempre insieme, e dov'è l'una veramente e totalmente non può non esser l'altra.

I misteri non solo muovono la fede, ma eziandio la carità; i precetti morali non solo muovono la carità, ma ancora la fede. La creazione non solo serve a farci vedere un Dio autore e conservatore del tutto, a cui perciò siam debitori di adorazione, di servizio e d'amore, ma ci presenta un mistero incomprensibile veramente, e che non può entrare nel nostro spirito se non mediante la fede. La Trinità non solo confonde la nostra mente, ma fa al nostro cuore toccar con mano la potenza, la sapienza, la bontà dell'Altissimo, ed oltre le strette relazioni che ha questo dogma con altri grandemente morali, muove il nostro cuore ad amar grandemente quel Dio che la propria estenza, direi così, e gli arcani tesori della sua natura apre agli nomini.

L'incarnazione, l'eucaristia sono dogmi, di cui non si sa dire se più deprimano lo spirito o sollevino il cuore, se più eccitico la nostra fede che il nostro amore. Tutti i più triti precetti della morale sono pure de' piccioli misteri, a cui il nostro spirito. orgoglioso vorrebbe opporsi: quante volte, per esempio, con ci suggerisce che la vendetta, il piacere inonesto è lecito, che il suicidio è un atto eroico, ecc., e muove dei sofismi in tratia di questi errori, che non si possono da noi nemmeno ciogliere pienamente? Quante volte le nozioni della divina ontà non vengono combattute dalla incredulità del nostro spito colla moral del vangelo? Lo provano la folla di quegli crittori che non sono men libertini di quello che increduli. 'edi chiaro ed aperto che ogni verità evangelica, sia pratica o peculativa, ha sempre il doppio fine di umiliare lo spirito e di nondificare il cuore.

volte al giorno; ma Gesù Cristo era la santità delle santità, secondo il detto dei profeti. Gesù Cristo adunque su l'uomo innocente tra gli uomini rei e corrotti. L'innocenza non è nd principale suo lustro tra la gloria, tra i santi in un paradiso; ma ben su nel suo lustro in un mondo pieno di miserie e di corruzioni, fra uomini miseri e depravati, oppressa, calunniata, perseguitata sino a morte. L'innocenza non potea risplendere del suo maggior splendore se non in questa guisa; onde pare che Dio medesimo volesse con questo contrasto dar un nuovo aspetto, un nuovo lustro alla sua divinità. Il confronto del bene col male, del bello col desorme è quello che sa spiccare principalmente il bene ed il bello. In Gesù Cristo la virtù venne, per così dire, alle mani col vizio, e Dio, l'autor del bene, coll'autor del male, il demonio.

Laonde volle Dio incarnato caricarsi anche di tutti gli umani peccati, e scendere persino negl'inferni, nel seggio cioè del mico di Dio. Ma per ora osserviamo in Gesù Cristo soltanto l'uomo.

LA RELIGIONE DIRIGE L'UOMO VERSO IL SUO FINE E LO FELICITA
IN QUESTO MONDO E NELL'ALTRO.

Tutta la sua religione, i suoi dogmi, la sua speculativa, la sua morale non sono ad altro fine diretti che a dirigere l'uomo verso il fine per cui è creato, a felicitarlo in questo mondo e ad unirlo nell'altro con Dio. La religione è composta di dogmi speculativi che si dirigono allo spirito, di dogmi morali che sono diretti al cuore. E siccome proprio difetto dello spirito umano è l'orgoglio, e dell'uman cuore la corruzione, così la religione tende co' dogmi speculativi ad umiliare lo spirito, e coi dogmi morali a purificare il cuore. Ma si può dire che ogni dogma della religione sia nello stesso tempo speculativo e morale per ottenere quei due fini, quantunque alcuni più siano speculativi che morali, altri per lo contrario più morali che speculativi.

Tutte le verità religiose che umiliano il nostro spirito purificano il nostro cuore eziandio. Per esserne convinto basta il gettar l'occhio sopra i misteri, che si vedranno tutti tendere a rendere migliore il nostro cuore nel mentre che umiliano il

PENSIRRI 557

ostro spirito. Eziandiochè unicamente ottenessero quest'ultimo me, sarebbero abbastanza degni dell'uomo e al riparo contro sofismi degl'increduli; ma v'ha di più: pare che Dio, vedendo 'intima connessione che ha tra lo spirito e il cuore umano, limodochè l'uno affatto senza dell'altro non opera mai, non abbia voluto nemmeno in un punto della religione giovare all'uno senza giovar pure all'altro. Perciò tutte le verità morali non soltanto tendono a purificare il cuore, ma ancora a dissipare l'orgoglio che offusca lo spirito, epperciò hanno sempre un non so che con seco di misterioso. Ecco come la fede e la carità camminano sempre insieme, e dov'è l'una veramente e totalmente non può non esser l'altra.

I misteri non solo muovono la fede, ma eziandio la carità; i precetti morali non solo muovono la carità, ma ancora la fede. La creazione non solo serve a farci vedere un Dio autore e conservatore del tutto, a cui perciò siam debitori di adorazione, di servizio e d'amore, ma ci presenta un mistero incomprensibile veramente, e che non può entrare nel nostro spirito se non mediante la fede. La Trinità non solo confonde la nostra mente, ma fa al nostro cuore toccar con mano la potenza, la sapienza, la bontà dell'Altissimo, ed oltre le strette relazioni che ha questo dogma con altri grandemente morali, muove il nostro cuore ad amar grandemente quel Dio che la propria estenza, direi così, e gli arcani tesori della sua natura apre agli nomini.

L'incarnazione, l'eucaristia sono dogmi, di cui non si sa dire se più deprimano lo spirito o sollevino il cuore, se più eccitino la nostra fede che il nostro amore. Tutti i più triti precetti
della morale sono pure de' piccioli misteri, a cui il nostro spirito orgoglioso vorrebbe opporsi: quante volte, per esempio,
con ci suggerisce che la vendetta, il piacere inonesto è lecito,
che il suicidio è un atto eroico, ecc., e muove dei sofismi in
razia di questi errori, che non si possono da noi nemmeno
ciogliere pienamente? Quante volte le nozioni della divina
contà non vengono combattute dalla incredulità del nostro spiito colla moral del vangelo? Lo provano la folla di quegli
crittori che non sono men libertini di quello che increduli.
cio chiaro ed aperto che ogni verità evangelica, sia pratica o
peculativa, ha sempre il doppio fine di umiliare lo spirito e di
nondificare il cuore.

ciò danque l'uomo innocente, acciocchè fosse felice, fu posto tra creature felici, l'uomo corrotto, acciocchè fosse sventanto, fu posto tra misere creature.

## DEI PREGIUDIZI.

Non basta lo sprezzare i pregiudizi entro nel cuore per non esserne reo, ma fa d'uopo anche non parteciparne esteriormente. Tolto gli stolti, qual è colui che nel cuor suo non si senta a empiere d'indegnazione e di un giusto sprezzo verso di quelli? Ma questa è una dote volgare, è la voce della natura, e bisogna esternamente seguirla. Altrimenti tu sei un ipocrita che mostra un sembiante composto e tranquillo, mentre ha l'anima piena d'ira e di sdegno. Nè si vuole scusarsene, dicendo che il mondo è fatto così, e che, se ci vogliam vivere, dobbiamo in silenzio tener dietro a' suoi pregiudizi. Che sofisma di un animo vile! Anche il mondo è piene di corruzione e di vizi; vuoi tu essere vizioso per questo? Sta dunque nel mondo, vin della società, ma da vero seguace del vangelo. L'esempio altrif, non ti seduca; pensa che anche a molti piace la strada della rovina.

Che se talvolta devi in alcuni disi tener dietro agli altri e non puoi esentartene, senza far peggio, fa, se così è d'uopo, ma consultando la religione che porti impressa nel cuore. Il verranno da essa insegnate le vie onde scansare tutto ciò che rende pregiudizi alcuni usi, le quali vie non mancano mai; e chi dice di non trovarle è perchè nol vuole. A buon conto i pregiudizi non sono che certi usi, certi costumi, certe formalità del mondo, a cui sono attaccati falsi fini e storte idee; ivi sta il male, cui tolto, non rimangono che semplici atti per sè indifferenti. Quel certo sembiante esteriore che aria si mol dire è quello che forma i pregiudizi; cangia il sembiante, e il pregiudizio sparisce. Qui non si possono per segno e per punto noverare i casi peculiari; ma chi rettamente vuole, trovandocisi, sa evitare ogni male.

Non sono poi gran cosa i pregiudizi, dirà taluno; debolezze dell'uomo leggiero, a cuf non si deve nè meno badare, mentre tanti altri mali più rilevanti inondano il mondo. Ben si vorrebbe non doveroi por mente, che saffa questo un segno non essere

١,

più che baie: ma, pur troppo! egli è forza in altra guisa raffigurarli. Il pregiudizio è l'espressione esteriore delle umane
passioni, e principalmente dell'orgoglio, che è la fonte di tutti
i disordini. Datemi uno stato in cui non esistano passioni, o,
per meglio dire, gli umani affetti vengano secondo l'ordine raggiustati, voi non ci vedrete un pregiudizio; datemene un altro
che sia scevro de' pregiudizi, io vel pronunzierò senza vedere
più oltre con tutta la sicurezza privo pur di passioni; imperciocchè essendo i pregiudizi l'espressione delle passioni, e perciò
il loro effetto, mancano, ove manchino queste.

L'orgoglio fa che gli uomini stimino se stessi, e le loro passioni, e le loro opere anche cattive. La stima e l'onore dimostrandosi esteriormente, anzi esistendo più al di fuori che al di dentro, se le passioni regnano, sono onorate; e l'onore, che vuol esteriormente dimostrarsi, dà nascita ai pregiudizi. So bene, come già avvertii, che anche i mondani nel cuor loro conoscono il ridicolo ed il malvagio dei pregiudizi del loro mondo; ma nulla di meno al di fuori mostrano di riverirli. Imperciocchè l'umana natura è tale, che è ben difficile, se non impossibile, che talmente si corrompa a pervertire perfino la coscienza e l'interna voce della ragione; laonde, quando la concupiscenza la trae a ciò che è malvagio, se non può cambiare le interne idee di moralità che la investono, tenta almeno di confonderle, di soffocarle, di coprirle con le esteriori apparenze, e di illudere in cotal guisa se stesso. Il despota, se non è uno stolto o per natura o per l'orgoglio soverchio, non si crede già un dio, mentre per tale è dalle nazioni adorato; ma, per pascere il proprio orgoglio, gode dell'inganno esteriore. Tale è la tempra delle umane passioni, e perciò del loro linguaggio, che sono i pregiudizi.

Si può dunque misurare la maggior o minore corruzione di uno stato dalla dose de' pregiudizi che ci regna. Quanto dunque sono rilevanti i pregiudizi, perchè tali le passioni che loro prestan l'origine! Tra l'uomo innocente non avria adito pregiudizio veruno, chè tutti espulsi dal candore dell'innocenza. L'uomo era nudo nel paradiso delle delizie; e quella nudità quanto mai era significante! E di fatto fu coperta subito dalla vergogna appena che deturpolla il peccato; appena che il cuor dell'uomo inorgoglito si rese ribelle al suo Creatore. L'uomo corrotto è vestito di pregiudizi. L'uomo innocente vivea in uguaglianza col suo simile,

però colla dipendenza che la natura aveva ordinata della compagna dell'uomo al suo capo; il suo cuore era aperto e si mostrava colle sue parole; il suo spirito era ingenuo e scevro della pestifera scienza del bene e del male; i piaceri che si prenden erano semplici come l'anima sua, semplici i suoi bisogni, se per bisogni egli aveva; la ricchezza, il fasto, la dominazione non avevano adito nè al suo cuore, nè a quel mondo beato in cui viven; viveva fra una lieta abbondanza, ma tale che la povertà del vagelo non avrebbe arrossito.

L'uomo corrotto, al contrario, essendo divenuto contrario all'uomo innocente in tutto, a lui si oppose nell'animo e nell'esteriore.

La disuguaglianza, il lusso, la ricchezza furono introdotte; e un abito esterno, un aspetto di onore, di riverenza, di stima fecero lor tosto corteggio. Ecco i pregiudizi. Quei frutti delle umane passioni vestano l'abito della virtù, la quale, dispregiata, è costretta a fuggire. La stima, l'onore, che erano gli abiti della virtù, sono attaccati ai figli delle passioni, sue mortali nemiche.

Or si vada dicendo che sono inezie i pregiudizi, mentre scono dalle passioni, e producono le passioni somentandole. Essi sono quel veleno dolce e lusinghiero, da cui queste circosperse, sono trattate con illusioni dai miseri mortali, e laudate ed amate e seguite. Togliete i pregiudizi, e le passioni rimarranno ignude.

La virtù, l'innocenza amano la nudità, perchè questo solo è il loro abito, e tutto in esse è bene. Ma, simile a persona deforme e corrotta, ad Alcina ingannatrice, togliete al vizio il suo liscio, il suo ammanto, il suo molle e seducente linguaggio, e ogni sua bellezza sparisce. Nessuno amerebbe più la prepotenza e la ricchezza se ignude le vedesse, prive di tutti i prestigi, nel reale esser loro. E perchè mai? Perchè sono cose malvagie. Ah! la virtù, le leggi, l'equità, che sono cose ottime e vantaggiose, vogliono esser nude, perchè il loro bello colpisca l'occhio il più stupido, e lo rivolga in tenero ammiratore.

Gli uomini, lo ripeto, non sono tanto corrotti come alcuni il pretendono, benchè grandemente lo siano, o, per meglio spiegarmi, gli uomini sono moltissimo corrotti per quanto dipende dalla loro volontà depravata, ma la loro natura resiste agli

sforzi di questa, e l'incredulo e il libertino non potranno mai, qualunque sforzo essi facciano, estinguere la voce della coscienza e della ragione. Perciò, se si togliesse agli uomini quel bagliore che circonda il vizio da cui sono affascinati, picciola non sarebbe l'emendazione. Egli è dunque di gran rilievo il torre dagli uomini i pregiudizi, se lo è l'estirpar da essi le passioni.

Gesù Cristo, che fu l'uomo innocente unito alla divinità, venendo al mondo per estirpar le passioni, cominciò coll'estirpare i pregiudizi. A tal uopo abolì molte cerimonie dell'antica legge, che, quantunque nel loro spirito fossero ottime, nondimeno potevano essere sorgente di pregiudizi nell'uom corrotto e carnale.

La superstizione è pure un pregiudizio che deriva dal peccato originale, dalla nostra corruzione, cioè dall'ignoranza o dall'orgoglio umano. Dissi dall'ignoranza; ma, se bene si osserva, si vedrà che l'ignoranza sola non è mai propria sorgente della superstizione. Un uomo rozzo, ma semplice è umile, non cadrà mai nelle superstizioni che deturpano il genere umano, o, se cade in alcune, sono di poca conseguenza. Ma quelle di conseguenza, per esempio l'idolatria, non sono che effetto dell'umano orgoglio, massimamente quando è congiunto all'ignoranza. Cristo tolse adunque molte cerimonie mosaiche, perchè occasioni dei pregiudizi umani suscitati dall'orgoglio.

Tutto il vangelo mostra in Cristo l'uomo senza pregiudizi, e tale dev'essere ogni cristiano. Tutta la legge evangelica è precisamente opposta ai pregiudizi e incompatibile con essi, onde il cristiano che ha pregiudizi è senza dubbio un cattivo cristiano. Tralascio di dire che, derivando i pregiudizi dalle umane passioni abolite dal vangelo, è chiaro come ne vengano necestariamente condannati i pregiudizi.

La semplicità della vita di Cristo, de' suoi fatti, de' suoi miracoli, de' suoi modi di agire, de' suoi costumi, de' suoi andamenti, de' suoi detti, delle sue parabole, delle sue risposte;
l'ingenuità, la chiarezza, la verità ammirabile che in tutto lui,
come in tutta la sua dottrina, perfino nella menoma parte risplendono; la schiettezza della sua legge, che in un solo precetto in quella della carità tutta consiste, e de' suoi misteri
espressi in brevi e poche parole, dimostrano come non v'ha
libro sì contrario ai pregiudizi come quello del vangelo. Il

fasto, la pompa, il lusso, l'oscurità, ecco i pregi dei pregiudizi come della falsità che hanno per base: nulla di tutto questo in quell'ammirabile libro.

E si osservi per ultimo che i misteri della religione di Cristo, che paiono i dogmi più propensi ai pregiudizi, perchè li oscurità e alla menzogna di quello che ogni altro, sono i dogmi più di tutti a quelli avversari.

L'orgoglio è la passione che muove più di ogni altra i pregiudizi; ed è appunto principalmente per combattere questa passione che furono rivelati all'uomo dal Redentore i misteri. Nulla di più semplice e schietto che le parole con cui sono espressi. La loro rivelazione è con poche parole espressa nel vangelo. Nè si dica che se il vangelo è breve, la chiesa fu infinitamente prolissa nello spiegare i misteri e ne empiè dei volumi, imperciocchè questa non è colpa della chiesa, ma degli eretici che l'hanno mossa. Se non fosse insorto nessuno eretico a dilacerare la dottrina del vangelo, il semplice Credo sarebbe bastato per esprimere la cattolica fede. Che di più chiaro che i primi precetti della legge naturale? Eppure se un incredulo libertino con mille sofismi empie de' volumi agitando : mille questioni intorno a que' principii, e ne rovina le basi, e chi è depositario di quelle verità è costretto con degli scritti voluminosi pure a sciogliere tutte quelle cavillazioni e a rispondere a tutti quei quesiti, tale prolissità a chi si dovrà essa imputare, se non all'audace scrittore che ne fu la vera cagione? Nulla dunque di più semplice che i misteri; ma nello stesso tempo nulla di più congruo che torre i pregiudizi provenienti principalmente dall'orgoglio, perchè nulla che sì serva ad umiliare lo spirito umano. Uno spirito umile, prudente e sincero non sarà mai preda de pregiudizi, che non sono che disordinate illusioni, apparenze ed inganni.

Ma se la distruzione de' pregiudizi fu anche una delle ragioni per cui Cristo tolse, abolì le cerimonie giudaiche, non per tanto essa fu, quasi il Redentore reputasse inutile all'uomo un culto esterno o per lo meno inutile la stabilità di tal culto. Lungi una tale storta conseguenza da noi, che si può confutare con mille ragioni. Cristo non venne per distruggere, ma per adempire. Il culto esterno non fu tolto, ma cangiate ne furono le formole esteriori e fatte alle antiche di novelle sottentrare, che non più potessero essere agli uomini sorgente di superstizione

Pensieri 569

di pregiudizi. Il culto esterno che è necessario non è punto er se stesso favorevole ai pregiudizi, ma lo può essere seondo le varie formole che lo compongono. Per ovviare a un
ale inconveniente dee esser semplice e congiunto sì fattamente
oll'interno che non si possa separare. Il culto esterno mosaico,
pantunque di gran lunga più semplice di tutti i culti delle
gentili nazioni, potea esserlo maggiormente, ma era stato intituito così da Dio perchè il popolo ebreo, per cui era fatto,
lalla tirannide egiziana era stato infinitamente reso grosso, vile
materiale; laonde, per muoverlo, un culto era necessario granlemente apparente e che colpisse gli occhi del corpo.

Il culto semplice prestato da Adamo al suo Dio nel paradiso lelle delizie più non bastava. E qui è da notarsi che più l'uomo è emplice e innocente, men complicato e grave è il di lui culto ateriore, perchè maggiore è l'interno; quando diminuendo questo, quello per necessità si aumenta. Non è già che l'uomo anocente facesse senza esteriore adorazione, perchè sempre sta 'obbligo naturale di prestare omaggio al Creatore con tutta la reatura, perciò anche col corpo; ma chi non vede che privo 'uomo delle passioni, da sè l'anima sua vola verso Dio e muove sua posta il culto delle membra, stante la naturale unione che passa tra di quelle e di questa? Il culto esterno non è illora più che una necessaria conseguenza dell'interiore. Al contrario, poichè siamo ripieni di corruzione, il culto esterno livenne più il motivo, l'incitamento dell'interiore di quello che le sia l'effetto.

Dalle premesse cose ne derivano due conseguenze: l'una he nello stato d'innocenza il culto esterno non era che l'e-pressione necessaria del culto interno, onde per renderlo staille bastava che fosse tale l'interiore. L'altra che, all'opposto, 
iello stato di corruzione dovendosi dal culto esteriore promuoiersi l'interno, quello dee sostenersi da sè, epperciò ha bisomo di essere ordinato uguale sempre e permanente con preietti positivi. Noi non leggiamo che nello stato dell'innocenza
in imposto ai primogenitori verun precetto di culto; perchè
iello del culto interno l'aveano stampato nel cuore e quello
iello esteriore non ne era che l'espression necessaria. Ma apina che l'uomo ebbe peccato il culto esterno fu positivamente
iatituito, come appare dai sacrifizi di Abele e di Caino; ed è
iritto che Enos, figlio di Seth, « coepit invocare nomen Do-

mini » (IV, 26, Genes.), che viene a dire: cominciò a estendere i precetti positivi del culto esteriore fabbricando sone templi, instituendo riti, cerimonie, ecc.

Di mano in mano che la corruzione degli uomini con essi si ampliava e cresceva, il culto interno diminuiva, onde l'esterno da Dio veniva cresciuto. La cosa parla da sè. Siccome l'adorazione esteriore serve a muover la interna e il linguaggio esteriore ha grande forza sopra dell'anima, così per sollevar questa dal suo letargo deesi quello porre in opera e in difetto dell'interno ampliare.

Dio perciò che era re civile della sua eletta progenie cominciò ad aumentare i precetti positivi intorno al culto esterno a Noè ed a' suoi figliuoli, poichè il diluvio avea lavata la tera. di un mondo contaminato, dando così un antidoto contro la corruzione (Gen., IX); e successivamente poi a' patriarchi diede de' precetti positivi che faceano anche parte del culto, come, per esempio, la circoncisione; e finalmente dettò a Mosè m lungo codice di cerimonie e di riti, poichè la tirannide egiziana avea gl'israeliti grandemente corrotti.

Gesù Cristo che venne per dar l'ultima mano all'emendazione del genere umano corrotto, fece due cose, di cui l'una fu la distruzione de' pregiudizi, l'altra lo stabilimento di un culto esterno efficacissimo. Che pare di più contraddittorio che que ste due cose, mentre quel culto esteriore che può muovere efficacemente uomini corrotti alla pietà, è altresì tra uomini corrotti grandemente favorevole a' pregiudizi? Sola la divina sapienza era da tanto per conciliar questi oppositi senza danno nè dell'un nè dell'altro.

Gesù Cristo instituì un culto esterno assai ampio, ma semplicissimo; molto commovente, ma povero, umile come il maestro che lo insegnava. Dio dettò tra i tuoni e tra i folgori, sopra d'un monte celato agli occhi umani dai nuvoli e dagli splendori, la legge mosaica, piena di riti e di ceremonie adattate alla loro enunciazione nel fasto, nel lusso, nel sembiante e nella grandezza. Ma non meno, anzi più grande fu il rovescio della mosaica in codesto la religione evangelica. E infatti quella non era stata che un preparamento a codesta: nella prima Dio mostrossi agli uomini in una foggia degna degli uomini, cioè relativa a' sensi; nella seconda la rivelazione fu tutta per lo spirito e degna di Dio, e, come dice l'Apostolo, in ispirito e in verità.

Pensieri 571

Il Verbo incarnato e conversando con gli uomini manifesta dessi la sua religione, come un amico parla agli amici. Anzi 'ha di più. Dio avea parlato per mezzo di Mosè agli israeliti n guisa che dimostrò essere il signor del mondo parlante ai suoi sudditi. Gesù Cristo al contrario si fece servo degli uomini e in tal forma parlò ad essi. Che differenza infinita tra l'una e l'altra maniera, in cui fu Dio ne' due tempi legislatore! V'ha huogo, dopo di ciò, a stupirsi se i due culti furono tanto diversi? Gesù Cristo povero, umile, tenero, dolce, abbietto dalla nascita sino alla morte, die' fuora una religione anche nelle menome cose uguale a lui. Il culto esterno di questa religione fu adatto al suo interno. Non è già che il culto interno della evangelica fosse vario dal culto interno della mosaica in sostanza, ma la differenza fu nel vario aspetto che vestirono quelle due religioni.

La religione non è che il tessuto delle relazioni che collegano Dio coll'uomo, il qual tessuto si può vedere sotto due tembianti, cioè o relativamente un attributo, o altro di Dio; così dall'uomo a Dio qual da padrone a servo, o qual da padre a figlio. Ben è vero che la religione non può vestire uno di questi aspetti senza vestir eziandio l'altro; ma può fermarsi più sull'uno che sull'altro. Ecco il divario che passa tra l'evangelica e la mosaica religione. La mosaica consistette principalmente nel mostrar in Dio il signore dell'uomo, e nell'uomo il servo di Dio; l'evangelica nel far vedere in Dio il padre dell'uomo, e nell'uomo il figlio di Dio. Ecco il perchè nell'una, come dicono gli apostoli, regnò principalmente il timore, e ne fu la molla, quando nell'altra regnò come molla l'amore. Ecco di diversità de' culti interni delle due religioni, dalla quale varietà quella proviene de' culti esteriori.

Il culto esterno della legge mosaica tendea principalmente a legar l'uomo con Dio sotto la forma di servo e di padrone, e Perciò col vincolo del timore; e il culto esterno della religione ristiana esce a vincolar Dio all'uomo come a figlio padre, onde ol legame dell'amore. Il timore è mosso nell'uomo dall'idea lella potenza, della guerra (1), della giustizia, di un altro ente opra di lui, la qual potenza non potea meglio mostrarsi agli

(1) Dio degli eserciti, Dio guerriero, Dio giusto, Dio forte soleasi erciò nell'antica legge appellare Dio: e per muovere pure in guisa naloga alla molla di quella religione, al timore, gli animi degli

occhi degli israeliti che coll'invisibilità di Dio, i folgori, i tuoni, ecc., e tutto l'apparato dell'istituzione dell'antica legge.

Ma al contrario l'amore è eccitato dall'idea della pace, del'uguaglianza, della bontà, le quali astratte qualità furono & spresse dal Redentore con tutta la sua vita che ne su un parlante modello. Ma essendo più generale della mosaica l'evagelica religione, non solo consistea nella relazione tra Dio e l'uomo, come tra padre e figlio, ma eziandio come tra signore e servo, ma sempre con un aspetto d'amore, laddove la mosaica quantunque avesse anche significati i rapporti di padre e figlio tra Dio e l'uomo, nondimeno lo aveva fatto sotto un aspetto di timore. Infatti, quantunque il timore leghi principalmente il servo al padrone, e l'amore al padre il figlio, nostimeno anche il servo ama il suo signore, e anche il figlisolo teme il suo padre. Gesù Cristo inseguò perciò ancora il timore che dee nudrir l'uomo verso l'Eterno; ma fu un amore filiale. Il timore dell'antica legge era come quello di uno schiavo; laonde per accennarlo era tollerata la civile schiavitù; ma nella muora è come quella di un figlio, di un servo. E Gesù Cristo per insinuare questo timore medesimo non con altra guisa adoperossici che con maestria d'amore, perchè, oltre l'insegnarci un timore non servile, ma filiale, il fece col suo medesimo esempio. Egli si fece carico di tutti i peccati degli uomini, si sottomise alla giustizia di Dio come un suo servo, ed insegnò insomma colle sue azioni medesime le vie della salute.

Qual prova poteva darci più grande dell'amor suo nell'insegnarci lo stesso timore? Gesù Cristo tra tutti i dolori che soffre dalla cuna alla tomba è più che da tutti gli altri punto da quello del vedere il suo Eterno Padre offeso dai peccati degli uomini, di cui la sorgente, non ostante la sua morte, non verri suggellata: e questo dolore è sì gagliardo che un'agonia, mertre è in vita, e un sudore di sangue ne sono appena l'espressione, insegnandoci così che la veemenza di tal tormento avrebbe reso morto qualunque ente che stato non fosse Dio. Qual modello di vivente carità! Suolsi per appropriazione attribuire la potenza all'Eterno Padre, la sapienza al Divin Figlio, la bontà allo Spirito Santo. Con simil forma di parole possiamo dire che

israeliti verso il Messia, il Messia pure veniva chiamato bellatore, duce, ecc. Al contrario Dio, il Messia nella nuova legge non chiamansi che con nomi esprimenti bontà, pace, amore, ecc.

ell'opera dell'incarnazione (la quale fu il capo d'opera di Dio di tutti i suoi attributi, quantunque più di tutti gli altri della ma onnipotenza, sapienza e bontà) la giustizia si restrinse tutta nel Padre, ed il Figlio e lo Spirito Santo fecero l'opera della livina bontà. Il Verbo fu quegli che placò la giustizia dell'Eterno irritata dal peccato dell'uomo, e sè ad esso lui offerse in sacrificio d'espiazione. Il Verbo e lo Spirito Santo, che operar doveano la grand'opera, paiono essersi occultati nell'antica legge agli uomini per aprirsi poi ad essi nel dar compimento al loro decreto. Perciò la giustizia da cui proviene il timore fece tutta la sostanza de' due culti dell'antica legge.

Ma nella nuova, senza nulla diminuzione di essa, comparve con essa al cospetto degli uomini tutta la divina bontà. La bontà e la giustizia entrambe infinite si uniscono nella divina sostanza con en modo che a noi è mistero: ma l'incarnazione adombrò questo mistero e ce 'l fece in qualche guisa vedere. Il Verbo incarnato per opera dello Spirito Santo assunse in sè tutta la bontà e mostrolla agli uomini che fino a quel tempo non avevano principalmente veduto che la divina giustizia. Questa si era manifestata coi folgori e co' tuoni: la bontà si mise in vista mediante l'uomo Dio. Però, come già toccai, nella incarnazione durò il regno della giustizia divina, che si congiunse con quello della bontà a farne per lo meno sentire se non vedere il vincolo misterioso.

Gesù Cristo fu la bontà stessa che discese in terra a paceficare gli uomini colla divina giustizia, e a farla amare, mentre
mo a quel tempo dal più degli uomini era solamente stata temuta. Questa bontà soddisfece essa medesima per gli uomini
mia giustizia, e con tal prova d'amore volle sospingere i duri
petti degli uomini a unirsi con quell'Essere che è buono infimiamente e sì giusto.

# LA VITA DEGLI EMPI NON È CORTA.

Perchè mai, dirà taluno, Dio dà una vita tanto corta agli impi, cui attende un'eternità di pene? — Ah! non è vero che ia così corta. Colla loro morte, dicea san Gian Grisostomo, rresta il corso del loro peccato, e nella stessa sua giustizia à prova della sua bontà, facendo che meno rei siano sottoposti

nell'inferno meno doloroso. Se Dio prevedesse ch'essi farebbero poi penitenza, dice lo stesso padre, non li torrebbe di vita. La loro vita, benchè corta per questo mondo, è lunga per la loro anima.

# LA REGOLA DEGLI INCREDULI DI NEGARE LE VERITÀ DELLA RELIGIONE È CONTRARIA ALLA BUONA LOGICA.

Gl'increduli hanno per base di negare le verità della religione per far sottentrare dei dubbi. Bisogna ben confessare che questa regola è contraria alla buona logica. Non sanno con certezza colla ragione se l'anima sia mortale o immortale; se le pene dell'altra vita siano temporarie od eterne; se il mondo sia stato creato od esista ab eterno: la religione fondata su immote ed inconcusse basi scioglie tutte queste loro quistioni: perchè mai non ci prestano assenso?

La fede, le sue dolcezze, la sua forza non si può concepir dall'incredulo; ma se ne dee forse stupire? È forse escusabile se la nega? — Ah! nemmeno il cieco ha l'idea de colori ed il sordo de' suoni, e pure è stoltezza sì dell'un che dell'altro se negar vogliono l'esistenza de suoni e de colori. Convertitevi, e proverete anche voi l'esistenza e la dolcezza della fede. Il cieco è costretto a credere sull'altrui parola della verità di cui non può fare l'esperimento: eppure contuttociò è uno stollo se non crede. Or che saranno gl'increduli a'quali una breve condescendenza si richiede perchè possano quella fede disconosciuta sentire? Se a un cieco, a un sordo si dicesse: credete alla luce ed al suono, e voi vedrete e sentirete, non è vero che subito crederebbe? Agl'increduli noi pur diciamo: credete per un momento colla volontà, e passerà la fede perfino nel vostro cuore. Ma voi mi dite: per cr dere noi abbiam bisogno di argomenti di credenza. — E voi me ne chiedete?

Che cos'è la religione, Dio, la rivelazione, il vangelo? Negate l'esistenza di G-sù Cristo, degli apostoli, de' santi e de' martiri? lo non vi credo così privi di senno. Ma se negate tutte queste cose, negherete voi che molte persone esistano, le quali dalla fede persuase osservano la legge di Dio? Non potete dire che sia una impostura. L'impostura ben presto si smaschera, e non dura fra le avversità ed i tormenti. Il povero che geme

sulla paglia, l'infermo che soffre i più acuti dolori, il perseguitato che non dorme in pace i suoi sonni, saranno dunque impostori? Ah! che cos'è che li sostiene se non vera fede e non finta? Rappresentatevi per un momento il letto di un moribondo che crede e quello di un moribondo che non crede: nel quale dei due bramerete voi essere? Ditemi, se vere fossero le verità che la religione c'insegna, se un paradiso attende i buoni e un inferno i malvagi, non bramereste voi di esser buono e di non esser malvagio? La considerazione dell'altra vita pesa al malvagio, ma è dolce al buono: ah! il giusto moribondo si consola in questo solo pensiero.

Ma se questo giusto fosse ua incredulo a che gli varrebbe la sua giustizia? Sarebbe sì lieto in punto di morte? No, nol possiamo voler credere, o cristiani, e l'esperienza ne mostra all'evidenza il contrario. Il giusto che non teme è segno che crede; se non credesse, la sua giustizia non gli torrebbe il timore. I patriarchi credeano fralle loro disgrazie e i loro faticosi pellegrinaggi; onde la pace regnava entro il lor cuore. La fede era quella che impediva le fiamme divoratrici dal toccar le membra de' tre bàbilonesi fanciulli. Credete dunque o, per meglio dire, principiate a credere sulla fede di chi crede: e io vi giuro in nome di Gesù Cristo che crederete con tutta l'anima vostra. Tutte quelle verità di religione, di cui or quasi fate scherno, trarranno a sè il vostro consenso, e quasi spinti da un'interna voce voi direte: io credo. Proverete come mai bella sia la fede appunto perchè è semplice.

La dottrina varia, ed è imperfetta come l'uomo perchè si acquista dall'uomo; ma la fede è uguale nell'idiota e nel saggio perchè viene da Dio. La fede è il contrassegno del cristiano, che perciò è chiamato fedele: scorrete tutte le religioni, tutti i popoli, e non troverete la fede. È veramente la 'ede miracolosa. Essa fa credere non sulle persuadevoli parole li un'umana saggezza, ma sopra un sentimento interno che veamente viene da Dio. La fede non si può concepire da chi non l'ha, perchè gli pare senza fondamento: e veramente è enza fondamento umano: il suo fondamento è Dio che la inonde, ed essa è, direi, fondamento di se medesima. Questo niracolo della nostra religione è una delle sue prove. In forza li coloro che credono credete voi dunque pure, o miscredenti: a vostra fede sia umana per un momento, fra poco sarà di-

vina. lo ve ne scongiuro: ve ne scongiuro per la pace dell'anima vostra principalmente in quel punto in cui dovrà staccarsi dal suo corpo e vedere co' proprii occhi ciò che veder si può da noi col lume della credenza.

## I SUICIDI.

Coloro che si uccidono allegano per iscusa del loro misfatto le ingiustizie di cui è piena la terra, e dicono con Salomone che è miglior cosa l'esser morto che l'esser vivente, e che più felice di tutti è colui che non è nato (Eccle., IV, 1, 2, 3), e si privano di vita per torsi a sì lagrimevole vista. O cristiani, quanto è mai imbecille la sensibilità di costoro! Non dico che siano insensibili; ma la loro sensibilità è disordinata, è dannosa, è funesta. Così è; le più giovevoli e belle doti divengono prave se non sono regolate e lontane da ogni eccesso. Qual è questa regola se non la religione, come lo stesso semplice vocabolo di questa ce lo dimostra?

Ah! la religione rende ben più utile la sensibilità degli uomini, e ben più dolce.

La sensibilità del suicida è disperazione per sè e danno per gli altri. Se tutti gli uomini com'esso pensa pensassero, che mai sarebbe del mondo? Converrebbe che tutti si uccidessero; altrimenti i giusti e gli sventurati non avrebbero più nessun sussidio.

Che strana sensibilità è mai questa! Perchè l'oppressione e l'ingiustizia regna sopra la terra, privarla sempre più di coloro che possono apportarci un qualche rimedio? Perchè in vece di uccidersi non si aiuta il suo simile, non si consola l'afflitto, non si soccorre il povero, il debole non si difende? Non v'ha persona di qualunque stato o condizione che sia la quale non possa essere utile in qualche guisa a' suoi simili. Direte forse che il rimedio che potete arrecare è ben picciolo a confronto dell'universale calamità, e che non la minora? Io ve lo nego. Sollevaste voi un solo individuo in qualche cosa, la calamità pubblica resta sminuita perchè si compone dalla privata. Che cattivo raziocinio, o miei fratelli, è il non far niente, perchè non si può far tutto! Si può forse in qualche cosa quaggiù far tutto? Volgete lo sguardo attorno di voi, e alle storie de' tempi

trapassati, e vedrete che l'imperfezione è la dote di questo mondo, e che il perfetto non ci può sussistere. Che volete di più? Non vi dolete se voi non potete far tutto, perchè non lo può nemmeno Dio. Dio creò l'uomo innocente, e l'uomo si fece reo: Dio benchè reo lo aiuta colla sua grazia; e pur quanti sono che rigettano questo dono celeste! Dio finalmente morì per noi, morì per salvar tutti, e pure come pochi si salvano! Che potea fare di più? L'onnipotenza di Dio è a questo punto limitata dalla sua perfezione. Non ostante opera sì grande, molto più grande è il numero de' dannati di quello de' salvi, quantunque Dio sia morto per salvar tutti. Non ci dogliam dunque se non possiamo scancellare dal mondo l'iniquità, imperciocchè abbiamo in questo comune la sorte con Dio: egli è perfetto, noi siamo pieni di vizi; qual meraviglia che noi non possiamo ottenere quello ch'egli medesimo non ottenne? Rivolgiamo gli occhi su noi medesimi e consideriamo che alle miserie che inondano il mondo, e che noi deploriamo, abbiamo anche noi contribuito coi nostri peccati. Piangiamo adunque questi nostri peccati invece di ucciderci per le umane miserie. Non imitiamo la disperazione di Giuda che colla sua morte volle rimediare al deicidio. Rimediamo in quello che possiamo ai mali che abbiamo commessi e a quelli che commettono i nostri fratelli. Pensiamo che noi abbiamo per compagno in quest'opera Iddio; e che quantunque noi possiam poco, saremo molto rimunerati, purchè vogliam molto.

Un cristiano per altra parte che sia persuaso della provvidenza di Dio piange sulle sue e sulle altrui miserie, ma non se ne dispera. Ci rimedia per quello che può e rimette il rimanente nelle mani di quel Dio ch'è solo la sua fiducia. Un tal modo di agire rinchiude tutte le virtù. Rinchiude la fede, per cui si crede nella provvidenza, nella parola di Dio; rinchiude la speranza, per cui l'uomo confida nella bontà di Dio; rinchiude la carità, per cui ama Dio, e amando Dio ama gli uomini. Che dolcezza incomparabile fluisce nel cuore da tali virtù! Che differenza dalla misantropia e dalla disperazione! Colui che si uccide è un misantropo; odia non ama gli uomini, perchè in se stesso loro fura un soccorso. Salomone, delle cui parole i miscredenti si abusano, ben altrimenti pensava. Diceva, è vero, che i morti, la cui anima riposa in pace, sono più felici de' viventi. E chi lo nega? La loro anima è in

Vol. V.

grembo a Dio; ma più non se ne puote staccare. Ma qual folia il volerne dedurre che lecito sia il torsi la vita! Salomone riputava forse de' viventi più felici coloro che gemono immersi nel fuoco che giammai non si estingue, rosi dal verme che giammai non muore, tremebondi fra lo stridore de' denti che mai non cessa? Questa è pure quella sorte che attende coloro che uccidono se stessi, e si furano al luogo ove gli ha posti Dio, alla società. « Melius est ergo duos esse simul, quam unum; « habent enim emolumentum societatis suae. » (Eccle., IV, 9.)

Facciamo così e giugnerà la consolazione sopra l'esasperata nostro cuore. Se tutti gl'infelici s'uccidessero, ove sarebbe la società? Anzi ne seguirebbe un peggior danno, la società esisterebbe ma composta di soli malvagi. Due allora sarebbero gl'inferni, e si rinnoverebbe il regno del demonio in questo mondo.

Vivete, o cuori sensibili, e soccorrete ai vostri fratelli, Il vivere guaggiù è afflizione di spirito; ma questa afflizione di spirito è pena de nostri peccati, e se noi se ne sappiamo valere, è merito di ricompensa. Se il vostro cuore è stanco di vivere in una valle di lagrime rivolgete gli occhi al cielo e dite al vostro Padre: Io desidero di esser disciolto; ma sappiate che a voi non lice il disciogliervi, ma a quegli che vi b legato, e che per volere anzi tempo, prima il libito del vostro Signore ire al cielo, andate all'inferno. Se a noi lecito fosse quando che ne piaccia il far la partita, c'imporrebbe G. C. di chiedere a lui il cotidiano pane? Nella divina orazione nulla V'ha di superfluo; tutto ciò che in essa si chiede è necessario. Noi chiediamo in essa il regno de' cieli, il perdono de' peccati, la forza per resistere alle tentazioni e il pane quotidiano. Non chiediamo agi, comodi, piaceri, ricchezze, ma il semplice pane, la semplice sussistenza. Così il divino Maestro c'insegna che non per soddisfare alla concupiscenza dobbiam gioire in questo mondo, ma semplicemente vivere per attendere alla sua servità.

Esso è troppo amoroso per volerne infelici, e se ci lascia in pene in questo mondo è per aumentare le nostre gioie nell'altro. Sì, o miei fratelli, pensiamo che questa vita è un vestibolo all'altra, e che più in questa è dolore, più gioia sarà nell'altra. Con un tal pensiero fisso nella nostra mente più non paventeremo la vita. Lazzaro fu risuscitato, ma alla voce di Gesù Cristo; e senza di Gesù Cristo Lazzaro stato sempre sarebbe nel sepolero.

PRNSIBRI 579

La tomba per il cristiano è questa terra: la sua anima deve già viver nel cielo. Ove gli altri uomini mirano il loro sepolcro, esso vede la sua risurrezione. Dio ce ne dà esempio, che risorse dopo esser sepolto. Noi risorgeremo quando il Signore pronunzierà la parola di vita; senza di questa parola niuno risorge, morendo, ma vieppiù muore. Prepariamoci dunque ad una santa morte, che non è lontana. Che cos'è il tempo? Nulla al cospetto dell'eternità, siccome il creato è nulla al cospetto di Dio. Se gli uomini della prima età fosser vissuti mill'anni, non sarebber or forse già morti e ridotti in polvere? Que' patriarchi, che per tanti secoli attesero il Liberatore nel limbo, non gioiscono ora già da diciotto secoli dell'eterna beatitudine? E noi, quando viviamo ancora trenta, quaranta, cinquant'anni, non siamo già quasi dentro la tomba? Queste distanze sono uno zero, son nulla; quella sola che conta è l'eternità. Per prepa-Parsi ad una eternità non è poco lo spendere una vita che non giunge nemmeno ad un secolo? Ah! potessimo allungarla per allungare la preparazione e la penitenza!

Perdonatemi, ma non è un agir privo di senno il volersi presentare avanti Dio indisposti e anzi tempo? Egli dal trono del suo giudizio, schierandone dinanzi agli occhi la folla dei nostri eccessi, ne chiederà perchè non abbiam fatta penitenza, e, vedendoci ignudi di buone opere, perchè non ne abbiam fatto tesoro. Miseri! che gli risponderemo? Io vi ho dato il tempo, dirà egli, di prepararvi a questo mio giudizio, e voi ve lo siete tolto. Io vi ho dato in deposito una vita per valervene a procacciarvi dei meriti, e voi ve ne siete serviti per commettere un irremissibil misfatto. Irremissibile?

Sì, il dirlo è terribile: il suicidio è un'impenitenza finale, e l'impenitenza finale, voi ben lo sapete, è un crime per cui non v'ha rimedio.

Ah! serbiamoci dunque questa preziosa vita, ed aspettiamo per morire il cenno di Dio. Almeno avremo un conto meno da rendere al Creatore, e ne'nostri ultimi sospiri, quando ghiacciata la lingua l'anima nostra sarà già presso al tremendo tribunale, potrem dire nel nostro cuore: O mio Dio! se tu vuoi che io muoia, e mi dai in braccio al mio eterno destino, sei tu che così operi, ed io mi confido alla tua bontà. Miserere di questo nisero peccatore, e, se tu lo traggi dal mondo, fa che cada nelle mani della tua misericordia e non della tua condanna.

## DELLA CORRUTTELA INTRODOTTASI NELLA PROPESSIONE DELLE ARMI.

I militari dei presenti tempi paiono non ad altro creati che alla prepotenza e alla dissolutezza. Opprimere i deboli e torre la pudicizia, ecco le loro segnolanze. Ben di essi potrebbesi dir quello che dei capitani ateniesi diceva Demostene: « Che e fanno, per Dio, tutti questi (capitani), a riserva di quell'ano « che spedite al campo? Gli altri coi ministri dei sacrifizi gula dano a lor grand'agio le processioni e le feste. Perciocció, « appunto come i vasellai formano figure di creta e mettonle c in mostra, così voi create i capitani per la piazza, non per « la guerra. » (Filippica 4°, traduzione del Cesarotti.) Questa ultimo tratto indica la grande corruttela che nella profession militare, che è una delle più nobili, si è introdotta di regolare le preeminenze non secondo i meriti e il valore, ma la nobità e l'interesse. Un effeminato ed impertinente ragazzo, purchè patrizio, appena entrato nella carriera delle armi, è già a que posto che è ricusato al soldato vecchio, il cui petto è pieno di cicatrici, alla cui spada la patria dee forse buona parte della salvezza sua.

Il nobile mestiero delle armi è divenuto, a cagione di queste ingiustizie, uno dei più vili: ma che dico? Non è più ora il mestiero delle armi quello ch'esser dec e che ne costituisce l'onore. Più non si difende la patria, ma le sue viscere si dilaniano con molti delitti, che gridano vendetta all'Altissimo, dai nobili militari. La carriera militare e l'ecclesiastica hanno per questa parte la stessa sorte.

## FILIPPO IL MACEDONE E LUIGI XIV.

Demostene facea questo paragone tra Filippo e i Macedoni.

Sitibondo è Filippo di gloria; a questa anela, questa perse

gue, per questa affronta fatiche; sfida perigli; e, purchè ab

bia il vanto di esser giunto colà ove non giunse innanzi a

lui verun altro re dei Macedoni, non cura nè riposo nè vita.

« In tutta questa boria non ha che fare il suo popolo. Questo,

innanzi stracco e rifinito dalle continue scorrerie ch'è co-

« stretto a far su e giù, si tapina incessantemente e si tribola,

581

« sendochè non gli è permesso nè di attender a'suoi lavori, nè di governar le sue faccende domestiche, nè di spacciare le « poche derrate ch'ei va raccogliendo a stento, per esser chiusi « dalla guerra i porti e i mercati. » (2, Olint., traduzione del Cesarotti.)

In questo ritratto di Filippo e de'suoi popoli non si vede a capello il ritratto di Luigi XIV e dei Francesi al suo tempo? Una sola cosa per la giustezza di questo confronto si deve osservare, cioè che se Filippo era audace, valoroso, ed affrontava per la gloria la morte, Luigi XIV, senza essere meno superbo, era pusilianime, timoroso e vile; onde, nel mentre che attendeva alle sue infamie, mandava i suoi generali ad incontrare la morte per lui.

# IL PECCATO D'ORIGINE, DISORDINANDO L'UOMO, LO INCLINA AGLI ECCESSI.

È un assioma d'esperienza che coloro i quali nella via di religione sono molto scrupolosi, uscitine per disgrazia si danno in preda alla incredulità e al libertinaggio senza ritegno. Questi caratteri sono di gran bene e di gran male capaci, onde spetta al sapiente educatore il saperne trarre buona riuscita. Ma da che proviene quel passare da un eccesso all'altro opposto? Ella è cosa piana: il carattere di costoro ha in buona copia e in gran forza le doti naturali che, siccome altrove osservammo, sono capaci di due eccessi amendue cattivi, e serbano la loro bontà nella via di mezzo.

Il peccato d'origine, disordinando l'uomo, lo inclina agli eccessi, e tanto più lo inclina quanto è maggiore sua forza. Ecco il perchè più si ha forza nelle doti della natura, più è facile il cader negli eccessi. Miserabile effetto della corruzione del primo memo! Più l'uomo è presso alla perfezione nelle doti della natura, più il disordine della labe originale in essolui signoreggia; ende i più grandi genii sono più che gli altri in pericolo di viver nel disordine e nell'iniquità: Pur troppo che così è; l'esperienza ce lo conferma. Non dobbiamo meravigliarci perciò se l'iniquità regni nel mondo.

È per causa delle addotte ragioni che coloro che sono dalla

natura portati agli eccessi, se nel buono, sono, per cesì dire, nell'eccesso del buono, se nel male, nell'eccesso del male. Raramente perciò succede che la natura di costoro sia perfetta, imperciocchè ci entra quasi sempre un po' di disordine. Ma se costoro giungono a quella perfezione che si può attinger dall'uomo, e si fanno santi, sono gran santi e si posson chianar semidei.

#### DELLO SPIRITO EVANGELICO.

Ov'è lo spirito evangelico in questo corrottissimo mendo! Pare che almeno, scacciato da tutti i suoi cerchi, si sarebbe dovato rifugiare nei ministri del santuario; ma questi l'hanso discacciato, non l'hanno voluto. Non più segregati dal mosdo, essi ne fanno parte, e ben pochi son quelli che, rinchiusi nella loro cella, non cooperino ai disegni del ricco e del potente sul povero e sull'infermo.

Il Redentore l'ha espresso nella sua divina parabola del Samaritano e del Levita e dell'egro giacente sulla strada; il suo occhio sagace penetrava già a questi tempi remoti, e tutti ne travedea i disordini, e già ci preparava co'suoi detti immortali il suo farmaco. Pur troppo che molti de' nostri monaci e dei nostri preti sono una copia perfetta di quel levita della parabola e di quei farisei sì rampognati da Cristo: ed oh! tornavsero a dietro dalla storta strada per cui si sono inviati, leggendo nel vangelo la pittura della loro malizia e la sentenza della loro condanna. Ma'essi, ovunque ciechi, tuttochè ogni giorno leggano il vangelo ne' divini uffici, non intendono perchè non le vogliono intendere le divine lezioni. Bea pochi sono gli ecclesiastici in cui le spirito del vangelo si ritrovi.

Sanno essi pure esser cosa meno difficile che un camelo entri per la cruna di un ago di quello che il sia ad un ricco l'aver adito al regno dei cieli; eppure, bramosi delle ricchezze, fanno tutto per divenirlo; corteggiano gli opulenti, e si pascono con mile vili ed inique adulazioni delle loro dovizie; e invece di cooperare a staccar l'animo di quegl'infelici dal mondo, cooperano a vieppiù attaccarlo, perchè prevedono che se il contrario avvenisse, sarebbe terminata la lor parassitica festa.

Quello che dal vangelo è inibito ai secolari medesimi or fassi

dai preti. L'adulazione è proibita a tutto cristiano, anzi ad ogni uomo; eppure i preti ne son divenuti i più graditi ministri. L'aria infetta di corte fuggirsi dee da ogni anima che sia giusta e pura, e nondimeno al vile idolo che in essa si adora non v'ha chi più corteggi ed incensi dei monaci e dei sacerdoti. I monaci escono ora dalla loro cella di penitenza, e si fanno ancor essi assentatori del lusso e del piacere, divengono confessori di principi, ecc. I preti divengono ministri, precettori di principi, ecc. E perchè mai gli Ambrogi, gli Agostini, i Grisostomi sono all'età nostra spariti? Perchè regnano in loro vece i Retz, i Mazarini, i Richelieu, i D'Amboise, i Fleury, i Dubois, gli Ximenes, ecc.

I preti sono divenuti superbi: vogliono comandare. Non contenti di esser vili, vogliono render vili gli altri. Infelice quel giovane che, sprovveduto de' beni della fortuna, ma dotato di un libero genio, cada nelle lor mani! O dovrà servir loro nelle loro viltà di vile strumento, e allevarsi per questa strada; o, se vorrà scuotere il giogo infernale e seguire il vangelo, dovrà soffrire umiliazioni terribili e persecuzioni occulte e tenebrose fino alla morte.

Bisogna ben avere una gran forza d'animo per resistere ad un sì funesto avvenire: l'unico ristoro è l'esempio del Naza-reno, che infra i farisei ebbe simile sorte. L'ira dei preti malvagi è pessima e, come quella dei re, nuncia di morte, con quella differenza però che questa uccide con violenza e l'altra con divorante lentezza.

Non parlo però nè di tutti i preti nè di tutti i frati: parlo di una buona parte di essi. Ce ne sono ancora di quelli che arrossir non farebbero il secolo medesimo degli apostoli, veri seguaci e discepoli del Crocifisso. Ma chi li conosce? Ove trovarli? Non li conosce certo il grande, il ricco, il principe, nè si ritrovano fra le loro assemblee. Essi sono quelli che sestengono il mondo gravido di tante colpe, e trattengono in alto la mano distruggitrice del Dio dell'orfano, del pupillo, della vedova e delle loro vendette.

QUANTO SIA L'ERRORE DI COLORO CHE PER NON AVER LA FEM. LA TRATTANO DI CHIMERA E DI SCIOCCHEZZA.

La fede dà, direi così, un nuovo giorno alle verità intorno di cui si raggira; ma un giorno non umano e di umano convincimento, ma di divina persuasione. Per poco che se ne assaggi, e si vegga come per essa intera credenza quello ottime che dianzi assurdo pareva quasi, l'animo è disposto alle altre verità; ma senza provarla decidere di essa non si può. Quanto è perciò l'errore di coloro che per non averla la trattano di chimera e di sciocchezza!

#### DEI PARTITI.

Si debbono evitare i partiti, perchè sono da evitarsi gii eccessi. Ma l'evitare i partiti è un partito pure, dirà taleno. B lo sia: chè in tal senso, checchè si faccia, è impossibile d'essere di nessun partito, siccome è impossibile agli scettici medesimi di non essere di nessuna credenza. Ma il partito di sieggire i partiti è la via di mezzo e quella che si dee tenere da ogni uomo assennato.

BEATO COLUI CHE LEGGE DIO NE' SUOI SERVI, LA VERITÀ
DEL VANGELO NE' SUOI OSSERVATORI.

Poveri ministri del vangelo se la religione che predicano verace non fosse! Come mai a dispetto delle passioni casi professano da tanti anni una morale si pura? Sono diciotto secoli che havvi una successione di sacerdoti e di cristiani settatori di tutte le più sublimi virtù. Ma, quantunque per istrana perversità del cuore s'osi negare un tal fatto, e ipocrisia si chiami quello che all'ipocrisia si oppone, non di minore argomento è l'immatabilità della predicazione di quella morale, cha fa dall'autor del vangelo predicata. Siccome la costanza dei dogni è d'argomento contro gli eretici, siami quella della morale di prova contro gl'increduli e i libertini. Una morale ai contraria alle passioni, epperciò alla maggior parte degli uomini, cone mai è da diciotto secoli ch'è senza interruzione predicata!

dire che sia sempre stata predicata da ipocriti che non la professassero è una folle, calunniosa impudenza. Il libertino, perchè non si sente il cuore di predicarla, giudica che altrui pure nol possa; ma questo è un miserabile effetto del nostro amor proprio, il giudicare altrui dal nostro calibro. L'ipocrita nel mondo è tardi o tosto scoperto, e la falsa sua divozione può illudere come larva ingannevole di notte o da lontano; ma da vicino e fra la più vivida luce non la passa impunemente. I ministri della religione ed i cristiani, più che ogni altro uomo, le molte volte osservati ed esposti a' più sottili giudizi, mostrarono sempre la verità della lor professione.

Ma l'impostura qual ba mai origine? La propria utilità e l'altrui stima. Queste sue molle mancate, mancando la causa, cessa. Ma cessò forse perciò la religione? Nella sua stessa cuna ebbe a soffrire le più orribili persecuzioni; le sue virtù erano vizi reputati. Ma che più a ciò provar mi affatico?

Conchiudiamo adunque che del vero cristiano la fede è vera e vere sono le virtù. Ma come esserlo potrebbero se 'l loro principio certo non fosse? Ah! se la divinità materialmente non parla, parla con voci ancor più chiare di quelle che percuotono i corporali orecchi al nostro cuore, e la buona vita dei cristiani è una di queste. Pochi in verità oggidì; ma ce n'ha alcuni cristiani degni de' primi secoli della chiesa e virtuosi come quelli; una non interrotta successione di simili cristiani unisce tempi discosti così l'uno dall'altro. Ora la bontà di tutti questi cristiani, sempre la stessa fra i disordini del mondo, è una voce di calma, di salute di paradiso, che si fa sentire fra la più inferocita burrasca ai naviganti atterriti. Beato colui che l'ascolta e che la siegue: beato colui che legge Dio ne' suoi servi, la verità del vangelo ne' suoi osservatori!

# SULL'ESISTENZA DELL'ALTRA VITA.

L'esistenza dell'altra vita pare una cosa improbabile e incerta all'uom che è privo di fede; e benchè non se ne possa torre l'idea, non sa come comprenderla. Nou ci faccia colpo questa irresoluzione: essa è una di quelle tante inesplicabili contraddizioni che si ritrovan nell'uomo e che ci accennano il peccato del nostro padre. Così l'avvenire il più prossimo pare per noi

il più lontano; e se non fosse delle reiterate sperienze, gli eventi i più comuni, soltanto perchè futuri, da chi attualmente non gl'incorresse si riputerebbero straordinari. Che cosa più sicuro della morte? Eppure ognuno di noi, anzi il vecchio medesino ottuagenario la considera come una cosa lontana. La sperann mai non ci abbaudona: il più aggravato malato la nutre; late che una persona d'estimazione gli annunzi una prossima mere; vedrete allora da' suoi terrori lo stato de' pensieri suoi precedente. Rinchiusi noi in questo misero corpo, tutte le verit sopragnaturali ci paion ombre, fantasmi, ed è perciò che se d'una si dubita è facile il dubitare di tutte. Dio, l'anima, ecc., sono per noi verità che, tolta la fede, non possono mai essen con certezza credute; quantunque scancellar non si possano, lo che è prova che sono verità. Qual maraviglia adunque se queste verità innegabili sono di tal fatta, che lo sia pure mello dell'altra vita?

Una verità di un tal ordine soprannaturale fa su mi peco effetto quantunque vera, perchè troppo è distante l'ordine in cui viviamo da quel futuro ordine. Non dee dò stupirne, mentre lo stesso avviene ne' medesimi eventi di que sto mondo. Già l'osservai intorno alla morte. Qual è quel giovane di vent'anni che brilla fra i piaceri del mondo, il quale non tenga come una cosa remotissima la sua vecchiaia e il suo letto di morte? Non nega queste cose, perchè l'esperienza egti di gliele addita; ma le tiene quasi d'un altr'ordine d'esistenz, e quantunque non molto lontane niente nuocono a' suoi pitceri. L'altra vita si nega, perchè non ce ne cade l'esemplo sotto degli occhi; ma con tutto ciò è follia il negaria. Se non ne abbiamo l'esempio sott'occhi, ne abbiamo tuttodì il segno, e questo segno è la tomba. Ab! nella tomba legge il cristiano l'eternità, e a tal importante lezione tende tutto il vangelo. I vangelo ci assuefà alla verità di questi misteri; e stacca a crederli, per così dire, dal corpo l'anima nostra. Ci addita nell'ostia il corpo del Signore e nella tomba l'eternità. Ma fuori della fede non si crede quasi nè meno agli eventi di questa vita. Ci furono de' ragionatori che sparsero lo scetticismo perfino sulle vicende de secoli trapassati, i quali furono tacciati di pazzi. Lo sono certamente; ma non si dee eziandio coschiudere lo stesso rignardo a quelli che negano l'esisteme delle verità soprannaturali? Se coloro negavano, per esempio,

esistenza di Alessandro Magno, di Augusto, è perchè l'esitenza di simili personaggi mentr'essi erano nel niente, era
oppo speculativa e troppo umiliante per essi per non poterci
utrir sopra alcun dubbio. Così potranno pur dubitare sull'eistenza del mondo dopo la loro morte. Non sono pazzi a far
lipendere dalla lor vita il mondo? E non sono dunque folli
uncor più per derivare dalla morte del corpo quella dell'anima?
I mostro corpo è la nostra superbia; ecco l'origine de' nostri
mali. Privi della stessa idea dello spirito la nostra superbia ne
dubitare che esista.

Sia tutto questo detto per dimostrare come, quantunque concepir quasi non possiam l'esistenza di un'altra vita e non faccia sopra di noi alcun effetto, noi non dobbiamo per ciò riputarla come una baia, perchè lo stesso si ravvisa anche nei naturali eventi di questo mondo.

## LA RELIGIONE TRIONFA NELLE AVVERSITÀ.

Quel detto: che la religione trionfa nelle avversità, quantunque trito, non è abbastanza considerato. Gl'increduli si scagliano contro della religione e dicono: se fosse vera, la sua chiesa non sarebbe soggetta alle umane disgrazie. Io rispondo che è appunto questo che ne fa spiccare la divinità; essendo proprio delle cose umane il soggiacere all'infortunio ed al tempo. Quando la chiesa è tribolata, la religione trionfa. Maggiormente in ciò si vede divina, che se la religione fosse sempre felice. Gli increduli questo richiedono, perchè non è: il loro scopo è di combattere la religione qual essa sia; onde sempre se la prendono contro le sue attuali doti e l'accusano di non avere quelle ch'essi soli s'immaginano; simili in questo ai popoli che biasimano il loro governo unicamente perchè l'hanno, e lodano gli altri governi solo perchè ne son privi.

Se la chiesa fosse sempre stata felice, gl'increduli non mancherebbero di dire: provatela un poco colla miseria, e vedrete s'ella non cada.

Per ovviare a questa obbiezione volle Dio che dalla stessa sua cuna fosse terribilmente perseguitata, e le sue più terribili sciagure fossero nella nascita sua. Qual è quell'umana instituzione che non abbia un principio felice? Se è combattuta nel suo principio è rovinata.

### CHE COSA SIA L'UOMO.

Che cos'è mai l'uomo? Questa esclamazione è l'unica espresione che posso dare delle mie idee quando intorno a me el in me volgo lo sguardo, e considero gli altri e me stesso.

Che è mai l'uomo? È un mistero incomprensibile ad ogni occhio fuorche a quello di Dio. Il corpo umano è già nas con inesplicabile, un prodigio, un'opera al mirabile che la sui me noma parte spaventa il più possenta genio; ma niente è que sto corpo a paragone dell'anima sua. Quivi si vede verament il soffio di vita impresso dalla divinità. È questa sua superiorità simile alle grandi nature non la perde nè meno direi nelle sua corruzione, ma diventa malvagia, quanto prima era buomi onde sì l'uom puro che l'uomo colpevole sono due abissi io cui l'umano ingegno si perde: e questo medesimo, cioè il sui poter capire se stesso, trae dalla sua grandezza motivo di umiltà, e di riconoscere un Dio, un Creatore.

Nell'uomo sono due misture, di parvità e di grandezza. Dit gli ha dato uno spirito e un cuore per conoscere, e amare, e seguir la verità con una forza, con un ardore infinite: ma non ostante doti cotanto mirabili, quest'uomo ha talvolta la più evidente e commovente verità sotto degli occhi, e non la sente, non la couosce, quasi direi non la vede. Quando il voluttuoso s'incammina per saziare le infami voglie sue, o il verdicativo per estinguere la sua rabbia col sangue dell'inimico, presentate a costoro le verità le più auguste, le più important, le più evidenti; parate al loro cospetto lo spettacolo il più desolante per l'umanità, e il loro spirito sarà cieco, e il loro cuore insensibile, ancorchè l'uno sagace e l'altro tenero untita sia dalle mani della natura.

Gli nomini saranno sempre nomini. Siano pur ottimi per quanto esser lo possano, saranno sempre imperfettip ad sem della sublimità della loro natura. I semidei sono chimere; ile apoteosi sono folle adulazioni. L'uomo può aver qualeire buesi qualità, che per un momento dia tutta la sua luce ; una mondura, e qui v'ha imperfezione: o se dura sarà sempre tesse, rimessa, Ognuno con un po' d'esperienza può in sè e negli altri, conoscere e sentire questa grande verità: che gli; nomini, checchè facciano, dimostrano in se stessi sempre la lero origine di creta e il cibo del vietato frutto del paradiso. Quando

Pensieri 589

ai ti trovi tu veramente soddisfatto dal simile tuo? Se una 'olta lieto ne parti, è lo stesso dell'altra? E la tua letizia è mi veramente, o chi te la procura nello stesso tempo non te avvelena con qualche spiacere? Quanti non sono i dispiaceri tu fai senza volerlo, e che senza volerlo fatti ti sono? In quante occasioni tu col miglior cuore del mondo non ti trovi m quello che far debba ambiguo e dubbiante? Non dubiti alle rolte se quello che sei per fare torni o no nell'altrui grado? B lo stesso non succederà egli più volte negli altri riguardo A te? Non reputi tu spesse volte l'altrui cuore dotato di disposizioni ben diverse da quelle che realmente ha? Allora non agisci tu sul falso e non erri? Non ti tieni tu in debito di fare quello che se sapessi la verità eviteresti? Ah! mille altre chrcostanze di tal fatta, che non so esprimere perchè posso appena in me distinguerle, confermano quella verità primitiva e ne danno un'altra per conclusione: che per contentare i nostri simili ed agir giustamente bisognerebbe conoscere i cuori, lo che è proprio solo di Dio.

Dio conosce i cuori, perchè è re degli uomini, de' loro pensieri, come delle loro parole e delle loro opere. Dio solo può lasciarne, renderne contenti, perch'egli è solo contento. Che stoltezza cercar la felicità dove non è che miseria! Cercala in Dio che n'è il fonte, e la troverai veramente perfetta, interminabile e pura. Ama le creature in Dio, ma non cerca da esse sollievo.

Dio così dispone le cose per un tratto della sua singolare bontà. Se le creature bastassero per contentarci, noi con esse sole ci riputeremmo felici e obblieremmo il Creatore. Le creature possono contentarne, noi possiamo contentare le creature, ma sempre in Dio, siccome il corpo opaco della luna illumina la terra colla luce del sole. Ma quanto diversa è la luce della luna da quella del sole! È pur la stessa; ma riflettendosi in un corpo opaco perde della sua bellezza, della sua vivacità. Così quantunque in Dio le creature possano a vicenda arrecarsi qualche contento, il dare la vera felicità spetta immediate al solo Dio.

Moite cose non si conoscono, non si sentono se non si provano: egli è ben detto. Molte cose si sentono, ma esprimere non si possono. Perchè? — Perchè la lingua del labbro è difettosa a paragone di quella dell'intelletto; e l'intelletto, di-

rei così, con una sola parota capisce quello che colla lingua non si può ben dire con cento. Per far ben capire la forza di un coccetto bisognerebbe poter dire molte cose in una parola, locchè è impossibile.

Molte cose non potendosi capire se non provandole, l'abbozzo del cuore dell'uomo (e di che altro fuor che di un abbozzo può parlarsi tra noi?) non può essere per ogni parte conosciuto se per ogni parte non si prova. Colui che passase per tutte le umane condizioni, potrebbe dire di conoscere per intero un po' l'uomo; se non che la diversità delle età influsca ancora di gran lunga su questa cognizione.

Nella felicità non si può conoscere il cuore dell'uomo. Il felice o è malvagio, e allora è lo stolto di cui tanto parlano le sacre pagine, e che ignora non che gli altri ad ogni momento se stesso; o è dabbene, e allora crede tutti i suoi simili ottimi come sè. Un giovane innocente che entra nel mondo e crede tutti com'egli è innocenti non conosce l'uomo sintanto che non l'impara a sue spese.

La miseria è più congrua al conoscimento del cuore del l'uomo. Essa importa molto più riflessione che la felicità. è mostrando l'uomo sotto il suo aspetto cattivo, lo mostra con più verità, essendo ora l'uomo meno buon che malvagio. Ma fa d'uopo altresì guardarsi dal divenire misantropo e dal fare degli uomini un giudizio troppo sinistro. Questo è ciò che succede a coloro che, innocenti della scienza del male, credeano tutti buoni; ma poi, toccata con mano l'ipocrisia e la malvagità, credono tutti malvagi, cadendo così nell'opposito eccesso. Tale è la sorte de cuori giovani e sensibili; ed è questo un cattivo giudizio. Molti sono i malvagi, ma ce ne sono ancora de' buoni che sostengono il mondo.

L'infelice molte volte giudica malvagio quegli che non lo de I ricchi sono molte volte colpevoli; ma alle volte nol sono tanto quanto lo sembrano. Bisognerebbe essere ricco, e non aver provata la povertà, per comprendere come varle azioni di questi non hanno poi in sè tutta quella malvagità che portano in apparenza. Ciò deriva da due principii già da noi posti: l'uno, che per conoscere molte cose bisogna provarle: non conosce ben l'angoscia della povertà chi non l'ha provata, e lo stato del ricco chi non è nè fu mai ricco; l'altro, che noi non leggiamo nel cuore degli altri. Il ricco, quantunque possa e

debba conoscere che cosa sia la povertà, nondimeno nol può mai tanto come quegli che la prova: nè è certo che quel tal povero il sia veramente, ecc.; e così si dica di mille altre consimili circostanze derivanti dal non poter leggere nell'anima altrui, ecc. L'infelice non pensa a tutto questo: giudica da sè degli altri. Il felice certamente, se conoscesse la miseria come è dall'infelice conosciuta, sarebbe grandemente reo, ecc.

La mia conclusione adunque è che non può ben essere cocosciuto per intero nemmeno l'abbozzo del cuore dell'uomo,
cerchè niun uomo passa per tutti gli stati possibili della vita
amana, e d'altronde l'amor proprio fa che l'uomo giudichi
degli altri da sè.

## LA RIFORMA È UN ATEISMO MASCHERATO.

La riforma è una setta che ha, come tutte le falsità, il marchio della menzogna, cioè l'orgoglio dell'impostura ed il soddisfacimento delle passioni; il qual doppio scopo, unitamente in quasi tutti i suoi precipui punti, tenta di conseguire. Perciò sfoggia una dottrina severa nelle parti massimamente del dogma, e fa comparir Dio crudele nel mentre stesso che allarga il freno alle passioni. E, per imporne ai malaccorti, esagera un dogma speculativo; ma i bene avvisati s'addanno ben tosto che quello è fatto per rovesciarne un altro più morale e contrario agli umani appetiti. Così sì malamente vogliono aumentare il merito della redenzione, che per essa rendono inutili i digiuni e tutte le buone opere, ed illecita la messa, il celibato, e per poco le stesse preghiere; e finalmente si riducono a fare (orribil cosa) Iddio autore del peccato.

La riforma è un ateismo mascherato in una parola, come diceva, credo, Bossuet. E prova di questo si è che pressochè tutti gl'increduli deisti, scettici, atei, ecc., ne fanno conto, la lodano, la corteggiano, nel mentre che son pieni contro la chiesa cattolica d'odio e di rabbia.

#### DELLO STUDIO DELLA METAFISICA.

La ragione dell'uomo non è fatta per la metafisica, e non dee studiare in essa se non quanto è necessario per conoscere Dio e le verità supreme della legislazion della natura, acciocchè sappia e possa il suo intelletto essere alla volontà saggia e buona guida. Il rimanente si dee lasciare a que' tali, i quali osano, per impiegarlo in inezie orgogliose, fraudare il loro tempo prezioso ai doveri verso Dio e la società. Nè la speranza di rendere finalmente la metafisica determinata, ferma ed evidente, come lo deve essere la scienza, e lo sono per eccellenza le matematiche, tenga gli animi de' filosofi a bada; chè questo è un'illusione dell'orgoglio di una ragion depravata e tracotante, che più si vede da folte tenebre sopraffatta più presume di poter conoscere e conseguire la luce.

Tutto dee oramai concorrere a disingannar da un tal errore; sì la metafisica considerata ne' suoi oggetti trascendenti tutti in gran parte i limiti da cui l'umana ragione è fermata, come la storia di questa infelice scienza, che quanti ebbe trattatori tante vestì fogge e forme diverse; e tuttochè altissimi ingegii, i Platoni, gli Aristoteli, i Tommasi d'Aquino, i Cartesii, i Melebranche, i Feneloni, i Clarki, i Leibnizi, i Voltii, i Locke, i Gerdili, ecc., adoperassero a tutto lor potere la forza profonda de' loro pensatori talenti, nulladimeno la metafisica, ancorchè qualche poco per alcune parti più ovvie e utili acquistasse, del rimanente ebbe più a scapitare che a ricavarne guadagno.

Kant finalmente cercò una via per impor termine a tutti i dissidi e determinare la metafisica possibile all'uomo; e pensando che tanto più sarebbe stato facile il renderla netta, ricisa, evidente, quanto più breve sarebbe stato il suo campo, si diede tutto in sul trovar modo d'ottenere un tal fine, e si confidò di averlo trovato. Ma qual pro se quella critica stessa che dovea finire tutti i litigi, non che ciò ottenere, valse ad empiere di litigi intorno d'essa tutto lo stuolo filosofico, onde venne la metafisica cresciuta di una controversia (e ben grave e vasta) di più? La critica di Kant dovea determinare la metafisica; ma che, se essa medesima, facendo di questa porzione, veniva ad essere, come dice il Degerando, giudice e parte, a segno che per torre il sofisma sarebbe stato d'uopo d'un'altra critica per giudicar la critica, e così all'infinito? Senza che

Kant non fece che risuscitare lo scetticismo, e un idealismo dogmatico che riempiè l'Alemagna delle sette le più mostruose, e fece forse più danni alla filosofia di quello che a tutte le scienze arrecassero i barbari dell'età media.

Un'altra cagione che varrà mai sempre e basterebbe di per se sola a tenere la metafisica addietro e a non lasciarle varcare il limitare della esatta e certa scienza, si è l'impossibilità d'avere un linguaggio idoneo ad esprimere i suoi materiali, le sue investigazioni e i suoi trovati. Che se l'uomo bene spesso ricercando nel pensier suo gli oggetti astratti e trascendentali non se ne può a se medesimo render piena ed esatta contezza e discerner bene i suoi pensamenti, come vorrà poi potere esprimergli coll'organo della voce per comunicarli all'intelletto degli altri uomini? Già che se io veggio un raziocinio da me fatto oscuro come 2, il meno che lo possa essere trasmesso colla loquela ad un altr'uomo, caeteris paribus è come 4. Che le investigazioni della metafisica riescano poi talvolta persino impercettibili a chi le fa, non è uopo dimostrarlo, come quello che ognuno può sentire da sè. Quando qualche che di codesta scienza potesse venir più agevolmente investigato dall'uomo, sarebbe certo la parte che spetta la natura stessa dell'anima, le sue idee, le sue facoltà. Eppur qual caos in codesta materia! Gli abbiamo pur tutti in noi i materiali di codeste disquisizioni; eppur ciò non ostante quanto mai oscuri sono al più elevato e sottile de'nostri pensieri! Cosa umiliante per l'uomo! Che, mentre investiga tutto al di fuori di sè, non può conoscer bene se stesso. Pure codesta cosa ella è verità dimostrata dalla sola storia della metafisica, chi voglia anche sol leggermente trascorrerla.

Ma quantunque l'uomo (non costa il concederlo per un momento) potesse valente metafisico nell'intelletto suo divenire, nulladimeno non sarebbe mai egli da tanto per trasmettere agli altri i suoi concetti in tal genere, il che basterebbe solo a rendere una tale scienza insociabile, e a torle però il diritto di farsi innanzi nella società. Non che in codeste materie, ma in altre molto più ovvie e facili egli è chiaro, chi pur voglia alquanto riflettere, che non può tanto bene esprimerle quanto le concepisce; che anzi regola quasi generale può questa pronunziarsi, che qualunque concetto, passando dall'intelletto di chi il forma a quello di chi l'ode, perde del suo. E non solo

Vol. V.

ciò si dee ripetere dall'imperfezione di oggi qualunque llaguage gio, ma eziandio dalla disposizione di chi ascolta, come abbiamo già toccato altre volte; cioè dall'accidental forma, disposizione e inclinamento de' pensieri e delle affezioni, la qual forma de' concetti proprii in una certa trascendental maniera passa negli estranei che entrano, e in essi s'imprime come un suggello; di che conseguita che questi non già puri, schietti, e tali quali erano nell'intelletto da cui derivano, ma trasmodati e in buona parte diversi vengono ad essere nell'intelletta che gli riceve.

Ora se questo quasi universalmente interviene riguardo alla nozioni trasmesse, quanto più dee avvenire di una scienza il trascendente l'umana ragione, si alta, profonda ed astratta, di una scienza i di cui coltivatori sono di tauti e diversi opposti partiti, qual è la metafisica? E che ciò sia avvenuto ed avvenga, chi ne dubita? Non si può credere che le molte e interminabili quistioni de' peripatetici, degli accademici, de' caratesiani, dei nentanisti, dei leibniziani, ecc. (che sempre ve ne ebbe gran copiu), siano tutto provenute da differenza essenziale di dispareri; ma in buona parte del frantendersi de' linganti, da batoste, ambiguità, equivoci, andirivieni di pasale, e altre simili cagioni,

Come supporce, p. es., che il Malebranche e l'Arnaud sentissero si diversamente, anzi, oppostamente di una cosa cod semplice com'è la percezione e l'idea? Mentre infatti nulla di più confuso e inesatto che il linguaggio metafisico. Alcuni si adirano contro questo linguaggio, e il vorrebbero condurre a perfezione, e ci fanno tutta l'opera logo; ma non è che un buco nell'acqua. Tutti coloro che s'incaponirono di questo, di perderono l'opera e 'l tempo, tuttochè sublimi ingegni si fossero. Lo stesso Kant, che ne trattò una picciola parte, rappa in codesto scoglio; chè i nuovi vocaboli, da lui inventati, nonservirono a estinguere le dissidenze, se non forse a suscitare di nuove; mentre quanto il linguaggio è utile nelle cose pratiche, tanto è nocevole e producitore di risse nelle cose speculative. Ora, poichè un tanto ingegno dimostrò la vanità anziil danno di un tal lavoro, sarebbe tempo, omai chengli assesnati filosofi abbandonassero la tracotanza di voler metterci mano. Nè si dica che perchè non ottennero i trapassati l'intento, non si dee dire lo stesso de' filosofi avvenire, i quali, ampliandosi

Pensieri 595

le cognizioni, imbattendosi in più favorevoli circostanze a tal uopo, e valendosi ancora de'lavori de'loro antenati (i quali lavori perciò non si deono tacciare d'inutili), potranno quello ottenere che agli altri di prima non fu concesso.

Questa obbiezione, che può pure rivolgersi contro tutte le altre prove che abbiamo allegate dell'impossibilità di un'intera e perfetta metafisica, si dee quivi ad una mostrare quanto cavillosa e debole sia. Dico adunque che tutti gl'impedimenti che ostano alla buona e debita forma del linguaggio della metafisica potrebbero bene venir tolti quando fosse in potestà dell'uomo di ciò sare; ma che quello è impossibile perchè questo non è. So bene che gli avversari nol credono, che anzi van sempre incolpando dell'oscurezza de' libri di metafisica gli autori, quando questa ne dovrebbero piuttosto accagionare. Prò egli benissimo accadere che un autore consegni alla carta le sue speculazioni in modo più oscuro di quello che sarebbe fattibile; ma sarà all'uomo impossibil sempre di evitare ogni oscurità in siffatte opere. Nè grave è il dimostrarlo; chè a convincersene basta il rivolgere, riflettendo, l'attenzione sopra se stesso.

L'anima è una sostanza semplice, e come tale tali pur sono le sue operazioni, essendochè queste seguir sempre debbono la natura del soggetto da cui dipendono. Ora è di natura di ogni ente semplice che sfugga le proprietà limitative de' corpi; che dove, p. es., il corpo essendo necessariamente posto nello spazio dee seguirne le necessarie relazioni, e non poter occupar più d'un luogo ad un tempo, p. es., e altre simili leggi inerenti all'estensione, l'ente semplice a nulla è soggetto di tutto questo, ma può, v. gr., essere in molti luoghi ad un tempo e rivolgersi sopra se stesso. Tale è l'azione della coscienza, della riflessione e simili. Dall'altra parte essendo il linguaggio una produzione dell'anima sì, ma fatta per mezzo de' sensi, dee seguire in quanto è materiale fenomeno la ragione della materia a cui spetta (1). Ora come potrà il lin-

<sup>(1)</sup> Tralascio qui di dire che l'anima, non potendo pensare che ad una sola cosa ad un tempo, trova imbroglio nel pensare a se stessa che è semplice; ciò tralascio, dico, perchè qui non istà bene, ma sì spetta a quello che dicevamo poco fa, cioè che, anche fatta astrazione dal linguaggio e da ogni altra estrinseca difficoltà, la metafisica è intrinsecamente per se stessa impossibile.

guaggio, che di necessità non può esprimere che un pensiero per volta, e per ogni pensiero ha d'uopo di più parole, el anzi talvolta di una direria per semplicissimi concetti, come potrà valere ad esprimer bene i tanti e svariati che v'hanno nell'anima di questi? Quante volte una folla d'idee ti sopraffanno qual lampo (1), ma, se vuoi esprimerle col linguaggio, il tempo che ci dei impiegare te le fa svanire d'innanzi? E quanto più ciò arriva in chi legge! Che molte volte ottimamente capirebbe un concetto o un ragionamento se 'l potesse avere ad un tratto come chi l'ha concepito, ma, per doverci giungere a forza di parole, non l'afferra o almeno se non a mezzo.

Il nostro pensiero ha già grandi travagli nel solo scernere mutamente in se stesso tutte le operazioni che scorge nell'anima ad una ad una, mentre iu se medesime queste non fanto che uno; or quanto la difficoltà dee esser maggiore e insuperabile nel volerle esprimere col difettoso linguaggio! Si separa, p. es., la volontà dell'intelletto; ma vedi caos profosdo, chè ogni atto il più semplice dell'intelletto inchiude la volontà, e così all'opposto. Brevemente, perchè la metafisica si possa compiutamente trattare è necessario avere un linguaggio alfatto apposta per esso; ora come mai è ciò possibile, mentre per materie cento milioni di volte più ovvie e facili che le materie le quali fanno il soggetto di quello, per le cose le più volgari e triviali non v'ha linguaggio se non imperfettissimo come ognun ne conviene? La possibilità di un metafisico licguaggio ripugna dunque per la natura medesima della cosa; non sarà dunque opera d'uomo che basti a produrto. La medesima risposta varrà a sciorre la medesima obbiezione contro altre parti del presente argomento voltata.

### VITTORIO ALFIERI.

Checchè si dica e dir voglia l'Alfieri sarà sempre il poeta tragico d'Italia che tutti seguitare dovranno coloro che cingere vorranno l'italiano coturno. Che anzi la riforma da questi operata nel teatro tragico d'Italia dovrebbe essere imitata e abbracciata dai poeti tragici di tutte le altre nazioni.

(1) Rousseau dicea ciò avvenirgli.

Pensieri 597

'Ad alcuni schisiltosi di soverchio non va a grado Alsieri dal canto della lingua. Ma per quello che spetta la durezza artefatta introdotta ne' suoi versi egli è ben certo che accresce un bel genere di maschia poesia al Parnaso d'Italia, che dianzi, tolti alcuni passi di Dante, non aveva (1). Rispetto poi al non trovarsi tutto quel nitore e quegli aurei modi di dire del trecento che alcuni vorrebbono (accusa che gli vien fatta), si dee prima osservare che non ne va anche del tutto digiuno; e se ne potrebbono qui allegare parecchi. Infatti noi leggiamo nella sua Vita che egli si formò lo stile suo tragico studiando replicatamente più volte nei tre luminari del trecento, l'Allighieri, il Petrarca e il Boccaccio, e negli altri prosatori e poeti di quell'aureo secolo, quantunque insulsi per le materie, postillandoli diligentemente e facendo tesoro dei modi loro di dire che scorgeva poter cadere in concio all'uopo suo. Si vede dunque come l'Alfieri adoperò, quando gli venne bello, i modi e le forme di dire di quel secolo veramente d'oro. Che se tanta non ve n'ha profusione, quanta vorrebbono coloro che assuefatti sempre a tali ghiottornie desiderano sempre abbuccarne, si dee osservare:

- 1° Che non perciò si dee escludere (in quanto alle tragedie) dal ruolo degli scrittori di buona (non d'ottima) lega; 2° che il difetto trovato da quelli nelle tragedie alfieriane non è propriamente un difetto, ma una condizione necessaria della loro natura. La tragedia infatti dell'Alfieri richiede frasi vibrate, maschie e concise al più possibile, e che lungi dall'illanguidire e allungare il verso lo rendano riciso e forte. Ora a tal uopo Dante fornisce buona suppellettile di frasi e di modi di dire, e l'Alfieri se n'è ben valuto; ma tolto Dante non saprei più degli autori del trecento assegnar come ntile a un tal uopo; che tutti gli altri piuttosto son atti a formar uno stile comico, faceto e pieno di attici sali, ovvero una seria sì ma dolce, copiosa e risuonante orazione; non già un verseggiare maschio e vibrato, quale al coturno conviensi. Il difetto adunque che si oppone all'Alfieri non è un difetto reale,
- (1) Si noti che io qui parlo delle sole tragedie dell'Alfieri, non di tutte le altre sue opere. Quelle sole (e forse alcune prose) sono scritte con pura lingua; quantunque due o tre parole di nuovo conio, non però tratte dal francese, si trovino; e lo stesso Alfieri il confessa nel-Parere.

ma tutto al più negativo; e comunque siasi, la colpa non è sua, ma è del soggetto che imprendeva a trattare e delle circostanze.

Difendendo noi cotesto poeta, non è già che vogliamo troppo avanzarci, e proclamarlo classico rispetto alla lingua nel senso che questo vocabolo si prende comunemente. Classico autore in qualunque genere è solo quello che è tanto in esso vicino alla perfezione (chè di raggiungerla all'uomo non si dà), che può esser messo per le mani de studenti e aver luogo nelle scolastiche classi. Laonde si può esser autore classico pet molti riguardi, classico nelle scienze, classico nelle lettere, classico nelle arti; si può esser classico dal canto della lingua, senza esserio dal canto della materia, o all'opposto da questo e non da quello. Così il nostro Alfieri sarà sempre come autor tragico classico in tutto il rigore del termine, perchè nessuo mai quanto lui s'avvicinò alla semplicità greca, vera copia della natura, senza mai punto deviare dalla maestà del coturno. Ma avvegnadiochè le sue tragedie siano puramente scritte, noi non proclameremo mai similmente Alfieri scrittore classico per rispetto alla lingua.

Non ogni scrittore il quale non sia harbaro ha tatto l'atticismo e la civiltà degli idiomi colti; nè perchè senza errore si scrive s'attinge tutta la più squisita possibile eleganza. In mano a quelli che studiano in una lingua non si vuol porre tutti quegli scrittori che in essa hanno esercitato la penna loro; imperciocchè così facendo la troppa moltiplicià dei libri ne rende inutile la lettura. Bensì voglionsi quelli diligentemente trascerre che più di tutti sfoggiarono nel mettere di quell'idioma in bella luce le native eleganze, e quello stile che sa più di tutti il genio di una lingua, ed è più atto a farme altrui chiaro e ammaestrato. Or chi pon vede che a un tal uopo si vuol ricorrere al fonte, cigè al secolo xiv, che fu per la lingua italica tutt'oro e purissimo oro? e degli altri sustguenti tempi a quei pochi scrittori che, datisi più particolarmente allo studio della lingua, seppero meglio fare da quegli antichi ritratto, quali sono, v. g., il Casa, il Davanzati ed il Cesari? Questi sono i soli classici scrittori; i rimanenti meno squisiti, quantunque puri, stanno ben per le mani agli adulti di na linguaggio, non agli alunni, che tenere piante ancora non devono aver dinanzi agli occhi che modelli ottimi al tutto, per

non prendere in crescendo men che ottima piega. E questo in ogni qualunque arte o disciplina qualunque si dee osservare.

Così non solo dicasi dell'Alseri, ma di molti altri italiani scrittori. Giacchè altro è materia poetica, altro stile poetico, ed altro lingua. Materia poetica sono le idee poetiche, le quali possono essere espresse in non poetico stile, quantunque questo avvenga troppo di rado. Stile poetico è l'espressione poetica dei poetici sentimenti ed idee. Finalmente la lingua è i vocaboli e le frasi che costituiscono la poetica espressione, il poetico stile. Questo è stato già osservato da altri; onde è qui intempestivo il ripeterlo.

# LO STUDIO DELLA LINGUA NON DEB ANDAR DISGIUNTO DALLO STUDIO DELLE MATERIE.

Lo studio della lingua non dee andar disgiunto dallo studio delle materie, ma sì questo congiunto con quello. De' due difetti però egli è meglio lo studio delle materie senza quel della lingua, che quello della lingua senza quello delle materie. Quanto è cosa ottima e degna di stima un linguaggio puro ed elevato, espressione nobile di non men nobili e sugosi pensieri, altrettanto è quello disprezzevole e pernicioso, se vuoto di pensieri o di solidi pensieri; in esso tutto riposto è il contenuto di un libro, ed esso medesimo è il fine suo.

Allora si fa contro all'ordine, che vuole che ogni cosa stia ne' suoi limiti e tenda alla sua meta. Allora si consuma in vane ciancie quel tempo di cui Dio e la società sono solo il padrone. E volesse Dio (desiderio che dimostra ben qual sia il tempo in cui viviamo) che nelle inutilità finissero i danni che arreca il linguaggio, e non s'impiegasse la penna in molli versi, in oscene novelle, in satire maligne ed irreligiose, e in empie dicerie dirette a difendere il pro ed il contro negli argomenti di più rilievo, e amusare i lettori con quelle materie che far tremare li dovrebbero. Ma questo non è solo condizione dei tempi nostri; ma sempre che v'ebbero de' libri v'ebbero degli Aristofani, degli Anacreonti, dei Catulli, de' Tibulli, de' Properzi, de' Lucrezi, degli Ovidi, degli Orazi, de' Petronii, de' Luciani, dei Bayle, dei Montagne, ecc., e altri molti di siffatta

genia. Molti di costoro ciò nonostante, dirà taluno, si acquistarono eterna fama nei mondo. Io di buon grado il concedo, ma tutta si ridusse a ciò la lor ricompensa (1).

## DELLO STUDIO DELLA LINGUA NATIVA E DELLE STRANIERE.

Molti reputano perdita di tempo l'applicarsi allo studio della nativa lingua, non che di altra straniera; basta, dicono essi, il saperla mediocremente per intenderla e per parlaria; aon si vuole per impiegarlo in essa defraudare alcua tempo alle materie che sono in tanto numero e di tanto rilievo.

Quantunque il ragionamento di costoro non sia al tutto cattivo e l'intenzione ne sia buona, nulladimeno io reputo che m moderato studio di quella lingua in che si parla, a quelli massimamente che in essa hanno da parlare al pubblico o per voce o per iscritto, sia grandemente congruo e vantaggioso. Parlare infatti e scrivere, al pubblico massimamente, si dee fare con eloquenza, qualsiasi la materia di cui si tratta; imperciocche ogni parlare è l'espressione delle idee e de sentimenti dell'anima, ogni parlare ha per iscopo di persuadere; ora è counatarale all'uomo di scerre quell'espressione che maggiormente faccia sentire i suoi affetti e pensamenti, e senza di ciò la persuasione non s'opera. Ma di ciò s'è già abbastanza parlato altrore.

Egli è chiaro che ogni discorso pubblico dec essere eloquente.

(i) Il nostro secolo, che è uno de secoli degli eccessi, par pur che voglia rendere lo studio della lingua micidiale. Chi niente la sudia, chi la studia troppo, e niente altro. Chi la studia, ma pon bada a farne buon uso La morale, la religione si pospongono al hen parlare. Si stampano e ristampano in tutti i luoghi con ogni magnificenza possibile il Boccaccio, il Sacchetti e tutta la turpe serie dei novellieri, de' poeti comici e berneschi, irreligiosi ed osceni, e si mettono per le mani della gioventà, si vendono pubblicamente sensa più ritegno veruno. E che è questo se non il dar ampia licenza i pubblici predicatori dell'irreligione e del mal costume, i quali cos maggior danno che non farebbero nelle piazze s'introducano ne' sisnasi, nelle case e nelle famiglie a corrompere sopratutto gli animi della tenera gioventù? Si stampano insieme il Boccaccio, il Passevanti, il Cavalca e il Pecorone. Quanto alle materie non si fa differenza dagli uni agli altri. E la lingua, la lingua che si studia solo si apprende; se si perde la religione e si corrompono i costumi, il puro eloquio ha da compensar tutto....

Ora chi non sa che gran parte dell'eloquenza come della poesia dipende dalla lingua e dalla sua purezza? Non mi perdo in ragionamenti (in dire, per esempio, che il linguaggio essendo come l'interprete de' pensieri può avvalorarli o renderli deteriori, ecc.), mentre parlano i fatti. La storia letteraria tutta ci dice che gli oratori e i poeti sommi aggiunsero pressochè sempre all'eccellenza della eloquenza e della poesia il pregio dello stile e della lingua. Tali presso i Greci furono Omero, Demostene, Sofocle, Euripide, Anacreonte; e presso i Latini, Virgilio, Orazio, Terenzio e Cicerone. Costoro che riportarono la palma di poeti ed oratori di primo rango, quella eziandio si ebbero di purissimi ed elegantissimi dicitori. Lo stesso si può de' moderni osservarsi. Ma forse alcuno estima che quello possa a ennici, non già a cristiani uomini convenire. Ebbene, si convengono or qui arrecare in campo eziandio i sacri testimonii. E a bella prima s'affacciano gli scrittori della bibbia, i quali non solo ebbero alto pregio di eloquenza e di poesia, ma eziandio di purissimo ebraico dire. E ben lo sanno coloro che di ebraico forte intendono; e a convincersene ancora chi nello studio di codesta lingua non fosse cotanto addentro, basta il paragonare l'eloquio de sacri libri con quello dei più puri rabbini e vedere qual passi sommo divario.

Riguardo agli scrittori del nuovo testamento egli è vero che non furono tanto puri nel greco, come quelli dell'antico nell'ebraico idioma; ma, oltrechè fu questa colpa de' tempi, dei luoghi e delle circostanze, e fu quasi impossibile fare altrimenti, questa qualche eccezione alla regola che si trova negli scritti degli apostoli non può far nulla contro la regola, perchè d'un altro ordine. Imperciocchè quelli erano divinamente ispirati; quelli erano forniti di missione divina; quelli non aveano d'uopo de' naturali mezzi di persuasione (non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis), come quelli che, oltre all'unzione della divina grazia, aveano il dono de' miracoli. Gesù Cristo volle appunto che gli apostoli si valessero di nessun mezzo umano nell'operare la propagazione del vangelo, perchè si vedesse esser questa opera tutto divina.

Perciò, siccome (e lo prova il Gisbert) il non aver gli apostoli studiata l'eloquenza è non bastevole scusa da farne noi altrettanto, così l'aver gli apostoli trascurata la purità della lingua, dall'adoperarci per conseguir la medesima noi non esime.

Onde a colui che simili esempi allega in contrario possiamo dire come il Gisbert: O tu dunque, fammi al cospetto un miracolo, e sii un vase d'elezione come un san Paolo, ed io crederetti, tuttochė scorretto alla liugua. -- Passando avanti c'incontriane ne' tempi i più barbari che mai si dessero in fatto di lingua; eppure in mezzo a questa barbarie veggiamo a sorgere i Gpriani, gli Ambrogi, e sopratutto i Gerolami ed i Lattanzi, vero prodigio in mezzo a tanta corruzione. Riguardo ai podri gred, chi non sa che san Basilio e gli altri, e sopratutto san Giovanni Grisostomo, furono purissimi scrittori di quell'armonioso linguaggio? E quando tra per i barbari che avevano inondata l'Italia, tra per le sottigliezze d'una pueril filosofia, tra per la nascita di novelli e volgari idiomi, l'idioma latino non era pià che un mostro, l'ultimo de' padri, san Bernardo, empiè col suo dire assai puro perchè fosse chiamato mellifluo il suo secolo di meraviglia. Ora che vuol dir tutto questo, se non che essersi tutti questi sacri scrittori adoperati per iscrivere bene e punmente, come quello che dail' indole dell'uomo reso è necessario!

Trascorrendo più verso l'età nostra, vedremo lo stesso ne' moderni scrittori. E prima, riguardo alla Francia, un Pascal che diede alla lingua quella forma e quell'eccellenza che not fu mai superata dappoi; un Malebranche che colle grazie di un puro ed elegante favellare seppe amabiti rendere le più secche materie; un Mascaron, un Flechier, un Larue, che cominerarono a rimenare la buona eloquenza sui pulpiti di Parigi; e soprattutto un Bossuet, un Fénelon ed un Massillon, de' quali il primo diede la sublimità, l'altro la dolcezza, ed il terzo l'energia alla sua lingua, assai bene dimostrano che i doveri più severi, nonchè ritrarre dallo studiar bene la lingua, molto sovente ci danno spinta. Riguardo a noi Italiani finalmente in prova dell'accennata verità arreco in campo un solo scrittore, perchè di grandi in tal materia ne abbiamo ua solo; e questo si è Paolo Segneri, quel prodigio del secol suo, che in mezzo a tutte le barbarie di esso seppe, mediante lo stadiare, come ce lo attesta la di lui vità, assiduamente ne buoni autori, acquistarsi una lingua non solo pura, ma eziándio elegante, magnifica, e, come dice il Perticari; degna di un crede dell'eloquenza di Marco Tullio; a segno che meritarono le di lui opere di venire quali classiche proclamate dalla Crusta, 🕏 noverate fra i testi della toscana lingua.

# DELL'IMMORTALITÀ DELL'ANIMA.

La sola debolezza estrema dell'uomo, posta a confronto della di lui grandezza, basterebbe a far conoscere che è immortale. Un calcolo, diceva Pascal, bastava a dar la pace a vaste nazioni alle quali un tiranno conquistatore preparava il flagello. — Un illustre ingegno benemerito della società e della religione è da un fortuito accidente tolto al mondo. Ah! se l'uomo d'una natura sì grande ha vita sì fragile e sì breve, convien dire, se ascoltiamo la voce della ragione e del cuore, che questa terrena non sia la propria vita sua, ma che altra migliore abitazione lo aspetti: « Exibit spiritus eius et revertetur in terram « suam. » (Sal. 145.)

I cedri inanimati de' Libani numerano i secoli con le loro teste annose; le rupi, le montagne e questa terra materiale resistono da pressochè seimila anni al tempo, e l'uomo, il re della natura, vive pochi anni soggetto quotidianamente ai pericoli ed infelice sopra la terra? « Homo natus de muliere, a brevi vivens tempore, repletur multis miseriis. Qui quasi flos « egreditur, et conteritur, et fugit velut umbra, et nunquam « in eodem statu permanet. » (lob. XIV.)

LA CONSIDERAZIONE DELL'ANIMA NOSTRA, COME SOGGETTO, CI SOMMINISTRA MOLTI PARAGONI ATTI A FARCI COMPRENDERE ALQUANTO I DIVINI MISTERI.

Le divine persone sono ab intra, come dicono gli scolastici, nella divina essenza; ab intra si fa l'eterna generazione del Figlio, ab intra la processione eterna dello Spirito. Che se taluno volesse un po' più chiaramente intendere questa cosa, consulti l'anima sua, e troverà che il suo pensiero è una produzione ab intra di quella. E se è vero, come vogliono taluni, che l'anima sempre pensa, e che il pensiero le è necessario, il paragone si approssima ancora più al vero. Giacchè, siccome le tre persone sono necessarie in Dio, così è necessario all'anima il pensiero, cioè l'operazione sua ab intra.

L'anima dà pure qualche idea della circonincessione delle tre divine persone. Imperciocchè, siccome l'anima una, semplicissima, ha coscienza di se medesima, e per mezzo della riflessione si considera, e sopra di se medesima si rivolge, con una persona divina è nell'altra, senza che però l'una coll'altra confondasi, e l'essenza divina si rivolge, per così dire, in se stessa. Noi siamo hen lungi però dat poter comprendere come questo si faccia, siccome nè meno possiam comprendere il detto fenomeno della nostr'anima. La forma della visione e dell'immaginazione entrando in ogni nostro concetto, è impossibile che possiamo comprendere le preprietà di un essere apirituale. Ma, ciò non ostante, egli è forza di ammettere la coscienza e la riflessione come proprietà della nostr'anima; che, per quantunque non le conosciamo nell'anima nostra come oggetto, le sentiamo in essa come soggetto. E, parimente, quantunque nos comprendiamo la circonincessione della Trinità, la fede cattolica ce ne deve accertare.

Del resto, considerando nella nostr'anima come soggetto, possiam trovare molti bellissimi paragoni atti a farci comprendere alquanto (per quanto è possibile) i divini misteri. Nè questo è temerità, come vorrebbono alcuni maliziosamente, tra i quali è, per esempio, il Bayle; o, se è temerità, non importa di darci dentro, e di essere temerarii con sant'Agostino e gli altri padri, san Tommaso, Bossuet, ecc.

#### DELLA FAMA.

Gli nomini eccellenti in qualche arte, o scienza, o carica, di qualunque sorta, confondono talmente la fama della cosa in cui fiorirono con la propria loro, di modo che, venendo poi semplicemente nominati, tornano alla mente quel genere di obbieti in cui si levarono tanto vicino alla perfezione. E lo stesso pure avviene degli nomini in qualche genere malvagi; e quanto tal cosa in onore di quelli ridonda, tanto in obbrobrio cade di questi. Così il nome di Salomone rappetta la sapienza medesima; quelli di Tito e di Marco Aurelio ci rappellano un buon principe; quello di un Agostino il primo di coloro che colla penna difesero la chiesa; quelli di un Cicerone, di un san Gian Grisostomo, l'eloquenza stessa; quelli di un Bossuet, di un fénelon, l'uno l'ingegno robusto che difese la religione in Francia a' suoi tempi, l'altro l'amabil cuore che ne fece sentire le più soavi dolcezze. Così al nominar solo un Alessandro Magno, un

Cesare, un Nerone, un Maometto, un Calvino, un Voltaire, un Robespiéro, ci tornano a mente l'idea della devastatrice conquista, della versuta usurpazione, della sanguinolenta tiranuide, dell'impostura, dell'eresia, del fanatismo miscredente e licenzioso!

## LA RELIGIONE CONSACRA TUTTO L'UOMO.

La religione consacra tutto l'uomo e si vale di tutto lui, delle facoltà della sua anima, de' sensi del suo corpo, de' suoi usi, delle sue pratiche, de' suoi stessi bisogni per innalzarlo al cielo. E non è questo al tutto congruo alla natura della religione che è il vincolo dell'uomo con Dio? I deisti, che vorrebbono tor via ogni culto esteriore, dimezzano la religione, che, secondo essi, non comprende più tutto l'uomo, ritolgono di questo una parte a Dio, quasi questi non ne avesse intero il dominio, quasi solo parte dell'uomo uscita fosse dalle sue mani (1). Quanto ne sa più la nostra cattolica fede! Essa tutto l'uomo consacra a Dio, le membra che cosperge di un sacro lavacro e di un olio sacrato; il cibo, mentre porge in simil guisa cibo delle anime ai fedeli il Dio di vita; i costumi, ecc.

I digiuni, gli abiti regolari de' religiosi e de' ministri della chiesa, l'avemmaria, le benedizioni lustrali, ecc., ecc., ecc., sono tutti instituti diretti ad un tal fine.

## DI UNO DEI PRINCIPALI DIFETTI DEGLI SCOLASTICI.

Uno de' principali disetti degli scolastici è di voler ridurre alia pratica le loro astrazioni; e questa è una delle primarie cause delle loro sosistiche sottigliezze e de' loro errori. L'anima dell'uomo, ristrettissima nella capacità delle cognizioni, ama di classificare gli oggetti che le si presentano e di considerarne le parti ad una ad una, onde così pervenire al conoscimento del tutto; bisogna però guardarsi dal voler come reali considerare simili astratte separazioni, cosa pur troppo a cui, come a tant'altre, l'orgoglio della mente nostra quasi senza che ce

<sup>(1)</sup> Giobbe dice: « Manus tuae fecerunt me, et plasmaverunt me « totum. »

n'accorgiame, se non ce ne guardiam bene, strascinaci. la questo errore cadettero gli scolastici quando voltero trovare nelle natura le innumerevoli divisioni fabbricate dalla loro arte, di cui si può dire che tanti importano generi di cose quante sono le specie. Così, per esempio, ora considerarono come disgiunti in Dio quegli attributi che pur sono in Dio un solo; ora, considerando Dio come l'Ente perfettissimo, il chiamarone un atto puro, escludendo così da loi la potenza, ecc. - E da queste mal intese sottilità che molte eresie derivarono e che diedero sorgenti ai più mostruosi sistemi, come, per esempio, 2 quello del peccato filosofico. Calvino, Bucero, ecc., e moltialtri eretici forono degni eredi di questa cavillante logica di Scoto. Ma se Scoto e molti altri di simil fatta ne furquo imbrattati, bisogna però distinguerne il gran Temmaso d'Aquino, che sotto il barbaro linguaggio delle scaole esprimea i miglioff pensamenti del buon senso e, tolli alcuni piccioli shagli di pochissima importanza e qualche inutilità, non ha nulla che fire colla turba de' anoi maestri e de' suoi discepoli.

## DELLA VERA ELOQUENZX.

È difficile, per dire il vero, all'oratore l'esser padrone della sua fantasia infra i folgori dell'eloquenza, e nel mentre che ha una perfetta facondia esporre la perfetta verità. Pare che in tale stato tutto ne lo distragga, e che sia impossibile di essere perfettamente veritiero e in uno immaginoso e facondo. Tale è perciò il difetto di molti predicatori, a quali null'altro mancherebbe che il non esagerare, il non tradire la verità a favorire il loro estro, per essere perfetti oratori. È difficile, to fipeto, l'astenersi da questo difetto ; ma con tutto ciò dallo chi vario non può esimersi chi è per la carriera dei pulpito: Esse elequente dicitore, ma nello stasso tempo preciso teologo; unité ai moti del cuore e ai voli della fantasia le verità conoscisto dallo intelletto, non trasandare i loro limiti, ma contenersi is essi, sono doveri essenziali: dei predicatore; imperdiocchè com facendo soltanto può smentire la taccia-che alcune anime fii gide e secche impongono all'eloquenza di addobbare la verità, che non è mai così bella come allorquando è nuda.

Sì, la verità nella bocca del vero oratore è ignuda non meso

che in quella del teologo delle scuole, se per ignuda vogliamo intendere precisa, tale appunto quale ell'è in se stessa; la disserenza che ci passa è che quest'ultimo pare che nell'esporla sia destituto di un cuore, e l'altro ne sente e ne sa sentire i bei moti che gli sono dal cuore suscitati intorno ad essa. La verità nella bocca dello scolastico non solo è nuda: è secca, è scarna, è dimunta, non è più qual per natura è conosciuta dall'uomo, è da una misera arte ridotta, direi così, ad uno scheletro puro. L'oratore non ci rastina sopra: l'espone quale la sente, e la sente non solo coll'intelletto, ma eziandio col cuore. L'abbellisce, è vero, coi sinceri moti di questo, ma un tal abbellimento, un tal abito è figlio della natura e non dell'artifizio. Per giungere a questa eloquenza (il di cui bello perfetto è la espressione del perfetto sentire), io credo che se l'uomo vestisse ancora una natura innocente non avrebbe che a seguire gl'impulsi dell'anima sua; e così, senza timore di nuocere alla verità, potrebbe essere ex abrupto eloquente. Ma per essere scaduti da quello stato per ogni verso bello e sublime, è forza all'uomo di guadagnar colla rissessione e col lavoro ciò che ha perduto dal canto della natura, colla certezza però di giunta di trovarsi non ostante ogni suo sforzo dopo i lavori suoi ancor ben lungi da quella mira. Per avvicinarsigli finchè gli è possibile è necessaria l'arte: oude si riduce ad evidenza vero quello che a prima fronte pare un paradosso, cioè che l'arte è a noi necessaria per giugnere alla primitiva incorrotta natura, perchè la natura in cui siamo non è che corruzione.

Lo sfuggire questa corruzione e l'avvicinarsi al perfetto è dunque lo scopo dell'arte di cui si dee far uso in quello che dicevamo come in ogni altra cosa. In perpetua ed universale contraddizione con noi medesimi, la carne fa guerra con lo spirito, e lo spirito stesso è disunito nelle sue potenze, si oppone la mente al cuore ed al cuore la mente: onde per poco che seguiamo l'uno senza l'altra cadiamo in errore. La prudenza ci insegna per evitar tali cadute di valerci sempre unitamente dello spirito e del cuore. E come chi trasandasse lo spirito e seguisse il solo cuore cieco correrebbe pericolo di perire, in non minor cimento si getterebbe chi senza udir le voci del cuore seguisse solo lo spirito. Seguitiam dunque l'uno e l'altro, e la verità sarà da noi espressa come si dee. Guardiamoci che il cuore perverta la verità dell'intelletto e che l'in-

telletto smorzi ed uccida i moti dei cuore, eccessi a cui tende pur troppo la nostra pervertita natura; ma facciamo che operino di concerto e così tenganci nella via del mezzo, lontati dal disordine e dall'errore.

Badar però si dee che non traspaia all'uditore in questo, come in ogni altra cosa, l'arte con cui si modera il cuore per non esperare la verità. Volendo queste esporre nella lor precisione è facile o di cadere in secchezza o di adornarle con un'eloquenza affettata. La scienza principale dell'oratore consiste nel saper bene discernere i moti del cuore e sceveraret i buoni da' cattivi. Havvi nel nostro coore come nella naturi delle cose un fondo d'eloquenza buona au ciascun soggetto, la quale ben lungi dal nuocere alla precisione della verità ci conferisce: tutto sta nel saperla distinguere dall'apparente e mavagia. Questa si che è innaturale, e quantunque possa a prima vista abbagliare, non produrrà mai gli effetti della buona elequenza, ma passerà come fumo. Essa è la vera declamazione, l'ampollosità, l'affettatezza, la gonfiezza, ecc., madre del cattivo gusto in somma: ben lontana dallo vie della matura 6 quella di cui con verità si può dire che, cascante di lezziesse medesima, affaita, imbelietta, direi così, la verità e le fa così perdere il principale suo pregio. L'oratore purchè ben consulti il suo cuore non cadrà mai in essa per volere isfuggic la lesione della verità, mentre in essa sta per l'appunto questo difetto ch'ei fugge.

Si badi a ciò che dissi poche linee la: cioè che la natura presente essendo corrotta, è a paragone della pura come una donna imbeliettata e leziosa a paragone di una modesta e formosa vergine; onde propriamente si può chiamare artificio rispetto alla prima; e di fatto essa non è che un disordine della prima siccome l'arte è il disordine della natura. Per conseguenza usando arte nella presente natura si può solo l'uomo accostare alla perfezione della prima: onde è vero quel detto che l'arte di noi è la vera natura. Ma non tutta arte appo noi è tale. Può essere un aumento della perversione della natura, e allora è, come è chiaro, ancor peggio. Qual è dunque l'arte che, direi così, è naturale? Quest'arte non è altro che una riduzione della presente natura alla primitiva. Siccome il dissi più volte nulla v'ha di nuovo nella presente natura: tutta la sua perversità non è altro che eccesso, disordine delte doti,

primitive, i quali eccessi, il qual disordine è malo perchè il bene sta solo nella media via. Togliendo adunque gli eccessi si toglie la perversità della nostra natura. Studii perciò l'oratore gli uomini, e principalmente se stesso; condotto dai buoni principii della casta natura ch'ha in sè, impari a conoscerne la misura che li separa dal disordine; mediti le vie del suo cuore e i rapporti de' suoi sentimenti colle verità che gli sono insegnate dalla fede o dalla ragione; e in tal guisa acquisterà facilmente quella scienza per cui l'eloquenza quanto si può tra gli uomini è perfetta.'

# DELLA PRIMITIVA CORRUZION DELL'UOMO PALESATACI DALLA FEDE, COMPROVATÀ DALLA RAGIONE.

Una sorgente di molti errori nelle filosofiche discipline si è il non porre per principio quella corruzione dell'uomo che, palesataci dalla fede, benchè ne ignoriamo il mistero, è sì chiaramente comprovata dalla ragione. Di tal difetto non vanno esenti scrittori per altro religiosi e profondi. Ragionano ottimamente dell'uomo, delle sue facoltà morali e sociabili, salvo che non premettono per elemento del lor ragionare che l'uomo è disordinato relativamente alla sua natura e corrotto. Sono indicibili le conseguenze che risultano da un tale principio; e si può dire senza timore d'esagerazione o d'inganno che non v'ha filosofica discussione che non se ne risenta. Perchè mai questo se non a ragione dell'universalità dell'influenza di un tal dogma su tutto l'uomo? Non una delle sostanze onde consta, ma amendue; non una o più delle doti ond'è fornito, sì corporce che spirituali, ma tutte affatto, più o meno, evidentemente sono guaste e contaminate.

Molte agitatissime quistioni, e di non picciol rilievo io credo, che distinguendo la corruzione presente dell'umana natura dalla sua primitiva purezza sarebbero state, anzi che nate, disciolte. L'omissione di un cenno almeno d'una tal verità fu opposta all'autore dello Spirito delle leggi come un neo del suo libro, e non forse con tutto il torto. Quel grand'uomo ci rispose col dire sè non aver composto un trattato di teologia. Buona ragione, se la corruzione dell'uomo fosse unicamente un dogma teologico senza esser pure un dogma di filosofia. Non si richie-

*Vol. V.* 39

deva al Montesquieu che dissertasse del peccato originale, ma soltanto che, trattando dell'origine delle umane leggi, non passasse sotto silenzio un gran difetto di queste, proveniente cioè dal dipendere da una creatura si disordinata e stravolta.

Parlò egli pure di Dio, della sua sapienza, della legge divina, della legge di natura, ed anche della creazione; giudicò il far parela di tutte queste verità filosofiche necessario al suo tema; tatto sta nel vedere se in materia di filosofia debba stare a livello di queste verità quella dell'umana corruzione. Una verità è flosofica quando e dalla ragione è comprovata, e le sue conseguenze sono di gran peso in filosofia. Che la prima di queste doti al dogma del percato originale convegna, credo che, bet lungi dal poterio negare il filosofo, potrà solo esser dall'incredulo impugnato. Che, quantunque noi non possiamo comprendere per ogni verso il mistero, cioè il modo di esisteme di questo dogma, non perciò men che filosofico dobbiam reputarlo; imperciocchè, secondo la buona dialettica, quando sian certi d'una verità non dobbiam negarla perchè non ne intendiamo, direi quasi, l'essenza (1). E quante verità in filosofa che sono per noi de' misteri l Che esista un Dio libero, immutabile, saggio, giusto, ottimo, creatore dell'universo, è purt una verità base di tutte le altre; eppure qual sorgente più feconda di guesta per noi di misteri? Chi può concepire quell'eterna sostanza? Chi può farsi un'idea de' suoi attributi infiniti com'essa? Chi può conciliare insieme le loro immensità, che all'occhio del nostro spirito sembrano l'una all'altra contrarie?

Questa verità, che è la prima, la base ed il complesso di tutte, siccome l'Autore di tutto è il soggetto suo, è forse non men d'ogni altra soggetta ad insolubili quistioni, e tale insomma che è sì gravida di misteri, che non lascia l'uomo deista; ma insoffribile diventa a colui che ha rigettati i misteri della rivelazione, e, sdegnando quasi un tale ossequio, lo getta nell'ateismo; questa verità, dico, si deve forse con tutto ciò

<sup>(1)</sup> Salomone diceva di avere conosciuta questa verità, benche molte altre indarno avesse indagate: « Solummodo hoc inveni, quod « fecerit Deus hominem rectum, et ipse se infinitis miscuerit ques « stionibus. » (Eccl. VII, 30.) Ma confessa ben tosto come circa tutte le parti di un tal dogma non è dissipata la sua ignoranza: « Quis « cognovit solutionem verbi? »

escludere dalla filosofia? Ne sia lungi il solo pensiero. Il filosofia cofo deve ragionare di Dio, secondo che è il ramo di filosofia da lui abbracciato; non ne ragiona come il teologo, ma ne ragiona. Egli non v'ha dunque alcun assurdo nel tenere come verità filosofica la corruzione degli uomini, quantunque per molti suoi versi dessa sia un mistero.

Ma di più, una verità è filosofica quando le sue conseguenze ed i suoi rapporti sono di gran peso in filosofia. Una verità più è importante, più è vasta, cioè a dire più sono le sue relazioni con altre verità, e le verità di deduzione che se ne possono derivare. Tutte le scienze filosofiche si aggirano intorno all'uomo come al loro perno comune; il considerano sotto diverse faccie, ma egli è sempre in qualche guisa l'oggetto che viene da esse considerato. Importa grandemente dunque che ben si conosca la natura di quest'essere; e, quello che di puro, di primitivo in essa v'ha, si distingua da ciò che innaturale e corrotto ci è aggiunto. Le azioni umane, che sono il fondamento della morale, le leggi che prestano la base alla politica presenteranno a chi le investiga un caos di contraddizioni e di sofismi, da cui non potrà mai disciogliersi se non se distinguendo la casta natura dalla corrotta.

Imperciocchè, se supporrà lo stato presente dell'uomo essere quel medesimo in cui fu creato da Dio (e non v'ha per lui altro mezzo), renderà complice Dio, o, per parlare nel moderno linguaggio filosofico, la natura di tutte quelle contraddizioni e di quegli errori che si trovan nell'uomo. Allora o dovrà canonizzare, deificare, dirò così, gli umani disordini, o ammetterli senza saperli come esplicare. O dovrà confessarsi manicheo o rinunziare ad ogni pretension filosofica. Imperciocchè se l'uomo, qual presentemente si è, è uscito dalle manidella natura, tutto è in lui naturale ed ottimo come il bene ed il male ond'è pieno. Tremiamo all'aspetto di tali conseguenze funeste che avviliscono l'uomo e la sua ragione, e che rendono interminabili, eterne le quistioni le più importanti, e riempiono d'insolubili opposizioni que' principii, la cui sola certezza può essere di ferma base alla morale e ai governi.

Ma l'orgoglio degli uomini è a tal segno che tali verità che li umiliano sono decorate col titolo insultante di sistemi. Sistema è nella voce de moderni un metodo per ispiegare i fenomeni dell'universo e degli incoli suoi, non colla guida dell'esperienza, ma con quella della fantasia fabbricato; in quella guisa appunto che il Cartesio spiega la creazione e forma il mondo. Il crear sistema è dunque, come ognun vede, se appena comportabile in un poeta, insoffribile nel ragionatore, ogni sentimento del quale non dee suonar che verità, onde dee aver la natura e non l'immaginazione per duce. Ma, giusti il solito di chi ragiona in aria, si cade nell'eccesso anche ad tissare la nozion del sistema. Sistema ora si chiama qualuaque asserzione che non si possa assoggettare al magistero delle materiali esperienze e ai calcoli de' matematiri, che iosomma non venga comprovata da' sensi. Che altro è questo mai se non una tacita professione dell'ateismo? Tutto ciò che non cade sotto i sensi secondo l'odierna logica non è più certo; tutto ai più può tenersi come dubbio: e così l'esistenza di un essere immateriale se non è apertamente negata come cosa oscura, inestricabile e nociva ai progressi delle scienze, è posta da parte. Ma una tale noxion del sistema è un sistema essa medesima.

Non si bada che l'esistenza di un essere spirituale e perfetto è una verità evidentemente provata; che in noi stessi la persuasione non con minor forza e sodezza che dalle prote metafisiche, dagli argomenti morali dipende; che finalmente il voler riconoscere nell'uomo una sola sostanza è un opporsi alla cotidiana esperienza e un gittarsi in una dottrina tenebrosa e desolante. Coloro che ricusano ogni testimonianza che non sia de sensi sono più d'ogni altro nemici della verità e della esperienza. Per istare al vile e incostante dettame delle passioni forza è che nieghino quella si nobile, si distinta, si consolante voce del cuore e della coscieuza. È questo un fidarsi agli esperimenti, o non piuttosto rigettarne i più chiari? Ben hai ragione di non volere udire che la voce della natura; 🗪 consono a te stesso odila dunque in tutto e non solo in quello che tu vuoi. Non con minor voce ti parlano la coscienza e il cuore di quello che ti parlino i sensi; non meno chiaramente di quello che vedi cogli occhi la realtà di te stesso e del mondo, senti coll'anima l'esistenza della divinità.

E per confusione eterna dell'uomo che scuote il giogo d'ogni credenza, e follemente alla sua corruzione, alla sua carne si abbandona, un tal uomo bene spesso dimostra l'instabilità di una tal base, e rovina nello scetticismo. La filosofia vide ser-

gere nel suo seno le sette le più mostruose; e colla guida dei sensi si venne persino a negare i sensi medesimi, e ciò che cade sott'essi. E quantunque non ogni incredulo così si csprima, io chieggo all'interno di colui che ha scosso il giogo della fede e della religione, se la credenza del suo proprio esistere e di quella della materia è per lui certa in vero ed evidente, e se non dubita almeno in alcun istante di tali verità. Questo abisso tardi o tosto è per lui inevitabile. E siccome l'incredulità non è una professione di certezza intorno alle verità che si negano, perviene ad esser pure una professione di dubbio intorno alle verità che si affermano.

Nè è da stupirsene; giacchè qual è il fondamento della certezza e della verità se non l'intimo senso? La materia, i sensi medesimi non possono essere comprovati che da tal voce interna; e come mai prestar fede a questa voce, se tutti i suoi dogmi non si credono, ma solo quelli che torna in grado? Questa è una grande verità applicabile a qualunque fra tali materie: o tutto o niente. È comune quel detto: o cattolico o miscredente; e non è men vero quest'altro: o scetticismo universale o religione. Quella voce interna che mi dice: tu non sogni, tu esisti ed esiste quel mondo in cui vivi; mi dice ugualmente: esiste un Dio che ti ha creato, esiste l'anima tua, ch'è di natura di quella del tuo corpo diversa. So che ad alcuno parrà d'intendere la prima di queste voci, e non la seconda; ma questa è un'illusione. Costoro hanno già l'animo preoccupato, e chi non vede che la verità allora più non entra, se prima era esclusa? Si prepari un'anima amante della verità e senza pregiudizi; lungi gl'interessi, le passioni, i partiti, e sopratutto l'orgoglio, fonte di tutti i mali, e allora la voce della coscienza, del cuore, dell'intimo senso potrà uscir fuori e farsi udir tutta intera.

Se non si nega la moralità delle azioni degli uomini, se non sono soffocati i dolci affetti di padre, di figlio, di madre, di sposa, di marito, di amico, di concittadino, e sopra tutto quel disinteressato amore di tutti gli uomini; se le lagrime della compassione ancora ne sgorgano dagli occhi alla vista del debole oppresso, della povertà gemente, dell'innocente perseguitato; se per anco l'indignazione solleva l'anima nostra a fronte de' mali che inondan la terra, opera de' ricchi, de' potenti, de' voluttuosi, che passeggiano in gioia e in

trionfo; se tetti questi quadri agiacono ancora sul nostro cuore, se di tali affetti noi siamo aucora capaci, non è egli vere che la voce che gl'inspira non è men chiara di quella de sensi, ma è ben di gran lunga più dolce, più nobile, più sublime!

Non è dunque contro natura l'udire e il seguitar questa voce, non son sistemi le verità che c'integna, ma bensì è irragio-nevol sistema il negarle. Il dare il totolo di sistema al dogma del peccato originale, anche indipendentemente dalla fede, è un incorrere dunque in un sistema realmente fallace. Che cosa di più comprovato dall'esperienza? Il mondo è così pieno di mali, che Salomone non vi trovava che affizione di spirito, e besti i morti appellava molto più che i viventi; ora questa folla di mali è all'occhio dell'uomo più idiota, purchè confessi un Diobuono, una riprova evidente dell'umana corruzione.

Come spiegare questa corruzione, se non col dire che è opera non di Die, ma dell'uomo? E come mai confessarci rei di una tal opera, se non ponendo che ne sia trasmessa dal primo padre? Il Rousseau cadde in un vero sistema quando si credette di spiegar l'umana corruzione senza ledere la perfezione di Dio col dire che ogni nomo creato da Dio buono da se stesso corrompesi. Questa dottrina è vera in quanto non nega che l'aomo sia corrotto, e fa di tal corruzione autor l'uomo stesso, nel che è consentaneo colla nostra e coi principii della religione sì naturale che rivelata. Ma dalla nostra si scosta e cade nella falsità quando insegna che ogni nomo nasce buono, henchè diventi cattivo. Che cosa di più contrario alla sperienza? Farebbe rossore di qui ripetere, quasi che fosse ignorato, quello che tuttodi negl'infanti si vede, cioè quel principio di corruzione incrente alla loro natura. Nè è già una tal corruzione figlia soltanto del temperamento corrotto loro trasmesso dal temperamento già corrotto de' loro padri; imperciocchè, oltre l'esser un tal argomento inconcludente per condurre la catena all'infinito senza darle alcun principio, chi non vede che non è una semplice macchia di temperamento, ma è inerente quella corruzione all'anima? Le speranze di un buon padre sono da m malvagio figlio spesso tradite; e la radice dell'umana malvagità, la superbia, è un vizio troppo speculativo e universale per essere ridotto a principio di temperamento. Ed ineltre io chieggio, secondo il sistema del Rousseau, come mai il primo uomo si corruppe? Abusandosi, ei mi risponde, delle sue doti

ed entrando nello stato di società. Concediamo questo strano paradosso, che la società sia malvagia; io comincio a domandare come mai l'uomo, nello stato in che è creato da Dio, può tendere per impulso di natura a una cosa così malvagia? Quest'istinto di natura non si può negare perfino ne' fanciulletti da mammella; nè è solo nel loro corpo, ma principalmente nell'anima loro; e di mano in mano che il corpo e l'anima sviluppansi, l'istinto sociale si svolge e cresce con essi.

Se un tale istinto è opera di Dio, il Rousseau contraddice se stesso e fa Dio autore del male. Se un tale istinto è opera dell'uomo, perchè mai l'uomo ci tende dal lato dell'anima come del corpo dalla sua nascita? E perchè mai i mali ch'egli commette, lungi dal favorire questo istinto e le sue conseguenze, gli sono contrari? È una cosa infatti strana che tutte le prave passioni dell'uomo congiurino contro un istinto cattivo. Ma lasciamo il convincere il Rousseau con la sua supposizione, che troppo ripugna ad essere anche sol per istanti concessa. Come mai le passioni malvagie, di cui l'uomo è ripieno, hanno avuto ingresso nel suo corpo? O il Rousseau mi concede che siano un effetto del peccato, e allora mi concede eziandio l'esistenza del peccato originale. Imperciocchè, se dalla cuna vediamo codesti effetti negli infanti, non è egli chiaro che questi nascono col peccato? Nè si dica che sono un semplice effetto del peccato del primo uomo, senza che ne'suoi posteri si trovi il peccato; imperciocchè non è questo un supporre un assurdo, cjoè che un'anima abbia gli effetti di un malo atto umano, senza essere da questa malizia maculata? Purchè si ammetta questa macchia di colpa, basta perchè rovini il sistema del Rousseau, che vuole nascano gl'infanti puri come uscì il primo uomo dalle mani di Dio. Ovvero il Rousseau le suppone inerenti alla natura dell'uomo, e allora cade nell'assurdo che vuol evitare dalla parte di Dio.

Egli accusa i cattolici di fare un circolo vizioso col dogma del peccato d'origine; imperciocchè questo tutt'altro che se medesimo spiega. Strano sofisma! Il filosofo di Ginevra nega forse la libertà dell'uomo? E se l'uomo era libero, qual assurdo v'ha che abbia peccato quantunque la natura sua non tendesse verso il male? V'ha una gran differenza tra il peccato di Adamo innocente e tra i peccati de' suoi figli corrotti. L'uno, godendo di una perfetta libertà, pecca unicamente per abuso di questa;

gli altri, pieni di concupiscenza e benchè ugualmente liberi, con uso men facile del libero arbitrio, peccano liberamente, mi da mille passioni adescati.

Nessuno potrà negare essere quest'ultima la nostra condizione, e di cui ci accorgismo appena giunti all'uso della rigione; e quantunque liberi, l'uso di tal dote essere grandemente sminuito; parimente dir non puossi che in si fatta guia siamo stati creati da Dio. Convien dunque supporre una curuzione inerente all'uomo da che nasce, ma introdotta nell'uomo da lui medesimo e non dal Creatore.

Il circolo vizioso viene fatto dal Rousseau quando, senza ammettere nessuo peccato originale, dice che l'uomo da se medesimo pervenne allo stato di corruzione in cui è al presente. Ma come ci venne? le l'interroge : non solo l'uome ora è pies di peccati, ma è pieno di passioni inerenti alla sua natura presente, che lo portano a peccare anche avanti di avere peccio. Tutte le nazioni della terra, tutti gli nomini sono dal più il meno ugualmente in sostanza corrotti e inondati dalle medesime passioni. Tali noi sempre li vediamo in tutti i più remati tempi a cui giungan le storie. Non ce n'ha uno esente; et alcuni, che son già bene poveri delle umane imperfezioni, giungono a tale stato con incredibile lotta con la loro natura; e tuttochè così muoiano, così non nacquero certamente. Qual cosa adunque più contraria alla sperienza del dire che ogni nomo nasca d'ottima natura fornito, e se diviene poi corrotto, sia reso tale e da sè e dagli altri? lo comincio a chiedere: come può esser mai che nel principio dell'universo, quando tutti gli uomini erano puri e inaocenti, siansi a poco a poco tutti contaminati? Che un ente perfetto nella natura sua pecchi per essere libero, nulla v'ha di più possibile; ma io dico che vi ha una impossibilità morale che migliaia di uomini nati tutti perfetti nel loro genere per migliaia di anni si pervertano tutti pure invece di perfezionarsi nel bene. V'ha di più. Tutti questi uomini si pervertono tutti, e si pervertono tutti pressochè nella stessa guisa. La superbia e la concupiscenza li conducono tutti alla loro rovina. Già dal principio del mondo esistettero gli. uomini in società, e queste società in sostanza furono sempre della stessa natura, piene d'iniquità, di corruzione.

Il veder una tal costanza nel male veramente stupisce, e dà a conchiudere che abbia origine nell'umana natura. Se gli us-

mini tutti nascono buoni e tendenti al bene, perchè mai tutti, nè uno eccettuato, tendono al male, e, quantunque possano schivarne gran parte, non possono mai ben esserne esenti? Da quel principio un'opposta conclusione deriva, cioè che la maggior parte degli uomini dovrebbero, in forza della lor buona natura e tendente al bene, persezionarsi nel bene; ma al contrario si perfezionano quasi tutti nel male; ed alcuni pochi, se abbracciano il bene, violentano la lor natura, e nè meno possonlo fare perfettamente. Gli angeli prevaricarono: ma fu la minor parte quella che prevaricò. Gli angeli prevaricarono: ma tutti pressochè nello stesso tempo da uno di essi sedotti; onde non è meraviglia. Ma tutto il contrario succede tra gli uomini. Se la lor natura è ottima, come vuole Rousseau, havvi una cosa veramente mirabile, che nè meno uno seguita perfettamente la sua natura. I prodigi qui non terminano. L'uomo, peccando, si oppone alla sua natura, alle sue inclinazioni, e, bene operando, è consono ad esse; eppure, chi il crederebbe? la continua esperienza ci dimostra che l'uomo deve violentarsi per seguir la natura, e niente v'ha per lui di più facile che l'operarle contro. E sempre, ed in ogni luogo e cosa, in tal guisa.

L'uomo fu tale nel principio del mondo, l'uomo dopo molte migliaia è ancor tale; è tale nelle selve, tale nelle città, tale nella colta Europa, tale nell'inospita America, tale sotto i poli di ghiaccio, tale sotto l'ardente canicola. Non v'è alcun mezzo di porci rimedio. Invano gli uomini si dividono ben sovente e vanno coloni in pellegrine contrade; invano spesse rivoluzioni riformano la terra e ad ogni volger di secolo si rinnovellano le generazioni, che sempre regna in questo mondo la corruzione, e la corruzione medesima. Nè si dee già questa attribuire alla educazione; imperciocchè nulla di sì versatile e di sì vago. L'educazione la più santa non può mai rendere l'uomo perfetto nella natura sua, alcune volte perfino ha un esito vano; manifesto segno che la natura dell'uomo presente non la favorisce.

Se pura fosse la nostra natura e buone le tendenze che abbiamo, si vedrebbe forse mai sempre rovesciato il fine suo dalla educazione? Non farebbe mai sentir la sua voce? Non supererebbe le esterne seduzioni? Che v'ha di più facile del seguire gl'impulsi della natura? Come va dunque che tanti sforzi son necessari per abbracciare la virtù? L'educazione non può

essere l'origine di così misera difficoltà. Non è l'educazione che imprima nell'uomo l'amore di sè; e non proviene nè meno dall'educazione l'eccesso di quest'amore, l'orgoglio. Non è l'educazione che spinge i due sessi ad una casta unione; ma um è nè meno l'educazione che accende nell'uman cuore l'infame fuoco della concupiscenza. Non è l'educazione che ha stampata nell'anima dell'uomo questa verità. Havvi un Dio; ma nè mem dalla educazione proviene la piena delle passioni che ci impediscono di ben conoscere questo Dio e di glorificario giusta il dovere.

Strane, ed incomprensibili, ed innegabili sono queste contraddizioni; il volerle torre col ricorrere all'educazione o ad altri consimili sutterfugi è un attribuire un'influenza vastissima ed essenziale a ciò che dalla sperienza ci è mostrato come soltanto causa di variazione di puri accidenti. Conosciam aduque nell'universalità di tali fenomeni, da cui niun uomo va esente, il peccato originale. Non parrà ad alcuni contraddittorio che tutti gli uomini faccian uso pravo della lor libertà, quantunque buono in essenza. E sia; ma io non arreco tal prova come un argomento matematico, ma con un argomento morale. Matematicamente impossibile è nemmeno che dal getto casuale di confusi caratteri venga assortito un poema; ma non di meno chi reputerà ciò possibile?

## LA SACRA SCRITTURA È L'EPILOGO DI TUTTA LA STORIA.

Un altro errore simile al precedente, di cui si è parlato, e che ha molta influenza sulla filosofia degli uomini si è la sacra scrittura. Considerata anche come opera umana, è indubitabile il complesso della sua storia; ma quanti tesori non ci si rinvengono se si considera come divina! In essa abbiam una granbase a' nostri ragionamenti di ogni qualunque sorta, per cui non possiam fallire.

Fu la storia comunemente chiamata maestra della vita; con non minore verità io la chiamerei maestra della filosofia. Ma benchè di un tal soprannome non siano indegne le storie profane e scritte dagli uomini, nulladimeno non se lo meritan del tutto. La storia sacra è un epilogo di tutta la storia: in essa sotto gli annali d'un popolo veggiam dipinto l'uomo di tutte le na-

zioni, narrate le principali e le più interessanti rivoluzioni del globo, e in un certo qual modo delibate le età future nel termine di questa terra. Che di più importante per l'uomo prudente, il cui sguardo non si sazia del presente, ma penetra nell'avvenire? E d'altronde quale storia più certa di quella? Essa è una maestra che c'insegna cose di alto rilievo, e che servon di base alle scienze le più necessarie, alla religione, alla morule, alla disciplina delle leggi; ed è una maestra su cui possiamo interamente fidarci come su quella che non falla. Opera ben da picciol filosofo colui che rigetta le autentiche testimonianze di essa quasi possa invenirne migliori e più certe nelle ipotesi e ne'sistemi della sua fantasia. G. G. Rousseau, proponendosi di ricercare l'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini, cominciò per passar sopra a ciò che ne dice la scrittura, e indipendentemente da essa, anzi contro di essa a ragionare; e qual meraviglia se cadde ne' paradossi i più strani che dir mai si possano, tali che ributtano ogni uomo sensato, non ostante i bei colori di cui sono vestiti.

so discorso dimostrare l'arte sua nel sostenere le stravaganze; so bensì che a null'altro vale, perchè fallace già dalla sua base. Si tratta di descrivere la storia dell'uomo e della società; e questa storia non sull'autentica che ne abbiamo, ma su una tutta immaginaria dell'oratore a tessere si comincia. Che assurdo! E con sì fatti principii non è meraviglia se si va di rovina in rovina. Io lo chieggo ai partigiani dello stesso Rousseau: in materia di verità a che vale quel suo sì pomposo discorso? Colui che volesse esser il vero storico della società e della natura se la dovrebbe prendere in tal guisa? Pur troppo che molti naturalisti de' nostri tempi son di tal fatta. Dal Buffone è fabbricato il mondo sulle rovine della bibbia, come lo è dal Rousseau la storia de' principii e de' progressi della società.

Ma almeno in questo si vede la più turpe contraddizione; e tempo verrà finalmente in cui i nostri posteri, stanchi di vedersi sotto i piedi a crollare i fondamenti della morale, de' governi, e di ogni socievol diritto, ritorneranno pentiti al magistero del libro divino. Ivi è descrittà l'origine dell'uomo, il suo stato presente, i mali che lo circondano, i rimedi che il possono confortare e il fine che lo attende. Quel libro divino espone i loro diritti, e può solo render fermi i loro governi senza fa-

vorir la tirannia, e render felici i popoli senza favorir la licena. Obbesio fu il maestro dei despoti, Ronsseau lo fu dei ribelli; e non so qual dei due abbia dottrina peggiore. Ma dove si cercherà quel maestro che formi buoni sudditi ed ottimi sovran, che sappia conciliare la libertà colla dipendenza, e favorire agli umani diritti senza fomentare gli umani disordini, se non is quelto Spirito, il di cui governo è esteso su tutto il mondo, e sulle menti, sui cuori, sui pensieri i più impalpabili e recuditi come lo è sulle azioni? La scrittura è l'opera di questo Spirito, in cui e i principi e i popoli debbono leggere la nozione de' loro doveri e de' loro diritti.

#### PRODIGI DELLA FEDE.

La fede crea all'uomo un mondo diverso: dà a tutti gli oggetti che lo circondano una nuova fisonomia; il suo corpo, la sua anima, le sue facoltà, la sua vita passata, il tempo presente e l'avvenire, i piaceri che lo lusingano, le tribolazioni che lo premono e lo ributtano, la folla turba delle umane passioni che investite ne' suoi simili lo circondano, eccita nella sua mente un nuovo ordine d'idee e una nuova tela di sentimenti dentro il suo cuore. Ecco il prodigio della conversione di cui parlaco le sacre pagine, quell'uomo novello che veste, quello antico Adamo che spoglia, quel G. C. che in lui pone il suo regno, quel Santo Spirito che in lui diffonde sua grazia, e gli dà così una caparra del guiderdone del cielo.

#### GLI UOMINI E LE DONNE DABBENE.

Salomone dicea sè avere tra milie uomini trovatone un solo buono, e tra tutte le donne di non malvagie nessuna. Qual le zione per i principi! Salomone, quel monarca più sapiente di tutti gli uomini che esistettero mai, e di una sapienza non umata ma infusagli dall'alto, confessa che non potè invenire un uome dabbene. Quale apologia del trono!

E perchè mai tra tutte le donne una buona uon potè trovarne? Perchè non sia? Guardiamoci da una tal couseguenza. Questo è un elogio indiretto delle donne. Tra esse quelle che fanno l'onor del sesso ignorano che cosa sia il monarca e la corte; quale è di esse che ci si avvicina se non quella che non teme di perdere il pudore perchè già n'è priva?

DEI CONCETTI CONTRARII AL BUON GUSTO CHE SI TROVANO NELLE OPERE DEI MIGLIORI CLASSICI ITALIANI.

Dice Bossuet: « Sans m'informer davantage de la vie et de « la mort de Calvin, c'en est assez d'avoir allumé dans sa pa- « trie une flamme que tant de sang répandu n'a pu éteindre. » (Hist. des Var., liv. x, n° 57.)

I Francesi accusano gl'Italiani di avere sparse nelle opere dei loro migliori autori de' concetti contrari al buon gusto, quasi i loro proprii classici ne fosser privi. Io chieggo qual concetto d'un error più massiccio si possa concepire di quello che havvi nelle citate parole d'una delle più gravi, eloquenti e accurate opere del Bossuet, il quale è dalla sua nazione vantato come uno di quegli scrittori che hanno unito il più sano gusto al genio il più vigoroso. È imputato al Tasso di aver fatto dire a Tancredi sulla tomba di Clorinda:

. . . . . . . O sasso amato tanto, Che dentro hai la mia fiamma, e fuori il pianto;

nelle quali parole vi ha certo un errore di stile e di gusto nel paragonare una fiamma metaforica con un pianto reale. Ma perchè chi fa tali accuse non guarda prima se stesso? Bossuet, nel citato luogo, non commette lo stesso errore? Auzi lo rincara, perchè non solo induce una fiamma allegorica a paragone col sangue materiale, ma dice che da questo non fu quella smorzata. E v'ha di più; che se una tale sconcia espressione è contraria al buon gusto in qualunque scrittore, è molto più comportabile in un poeta, in cui certe espressioni anche di soverchio ardite tolleransi, e di più talvolta commendansi, di quello che in uno storico di cose ecclesiastiche, ove l'eloquenza dee rigidamente nelle sue menome espressioni essere approvata a sangue freddo dal buon senso, onde non solo sdegna i concetti, ma eziandio quelle frasi che ottime sarebbero nella bocca di un poeta o di altro profano scrittore.

SE L'UOMO CONSULTASSE UN PO' PIÙ IL SUO CUORE NON CADRERS.
OONI GIORNO NEGLI ERRORI IN CUI CADE.

Se l'uomo consultasse un po' più il suo cuore non cadrebbe ogni giorno negli errori in cui cade. Se l'nomo consultasse us po' più il suo cuore non avrebbe dato l'essere a questa nuiliante verità : che non v'ha assurdo d'opinione il quale non vengi da lui abbracciato. E la ragione si è che, nel mentre che il su spirito limitato erra indeciso e vacillante sulle verità più august e di più alto rilievo, il suo cuore bentesto a favore di essesi dicesse, e se da esso solo pendesse la determinazione dell'uono, conformemente a quelle farebbelo agire. Tutti i dogmi della religione e della natura, contrastati almeno con dubbi se non con aperta negativa dalla moderna filosofia, sono altamente confermati dal nostro cuore. Nè solo esso ce ne ispira la sostana nuda, direi così, e disadorna quasichè voglia afferrare la sostra cieca fede, ma ce ne porge le più belle prove atte a dolcemente insinuarci la persuasione. C'insegna con una voce interna che v'ha un Dio; ma nello stesso tempo co' nostri persieri, co' nostri affetti, co' nostri bisogni dimostraci che aulla v'ha di sì ragionevole, di sì bello, di sì utile, di sì necessario. Lo stesso si dica delle altre verità. Il libero arbitrio, per esempio, non è evidentemente indicato da quel principio di moralità che risiede indelebilmente nell'anima nostra? La gioia della virtù, la tristezza del vizio, il rimorso del passato, le cure, i presentimenti dello avvenire, l'amor del sincero e del giusto, l'odio dell'ipocrità e dell'inique, l'error dell'ingrato, il piacere della beneficenza, la speranza, il timore, tutte insomma le umane passioni, non ci gridano tutte a una sola voce quella grande verità?

L'UOMO È POSTO IN UNO STATO IN CUI LA SUA MEDESIMA GRANDEZZA NON SERVE CHE AD UMILIARLO.

L'uomo è posto in uno stato in cui la sua medesima grandessa non serve che ad umiliario. Il suo cuore vuole amar tutto e intensamente e sempre, vuole un amore e per grado e per tempo e per oggetto infinito; ma appena pare che, elevato dai suoi desiderii, ne attinga il compimento, si trova in un duro languore, in un

vuoto crudele e disperante. Il suo spirito vuol saper tutto e la vera ragione di tutto; si perde talora in discussioni, in ipotesi, in sistemi; e quando pargli d'attingere la verità e di scoprire i misteri, il di lui capo si perde, la mente vacilla e ricade nel suo stato vetusto, e quello che era soltanto un piccolo ostacolo diventa un insuperabile impedimento. — E questa sorte dal più al meno è comune a tutti gli uomini, e all'ingegno il più rozzo e limitato, come al genio più colto e sublime. Nelle metafisiche ricerche, ad esempio, quando la mente confusa perde il filo de rapporti e non sa quasi più dove sia, ognuno bramerebbe di aver la mente di un Neutono per penetrare più avanti; ma che vale se un Newton pure, e uno spirito ancor superiore, inoltrato più avanti di qualche passo, troverebbe sempre un gran vuoto e un abisso incommensurabile dall'occhio umano? La scienza è ognora infinita, e l'uomo è finito sempre.

### DURA VITA DEL CONTADINO.

Il contadino mena una vita tanto dura che, se con pazienza la sopportasse, sarebbe un vero martire. Ma come mai il potrà quando nemmeno quasi conosce che cosa sia pazienza, e ignora la morale e la religione?

Ah! si aprano dunque questi tesori al povero contadino, acciocchè almeno i sudori di questa vita possano valergli nell'altra. Chi negligenta d'istruirli, dovendolo, com'è il parroco, è reo de' loro falli, e del difetto di tutto quel bene che, ammaestrati, avrebbero potuto meritare.

# UN UOMO NON È MAI BUONO PER TUTTI.

Un uomo non è mai buono per tutti quelli con cui vive, se non è un santo: e anco tra i santi v'hanno eccezioni. Questo è un aforismo di pratica provato le mille volte dalla sperienza. Una persona che è la miglior creatura, la più affabile, officiosa verso Pietro, è niente di tutto ciò, se non l'opposto, verso Sempronio. Dio permette tali ripugnanze per farci comprendere il nulla dell'uomo, e in lui riguardare il tutto, che sol ne può tutti contentare, e darsi tutto ad ognuno di noi.

## L'ECCLESIASTICO DEE FUGGIRE LA SUPERBIA.

L'ecclesiastico dee sluggir la superbia come una macchia mortale del carattere grande che il Dio dell'umiltà gli ha conferito. Pur troppo che nel mondo questa regola non è molto di molti osservata. Senza parlare di que' prodigi di superbia pretesca che mendicano le cariche ecclesiastiche e che agognano alla suprema, mille superbiuzze si vedono a reguare nell'animi di molti ministri di Dio. Fieri nel toro contegno, azzimati, fastosi, avidi degli impieghi onorffici, anche secolari, con una aria d'impostura e d'elevatezza mendicano da per tutto elogie vogliono ovinque signoreggiare. Vanno a gara per composian picciolo cerchio di subalterni, su cui farla da despoti assoluti. E poveri questi subalterni! Essi frequentano le mease e le conversazioni secolaresche, ove vanno con buona provisione di motti, di sentenze e di facezie, per dar il tuono a circostanze e meritarsi il dato loro primo luogo. Frequentano giornalmente i teatri, quantunque ne' trattati che insegnano nelle scuole gridino la croce e la scomunica contro gli stessi secolari che ci vanno una volta. S'intrudono nella corte, e con una grand'aria cortigianesca sdegnano l'indefesso curato di villa e fannoselo servitore.

Tutti questi disordini derivano dalla vita mondana che menano i preti; e questa vita mondana ha l'origine dagli impieghi troppo profani che si danno agli ecclesiastici. I vescovi e i parrochi coi loro preti subalterni credo che siano i soli impieghi evangelici degni del vero ecclesiastico. Le grandi cure che importano allontanano l'ecclesiastico dal mondo. Altrimenti il prete non è che un animale anfibio, il quale non è nè dei mondo, nè di Dio. Furono instituiti varii altri impieghi ecclesiastici, come i canonicati, le abbazie, ecc., coll'ottimo fine di impregare nel servigio degli altari i preti che non sono nè parrochi, nè vescovi; ma tali impieghi vennero meno del fine loro, e nonevalsero che a introdurre un'ineguaglianza artifiziale nella chiesa, ad arricchirne i ministri, e ad attirare al ministero, coll'amore deli'oro, degli individui indegni perfino d'esser cristiani.

PERCHÈ GLI ANTICHI AMASSERO GLI ARGOMENTI FAVOLOSI PER LE LORO TRAGEDIE.

Un passo del libro intitolato Rhetoricorum ad C. Herennium (lib. 1), d'incerto autore, dimostra come gli antichi solevano edificare le tragedie sulla favola e non sulla storia: « Fabula « est quae veras, neque verisimiles continet res, ut eae quae « tragoediis traditae sunt. » E questo dire ne verrà confermato, se volgerem l'occhio a tutte le tragedie che degli antichi rimangonci. Non è però che il tragedo formasse un fatto nella sua fantasia su cui fondasse la sua tragedia; chè questo potè accadere talvolta, come anche tra i moderni, ma non era il fonte comune da cui soleansi attinger le tragedie. Questo fonte era la mitologia, cioè la favola, come è dal detto autore appellata, la quale non era altra che la pretesa storia dei tempi più antichi. La verace storia di questi tempi essendosi pressochè tutta smarrita, i begli ed immaginosi ingegni ne riempirono il vano con mille bizzarre e poetiche finzioni, coniate secondo il cuore, la fantasia e le passioni varie dell'uomo. Il velo d'oscurità che copriva quelle età trapassate riempiea d'un sacro timore e di fantastiche e vive immagini le menti. degli uomini, onde proveniva che i vati che componeano i poemi, e le nazioni con grande entusiasmo abbracciandoli, quasi prestavano ad essi fede. Ecco la mitologia, che non è che un lavoro bizzarro a mosaico d'idee ora stravaganti, or puerili, di sentimenti ora tragici, ora lieti, ora terribili, cioè un misto prodotto dello spirito e del cuore umano e innocente e perverso, in cui può il profondo filosofo apprendere non inutili cognizioni intorno allo studio di se medesimo.

Questo caos d'idee e di sentimenti sia per propria natura, sia per l'antichità che portava, sia per l'oscurità che ne celava l'origine, sia per l'autorità e il bello e sublime dire de'molti e grandi ingegni che aveanlo coi loro carmi illustrato, avea un grande effetto appo gli antichi, e quantunque creduto appena dal volgo il più rozzo, era da tutti apprezzato, con diletto tenuto, e come il codice e la storia e il magistero della religione riputato. Perciò la credenza di molti dei intrusa dalla mitologia fu riputata parte essenziale della religione sì che come nemico di questa e del pubblico bene, e distruggitore del culto colui era tenuto che insegnava dottrina a questa

contraria. L'accusa intentata contro di Socrate fu aucora di questo, come ognun sa.

Due adunque erano i vantaggi che ottenea la mitologia presse gli antichi: 1° che commoveva grandemente i loro animi, avea sopra di tutti un'antorità non per essere creduta, ma sertita con diletto ed ammirata; 2° che facea parte essenziale della religione.

Egli è facile adunque lo scorgere qual fosse la ragione per cui gli antichi amassero gii argomenti favolosi per le loro tragedie. Venivano in tal guisa le tragedie ad ottenere una grande autorità sul pubblico, sul suo spirito, sulle sue passioni, e traevano buona parte del loro valore non dal poeta, ma dal soggetto: ed inoltre erano collegate colla religion patria, traende gli argomenti dal sondo suo; onde si può dire che insiene fossero uniti, e agissero di concerto i templi e i teatri, gli altari e le scene, gl'istrioni ed i sacerdoti, per lo solo ed unico fine di attaccar gli animi de' cittadini alla patria coi forti vincoli dello spirito, dell'immaginazione e del cuore. Perciò gli argomenti delle tragedie erano comunemente favolosi; o sa talvolta storici, mescolati sempre con qualche tratto di favola, e col maraviglioso di essa, siccome essere stato appo i Greci cel mostrano quelle delle loro tragedie che ci rimangono, e appo i Latini il citato passo con parecchi altri.

Non è però che la favola sia affatto priva di storia e tutto opera dell'invenzione. La storia sta certamente sotto la bizzarra farraggine di quella in parte almeno, e nella parte sua principale nascosta. Ma noi in quelle tenebre brancolando manchiamo per lo più di norma secura onde distinguere il vero dal falso. La certezza però che ci fosse di vero qualcosa bastava per gli antichi per far torre con piacere tutto il mostruoso ripieno della favola, che in vero non era poco. Ed anche la favola stessa, come dicemmo, andava a sangue per molti riguardi a quelle nazioni.

Da tutto, questo si ricava un buon precetto per la poetica della tragedia, cioè che il fatto di questa dec essere di rilievo e andar a cuore a tutta la nazione per cui è composta.

Nulla perciò di sì fecondo per i nostri scrittori in argomenti tragici per la storia antica, la quale per noi ottiene il luogo che la favola presso gli antichi sotto i detti riguardi.

L'esperienza conferma la verità di questo, detto; e l'Alberi

apertamente lo dice, ed arrecalo per dar la ragione per cui le sue tragedie fondate su fatti moderni sono di gran lunga inferiori a quelle altre ch'egli compose intorno ad antichi argomenti.

L'UOMO È POSTO IN PERPETUA CONTRADDIZIONE CON SE STESSO, CO' SUOI SIMILI E CON TUTTO QUELLO CHE LO CIRCONDA.

L'uomo è posto in perpetua contraddizione con se stesso, con i suoi simili e con tutto quello che lo circonda. Tralasciando di parlare delle ripugnanze delle passioni coll'uomo e tra di sè, basti l'osservare che l'uomo, per via di quel sentimento precipuo che lo mantiene in vita, è in contraddizione con se medesimo e colla propria natura.

L'uomo ama se stesso, il proprio bene, la sanità, la vita, e nulladimeno è ad ogni istante costretto a vedersi offeso, mal concio, deteriorato, e a camminare a gran passi, fra i dolori e gli affanni, alla distruzione, alla morte. L'uomo ama la bellezza, la gioventù, l'ingegno; e non di meno vede in sè e in altrui svanire tuttodi questi pregi, e gir tutto ciò che forma il suo idolo nella tomba. Il di lui cuore si sente spinto ad amare, ed ama; ma con un amore manco, imperfetto, che pare l'oggetto gli manchi, e quantunque l'abbia non duri. La gioventù è sformata dalla vecchiaia; la scienza non è rispettata dalla morte; e il più bel corpo, le membra le più fresche, le più vaghe, le più robuste divengono ben tosto un cadavere. Tutto insomma annunzia l'idea della distruzione, e non v'ha idea più di questa terribile e disperante per l'uomo. Ah! non è questa una lotta perpetua tra l'uomo e la sua natura e l'universo tutto? Egli non può, se non coll'accecarsi, stordire e divertirne la mente, non punto vederla. Ma qual pro ancorchè così operi, se nel mentre che non la vede è pur costretto a sentirla; se nel mentre che scaccia dalla sua mente ogni idea di distruzione e di morte si sente a distruggere ed a morire? Oh accecamento infruttuoso, rimedio intempestivo e funesto! L'uomo comunque faccia non può sfuggire il precipizio, se non si appiglia all'unico mezzo da tanto, a Dio, alla religione.

Ascolti l'uomo la voce di Dio, e scorgerà l'armonia dove prima vedeva il disordine. Troverà via e modo di sciogliere il nodo del grando enigma venendo a conoscere la propria corruzione. Siccome le parti sono tra sè con simmetria ordinate e composte quando bene consuonin col tutto, così l'uomo è in armonia e concordia e pace con se medesimo ove sia unito con Dio.

#### IL CULTO DELLO SPIRITO E IL CULTO DEL CUORE.

α Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et α umiliatum, Deus, non despicies. » Parole tenere e sublimi del gran profeta, che esprimono i due culti che l'anima dee a Dio, il culto dello spirito e il culto del cuore. I sacrifizi erano, per così dire, i sacramenti dell'antica legge, in quanto esprimezano l'interno culto dell'uomo; onde talvolta Dio manifestava se concedeva o no la sua grazia agli uomini per mezzo de' sacrifizi, come accadde ne' sacrifizi di Caino e d'Abele.

l'espressione della divina grazia; dalla parte di colui che li riceve sono l'espressione del culto interno. Così il sacramento del matrimonio dalla parte di chi lo conferisce esprime la divina grazia che sopra i coningati discende; dalla parte di chi ci si accosta a riceverlo esprime l'animo interno de' riceventi, che riconoscono in Dio il loro signore e l'istitutore e il santificatore dello stato in cui si mettono.

l sacrifizi aveano nell'antica legge questo doppio fine. Erano dagli uomini offerti ora come espiazioni, e allora significavano la grazia espiatrice che Dio infondea sopra gii homini penitenti; ora come tributi di servizio e di adorazione, e allora indicavano il culto interno.

David, trasportandosi con la profetica mente a que' tempi in cui l'aspettato divino legislatore avrebbe arrecato agli nomini un culto in ispirito ed in verità, parla dei sacrifizi della nuova legge, che consistono nell'umiliazione dello spirito e nell'amore del cuore, espressi dalla fede e dalla carità da cui l'uomo des essere corredato per accostarsi a' sacramenti.

I sacramenti furono instituiti da Gesù Cristo per umiliar lo spirito e commuovere il cuore, onde formano il vero sacrifizio di cui per profetica ispirazione parlava già David.

I DOGMI, NELLO STESSO TEMPO CHE SONO D'INVINCIBILI PROVE CORREDATI, LASCIANO CAMPO AL MERITO DELLA FEDE.

Nella religione e naturale e mosaica e cristiana tutti i dogmi sono ordinati in guisa a umiliare l'umano spirito avanti Dio, a far amare Dio dall'uman cuore; e nello stesso tempo che sono d'invincibili prove corredati, lasciano campo al merito della fede. Sopra di ciò ho già fatte altrove alcune osservazioni.

Riguardo alla religione in generale, essa umilia il nostro spirito a Dio; ma siccome, se ciò fosse solo, temeremmo Dio con amor servile, ma non saremmo uniti a lui (che è lo scopo della religione), ci è aggiunto l'amor del cuore. Ed inoltre, acciocchè possa credere il nostro spirito, dee la sua fede essere su ferme basi fondata; per una di queste basi la religione ha quella dell'amore; imperciocchè, credendosi ciò che si ama, la religione è già molto creduta se giunge ad essere amata. Perciò Dio, che è l'autore della religione, non già soddisfa lo spirito dell'uomo, anzi, per non torre la fede, lo umilia; ma lo corrobora con ferma base, mostrandogli in tutta la religione, anche negli stessi misteri, l'amor di Dio, e rendendo in tutto amabile la religione. Così fonda la fede dello spirito sull'amore del cuore.

Ma siccome non si ama ciò che non si crede, così anche Dio fonda l'amore sulla fede. Paiono queste cose a prima vista contraddittorie, e che, se la fede si fonda sull'amore e l'amore sulla fede, entrambe senza base rovinino; ma ove ben si avvisi sparirà ogni ripugnanza. Gl'increduli di simili contraddizioni sogliono molto obbiettare alla religione di Cristo; dicono, per esempio, che secondo questa i miracoli si provano colla dottrina, e la dottrina si prova co' miracoli; che l'infallibilità della chiesa si dimostra colle scritture, e l'infallibilità delle scritture coll'autorità della chiesa. Altri simili apparenti cavilli vengono con cavilli veraci imputati alla religione; ma chi non è omai stanco di tante false dicerie, e non conosce che le suddette e altre verità si provano a vicenda sotto diversi rispetti? - Così, intorno a quello di cui ragionavamo, l'amor di Dio non solo si fonda sopra la fede, ma sopra le verità amabili per natura che lo promuovono e i precetti che lo comandano; e dall'altra parte la fede non solo è costituita sopra la carità, ma eziandio sopra le prove invincibili da cui le verità della fede 'van corredate.

639 PERSIENA

La religion verace è una; ma nondimeno, relativamente agi uomini, veste diverse faccie, onde derivano le divisioni della religione in naturale, in mosaica e in evangelica. La detta armonia del sostegno della fede col suo merito, della fede coll'amore, e a vicenda in tutte questo tre religioni si veggono; ma nella seconda più che nella prima, e nella terza sopratuto più che nelle due altre.

Tutto le verità della religione naturale sono tali che senzi assurdo negar non si possono; e così prestano sostegno alla fede: e nondimeno sono intricate da obbiezioni gravissime, cai è impossibile disciorre totalmente, perchè tali materie superant in molte loro parti i concetti della nostra mente; e così dal crederle ridonda merito. Tali, per esempio, sono i dogmi della creazione, dell'esistenza di Dio e de' suei attributi, della libertà morale, dell'eternità delle pene, ecc.; tali pure l'esistenza della nostr'anima, la sua spiritualità, la sua immortalità, ecc. Ms tocchiamo più peculiarmente alcuni di questi esempi. Tutte le dette verità sono provate da argomenti invincibili; onde le le credo: nondimeno la creazione mi presenta l'idea della cessazione del niente, che tanto supera la mente mia, che il mie orgoglio vuol rigettarla: Dio è tale che non ase ne posso fermare nessuna idea, nè vedere in nessuna guisa lo posso: Dio è buono; ma come mai la distruzione regna nel mondo ed è un effetto necessario della natura? Il libero arbitrio non è egli una chimera, mentre io opero sempre in forza di un motivo, e scelgo pure uno fra i varii motivi sempre in forza d'un altre motivo, e via via? E d'altra parte, se Dio vede le agioni feture degli nomini, come possono mai essi esser liberi? Un Dio sommamente buono come può mai condapnara a una eternità di supplizi esseri da lui creati che prevedea peccare da tutta l'eternità? E come può mai essere eternamente punito l'umano peccato, mentre l'uomo, che il commette non può campresderne la gravezza e non ha idea della lesione infinita che fa a Dio; imperciocche l'ingiuria è più in chi la de che in chi la riceve? Se esistesse in me la mia anima, che fosse il principio di tutte le mie azioni e la parte di me migliore , io as avrei certamente alcuna idea. Come esisterà mai le spirite che concepire non posso? O se esiste, son io astretto, a riconoscerne l'esistenza, mentre non ne possedo la menoma idea? ecc. Tutte queste obbiezioni che interamente e direttamente in ge-

nerale non si posson disciorre sono la cagione per cui la fede che prestiamo a quelle verità è meritevole?

Nella religione mosaica toccherò un sol punto che sa vedere come, non ostante i grandi e molti miracoli da cui è provata, prestava gran campo al merito della fede. Mosè solo vedea Dio e con lui parlava, e tutto il popolo, quantunque vedesse le nubi e i folgori e udisse i tuoni, non accettava la legge che per bocca di Mosè. Mosè operò stupendi miracoli innanzi al tiranno dell'Egitto, de' quali alcuni furono pure, se non fatti realmente, operati in apparenza dai maghi di quel paese. Queste cose bastavano perchè Mosè potesse essere da alcuni tacciato d'impostore, e non fosse creduto alla sua legge, come succedette a quel tempo ed anche al nostro. E qui spetta ciò che diceva Dio intorno a que' profeti falsi facitori di miracoli che sarebbero suscitati per tentare il popolo di Dio; i quali, come saggiamente osserva Vincenzo di Lirino, nella nuova legge sono gli eretici, i quali, pieni di scienza, d'eloquenza, di molta apparente austerità e virtà, e persino operatori di certe cose che a prima vista saper possono un po' del prodigioso (quantunque tali in realtà a chi ben le osserva non paiano, come, per esempio, fu la celere propagazione della pretesa riforma mossa da un semplice monaco, qual era Lutero, cosa che costui volea far passare come un gran miracolo), martiri sono persino talvolta in apparenza, come Giovanni Uss, Gerolamo di Praga e altri.

Dio e nell'antica e nella nuova legge permette tali orribili veramente tentazioni perchè i cristiani possano acquistarsi dei meriti ritenendo la fede. Ma non si può definire la mirabile unione che passa tra i motivi che servono alla fede di base e quelli che producono il merito; imperciocchè nel mentre che le tentazioni sono sì grandi che senza aiuto di Dio vincer non si possono, e chi le vince ha del merito, nello stesso tempo, dico, sono tali che la ragion nuda può discoprirne l'artifizio, e se n'è preda è per colpa sua.

Ma qui debbo anche osservare che si dee giudicare non in sè, ma relativamente di tale concordia della fede e del suo merito ne dogmi della religione. Così in altri tempi forse le prove immense e fortissime che corredavano la religione giudica sarebbero state troppe e avrebbero forse diminuito se non tolto il merito della fede; ma così non era relativamente

a' tempi in cui in la religione mosaica instituita e il popolo per cui fu instituita. Tale era infatti questo popolo reso così grosso, duro, materiale e corrotto dalla egiziaca schiavitù, che, non ostante gli strepitosi miracoli da Mosè operati, molti ancon furono tra essi gli empi (1), e più volte fu in generale tuto empio e ribelle a Mosè, alla legge divina, al suo Dio. Laonde si vede come, non ostante i grandi miracoli, rimase nella giudaica religione il merito della fede, perchè quella era si bene adatta a tempi, al popolo per cui era fatta, e a tutte le circostanze, che i sostegni della fede non ne distruggevano il merito. Ma la religione cristiana essendo fatta per ogni popolo, per gli nomini tutti di egni tempo, condizione, luogo e circostanze, è tale che per tutti egualmente unisce alle grandi e molte preve della verità della fede che insegna, molti e grandi motivi di credibilità, epperciò molte occasioni di meritare presso Dio, ponendo la fede in lui. Investigandone poi i precipui punti, ognuse se ne può agevolmente chiarive, cioè come sotto quel doppie riguardo adatti sono a tutti gli uomini di tutti i tempi.

Riguardo alla religione cristiana feci altrove vedere la concordia del merito della fede, col suo sosteguo:

will in the same

(1) David dicea: « Dixit insipiens in corde suo: non est Deus, » già gran tempo da che Mosè avea operati i mireceli e data la legge, si che il popolo ebreo parea gia essersi potuto emendare; ma quelle parole dimostrano che appo i giudei gli atei non erano cosa tanto rara Lo stesso dimostrano altri luoghi de' salmi, i libri di Salomone. i profeti, e in generale tutta la bibbia. Infatti, quantunque alquanti emendati da' tempi, fu però l'emendamene de' giudei quasi insensbile, onde, dappoiche furono dalla tirannide egiziana corrotti, resi superstiziosi, grossi, dati a' vizi brutali, sempre poi rimasero tali sico a' nostri tempi, avvalorati bene spesso nella lor corruzione dalle varie altre schiavitù in governi non meno forse dell'egiziano, come il babilonese, corrotti. Onde la nazione chrea si guadagno quel dispregio generale di tutte le nazioni, che sempre poi conservo. Che se alcuse dicesse che non fu la tirannide egiziana la causa della corruzies degli israeliti, io prego costui a dirmi qual sia; imperciocche, se leggiamo la genesi e poi tutto il restante della bibbia, veggiamo una gran differenza tra il popole israblita mella genesi e lo stesso nel restante della Bibbia; e tal divario principia nell'esodo. B'chi ignore come il convivere cogli schiavi de tirangi corregnes gli, animi e facciali divenire tiranni e schiavi? State of the state of the

## MIRABILE UNIONE DELLE VERITÀ DELLA RELIGIONE.

Le verità della religione sono tutte insieme così bene connesse e collegate, che non solo col torne alcuna tutte vengono
tolte, ma eziandio col disordinarne alcuna tutte vengono disordinate. La ragione si è che tutte a vicenda si toccano, in
modo che per poco che si voglia distendere l'una, si cade nel
terreno dell'altra, e questa si lede per quella corroborare.
Perciò l'esagerazione è pestifera nella religione, e lo aggiungere
non è forse peggior del diminuire nelle cose di essa.

Ora, siccome quando si vuole asserire quello che di certo non si sa e non si può sapere, nè molto il saperlo rileva, l'unico partito del saggio, cioè il più sicuro, è di tacere, chè volendo definire si corre pericolo d'introdurre nella religione od il soverchio o la diminuzione, così insegnando la nostra con certezza ciò che fa d'uopo tacere vuole che non si tocchino quelle quistioni non utili ad altro che alla nostra curiosità, cui per mortificare appunto lascia indecise.

Che se vogliamo non ostante la nostra insufficienza diffinirle, questa tocchiamo con mano, perchè non ci perdiamo che in conghietture, in vanità, in cavilli, in dispareri umilianti per lo spirito nostro, e produciamo per noi delle inutili fatiche, gare e divisioni. Ma sopratutto si può arrecare non lieve danno alla religione, o diminuendola di qualche cosa o aggiungendole delle cose nuove, e sempre o aggiungiamo o togliamo ledendo in parte, se non affatto, alcune verità di essa, siccome l'esempio de' molti scolastici e teologi ce lo prova, i quali con tutte le loro inutili disquisizioni screditarono la divina scienza, e per voler certificare alcuni punti incerti, dubbii resero de' punti certi che in essa sono. L'esempio degli scolastici prova questa verità.

Nè si dica che colle aggiugnere non si corre pericolo nessuno; imperciocchè, se la religione vera è divina, sacrilego è un tale linguaggio. Ma, senza perdermi dietro a rifiutare con tali argomenti di convenienza un detto assurdo e superficiale, se ne può vedere la falsità nella stessa natura della cosa. La verità è una, come una è la luce, disse il dottore di Aquino, e perciò è immensa, per così dire, e senza termine, onde in essa non si dà vano, ma tutto è da essa occupato, e le sue peculiari parti sono unite così strettamente che ne formano una sola. Perciò non si può aumentar una di queste parti o aggiungerne nnova, senza o distruggerne una di quelle che prima esisteme o diminuirla. La religione, che è la verità pura e senza neo, ha perciò questa dote. Nessun'altra ecienza l'ha a tal grado, perchè la religion sola, come l'anica disciplina celeste, è in tutte le sue parti affatto verace, e le altre scienze hanno colloro delle verità alquanto d'orpello tramescolato. Ma secondochè queste verità in maggior numero e con più purezza contengono si avvicinano ad avere quella qualità; e l'avrebbero veracemente se potessero pervenire ad essere affatto veraci.

Ma diamo un esempio dell'unione che hanno le verità rella ligiose. L'esistenza del peccato originale e l'esistenza della creazione e pravvidenza di Dio sono due verità di religione chi insieme stanno benissimo quando nelle loro naturali fattenze vengano considerate. Così stanno pure insieme benissimo le lore prove, in guisa che la sperienza e la ragione mi fanno vedere come queste mondo fa create da un Dio che lo conserva, e fu disordinato da un pome che lo corrompe. Ora queste provi sono così dilicate, per così dire, che, ove si esageri un po' l'una, si vien l'altra a debilitare. Ove ben io consideri, veggio un ordine nell'universo che non può essere opera che di Dio; ma nello stesso tempo scorgo quest'ordine unito con un disordine che non può essere che opera dell'uemo. Ma se la mit fantasia riscaldata m'induce a trovare auche dell'ordine ov'è il disordine, e a cavillare per provare un tal sistema, io tolgo k prove naturali che mi dimostrano il peccato d'origine: e laddore, al contrario, voglia anche in ciò che v'ha d'ordinato in questo mondo trovar del diserdine, allora io vengo necessariamente a negare o la creazione e la Provvidenza divina, o la divina bontà. Ecco gli eccessi in cui l'nomo può cadere volendo esagerare alcuni dogmi o le loro prove eltre i naturali confini: altri dogmi distruggonsi. Peggio ancora addiviene se si aggiungono dogmi novelli. Diffidando adunque della fantasia e della precipitazione, consideriamo a sangue freddo, con quieto animo, con robusta ragione e copia di tempo le verità che abbiamo per le mani, e allora le scorgeremo nei loro limiti naturali e nelle loro ingenue e semplici fattezze della natura. Um verità non distruggerà l'altra, ma tutte staranno insieme in buom armonia. Al contrario colai che mira le cose coll'occhio dell'immaginazione, le vede diverse da quelle che sono in realtà, e con esse movi oggetti travedê commischiati.

Questo punto di contatto è in vero difficile a determinare; ma gran parte della difficoltà è già tolta quando una sana, prudente e tranquilla ragione viene adoperata a considerarlo. Esso è anche talvolta così superiore alla mente umana che non si può attingere, e chi tenta di farlo opera da inavveduto o da stolto come i fabbri della torre di confusione, ed Agostino quando inesperto ancora volca capire i misteri. Molti sono i misteri anche della religion naturale. Noi sappiamo che Dio, p. e., è buono e giusto, libero ed immutabile, semplice ed immenso: ma l'unione, il punto di contatto di questi attributi in Dio non è per noi un mistero? Chi è quel temerario che a determinarlo si accinga? Qual è il divario che passa, riguardo all'essere superiori alla nostra mente, da que' misteri a quello dell'unione della unità con la Trinità divina?

Tacer dobbiam dunque sopra questi misteri, e non altro; ma guardarci sempre nel parlarne di lederne talvolta quell'unione, di che noi ignoriamo il modo, quantunque sappiamo essere certa l'esistenza.

Non arreco ulteriori esempi; chè altri ne arrecai quando parlai dell'avvertenza che sopra tal materia aver dee principalmente l'oratore cristiane, il quale è più esposto ancora che il teologo di gabinetto a cadere in tal errore, come quello che per lo suo ministero non dee tetalmente rigettare le suggestioni dell'immaginazione, ma saperle bene commettere con quelle della ragione e del cuore, e così moderarle e farne col paragone la prova; imperciocchè è quasi più lieve all'uomo corrotto il fuggir totalmente una cosa che il prenderne moderato uso. E a questo mirava l'apostolo quando dicea de' coniugati che avranno la tribolazione della carne, lo che tacea de celibi: perchè questi rinunziano totalmente ai piaceri della concupiscenza, e a quelli spetta il sapersene moderatamente valere.

# IL PURO AMORE - BOSSUET E FENELON.

.: .

Nella controversia riguardo alla dottrina del puro amore che serse tra il Bossueto e il Fenelone trionfarono amendue questi prelati, il primo nell'avere ragione, il secondo nell'aver torto; e il trionfo di quest'ultimo fu di quello dell'altro di gran lunga maggiore. Tralascio di parlare dell'eroismo che dimostrò

nel dannare il suo libro, nel pazientemente sopportare il triode dell'avversario, ecc., e nel fare tutto ciò non solo in pubblico, ma anche in privato (come appare dalla relazione della coaversione di Andrea Michele di Ramsay, inserita nella Vita di Fénelon, ove si leggono le parole con cui il gran prelato condannò al cospetto di quel cavaliere il suo libro delle Massime): arrecherò solumente poche parole dette dal gran prelato in privato al giovane Ramsay allora protestante: « Lascio da parte · i miracoli di Mosè, e l'essere fino a noi pervenuti senza ala terazione i libri che ne contengono la storia. Voi ne potete ▼ veder le prove nell'sccellente discorse di monsignere di « Meaux sopra la Storia universale. Egli vi rintraccia la catesa « della tradizione dall'origine del mondo, e la corrobora con c riflessioni che fanno egualmente vedere L'estensione del SIO a spirito e quella delle sur cochietore. . In queste parole is veggio espresso un apimo eroico: infatti il vero eroe tale si mostra ne' più semplici fatti in mezzo alla sun famiglia: e colsi che non è tale se non in pubblica e in campo, non lo è mai veramente.

Oltre il citato luogo, in altri Fénelou fece le Iodi del Bossueto, anche dopo di essere stato da questi vinto nella controversia: e pare che se dalla querela dell'amor puro venne rotta la lore amicizia, il Pénelon da sua parte abbia preso occasione di rattaccarla dalla sua condanna in poi. E più ancora che nel condannare il suo libro, e nel piegar il capo alla decisione di Roma, spicca la grand'anima del Fenelone nel fare l'elogio dell'avversario suo, che intimata avea la guerra, è con tutte le sue forze procurato di farlo condannare, e sì l'avea vinta. I quello che si è ancora da osservare è che il vescovo di Cambray fa quell'elogio in una privata conversazione con un giovane protestante di cui l'animo non era per certo favorevole al Bossuet: e tal elogio non è già condotto dalla catena del discorso, ma insinuato e introdotto ad arte, e come un episodio che assai bene dimostra come il Fénelon non perdet punto occasione di far elogi del suo avversario, e dimostrare non solo non nutrire per lui nessun rancore, ma eziandio usa peculiare stima e venerazione, quale insomma avrebbe fatto non solo un cristiano, ma un santo.

E l'elogio del Bossuet fatto in quelle poche linee del Férelon è uno de più grandi, perchè ivi chiama il di lui discorso

eccellente, lo propone come libro il più classico in tal genere, e appella il Bossuet grande ingegno coll'ammirarne l'estensione dello spirito, e gran dotto coll'ammirar l'estensione delle sue cognizioni.

I MIGLIORI SCRITTORI CHE ESISTONO NON COMPOSERO MAI LE LORO OPERE SENZA QUALCHE FIORE ALMENO SECONDARIO.

Molti scrivono de' libri morali o politici che sono inutili alla politica e alla morale; e questo è male: molti scrivono dei libri religiosi che sono utili all'incredulità; e questo è peggio: il Gerdil scrivea un discorso sopra il lusso, ma in tal maniera che potea essere incoronato dallo stato il più ripieno di lusso, ed infatti fu senza emendazione veruna applaudito dallo stato per cui fu composto; e questo è debolezza e viltà: gli scolastici scrissero de volumi per conservar illesa la morale cristiana, i quali servono a farla spregiare; e questo è ignoranza: i migliori scrittori che esistono non composero mai le loro opere senza qualche fine almen secondario, se non cattivo, non totalmente puro, lo che si sente nello attentamente leggerli; e ciò è condizione dell'uomo corrotto. Ma, vuolsi un libro che ottenga interamente quel fine, per cui sol fu composto, in chi lo legge, secondo il dovere, e la purezza e la santità del di cui autore si senta anche nel leggerlo? Si prenda la bibbia, che è quel libro. Ma siccome la bibbia è il capo d'opera di tutta la scienza e il primo di tutti i libri, il vangelo è il capo d'opera della bibbia e la prima di tutte le sue parti.

NULLA È PIÙ FACILE CHE IL FABBRICAR DE'SISTEMI.

Nulla è più facile che il fabbricar de' sistemi. La verità è anch'essa un sistema; ma un sistema prodotto da relazioni necessarie, posta l'esistenza delle cose. Per conoscere dunque la verità fa d'uopo conoscere tutte le relazioni veraci che esistemo: studio veramente infinito, e di cui la menoma parte è faticosissima. Ma quanto è più facile il fabbricar de' sistemi! Se si conoscono due o tre relazioni, l'immaginazione fabbrica il sistema e pone tutto quello che manca dalla parte del vero;

felice e raro ancora quel sistema, di eni quelle tre o quatto primitive relazioni se fondamentali sono non apparenti, ma realil Ogni incredulo forma il ano sistema per necessità: non pob afuggiria.

TUTTE LE DIFFICOLTÀ NON IMPEDISCONO DI VEDERE NELLA RELI-GIONE LA DIVINA VERITÀ CHE CI RISPLENDE.

Tutta la religione in ogni suo punto, oltre le grandi diffcoltà che importa, ne ha molte di picciole: così la bibbia che ne è il codice: non possono essere mai sciolte appieno e molte volte appena con congetture. A coloro che con occhio superficiale aquadrano queste cose, lor paiono indizio di opera umana, che l'opera divina ne dovrebbe andar esente. Ma quanto mai cestoro s'ingannano! Appunto tali minuti inteppi del nestre spirito servono ad umiliarlo, a render meritevole la fede e a mortificare in noi quell'ardore che si ha di saper tutto e di sciogliere tutto. Ne riescono essi talvolta più gravi che le difficoltà grandi ed universali. L'uomo vorrebbe saper tutto, ignorar niente : la religione modera in lui tale sterminata coriosità. Tutte però queste difficoltà non impediscono di vedere nella religione la divina verità che ci solende; e l'armonia stessa con cui quelle con questa consuonano a chi ben osservi è già un argomento dell'opera divina.

#### LA RAGIONE E LA RIVELAZIONE.

La ragione umana è per se stessa così deboie, ristretta e limitata, che non può punto da se sola condurre l'uomo a quella verità cui tanto aspira a confiscere; ma ha d'uopo di esterni aiuti che la sorreggano, la guidino, la conducano per la retta via e le impediscano il traviar negli eccessi. Questo aiuto, o guida che lo vogliam chiamare, in tutte le umane scienze utili alla società è l'esperienza, mediante la quale noi possiamo almeno in parte se non in tutto conoscere l'ordine della natura, e, così ragionando, guardarci dall'allontanarci di questo ordine formando peculiari sistemi. Nessun buon filosofo, fisico, o politico, se illuminato dalla doppia face della ragione e del-

PRINSIERI 639

l'esperienza non procede. Ma si osservi che parlo solo di quelle scienze che sono veramente utili alla società, le quali sono tutte pratiche, onde l'esperienza può in esse aver luogo; non già di quelle altre che inventate dall'umana curiosità si perdono in ipotesi e in astrazione.

Una scienza però ci ha, la quale non solo è pratica, ma eziandio speculativa, perchè non solo ha per iscopo di guidar il cuore e le nostre operazioni, ma ancora di umiliare il nostro spirito ed i nostri pensieri all'Ente supremo. La religione ha una parte tutta speculativa e tale che supera la stessa mente dell'uomo, appunto perchè questo è lo scopo che si propone, cioè di umiliarla. Ma, siccome nel mentre che l'orgoglio del nostro intendimento viene umiliato, non dee esserlo però a spese del buon senso, in quella scienza speculativa regna somma certezza.

Il fonte di questa certezza si è la rivelazione, la quale è in fatto della religione ciò che la sperienza nelle umane scienze. Noi non possiamo sperimentare quelle cose che interamente ne superano; ma Dio, che n'è l'autore, che le contiene in sè e le ha, per così dire, esperimentate per noi, ne fa fede, e la fede di un Dio più basta a indur la certezza che l'esperienza medesima che noi possiam fare. Nell'antica e nella nuova legge Dio fu che portò la fede di questa sperienza nel mondo.

Tutti i precetti positivi del culto esterno e i dogmi soprannaturali sono la parte della religione che non può in guisa niuna dipendere dalla nostra ragione. La rivelazione adunque ci dee esser di guida sovra queste materie.

#### LA CORRUZIONE DELLA NATURA CONSISTE NEL DISORDINE.

L'uomo nello stato dell'innocenza era esente da tutti i mali, la cui piena di presente lo soprassalta e lo inonda; di cui la maggior parte è riposta nella natura corporale, essendochè molti mali dell'anima provengono dai difetti delle membra in cui è rinchiusa. Alcuni riputano impossibile un tal mutamento, se non si suppone quello della natura intera; imperciocchè essi ragionano che tale è tutta la natura presente di tutto il creato, che tutti i mali che ora porta con seco necessariamente ne debbono conseguitare. Ma non fu già cambiamento totale la

corruzione della natura, benst peggioramento, disordise: la natura è sempre la stessa, ma dalla sua rettitudine deviata. E, ove prendano a riandarsi i precipui mali che infestano l'universo, scorgerassi la verità di questa mia asserzione. La ferodit di alcuni animali non è punto loro essenziale, giacchè per mezzo della coltura e della dimestichezza può l'uomo ad alcani di essi diminuirla od anche per intero dibarbicarla. E non è questo un disordine, anzichè una dote naturale? Osservo ciò riguardo all'istinto reale di ferocia che molti tengono essere inerente ad alcuni animali, e non parle di molti altri che son resi tali dalla fame, e che pasciuti vivon tranquilli. Lo stesso dicasi delle umane passioni provenienti dal fisico disordine, come ognuno può vedere, se origine non hanno dalla concopiscenza dell'unima. Ne fa prova il gran divario di qualità e di gradi che intorno a tali passioni negli uomini si ritrova.

Passiamo ora alle malattie, alla morte. Sono esse essenziali alla nostra natura? Sì, mi diranno dei filosofi non pochi: ia però senza tema apertamente loro il niego. La distruzione, l'annichilamento per se stesso è impossibile, neanche di un briciolo della materia.

Sta dunque che il disordine e la dissoluzione dei componenti dei corpi, nella quale veramente consiste la cugione dei morbi e della morte, siano indivisibilmente congiunti colla nostra natura e facciano parte dell'essenza sua. Ora veggiamo se ciò sa vero, e per chiarirsene supponiamo un corpo umano che sia sempre vegeto e sano, osserviamo quello che può serbarlo it, cotal condizione, e stiamo attenti per iscorgere la ripugnanza di tale supposto.

Per conservare la sanità perpetua in un corpo niente altro si ricerca se non che ciò che entra sopperisca interamente a queilo che esce non solo nella quantità, ma eziandio nell'ordinanza. La nutrizione, che sottasopra perfettamente alle evacuazioni corrispondesse, basterebbe per tenere il corpo dell'animale sempre mai sano: nulla di assurdo in questo. Ma corpo potea la natura porci opera? Rispondo, che, per seguerati particolarità, io l'ignoro: ma si dee forse misurare la pettanzi di quella figlia del Creatore dalla debolezza nostrata Corre di mai la natura a mantener sempre costanti le sue leggia di interno alla vegetazione delle piante, come alla formazione dei metalli, alla generazion degli animali, al corpo degli astri, le

quali da tanti secoli che esistono non preteriscon mai d'un sol punto? Ora nella medesima guisa questa natura sì saggia potea nel suo stato di purità mantener tal ordine perfetto nell'uomo che bastasse per conservarne sempre il corpo nel medesimo stato. Benchè di questo investigar non possa il modo, basta il poter vederlo possibile.

La corruzione dunque della natura non consiste che nel disordine.

# DIO SA TRARRE DEL BENE DAL MALE, E DELL'ORDINE DAL DISORDINE.

Dio è così saggio e così buono che, come dice sant'Agostino, e noi già replicatamente osservammo, sa trarre del bene dal male stesso, e dell'ordine dal disordine. Così, poichè l'uomo corruppe sè col peccato, corruppe tutta la natura, che seguì la sorte del suo re. Da questa corruzione derivarono molti mali, i quali però, quella posta, sotto certi rispetti beni si possono denominare. Di tal fatta son tutti i mali prodotti dal peccato originale.

Il peccato originale produsse la concupiscenza, stimolo gagliardo al peccato, da cui morte sol può liberare. Che sventura dunque per l'uomo corrotto sarebbe mai il dover vivere nelle sue membra immortale! La morte libera dal corpo, e per conseguente dalle malattie, dalle passioni e da tutti i difetti di quello: questa morte, come tanto terribile riguardata, è pur dunque in mezzo ai mali di questa vita un rimedio ed un bene. Egli è vero che la morte fu data come pena e come un male, imperciocchè tutto ciò è male invero che non è bene se non relativamente al male; senzachè, quantunque per noi sia un bene, non cessa di valere per un male quando come tale noi la riceviamo. Questo è un essetto della corruzione, che ci accieca a segno di celarci nella morte ciò che havvi di consolante e di bello, e ci lascia solo scorgere quello che presenta di orribile. Questo è uno de' danni della concupiscenza, che non può dalla ragione venir tolto, benchè possa essere diminuito; e a torlo, per quanto sta in noi, sopratutto c'insegna il cristianesimo.

Quello che si è detto della morte si dica pure del penoso Vol. V.

travaglio, dei dolori del parto, ecc., pene date da Dio all'uon peccatore; de' mali che noi contempliamo nella natura, della distruzione che ci si vede, ecc.

Tutti questi disordini servono a elevarci la mente a Dio, alla vita futura, a farci disprezzare i falsi beni di questo mondo, a porci sott'occhio la nostra debolezza e malizia, ecc., che sono certamente dei grandi beni. A tal fine si riferisce tutto il disordine anche fuori dell'uomo della natura creata, acciocchè ci vedesse come in ispecchio il suo peccato e ne sentisse ancora le maligne influenze. Il perchè più ci avviciniamo all'uomo, più la corruzione è maggiore; più da lui ci allontaniamo, e più è minore.

Quei grandi corpi celesti che noi sol veder possiamo paiono aver sofferto nessun detrimento, perchè non hanno delle relazioni coll'uomo; ma ben altra è la ragione delle erbe e dei frutti di cui si pasce e degli animali con cui tratta, chè ivi trova dei veleni che lo uccidono, degl'insetti che lo tormentano, delle bestie che lo divorano. Nè questo era nel paradiso, mentre leggiamo che Dio disse ad Adamo che mangiasse pure di tutti i frutti del paradiso, eccetto solo di quello della scienza; e gli fece passar dinanzi tutti gli animali in rivista perchè loro imponesse il proprio nome.

Tutti i mali prodotti dal peccato originale sono di questa tempra. Gli animali feroci che inondano la terra costringono gli nomini ad unirsi in società; ecco un bene: la fatica del lavoro ammorza in lui la concupiscenza, la necessità di quello lo preserva dai mali dell'ozio; ecco degli altri beni: il nocumento che arreca alla sanità la troppa riflessione ritrae l'uomo dal coltivare quelle scienze che a lui non sono di troppo utile, e questo è pure un bene.

#### DELLE OPINIONI DEI SANTI PADRI.

I santi padri hanno avuto delle opinioni un po'astratte, e che a taluni paiono oziose ed inutili, e di tal fatta da non poter esser disciolte. Non s'avventuri così di leggieri giudizio di condanna contro quei grandi e santi uomini; imperciocchè, se tutto quello e ancora di più si può dire con tutta giustezza degli scolastici, ove ben si consideri si vedrà che per lo più (tolti

forse alcuni pochi luoghi) non si può intentare tale accusa contro i santi padri, i quali poterono e aver ragionevoli e ferme tradizioni per trattare ed isciogliere certe quistioni, di che noi per mancanza di quelle più non saremmo capaci, e, guardando e sentendo più avanti nelle cose di religione che non facciamo not, riputar molte cognizioni atte alla confutazione degli errori degli eretici dei loro tempi e della confutazione degl'infedeli. Eccone un esempio.

E opinione comune degli antichi padri che Cristo, scendendo negl'inferni, ci predicasse la sua religione e ci convertisse molti degl'infedeli, e alcuni attribuiscono la stessa predicazione al precursore ed agli apostoli. Questa opinione è fondata dai padri sopra alcune parole (1, Pet., III, 19, 20, e IV, 6), le quali, quantunque ad altro significato si possan volgere (non però senza danno del senso letterale), nulladimeno è chiaro pel consenso dei padri che hanno il suddetto per loro proprio; stantechè, se non sacciamo de' padri quel conto che i protestanti, dobbiam tenere per fermo e porre in sodo che, quando tutti o quasi tutti concordano nella chiosa di un passo della bibbia, questa è la vera chiosa di tal passo, e se i padri di unanime consentimento l'hanno abbracciata, ciò è segno che per tradizione comune correa, nè è punto immaginazione dei padri, come alcuni temerari osano asserire, quantunque quella tradizione verbale ed i suoi monumenti siano periti; ed appunto questa caducità è cagione per cui da quel Dio che è colla sua chiesa fino alla consumazione dei secoli furono suscitati i padri, che, consegnando la tradizione agli scritti, eterna la resero.

L'opinione dunque della predicazione di Cristo nel limbo e della conversione di molti (1) è fondata sul consenso dei padri e sulla scrittura. Coloro adunque che la tacciano di temeraria

(1) S. Pietro pare che unicamente accenni la conversione di molti di quei che perirono nel diluvio; ed è vero: ma non esclude la conversione d'altri. Egli parlò solo di quei del diluvio, perchè si trattava solo di fare il paragone fra l'arca e il battesimo; ma, appunto perchè anche fuori dell'arca furono molti uomini salvi, secondochè dice san Pietro, è tutto congruo il dedurne la salvezza anche di quei molti gentili che, vivendo in questo mondo, non si resero del tutto indegni degli sguardi della misericordia divina. Ma, tralasciando ogni commento, atteniamoci ai padri, che avevano, oltre molte tradizioni verbali, grande dottrina e gran divino spirito: essi,

e favolose non sanno quel che si ditano. Bisogna distinguere i nostri dai tempi antichi. In quelli la tradizione verbale est ancora in vigore, la santità e la dottrina molta; onde, così fendate le asserzioni de' padri, avenno grande argomento di verità. Altri possono tacciare la detta opinione inutile e chiedere a qual pro tanti padri dovenno perderci entro il tempo e la fatica? Ma costoro ancor s'ingannano a partito per poco considerar le cose.

Veramente sarebbe ridicolo il supporre che nomini sì saggi come i padri, anzi che gli apostoli medesimi, che un sm Pietro, si perdessero dietro a baie e ciance, e questo dovrebbe bastare per farne rispettaro quel fine, quantunque a noi ignoto, ma abbastanza giusto e rilevante, per cui essi posero mano a truttare di quelle materie. Ne noi dovremmo maravigliarei d'ignorare tal fine, mentre non tutta conosciamo l'indole degli eretici e degl'infedebi.

# REL'AZIONE FRA LA MATERIA E LO SPIRITO:

Havri una grande relazione tra im materia e lo spirito. La materia si muove, lo spirito vuole.

Ma il moto della materinadi. per sè non puòs sussistere, ma ha d'uopo della volontà della spirito, per venir prodotto.

Noi non possiamo concepir possibile altra colazione di influenta dello spirito sul corpo che la potenza della volentà, per cui ad un cenno dell'anima il corpo ubbidisce a maril voler porre un mezzo di comunicazione, e per così dir di contatto trai lo spirito ed il corpo, è un assurdo, eduna discorrere non più con la ragione, ma con l'intuito. Ora la potenza di dar di moto al corpo non può aver origine se non dalla opotenza creatrice, e er no conte

Il dar il moto è infatti una specie di creazione che cambia l'ordine della materia nello spazio, nel decorso del tempo. Ora un tal cangiamento d'ordine, è un ente, perchè non è nulla; quando io lancio una pietra, il movimento di questa, è qualche cosa più che una semplice privazione: Bunque la produzione del moto non può spettar che alla volontà creatrice.

fondati sul detto passo di san Pietro, non solo dictino che il Messis nell'inferno abbis salvati degli infedell che perisono dell'idiavis, ma ancora degli altri che vissero porintaliri tempio di perisono.

Ma l'anima mia, quando fa un atto della sua volontà, induce pur un cangiamento nell'ordine morale; dunque l'anima ha in tal caso una specie di facoltà creatrice.

Pur a Dio solo compete tal facoltà, perchè Dio solo è il complemento, il centro dell'essere, il solo ente per se medesimo. Dunque le nostre libere azioni stesse hanno origine da Dio. Ecco il sistema della premozion fisica.

Ma non solo l'anima mia vuole in se stessa, ma il suo volere ha un'effetto esterno sulla materia. Io voglio e muovo il mio braccio; questo momento è una creazione; non è dunque opera dell'uomo.

Sin qui tutto va bene. Ma i cartesiani spiegano che tutti i movimenti del corpo prodotti dall'anima sono opera immediata di Dio, che a quel tal cenno dell'anima muove il braccio dell'uomo. Ecco il sistema delle canse occasionali. Senza far questa supposizione, a me pare che la quistione venga sciolta dal solosistema della premozion fisica. Dio vuole colla mia libera voiontà; io muovo il mio braccio liberamente, ma è Dio che produce tal libero volere in me; dunque l'atto della volontà e l'opera del mio braccio sono ad un tempo opera di Dio e di me. Se Dio non volesse con me io non potrei neppur volere; se Dio non muovesse il mio braccio con me nol potrei neppur muovere. In una parola: Dio non muove già immediate il mio braccio al cenno della mia volontà, ma, muovendo la mia libera volontà a volere liberamente muovere il braccio, le comunica la forza creatrice del movimento; l'anima mia allora è che muove il braccio, ma non per sola propria forza, ma per la forza creatrice che Dio le ha trasmessa. Il supporre perciò che l'anima possa, senza la cooperazione di Dio, muovere il braccio, è una contraddizione, ugualmente che il supporre che l'uomo possa volere senza la cooperazione di Dio.

Ma la volontà indipendente da Dio è fuori dell'ordine della divina conservazione e provvidenza: dunque non può più esistere: giacchè tutto quello che esiste esiste perchè Dio lo vuole, e la sua volontà gli comunica l'essere. Inoltre tutto ciò che esiste esiste perchè Dio lo vuole: ora ogni cosa esiste con una forma: dunque Dio vuole anche la forma con cui esiste. Le forme della volontà sono i suoi atti; dunque Dio gli vuole. Se non gli volesse, si potrebbe dire che una qualche parte della volontà è indipendente da Dio.

Come poi alla volentà di Dio l'anima voglia, la materia si muova, ecc., è impossibile l'averna un'idea, perchè è impossibile l'aver un'idea della creazione.

Dal sin qui detto si deduce come il sistema dell'armonia prestabilità del Leibnizio non ha gl'inconvenienti pretesi da alcui filosofi. Essi lo tacciano di distruggere la libertà; ma, io chieggo, questa libertà è forse distrutta dalla premozion fisica di Dio! No certamente: dunque Dio che sa ab eterno tutte le sue azioni, tutto ciò che vorrà nella libera volontà dell'uomo, può ab eterno stabilire un'armonia tra l'anima e il corpo, e disporte nel corpo tutta quella successione di momenti e d'effetti che prevede nell'anima come azione sua propria.

Dal che si vede come coloro i quali inavvedutamente rigettano il sistema del Loibuizio, come contrario alla libertà a importante altri assurdi, si riducono a negare la premozion fisica, e per conseguenza la stessa prescienza divina: giacchè questa senza di quella è una chimera che non può sussistere.

Fia qui relativamente alle relazioni dello spirito sopra il corpo; che diremo di quella del corpo sopra lo spirito? la due sole maniere questa si può spiegage: o col sistema delle cause occasionali o con quello dell'armonia prestabilita.

Egli è però prudente di non appigharsi a veruno di questi sistemi con esclusione dell'altro, e tampoco come fanno alcuni di sposarne uno talmente a provar l'altro contraddittorio. Tale è pure la mania de' molti filosofi, i quali non canno alcuni un'opinione senza rigettar come ripugnante quella poutraria. In fatto di dogma questo è il vero procedera della ragione; ma in fatto di opinione è il procedere del fapatismo.

L'ESSENZA DELLA RELIGIONE GRISTIANA: CONSISTE - MEL TARE Un sagrifizio dello spirito: e - DEL Guore à Dio.

L'essenza della religion cristiana cansiste nel far un sagifizio dello spirito e del cuore a liie, vale a dire, nel nostro linguaggio filosofico, dell'intuito alla ragione e, dell'appetito alla coscienza.

Dio creò l'uomo perfetto nella sua natura; gli acrisse nell'anima la legge e l'esecuzion della legge, cioè i principii della ragione e quelli della coscienza; e ciò fece imprimendo nel-

l'uomo l'immagine di se stesso e di sè come Vero formando la ragione dell'uomo, di sè come Buono la di lui coscienza.

Questo è il sublime significato delle parole della scrittura: creavit Dous hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum. » (Gen., I, 27.) Che altro sono infatti la ragione e la coscienza dell'uomo se non una viva immagin di Dio? Che altro ci può legger l'uomo se non Dio, quando non voglia chiuder gli occhi della natura? Inoltre quello eziandio significa questa altra espressione della scrittura: « inspiravit a in faciem eius spiraculum vitae. » (Gen., II, 7.) La vrra infatti è una esistenza attiva, è la pienezza dell'essere che vive è non dura; onde impropriamente si dà il nome di vita alla vegetazion delle piante, alla sensibilità degli animali, ecc. Il solo essere dotato d'intelletto e di volontà può essere giustamente chiamato l'Esser vivente. Dio dunque insuse nel primo uomo l'intelletto e la volontà con tutte le loro ulteriori facoltà e forme, cioè la vita: e questa vita che uscì di Dio non potè esser che l'impronto, per così dire, l'emanazione della Divinità.

La ragione è dunque l'immagin di Dio come vero ed esistente: la coscienza è l'immagin di Dio come buono ed agente. Queste due facoltà doveano essere la norma di tutto l'uomo.

Ma l'uomo era composto da Dio d'anima e di corpo. Dunque dovea essere l'anima col corpo con un qualche anello legata. Inoltre l'uomo era destinato a vivere su questa terra per giugnere poi al cielo; dunque dovea l'uomo essere collegato con questi fini. Ecco lo scopo dell'intuito e dell'appetito. L'uno lega l'anima col corpo, lo spirito colla materia; l'altro, oltre lo stesso che fa, lega l'anima col suo destino terreno e celeste.

Dio constituì l'uomo con queste facoltà subordinate alle altre superiori della ragione e della coscienza. Esse furono tutte date all'uomo nello spiraculum vitae. Dio infatti non solo è vero ed esistente, buono ed agente, ma ha l'idea della materia, cioè dello spazio e del tempo, ed è beato.

L'uomo peccò: peccò dando lo scettro del giudizio all'intuito e lo scettro dell'azione all'appetito.

Egli è vero che senza alcuno sforzo la ragione imperava all'intuito, la coscienza all'appetito, siccome tutta l'anima al corpo nello stato dell'innocenza. Ma nulladimeno, fornita di libero arbitrio, Eva cominciò a fallire nel prestare orecchio al serpente: un disordine trasse l'altro: proposa la hellem del pomo (intuito o materia) ai cenni di Dio (ragione); per casse guenza la volontà, seguendo l'error dell'intelletto, diede lo ecettro dell'azione all'appetito sopra la coscienza; l'appetito le gialatore seguitò i dettami dell'intuito futto legislator dell'attelletto. L'uomo seguì i due ciechi conduttori e pericoiò min fossa.

Per mezzo del giudizio messo in opera dall'intuito s'esercià la libertà dell'intelletto; per mezzo dell'azione, messa in opera dall'appetito, s'esercitò la libertà della volontà: così su prodotte l'atto amano (giacchè l'atto amano è il prodotta del giudizio e dell'azione, della volontà o dell'Intelletto) segio il peccata il quale ebba ancora il suo essetta al di suoi nella mentione del frutto vietato.

In tal guisa de disordinese descensorie dell'anima: l'intell' prese il dominio, o ne nacque l'ignorpressa l'appetito fece is stesso, e ne nacque la concupiaceuse:

Il ristabilire interamente, l'impeco, saturale, della regione a della coscienza divenne naturalmente impossibile all'uomo; perciò tutti i filosofi, dell'antichità commune a millo mitaliati e nella morale.

Nella metafisica, facendo o della materia un ente eterne o anche un Dio, ovvero attribuendo a Dio qualche cosa di materiale, o corpo, o pluralità, o tempo, ecc., errori dipendenti tatti dalla predominanza dell'intuito; che se ci mescolarono le idet della ragione, su perchè questa non venne estinta dal peccato nell'uomo, ma soltanto subordinata all'intuito, cioè oscurata; imperciocchè la materia non può che oscurare lo spirito. Nella morale, derivando sempre la virtù dalla felicità. Gli stoici parranno un'eccezione a questa regola; ma, se ben si osserva, ia virtù degli stoici non era che il prodotto di un intenso amor proprio e d'uno smisurato orgoglio. È infatti impossibile all'uomo lo stoicismo puro, il seguitare cioè la virtù non per altro impulso che quello della virtù, vale a dire l'appoggiare con miserabil circolo vizioso la virtù alla virtù. Che se anche pella morale degli ennici si ritrovano de' principii della coscienza, è perchè è di questa quello che si disse di sopra della ragione. ·

Gesà Cristo venne a ristabilir l'ordine della natura, il regno dell'innocenza, l'impero cioè della ragione e della coscienza

sull'intuito e sull'appetito (1). L'ordine che dà perciò di assoggettare lo spirito e il cuore a' suoi precetti non è che l'ordine di assoggettar il mondo inferiore al mondo superiore dell'anima. Questo è l'interprete di Dio, ne è il legato, il vicerè che ci manifesta: l'ordine di Dio, siccome nell'esterior società degli nomini il verace sovrano è sol Dio ed i principi ne sono i ministri: laoude in quella guisa che i popoli prestando ubbidienza e amore al lor principe ubbidiscono e amano Dio, così l'uomo, assoggettando l'intuito e l'appetito alla ragione e alla coscienza, ubbidisce, si assoggetta a Dio.

Ecco la fede e la carità, ecco il sacrifizio dello spirito e del cuore, ecco il sublime scopo del dogma e della morale. La fede è l'assoggettamento dell'intuito alla ragione; la carità, dell'appetito alla coscienza; e siccome la ragione è l'immagine di Dio stesso in quanto vero ed esistente, la coscienza di Dio in quanto buono ed agente, ne siegue che la fede e la carità souo l'assoggettamento dell'anima a Dio; e siccome la ragione e la coscienza in sè son uno, così la fede e la carità hanno un medesimo oggetto, e, se son perfette, son desse pur uno. Ecco come Dio costituisce il fondo, per così dire, dell'anima dell'uomo.

Ecco come la più sublime filosofia non può andare più alto delle elementari instituzioni cristiane del catechismo che insegna che tutta la religione consiste nella fede e nella carità (2), nel conoscere cioè e nell'amar Dio.

Qui si noti come il dar il dominio all'intuito e all'appetito sopra la ragione e la coscienza non può che condurre all'ateismo speculativo e morale, perchè così facendo in sostanza si assoggetta Dio (cioè l'immagiu sua, qual sono la ragione e la coscienza) alla materia e al cieco istinto d'una fantastica felicità.

Si noti ancora come due sono le sortà d'ateismo. L'ateismo

<sup>(1)</sup> L'intuito e l'appetito si possono chiamare il mondo inferiore dell'anima; ovvero il popolo, la provincia della stessa; la ragione e la coscienza dir si possono il mondo superiore, il regno, la capitale dell'anima.

<sup>(2)</sup> La speranza è una virtù composta parte della fede e parte della carità. La vera speranza infatti non istà senza l'una e senza l'altra. E nemmeno una speranza imperfetta può sussistere senza fede e senza qualche principio di amor di Dio di qualche sorta.

speculativo, che consiste nello spirito, deriva dal dominio dei intuito sopra la ragione, ed è quello di coloro che negano h verità, l'essere, cioè Iddio. Tal ateismo conseguente è pirronismo. L'ateismo morale, o pratico, che consiste nel cuore, deriva dal dominio dell'appetito sopra la coscienza, ed è quelle di coloro che negano il bene (cioè la differenza tra il bene ed il male), cioè pure Iddio. Tal ateismo conseguente è sistema di immoralità; ma, siccome l'intelletto e la volontà vanno indivisibili, un ateismo non va disgiunto dall'altro se si è conseguente, e il pirronista è immoralista, e finalmente indifferentita, libertino, cioè pari ai bruti nell'uso dell'intelletto e delle volontà.

#### DELLA FILOSOFIA NELLE LINGUE.

Havvi nelle lingue racchiusa una sublime sitosofia, la filosofia della natura, quella del genere umano. Questa è una delle basi della filosofia della società si bene stabilita dal signor di Bonald ai nostri tempi; ed è mirabile il buon uso che se ne può ricavare.

La parola ordine significa ad un tempo comandamento, precetto, e la ragione universale degli esseri che è stabilita da Dio, o, per meglio dire, è Dio stesso. Che importante lezione ci dà quest'analogia! Per essa ne viene accennato come ogni precetto perchè sia legittimo in se stesso dee consuonare coll'ordine increato delle cose, e come per rispetto ai membri della società ogni ordine del sovrano è l'espressione dell'ordine supremo del Sovrano de' sovrani; onde chi a quello si oppone, sconvolgendo l'ordine delle cose terrene, sconvolge l'ordine pure degli spiriti, la ragione universale di tutti gli esseri. Laonde, siccome l'ordine delle cose è Dio, l'ordine del padre di famiglia, del magistrato, del sovrano, è la voce di Dio: Omnis potestas est a Deo, ecc.

Si noti inoltre come il vocabolo ordine si è ancora trasportato dagli scrittori ecclesiastici a significare il carattere sacerdotale e il ceto de' sacerdoti. Già nell'idioma latino significava una qualche professione, una classe d'uomini.

Lo stesso mondo usurpa la voce dell'ordine per dar il nome ad alcuni dei suoi vani beni e delle sue minute grandezze. Ecco

come l'uomo ha sì ben impressa l'idea dell'ordine, che a quello l'applica che più onorevole estima: alla vece del sovrano, al ceto della milizia, de' nobili, de' sacerdoti, ecc.

### DELLA FELICITÀ DELL'UOMO.

L'uomo nello stato d'innocenza avea l'appetito soggetto alla coscienza, e l'intuito alla ragione. La di lui felicità così ordinata consisteva nella virtù, e lo spazio e il tempo non erano che forme di un essere creato e pensieri dell'essere per eccellenza.

Introdotto dal peccato il disordine, la felicità si separò dalla virtù, e le forme dell'intuito da quelle della ragione. L'uomo corrotto inclina a porre la sua felicità in altro che nella virtù, e a fare dello spazio e del tempo, cioè della materia, il Dio del suo intelletto.

- Nulladimeno l'ordine naturale non è affatto estinto. Quindi è che quando l'anima si oppone a quest'ordine, quantunque le piaccia (effetto della sua corruzione), ciò nonostante, ben lontano dal ricavarne quella soddisfazione che vorrebbe, se ne sente venire inquietudine e rimorso (voce della natura pura). Così l'incredulo, non potendo sottomettere l'intuito alla ragione, sottopone la ragione all'intuito, e pargli che così debba andar lieto della sua filosofia; ma la ragione uccisa in cotal modo, per così dire, fa sentire la sua voce, e l'intelletto, altro non vedendo attorno sè che materia, la quale gli presenta pure infiniti misteri senza che ne ricavi alcun vantaggio, s'illanguidisce, diviene ottuso, inflacchisce e muore nel sistema del dubbio o dell'indifferenza. Parimente sembra a prima fronte all'uom corrotto che, soddisfatto un appetito sfrenato, nulla più si abbia a desiderare; ma la felicità separata dalla virtù non può sussistere, ed è miseria. Tale in mezzo al turbine de piaceri ha l'anima immersa nella tristezza: e la sinderesi gli grida sempre che per la via in cui si è messo invano cerca la felicità.

Ecco mirabile contraddizione che si ritrova nell'uomo, e di cui tocchiamo continuamente la verità con mano. Essa ci accenna l'original corruzione della natura umana; ma nello stesso tempo, come i principii della natura pura non sono estinti, il

rovesciamento dell'ordine nelle spirituali facoltà non è intiere e persetto, epperciò il male non è per se stesso irrimediabile.

L'uomo non può da sè arrecarsi questo rimedio, perchè: 1° non conosce a fondo il suo male; 2° perchè, quantunque ne avesse appieno contezza, gli mancherebbono i mezzi per ristabilire l'ordine leso della natura.

L'Uomo-Dio è quegli che è stato mandato da Dio per salvare gli uomini e risanarli dal loro morbo terribile. Il meks che mise in opera per ottenere un tal fine è il comandere all'uomo di sacrificare l'intuito e l'appetito alla ragione e alla coscienza; ma per rendere più stabite e grande questo sacrifizio sviluppò la coscienza e la ragione e ci fece vedere idilio e a questo Dio stampato nella ragione e nella coscienza codinò all'uomo che sacrificasse le sue facoltà inferiori. Ecco il precetto del vangelo in cui si contiene tutta la legge: « Dili-« ges Dominum Deum tuum ex toto corde.... ex tota mente « tua. » Imperciocchè havvi un amor dello spirito, siccome havvi un amor del cuore. La volontà ama portandosi colla sua azione sopra l'oggetto amato; l'intelletto ama ristringendo la sua passione al medesimo. La volonta ama Dio nel dare lo scettro dell'azione alla coscienza in cui è Dio stampato, nel volere cioè come vuol Dio. L'intelletto ama Dio nel dar lo scettro del giudizio alla ragione, in cui l'immagine di Dio è pure impressa, nel pensare cioè come pensa Dio.

L'uomo dunque secondo il vangelo ristabilisce l'ordine naturale nelle facoltà dell'anima sua.

Ma gli effetti della corruzione non vengono tolti: l'ignoranza e la concupiscenza rimangono sempre ad agonem, l'intelletto è sempre portato a dare il primato all'intuito (causa dell'ignoranza), la volontà a dare il primato all'appetito (causa della concupiscenza). Ne siegue perciò che il ristabilimento dell'ordine nelle facoltà dell'uomo non si può fare senza violenza. Perciò il Redentore, parlando del régno de' cieli, disse che violenti rapiunt illud. Ecco il vero sacrifizio spirituale che dee offrire continuamente il cristiano, cioè della carne allo spirito, dell'intuito alla ragione, dell'appetito alla coscienza, in una parola dell'uomo a Dio. Ecco il vero regno che dee continuo possedere il cristiano in se stesso, consistente cioè nel dominio dello spirito sulla carne, della ragion sull'intuito, della coscienza sull'appetito, di Dio (come quello ch'è espresso nel

Pensieri 653

mondo superiore dell'anima) sull'uomo. Perciò nelle sacre pagine vengono i fedeli chiamati gente santa, regale sacerdozio,
che offrono a Dio ostie spirituali; e parimente loro vien dato
il nome di re, di real progenie, ecc. L'uomo infatti è re e suddito, sacerdote e vittima ad un tempo.

Gesù Cristo, che fu l'immagin viva dell'uomo ritornato allo stato dell'innocenza, presentò al vivo in tutta la vita sua il sacrifizio del mondo inferiore dell'anima al superiore, e per conseguenza il regno di questo sopra di quello. Le due nature di cui constava, la divinità e l'umanità, rappresentavano i due mondi dell'anima: l'umanità mosse continuamente guerra alla divinità, ma la divinità tenne sempre lo scettro; finalmente la umanità morì su d'una croce, il sacrifizio della carne allo spirito fu consunto, e l'atto del supremo dominio dello spirito sopra la carne si mostrò in tutta la sua perfezione.

- Siccome (secondo che osservammo) nella natura corrotta pare a prima fronte congruo all'uomo il dare lo scettro all'intuito eqall'appetito, ma fatto ciò poi la voce della natura pura e del suo ordin violato si fa coll'inquietudine e coi rimorsi sentire; nella stessa guisa, dico, sottosopra però, quando si vuol ristabilir l'ordine della natura è forte difficile da principio, ma fattolo poi l'uomo se ne trova contento; giacchè in sostanza la natura pura non è estinta, e siccome lesa non potea alla fine che rammaricarsene, così ristabilita nell'ordin suo alla fin fine non può che sentirsene lieta e contenta. E questa è una verità osservata da tutti i filosofi, che il vizio è dolce da principio, ma quindi si fa amaro, e la virtù al contrario, che pare da principio amara, diviene quindi dolce. La dolcezza del vizio e l'amarezza della virtù sono transitorie e apparenti; l'amarezza al contrario dell'uno e la dolcezza dell'altra sono costanti e reali (1).

Ecco come al sacrifizio e al violento dominio dell'uomo succede la pace, la felicità, la requie: ecco come quantunque sia

<sup>(4)</sup> lo qui prendo i vocaboli di sisti e visio non solo per significare l'ordine o il disordine della volontà, ma eziandio quello dell'intelletto. Giacchè in sostanza il dominio della ragion sull'intuito è una vista, perchè richiede forza, vim, per venir posto in opera; e il dell'intuito sulla ragione è un vizio, perchè si dee sfuggire, vitare, evitare, come quello che a prima vista è pieno di lusinghe, di facilità, d'attrattive.

vero che i soli violenti rapiant il regno de'cieli, non lo è meno perciò un'altra parola del Redentore, che àugum meum suave cet, et onus meum leve, facendo anche astrazione dall'amore che rende dolci le cose per se medesime gravi.

Siccome perciò pure è grave a un popolo alcune volte l'abbidire al sovrano, ma fatto poi che l'ha se ne trova contento, così l'uomo si trova contento di assoggettare il mondo inferiore dell'anima al superiore, quantunque grave da principio gli paia.

Questa grande disservava che passa tra la virtù e 'l vizio è indicata dagli stessi vocaboli di queste due nozioni. Virtà (come già in una lettera l'osservava Rousseau) viene da vis, sorza, e significa che per operarla conviene operar violenza, sare un sacrificio: vizio al contrario viene da vitare, e significa che il vizio come pieno di lusinghe si vuole ssuggire per non essere dalle sue seducenti attrattive adescato.

E questa enorme differenza dal vizio alla virtù basterebbe per istabilire la verità del senso morale e per far tenere come certo che la virtù è conforme alla natura ed all'ordine, ed il vizio è contrario all'ordine ed alla natura.

Nonostante però che il vizio messo in opera divenga amaro e la virtù dolce, la cosa non va nella stessa guisa come sarebbe successo nello stato dell'innocenza.

L'intuito e l'appetito si risentono continuamente; e benchè soddisfatti e dato ad essi il dominio non siano nè meno contenti, non pertanto, negato ad essi questo dominio, il divengono. La prima cosa proviene da quello che già osservammo, cioè che l'intuito e l'appetito si perfezionano sottomessi alla ragione e alla coscienza, invecechè se se ne ribellano distruggonsi. Parrebbe dunque che, sottomessi alla ragione e alla coscienza, dovessero perfezionandosi divenire contenti; ma così non avviene; e la cagione di questo si è il fatale impulso dato dal peccato originale a quelle due facoltà, che non possono mai essere bene contente in qualunque luogo vengano poste. Ecco la differenza che passa tra lo stato dell'innocenza primitiva e non ancora perduta e quello dell'innocenza ricuperata. In quello stabilito l'ordine naturale tutto era contento; in questo l'intuito e l'appetito nol sono ben mai. Dunque, dirà alcuno, poco rileva che comandi in noi il mondo superiore o l'inferiore della nostr'anima, se l'uno o l'altro dee star malcontento.

Pensieri 655

Rispondo: 1º che la superiorità della ragione e della coscienza vuole che queste due facoltà si contentino a preferenza del mondo inferiore; 2º che la differenza tra i due stati è grande: che se comanda il mondo superiore, è vero che l'inferiore non è contento, ma almeno il superiore lo è, ed è nel suo stato di perfezione; laddove se comanda l'inferiore, non solo il superiore, ma lo stesso inferiore, che privo è così di ogni appoggio, ne porta danno: perciò il materialismo dee necessariamente cadere nel pirronismo, e l'immoralismo nel libertinismo, e io l'ho già osservato; 3º che posto il dominio del mondo superiore è vero che il mondo inferiore se ne risente, ma è vero che nello stesso tempo si perfeziona, invecechè di per se stesso rovina.

Questa contraddizione riman dunque sempre anche nello stato dell'innocenza ricuperata. Perciò la felicità, la pace della virtù non può in questo mondo esser perfetta; e in questo senso si può dire che un qualche sacrifizio, una qualche violenza sempre dura.

La perfetta felicità, la beatitudine attende nell'altro mondo coloro che avranno quaggiù dato opera al sacrifizio. I meriti dell'uomo sono i suoi sacrifizi, i quali meriti attingono tutto il loro valore dal sacrifizio per eccellenza operato dall'Uomo-Dio sulla croce.

Coloro che fanno quaggiù questo sacrifizio meritano che vénga poi alla fine ottenuto da essi perfettamente lo scopo de' loro sforzi, cioè la vittoria perfetta del mondo superiore dell'anima sull'inferiore, il ristabilimento perfetto nello stato dell'innocenza originale; la perfetta pace tra la carne e lo spirito, l'appetito e la coscienza.

Coloro al contrario che quaggiù non sanno questo sacrifizio, ma danno al mondo inseriore sul superiore il dominio, sconvolgon l'ordine e meritano che alla fin fine il mondo inseriore la vinca sul superiore interamente.

Ecco come il paradiso e l'inferno non sono che l'effetto della vita dell'uomo quaggiù e il continuamento, per così dire, dei suoi sforzi. Perciò il buono si premia e il malvagio da se memedesimo si punisce.

L'uomo in questo monde è in une state di medietà. Il monde inferiore non può mai assolutamente vincerla sul monde superiore: perciò avviene che l'intuito e l'appetito, l'une colla sua

materia e l'altre collà sua felicità conservate dempfé qualche cosa dell'essere. Che se il loro dominio fosse intero, la lor felicità diverrebbe miseria e la lor materia niente; imperciocche quel po' d'essere, che l'intelletto e la volontà dei malvagi conservano ancora, dipende tutto dalla ragione e dalla coscleuza. Rovesciato affatto ogni impero di questo, la felicità divien miseria, e la materia niente. Ecco lo stato de reprobi nell'altro mondo.

DELLE ERESIE.

A Company of the

Tutte le resie più o meno si oppongono non solo alla fede, ma alla ragione stessa. Cosa mirabile invero i Dispesizione della provvidenza di Dio che vuole che gli empi siano sempre in contraddizione con se stessi e che si possan combattere colle stesse lor armi! L'eresiarca in sostanza non è che un incredulo, il quale ripete dalla sua ragione ogni punto della sua fede (1), e che pronunzia degli assurdi relativamente a quella ragione medesima in cui ripone la sun chiesa, il supremo suo tribunale.

Ma sopratutto il manicheismo è l'error non solo della religione, ma eziandio della filosofia; l'eresia non solo della fede, ma eziandio della ragione. Eppure nessuna eresia che seducesse più di questa, e il più bell'ingegno della chiesa, sant'Agostino medesimo, venne tratto e tenuto per assai tempo nelle sue reti. Tanto l'errore il più ovvio è il più contrario alla sana ragione!

(1) Non è da stupirsi se tutti gli eretici non vogliono riconoscere la verità di quello che Cristo disse a san Pietro: Non deficiet fide tua, anzi nemmeno l'infallibilità della Chiesa in generale, imperciocchè non riconoscono altra autorità che quella della ragione. E può dirsi che questo è il carattere, il marchio dell'errore, d'ogni qualunque eresia. Bell'onore per la ragione dell'uomo!

# LA SOLA FILOSOFIA DELLA RELIGIONE E DELLA SOCIETÀ È STABILE, IMMUTABILE, PERENNE.

Finora noi abbiamo avute le filosofie della ragione, della fantasia, della materia, e or si coltiva grandemente quella cui si dà il nome di filosofia dell'esperienza, che il Degerando appella con caldi voti. Ma quando sarà mai che l'uomo s'appigli alla filosofia della religione e della società? Eppure soltanto questa è stabile, immutabile, perenne, perchè la sola che abbia basi di tal natura. Il Bonald sviluppò ottimamente molti punti di questa dottrina tanto utile per l'uomo e per la società; e piacesse a Dio che avesse molti seguaci!

#### LA RAGIONE E LA COSCIENZA SONO UNA IMMAGINE DI DIO.

La ragione universale degli spiriti, la ragione eterna, il fondamento della morale, giusta il Malebranchio, è manifestata all'nomo per mezzo del mondo superiore dell'anima sua. Questa ragione non è che Dio stesso manifestato all'uomo e impresso nel suo cuore e nel suo spirito.

Ecco come tutto ciò coincide con quello che dicemmo intorno all'essere la ragione e la coscienza una immagine di Dio.

Ecco come l'idea di Dio è la stessa in tutti gli uomini; ecco come compone il fondo, per così dire, della più nobil parte del mondo intellettuale; ecco come è ingenita, innata.

Tuttavia questa idea sì nobile, sì vasta, sì sublime, questa forma immutabile della nostra ragione e coscienza, sarebbe a noi ignota se non avessimo un linguaggio con cui poterne avere e darne contezza, con cui esprimerla a noi ed agli altri. Ecco come noi dobbiamo tale idea e tal sentimento, o per meglio dire la nostra ragione e la nostra coscienza alla società, quantunque la riserbiamo in noi stessi.

Dio è che diè il linguaggio al primo uomo, e la società a noi lo trasmette. Così Gesù Cristo rivelò agli apostoli i suoi misteri, e dalla Chiesa ne vengono insegnati. Siccome nello stato di grazia havvi una chiesa, così pure nello stato di natura (1), e questa è la società.

Noi siamo dunque debitori alla società della parola di Dio;

(1) Lo stato di natura nel vero linguaggio filosofico è lo stato della civil società. (Veggasi il Bonald.)

Vol. V.

epperciò dell'idea e del sentimento di Dio. L'idea di Dio è la nostra ragione. Il sentimento di Dio è la coscienza nostra; la ragione e la coscienza formano la parte principale, la parte più nobile della nostr'anima: danque dobbiamo alla società la nostra ragione, la nostra coscienza, la principale, la più eccellente parte del mondo spirituale che in noi portiamo.

## MEZZO PER CONOSCERE LA VERITÀ DI UNA PROPOSIZIONE.

Quando si vuol conoscere la verità di una proposizione, di un principio, tra gli altri mezzi valevoli a un tal uopo non inutile è questo. Si prenda un'altra proposizione già cognita e del medesimo genere d'idee, sicchè tra di essa e quella di cui indagasi la verità passi qualche relazione, e poi si traggano da essa tutte le conseguenze rigorose che se ne posson dedurre: se queste tutte consuonano ottimamente col principio posto in quistione e colle rette sue conseguenze, allora queste e quello debbonsi tenere per veri; imperciocchè è impossibile che il vero sia il risultato del falso; ma se una sola v'ha delle conseguenze della prima proposizione (certa già per altra parte) che posta al confronto della seconda e delle sue deduzioni vacilli, havvi probabilità e talvolta ancora certezza che questa seconda proposizione colle sue conseguenze sia al tutto o almeno in parte falsa.

# L'ERRORE DELL'UOMO È SEMPRE MESCOLATO ALLA VERITÀ.

L'uomo non può nell'agire opporsi alla sua natura. Quindi è che, quantunque corrotto, per avervi in esso lui buona quantità d'essere, è impossibile che giudichi affatto il falso o operi affatto male, essendochè il male e il falso assoluti sono una pura negazione, son niente. L'errore dell'uomo è sempre mescolato colla verità; e chi sapesse ben fare la cerna, da quello potrebbe questa bene spesso venire dedotta. E chi non sa che a' suoi errori debitore ben spesso è l'uomo di vantaggiose scoperte e di utili verità? La filosofia può vantarsi di aver partoriti e accolti nel suo grembo i più mostruosi e stravaganti sistemi: principiaudo da Pitagora sino a Kant la metafisica non

if

vide che una non interrotta succession di sistemi gli uni contrari agli altri; eppure se molte verità il saggio in cotali scienze possiede, saper forse grado ne dee a queste variazioni perpetue. La critica di Kant nelle sue rigorose conseguenze è un idealismo-scettico il più rigoroso e il più nocivo, perchè quello che più di tutti veste le forme di un compiuto sistema; nulla di meno l'imparziale filosofo si confessa debitore al kantismo della scoperta o almeno dello sviluppo di alcune verità di non picciol rilievo.

Ond'è che io pongo per proposizione generale, che non havvi errore di sorta alcuna il quale non racchiuda in sè qualche verità; imperciocchè l'errore non può sostenersi che mediante la verità, e un errore assoluto, perfetto, non sarebbe che niente, e il niente non può mai essere abbracciato dall'uomo. Senza che, concedendo per un momento questo assurdo, che un errore assoluto potesse sussistere, egli è sempre vero che non verrebbe mai abbracciato dagli uomini. Se noi dunque veggiamo l'errore aver grandi proseliti, è segno che con l'errore sono mescolate molte verità, dalle quali l'uomo (che quantunque corrotto anela sempre alla verità) adescato abbraccia l'errore che con esse artifiziosamente è ravvolto.

Per parlare più brevemente l'errore è una verità manca, non intera, concepita dall'intelletto, siccome il peccato è un'azion morale difettosa operata dalla volonià. Dunque ogni errore è qualche verità nascosta, siccome in ogni peccato qualche bene. Perciò Dio che è sapientissimo sa trarre, come dice la scrittura, dall'errore la verità e dal male il bene, lo che sarebbe impossibile se il male e l'errore non contenessero in sè qualche bene, alcuna verità. La società, il legislatore, l'uomo suggio debbono imitare in questo l'Ente sovrano. Che se il danuo che apporta l'errore pare talvolta scevro di ogni qualunque verità, ciò è perchè le verità che ha con seco sono già note, triviali, e non si tien più conto di chi le scopre. Ma se il sabbricatore d'un erroneo sistema è un uomo dotato d'ingegno e di talento, allora, siccome l'error che inventa, le verità che ci sono racchiuse sono native e nuove, e grandemente utili perciò. Così, per esempio, Kant, ingegno certamente vasto ed acuto, inventò un error tutto nuovo, o che almeno par tale, e con esso diede alla luce alcune verità tutte pur nuove, o che almeno tali ci appaiono.

DE' VARII GENERI DE' LIBRI DI UNA NAZIONE GIUNTA ALLA SUA MAGGIOR COLTURA.

Il grande amore che hanno gli nomini e le nazioni per il lor nativo linguaggio dimostra quanto lo abbiano la estimazione, o come questa stima è voce della natura.

Un popolo ama il suo governo, i suoi usi, i suoi costumi, le sue instituzioni; e siccome la stabilità di tutto questo è inseparabile da quella dell'idioma natio, e le variazioni di usi nazione e di una credenza, giusta il Bonald, si possono conoscere dalle variazioni del suo linguaggio, perciò grandemente si adopera per mantener questo nella sua perfezione e purezzi. La fuma in cui si levarono i puri scrittori di lingua, la cun che i più sublimi ingegni ebbero di scrivere puramente, gl'instituti, le accademie, i dizionari, e consimili trovati per conservar l'oro di un idioma scevro dall'oricalco, abbastanza dimostra questo amore dell'uomo per l'espressione de' suoi persieri.

E l'essere appunto la lingua l'espression de' pensieri può auche essere una delle cause della stima e dell'amore in cui è tenuta.

Gli spiriti superficiali reputano vana e ridicola cura quella delle parole, perdita di tempo l'occuparsi in tale studio; ma costoro non badano che le parole sono inseparabili dalle idet, e che qualunque ragionamento dell'uomo in se stesso è un soliloquio. Che se la cosa è in tal guisa, quanto più si possederà una lingua, tanto più facile sarà l'espression de pensien: anzi, siccome la lingua è indispensabile per pensare, egli è certo che l'esser profondo la una lingua facilità il ragionamento, la scoperta d'incognite relazioni e il conseguimento di nuove verità. Perciò il pensatore pensa nella lingua che ha più famigliare; e il più sommo ingegno non potrebbe esser filesofo se non avesse dimestichezza con qualche idioma. Il poseder ben dunque una lingua non solo è indispensabile per bet esprimere tutti i pensieri, e esprimerli fedelmente senza\_udirli, ma eziandio per pensare l'uomo in se stesso. Ecco dusque come per tal rispetto è utilissimo lo studio d'una lingua.

Ma non solo lo studio di una lingua è necessario a farsi col fins di possederne l'esercizio, ma con quello eziandio di possederne l'oro e la purezza. Non solo è questo necessario per

ben esprimere i pensieri, farli penetrare nell'altrui anima, commuovere, persuadere, essere eloquente, ma eziaudio per pensar l'uomo in se medesimo. Havvi infatti un'eloquenza interiore colla quale l'uomo persuade se stesso, siccome una eloquenza esteriore colla quale persuade gli altri. Un uomo sente vivamente una verità: ecco l'eloquenza interiore. Ora, siccome i sentimenti e le idee sono da noi conosciuti per mezzo del linguaggio, chi non vede che siccome un puro e nobile favellare contribuisce ottimamente all'eloquio esterno, giova pure all'interna eloquenza, al discorso dell'anima? Colui che è privo di eloquenza per persuader gli altri dee di necessità sentir pure freddamente il vero in se stesso. Ecco come non solo l'esercizio di una lingua, ma eziandio la sua purità è grandemente utile all'uomo.

Questa grande verità che sfugge talvolta all'uom privato, che la taccia d'una vana sottigliezza, non issugge così all'uom pubplico, cioè alla società, la quale ebbe sempre le lingue e la loro purezza in grande onore, come espression dell'umano pensiero, della facoltà che avvicina l'uomo a Dio. Perciò le nazioni andarono sempre a gara di avere una bella e colta lingua.

Dio stesso rivelò all'uomo le più auguste verità per mezzo del linguaggio e della scrittura. E qui mi si affaccia l'error di alcuni i quali reputano che tutte le bellezze della bibbia consistan ne' sentimenti e nelle idee, e per nulla nella parola. Certamente quel divin libro è sempre divino in qualunque lingua venga tradotto, ed è unico di esso codesto pregio; i pensieri, i sentimenti, le idee ne sono sì profonde e sì belle per se medesime, che, in qualsiasi idioma siano esposte, sorprendono, rapiscono, fanno profonda impressione. La Provvidenza divina ordinò la cosa in tal guisa, perchè dovendo quel libro esser di norma alla fede degli uomini, e venire in tutte le lingue tradotto, conveniva che la principal forza de pensieri fosse indipendente dalle espressioni: quindi è che Dio si valse a tal uopo dell'idioma ebraico, il quale per la sua inimitabil concisione era più atto a esprimere nudi i sentimenti e le idee, e perciò più indipendenti dal prestigio del linguaggio; e per la stessa ragione Dio si valse pure dello stile orientale, che sopra ogni altra maniera di dire moderna o antica veste le idee con immagini forti e profonde, atte a far impressione in qualunque idioma vengan voltate. Spettava solo all'Ente supremo

l'inventar sentimenti, idee di tal fatta, che con se stemi portassero sempre il lor precipuo valore; e quantunque l'espressione niente ci aggiungesse l'argomento per rispetto agli uomini nulla varrebbe. Ma quantunque sia vero che la forza del contenuto delle sacre pagine si conservi nel suo essenziale in qualunque fedele versione, vero perciò non è meno cha quei divini concetti letti nell'idioma originale acquistano ancora da questo una gran forza che non può passare in qualunque traduzione; e chi sa bene d'ebraico perviene a non si saper più staccare da quel testo primitivo. Che se una tal verità è da quasi niuno sentita, è perchè la lingua ebraica è tanto da noi lontana, e diffindole di tutte le altre più moderne, che pochi o nessuno v'ha il quale se ne possa impossessare a segno di poterla veramente gustare.

Posto è dunque in sodo che la purezza della lingua ayuta dal comune degli uomini in pregio è per se medesima sommimente utile e apprezzabile.

Ma gli uomini, i quali per effetto della corruzione tendono più al piacevol che all'utile, sogliono porre la loro cura nel conservare intatta più la lingua della letteratura, della poesia, ecc., che quella delle arti più utili e delle scienze. Perciò nel mentre che la lingua de' carmi e dei diletti è aurea e pura, e tal si coltiva e mantiensi, quella trascurasi più essenziale, che è l'organo della filosofia, della religione, delle morali e politiche discipline.

Ma io distinguerei due sorta di lingua che dee avere in un medesimo linguaggio una nazione coltivatrice delle lettere e delle scienze. Tre sono infatti i generi de' libri che aver sogliono codeste nazioni: gli uni cioè di amena letteratura, consistente cioè nell'espression naturale delle immagini o de' sentimenti, come i poemi e le produzioni di un'eloquenza forte, ma volgare e selvaggia, come presso gli antichi Greci e Romani; gli altri trattanti le scienze in un metodo regolare classico, conciso, atto soltanto a convincere non a persuadere; gli ultimi finalmente quelli che trattan pure di scienze o di materie scientifiche in un modo però non iscolastico, men regolare, eloquente e idoneo a indurre la persuasione.

Il primo e l'ultimo genere di composizioni furono i più noti agli antichi, come quelli che sono più proprii delle nazioni nei loro principii; conviene però eccettuare le opere di alcuni fi-

le quali appartengono al secondo genere, il quale nelle nazioni moderne è molto comune, perchè la coltura scientifica è giunta a più alto segno.

La progressione naturale della coltura delle nazioni fa che i libri di amena letteratura precedano a tutti gli altri, e tra di quelli prima vengano i carmi della prosa, prima la poesia che l'eloquenza. Estendendosi quindi le cognizioni degli uomini, si mette il piede nel regno delle scienze; ma si trattano in modo non ordinato, e più oratorio che scientifico; ed ecco il secondo genere di libri, di cui un'esatta idea possono dar le opere di Platone. Finalmente, perfezionatesi le scienze, si formano un linguaggio lor proprio e non accattano più quello della poesia e dell'eloquenza; e così nasce il terzo genere di libri. Le opere di Aristotile, discepolo di Platone, mostrano il passo del secondo modo di comporre al terzo.

Ecco il cammino della natura. Ma quando una nazione è passata per tutti questi modi di comporre, deve arrestarsi e non ire più oltre; la sua coltura è a buon termine, e spinta più in là sarebbe pericolo che degenerasse in barbarie, perchè gli estremi si toccano. Allora deve unire tutti e tre i modi di composizione e non rigettarne alcuno; ma valersi or dell'uno or dell'altro secondo i suoi diversi bisogni, di questo per convincer lo spirito, di quello per commuovere il cuore, del terzo per commuovere ad un tempo e convincere, cioè per persuadere. Una nazione deve aver a cuore di coltivare tutte le facoltà dell'anima ad un tempo e non lasciarne anneghittir veruna, e perciò esercitare lo stile di comporre relativo a ciascheduno. Se si fa diversamente, ne nascon molti disordini, i quali si fanno perfino sentire riguardo al modo di pensare. La storia ne fa ampia prova.

I secoli di Augusto, di Leone X e di Luigi XIV coltivarono la letteratura, l'eloquenza e le scienze in modo letterario; ma le scienze in modo scientifico furono da essi trascurate. Il cuore ebbe così troppo pascolo, e lo spirito poco; l'equilibrio non fu uguale da una parte e dall'altra; epperciò la mollezza, l'effeminatezza, il libertinaggio, la corruzion dei costumi, il letargo dei popoli, il despotismo dei principi ne venner prodotti. Nel secolo scorso e nel presente si fa tutto il contrario; l'aurea letteratura a foggia degli antichi, la bella

.

eloquenza, la naturale poesta è obbliata; le scienze pressochi sole (e massimamente le fisiche e le matematiche) si coltium, e in modo secco, digiuno, rigorosamente scientifico, simmetrice, regolato; dal che deriva che lo spirito è reso alido, il cuon languido e quasi estinto; laonde il materialismo si dilata devanque, il gelido scetticismo e l'indifferentismo con esso, i costumi, gli animi divengono inquieti, freddamente feroci e amasti di sconvolgimenti e di rovina. Quando venissero ad unirsi insieme questi due estremi, ne risulterebbe la verace ottima coltura d'una nazione e la vera discrezion de' costumi.

Le lodi dell'Ente supremo, l'entusiasmo che inspira la vent virtà, l'esecrazione del vizio, i trionfi della società, ecc., vonto in una nazione la poesia; i sommi interessi dello Stato e della religione vonno l'eloquenza. Ecco la pura letteratura. Da nu'altri parte le scienze perfezionate- e complete formano un sistem simmetrico, la di cui bellezza consiste nell'esser nudo e sceve di ogni ornamento, e che tale vuol essere perchè si segua tuta la possibile esattezza, e l'insegnamento scolastico di esse scienze sia più agevole e breve. Ecco le pure scienze. Finalmente, poste così in sodo le scienze, e dispostele in tal chiara ed esatta guisa per chi voglia apprenderle a fondo, convien che se se estraggano quelle verità che sono più ovvie, più utili al comune degli uomini, a tutta la società, e che si espongano in guisa che senza grande tensione di spirito tutti possano facimente comprenderle, che l'intelletto ne venga persuaso, il cuore innamorato, e la volontà mossa a giovarsene nella pratica. Eco le scienze unite colla letteratura.

Dunque la letteratura pura è il primo genere de' libri d'est nazione giunta alla sua maggior coltura.

Le scienze pure sono il secondo genere, e la letterature e le scienze sono il terzo (1).

Secondo i tre generi di libri che le nazioni nella lor ultima

(1) Il genere di libri della letteratura pura è il regno delle pessis, cioè del linguaggio metrico, il di cui fondo son le immegini e i sertimenti.

Il genere di libri della letteratura e delle scienze è il regno della eloquenza, cioè del linguaggio prosaico elevato, il di cui fondo sono le idee vestite da immagini e mescolate con sentimenti.

Il genere di libri delle scienze pure è il regno della filosofia, cioè del linguaggio prossico e tenue, il di cui fondamono le idee vestite

PENSIRRI 665

coltura devono possedere, tre forme pure deve aver la lingua a quei tre generi corrispondenti. Ci dev'essere una lingua poetica ed immaginosa, una lingua eloquente ed atta ad esprimer le idee, una lingua concisa, metodica, precisa, scientifica, tecnica, architettata.

Questa divisione de libri può valere a sciorre alcune quistioni intorno alle lingue, all'invenzione di vocaboli nuovi, alla forma che si dee in esse osservare, ai loro progredimenti, ecc. Imperciocchè pe' libri destinati ad inspirar la morale e civile virtù coll'incanto di un metro o di una prosa poetica ed inflammata ci vuol tutto il fior dell'idioma, tutta la nativa purezza, l'oro del medesimo, acciocchè le espressioni medesime de concetti dall'estro ispirati sentano un non so che di divino e sappiano di quel candore, di quel vezzo di fraseggiamento, di stile, che si può chiamare l'età aurea, lo stato d'innocenza d'una favella. Per le opere poi le quali trattano più profondamente utili e necessarie materie in un modo dolce, eloquente e persuasivo, si vuole bensì purezza somma di lingua, diligente osservanza delle naturali sue forme e delle legittime sue voci ed espressioni; nulladimeno, dovendosi esporre più che immagini idee, e trattar argomenti più scientifici che letterari, vuolsi, a costo ancora talvolta della maggior eleganza, osservar la gravità e la precisione, e sacrificar talvolta un puro e gentile concetto, ma poetico troppo al carattere più severo di quel che si tratta. In generale però si può dire che riguardo al primo e al secondo genere di libri niente osta all'esatta osservanza della purità dell'eleganza di una lingua, e non può avervi quasi mai bisogno d'inventar vocaboli nuovi.

Rimane il genere di composizioni rigorosamente scientifiche, classiche in materia di scienza. Riguardo a queste il preten-

colla loro più semplice ed esatta espressione. Per filosofia intendo ogni scienza od arte scientificamente trattata.

La poesia spetta al cuore ed alla fantasia pura.

L'eloquenza spetta allo spirito unitamente al cuore ed alla fantasia.

La filosofia spetta allo spirito puro.

La poesia e l'eloquenza son di ragione della sapienza, cioè della scienza pratica.

La filosofia è di ragione della scienza, cioè della scienza pura.

Però propriamente la poesia spetta all'immaginazione;

L'eloquenza al cuore;

La scienza all'intelletto, cioè allo spirito.

dere che s'esservi l'assoluta purezza di lingua e non s'inventiue vocabeli nuovi è un mostrarsi affatte nuove in sì fatte cose. Il furore in verità di comporre novelle voci va rattemprato e sottomesso alla sana ragione; solo se ne dee il filosofo valere quando senza qualche scapito reale della scienza o della sua sposizione non se ne potrebbe astenere, e ogni altro mezzo (come, per esempio, di cercar nei nativi tesori della lingua qualche già antiquato vocabolo da rinnovellare o alcuno già usato adoperare in qualche significazione non troppo lontanz dalla sua propria) ha già invano tentato; e questa invenzione la dee fare più tosto componendo insieme già legittime voci e facendo altre consimile accozzamento o derivazione al genio della lingua conforme, che non escogitar vocaboli affatto nuovi; e quando niente di simile nella propria lingua non si trovasse, dee piuttosto da altre lingue far quell'accatto che non dal proprio cervello, e tra le varie da quelle che le sono più d'iadole conformi, quali sono ordinariamente le lingue di cui quella in cui si scrive derivano, più tosto che quelle che ad essa sono straniere, contemporanee on figlie; e così, p. e., un italiano dee più tosto prender voci nuove dagli idiomi antichi latino o greco, che dai moderni di Francia, Alemagna, Ingbilterra o simili. Ancora più guardingo si vuol essere all'inventar nuove espressioni, nuove frasi, come quelle che più di rado che le nuove voci son necessarie. In una parola si vuole il più che è possibile attenersi all'esatta purezza della lingua in cui si scrive; ma allorchè il vantaggio della materia di cui si tratta (1) vuole qualche neologismo, o anche invenzione di novelle frasi, allora non si dee aver più scrupolo veruno di prendere cotali licenze. Se il Cesari stesso concedeva ai chimici di adoperare i vocaboli di carbonio, muriato, potassa, perchè mai non sarà ugualmente lecito a un metafisico di valersi dei vocaboli di appercezione, intuizione, nomeno, empirismo, o altri simili? Come mai Kant avrebbe potuto inventar la sua critica senza inventar con essa un nuovo linguaggio? La proprietà d'una lingua e la sua purità sono sempre rispettabili, e sinchè si può si debbono e nel discorso ed ancora più negli scritti gelosamente osservare; ma se questo non si può fare se non con pregiu-

<sup>(1)</sup> E questo vantaggio consiste non solo nella materia, ma eziandio nel modo, nell'esattezza, nella precisione, nella perspicuità dell'espressione.

dizio della materia che trattasi, è leggerezza, puerilità, per non dire di più, il farlo; e chi tradisce i pensieri per amor de' vo-zaboli, e quelli fa a questi servire, è indegno di parlare alla società e di trattare una scienza.

Nè da questo può ridondar danno veruno alla purità della lingua, la quale è per altra parte troppo ben conservata perchè da questa venga lesa. I libri di poesia e di eloquenza, i quali vanno per le mani di tutto il mondo, bastano a custodire intatto il tesoro nativo de' vocaboli e delle frasi; quelli di pura scienza sono in numero molto minore, e l'uso ne è limitato a quelle poche persone che fanno professione di esser dotte profondamente ed apprendono le scienze dai loro elementi (1). Giacchè le scienze stesse, passando dalle accademie dei dotti e dai loro gabinetti alle famiglie dei cittadini, divengono più popolari, vestono le forme dell'eloquenza, e con essa di una pura ed elegante favella.

Platone, Cicerone e Plutarco tra gli antichi; Rousseau, Bossuet, Fénelon, Fontenelle, Galilei, Algarotti, Iacobi tra i moderni, diedero esempli dei libri d'eloquenza, cioè letterari-scientifici.

Più rari sono gli esempi di libri di scienza pura, se omettiamo quelli delle scienze esatte. Tra gli antichi abbiamo le opere del solo Aristotile in tal genere. Gli scolastici e principalmente san Tommaso presentarono de' bei modelli in sì fatta materia, tuttochè non esenti da molte mende. Nei tempi più recenti abbiamo un Bonnet, un Gerdil, sopratutto un Volfio, ingegno sommamente metodico, i quali diedero degli ottimi saggi di un rigoroso metodo scientifico.

cho tra i letterati e i dotti l'uso della lingua latina, e i libri scritti n essa non vengono letti quasi più da nessuno, io amerei che si componessero in essa le opere di scienza pura. Così facendo, ne idonderebbe il vantaggio negativo di non corromper la propria facella, oltre quello positivo di rendere tali scritti atti all'uso di tutto l mondo degli scienziati. Leibnizio avea progettata una lingua universale.

#### DE' DELITTI E DELLE PENE.

La società ha guerra coi malfattori: i malfattori son nemici dello stato.

Perciò la facoltà di punire è chiamata dal Bonald la facoltà di combattere.

Quindi è che si può dire il corpo de' giudici e de' magistrati essere una milizia giudiziale destinata contro i nemici interiori, intestini di uno stato, siccome il corpo de' capitani e de' soldati è una milizia belligera destinata contro i nemici esteriori di una nazione. Il sovrano, il monarca è il capo supremo, il presidente, il generale dell'una e dell'altra milizia; sì della milizia giudiziale, come della guerresca.

Il delitto è una ribellione contro le leggi, un'ingiuria contre il legislatore, un atto d'ostilità contro il corpo tutto della nazione. I delitti replicati sono una specie di guerra civile di ma cittadino contro la società; e ogni qualunque delitto sotto questo aspetto è di lesa maestà contro il sovrano, giacchè il sovrano rappresenta la nazione, e chi lede un sol membro della società delinque contro il corpo intiero della medesima.

#### SAN PAOLO E SANT'AGOSTINO.

Passa una grande analogia tra san Paolo e sant'Agostino. Ambo furono grandi peccatori, grandi penitenti, grandi santi, grandi apostoli delle verità del vangelo, grandi difensori del medesimo contro gli ebrei, gli ennici, gli eretici, ecc. La conversione d'entrambi fu miracolosa, quantunque più lo fosse quella di san Paolo, e oltracciò subitanea, mentre quella di sant'Agostino fu gradata: però anche quella di sant'Agostino fu anche in parte subitanea, mentre il suo total cangiamento fu operato pure in un istante.

San Paolo inoltre è tra gli apostoli siccome sant'Agostino tri i padri quello che tratta più della giustificazione e della grazia, siccome quello che nella propria conversione ne sperimentò, ne sentì più, oltre il conosceria, la natura, la forza, gli effetti.

San Paolo è quegli che scrisse più di tutti gli apostoli, siccome sant'Agostino più di tutti i padri.

San Paolo e sant'Agostino sono tra gli apostoli e i padri quelli che più di tutti vengono dagli eretici tirati in ogni verso per venir posti da loro parte, e dagli increduli quelli che più di tutti vengono tacciati d'esageratori, accusati e calunniati. E questo modo diverso di agire dimostra pure una stessa cosa, cioè che san Paolo e sant'Agostino sono (per quello che appare esteriormente) i più grandi tra gli apostoli e i padri, e i maggiori difensori tra di essi del cristianesimo.

Dio nella conversione di san Paolo e di sant'Agostino si compiacque di operar due miracoli, e di quel genere di miracoli
che non verranno mui meno nella chiesa; inoltre eleggendoli
per convertire gli altri, opporsi agli eretici, ridurre i gentili,
ed elevandoli in alto grado di santità, e rendendoli prodigi di
dottrina, essi che già erano prodigi d'ingegno, aggrandì ancora
il miracolo.

La mano benefica di lui opera di tali prodigi all'uopo; per convertire una nazione, far fronte ed estirpare un'eresia, riformare la chiesa, ecc. Non v'ha secolo negli annali ecclesiastici in cui qualche uomo grande a pro della religione non venga mosso da Dio. Così sant'Atanasio contro l'eresia ariana, e degli altri padri chi contro un eretico chi contro un altro: san Bernardo fu suscitato da Dio come un prodigio per riformare almeno colle sue esortazioni e co' suoi esempi la chiesa caduta nella corruzione. In appresso al medesimo uopo san Francesco e san Domenico furono chiamati a Dio; altri prodigi di santità furono spediti per le varie parti del mondo per convertire gli eretici e gl'infedeli.

Finalmente Arnaud, Nicole e sopratutto Bossuet furono il flagello della riforma.

È da notarsi come san Paolo, eletto per la conversion degli ebrei e de' gentili, violenti persecutori del cristianesimo nascente, era esso medesimo un ebreo, un violento persecutor del vangelo: martirè egli stesso avea, cooperato al martirio di un martire.

Così sant'Agostino, eletto da Dio per consutare i Manichei, su prima manicheo egli stesso; rimosse da quest'empia setta i suoi partigiaui, mentre aveva già sedotti e satti entrare molti cattolici nella medesima.

Dio operò la conversione di san Paolo probabilmente in parte almeno per le preghiere di santo Stefano, alla di cui morte

Paolo cooperava. Sant'Agostino dovette la grazia della sua conversione alle preghiere di santa Monaca, da esso prima vilipesa e travagliata.

Finalmente si dee notare come sant'Agostino scrisse la su vita; ma sino all'epoca soltanto in cui si converti.

In tutte queste analogie, questi tratti sorprendenti, chi un vede la mano di Dio e prodigi operati da questa in favore de cristianesimo?

#### ARNAUD E PASCAL.

Arnaud e Pascal furono entrambi giansenisti e nemici teribili, l'uno dell'eresia, l'altro dell'incredulità.

Farono entrambi ingegni sublimi, profondi, vasti ed eloquesi oltremodo.

Trattarono entrambi, oltre lo studio della religione, quello della filosofia delle scienze fisiche ed esatte, ed la esse farono eccellenti.

L'uno e l'altro furono accetti alla religione cattolica, ed avversi all'eresia e all'incredulità nel difender quella contribriforma e l'empietà.

L'uno e l'altro acrecaron non lieve danno alla religione cattolica, e forono alquanto favorevoli all'eresia nell'empiere le scuole e la chiesa di dissidi intorno alle dottrine della grazità dilacerare ingiustamente i loro avversari e negar la dovuta ubbedienza al capo visibile della chiesa.

# LA CHIESA NON ABBISOGNA DI RIFORMA E TRIONFA NELLE AVVERSITÀ.

I nemici della chiesa l'accusarono sempre, e l'accusano di aver d'uopo di riforma: ma la chiesa negolio forse? Non adoperò per darle effetto tutti i mezzi possibili che le competevano? Contro ogni calunnia bastano a provar tal cosa i monementi pubblici che son nelle mani di tutti, i Concili occidentali, i quali quasi tutti trattano una tale materia. E al tempo stesso in cui la pretesa riforma di Lutero e di Calvino alzò lo stendardo dell'eresia non si trattò una riforma della chiesa con

tutta la cura possibile, e nol dimostra lo stesso titolo di più della metà delle Sessioni del gran Concilio di Trento, aventi in fronte De reformatione?

La chiesa trionsa, e qual divina lampeggia più nelle avversità che nella seconda fortuna. Il carattere d'immutabilità e di perpetuità che porta in fronte in quelle principalmente riluce. Perciò la Provvidenza di Dio permette che le guerre sue sieno langhe e le tregue corte.

Appena che la chiesa vide cessata la guerra mossale contro dal gentilesimo, ed ebbe un imperatore cristiano, non potè quasi goder un istante di riposo, che la guerra non meno terribile dell'eresia ebbe principio. Ai Neroni, ai Diocleziani, ai Decii, ai Massenzi, ai Galerii successero gli Arii, i Macedonii, i Maneti, i Pelagi, i Nestorii, gli Euticheti: il trono sgombro dagl'idoli venne spesso occupato dallo scisma e dall'errore.

Pare che la divinità questo facesse sì per punire i cristiani i quali abusavansi della pace e lasciavano perire l'età d'oro del cristianesimo, come per porre a confronto la stabilità della chiesa colla mutabilità degli umani governi. Infatti molti secoli dopo un secondo Ario, peggiore molto del primo, venne ad arrecar alla chiesa una persecuzione ancor più grande e durevole, e coll'usurpato nome di riforma insegnarle che di quest'aveva essa d'uopo, e che per essa trascurarla Dio le inviava quel castigo; insegnando però nello stesso tempo al genere umano che quantunque la chiesa come aggregato d'uomini sia mutabile e corrotta, come tempio della divinità, oggetto delle promesse di Cristo e delle compiacenze del suo divin Padre, è incorruttibile, immutabile, eterna come Dio stesso.

La persecuzione dell'eresia, quantunque men apparentemente forte e rumorosa di quella del gentilesimo, è più in sostanza perniciosa alla chiesa; e se questa fosse stata opera umana, e avesse potuto resistere ai Neroni e ai Diocleziani, avrebbe di necessità dovuto cedere agli Arii e ai Calvini.

Quantunque i martiri dimostrino la divinità del cristianesimo, nulladimeno una tal persecuzione era anche umana considerata atta per alcuni rispetti a raffermar la religione contro cui si moveva, e convertirle i suoi persecutori. Ma l'eresia è di tutt'altra tempra. La persecuzion de' gentili era una guerra esteriore contro esterni nemici; la persecuzion dell'eresia era una guerra civile mossa da intestini nemici: il gentilesimo era una po-

672 PERSIERS

tenza nimica che combatteva alla scoperta; gli eresiarchi e le loro sette avversari occulti, mascherati, trasfigurati, che seducevane e ferivano molte volte senza che niente si paresse. La guerra dei gentili era come quella d'un Diocleziano; quella degli eretici come la persecuzione di Giuliano apostata. Che una folla innumerabile di martiri d'ogni età, sesso, condiziose, resistesse a' tormenti e subisse vittoriosamente la morte per cogion della fede era certamente mirabile; ma in sostanza la religione ne riportava fregio e la conversione de gentili depo tali cose non era affatto innaturale; ma che dopo l'orribite confusione in cui Ario aveva gittata la Chiesa, dopo che la peste dell'arianismo era disseminata per tutto, e non si sapeva più dove respirar un'aura pura, dopo che il gran vescovo di Cordova, il sommo pontefice Liberio, i Concili di Rimini, di Seleucia, di Efeso eran caduti turpemente nell'eresia, e non si sapea quasi più dove fosse la chiesa, dopo tutto questo, dico, nel veder la chiesa a sussistere, e sant'Atanasio, come unico scoglio in mezzo al furor de'venti e de'flutti, far argine ad ogni impeto nemico, chi non ammira ancor di più la divinità della chiesa di Gesù Cristo?

L'impero romano sussistette finché ebbe da combattere al di fuori; ma tostoché, signor del mondo, fu costretto a trovar pascolo nelle guerre civili per non poter stare in pace, trovò con esse la sua rovina. Ecco la sorte di quel colosso; ma quel colosso avea i piedi di terra ed era opera umana.

La religione può ad alcuni occhi ne' primi suoi secoli non parer divina, finchè durando il gentilesimo degl'imperatori mossero guerra esteriore al cristianesimo, e volendola distruggere, la propagarono.

Ma ben tosto il gentilesimo è estinto, succede la pace universale de' cristiani; molti di questi, dimentichi però di se stessi, si danno in preda alla corruzione: i torbidi intestini cominciano, s'alza Ario e mette in conquasso tutta la chiesa. Finqui può parer questa opera umana; ma se tal è segua il destino di tutte le altre umane instituzioni. Ma invece io veggo la chiesa in mezzo alle più fiere tempeste, madre nelle viscere sue dilacerata da' suoi figli medesimi, rimanersi sempre la stessa, immutabile, una; giunge un punto in cui, al dir di san Gerolamo, l'orbe cattolico compreso è da meraviglia nel vedersi precipitato nell'eresia: dov'è la chiesa? grida in tal punto

673

l'uomo di poca sede. Ma la chiesa ricompare ben tosto e sa vedere che solo offuscata era stata un momento, ma non estinta giammai. Il grande Atanasio è il solo in tal punto che con pochi aderenti abbia lasciato Dio per sostenerla; ma Atanasio è bastante, perchè non è desso realmente che la sostenga, ma Dio che sostiene essa e lui.

Anche Roma moribonda ebbe un Catone ed un Tullio, i quali, se mai creatura umana l'avesse potuta tenere in vita, eran quei dessi; ma tutti i loro sforzi furono vani, e le ceneri dell'uno e dell'altro furono confuse con quelle della patria loro. Ivi si scorge l'opera umana; ma la divina risplende, e sarebbe un voler rinunziare alla ragione chi ne volesse pur dubitare.

Di poi, insorgendo sempre novelle eresie, Dio suscitò uomini grandi in ingegno, in santità, in dottrina, i Gerolami, gli Ambrogi, gli Agostini, i Gregori, i Basili, i Cirilli, i Grisostomi, per difendere la chiesa dai loro attacchi.

Ed è da ammirarsi come ogni eresia, che fosse di rilievo, ebbe pronto nella chiesa il suo confutatore che atterrolla: e da Marcione sino al Calvino, da Tertulliano sino al Bossuet, poco o niuna eccezione si trova a questa regola.

#### DOPPIO OGGETTO DELLA TRAGEDIA.

L'oggetto della tragedia è di dilettare e d'istruire, movendo l'altrui compassione e terrore. Dunque a questo doppio oggetto di piacere e di ammaestrare ordinar si dee la tragedia.

Ma senza istruzione puossi avere diletto? Tralascio questa quistione come estranea al mio soggetto. Dirò solo che parmi non avervi, nè poter essere vero diletto ignudo affatto d'istruzione. Dio creò l'uomo con un cuore ridondante di ottime ben diritte passioni: il peccato le disordinò e ne distorse la via.

Se si dirigono secondo la primitiva loro tendenza nello stato di natura innocente partoriscono il vero diletto; se si lasciano traviare dalla natura corrotta producono un piacere apparente e menzognero, tale cioè perchè va fuori dell'ordine della natura. Le passioni dunque ordinate sono la fonte del vero piacere; le loro dolci impressioni sono balsamo istruttivo sull'uomo, siccome malamente dirette ne infettano il cuore e lo spirito col loro veleno, non potendosi invenire diletto che

Vol. V.

scevro sia ugualmente di buona istruzione e di cattiva, cioè puro pretto piacere.

Il suore dell'uomo è il ricettacolo del piacere, lo spirito dell'istruzione. Ed essendo il piacere e l'istruzione inseparabili, ne siegue che il commercio tra il cuore e lo spirito è necessario, onde, toccato il cuore, lo spirito se ne risente, e viceversa. L'oggetto della filosofia è di toccare il cuore per mezzo dello spirito. L'oggetto della poesia è di giungere allo spirito per mezzo del cuore. Onde, direi così, lo spirito è il canale della filosofia, e lo è della poesia il cuore.

È tanto impossibile che la poesia agisca sullo spirito senza passare per il cuore, come lo è che sul cuore agisca la filosofia senza passare per lo spirito.

Ora la tragedia è il capo d'opera della poesia. Quanto mai dunque il cuore è necessario! E tanto vale un tragico senza cuore, quanto un filosofo senza intelletto.

Ella è una regola sì nell'epica poesia che nella tragica profondamente meditata il non far comparire il protagonista se non dopo il primo canto o il primo atto. In tal guisa l'animo rimane sospeso, ed avuta per così dire una specie di presazione, vede poi con più piacere l'eroe dopo averlo già indirettamente conosciuto e ardentemente desiderato. Onde colla suddetta è strettamente un'altra regola congiunta, cioè che, avanti che compaia il protagonista, il lettore dee imparare a conoscerlo e ad ammirarlo; e ciò si dee fare per mezzo di un personaggio secondario sì, ma subalterno, perchè altrimenti ci sarebbe troppa disparità. Questa regola dee pure non solo nel principio, ma anche nel corso del poema osservarsi, quando l'eroe per qualche ragione si allontana. Così Fénelon, vell'assenza di Telemaco, fa agire Mentore, secondo personaggio del poema, presso Idomeneo. Lo stesso si osserva nel Tasso.

In qualunque di questi casi adunque in cui si allontana l'eroe, si dee per uno dei primi dopo di questi personaggi far ammirare e desiderare. Così in Fingal, Cucullino è l'eroe che tiene il luogo di Fingal nei primi due canti; egli, dopo questi il più valoroso, come mai con quel suo stesso valore mostra la sopraeminenza di Fingal! « Il modo più semplice insieme e più « artifizioso, dice il Cesarotti, è quello di farli risaltare (i pro-« tagonisti) indirettamente. Nissuno conobbe questa finezza

meglio di Ossian. Fingal non comparisce che nel terzo canto,

« e sembra che il principale attore sia Cucullino. Ma il suo

- « nome si presenta sul bel principio in un tale aspetto, che
- « sa presentir ben tosto l'eroe del poema. Svarano, il suo nemico,
- « l'invasor dell'Irlanda, in mezzo alle sue bravate non teme
- « che il paragone di Fingal. Qual idea non dobbiam conce-
- « pirne! » (Osservazione 5, al 1° canto di Fingal.)

Questa regola fu pure, ogniqualvolta lo sopportava il suo tema, dall'Alfieri osservata. In Filippo, Ottavia, Agamennone, Oreste, Saul e altre delle sue migliori tragedie, se non al secondo, al terzo atto. Ma non per questo s'ignora nel primo; anzi si conosce più forse che se già si vedesse, e così osservando quella tanto necessaria gradazione in ogni produzione di genio non si danneggia, anzi si favorisce il piacere, l'attenzione dei lettori e degli uditori. Così nel Filippo, lo spagnuolo Tiberio è dipinto egregiamente dal colloquio tra Isabella e Carlo, onde ognuno già trema per questi due miseri, ed abborre il primiero. Nell'Ottavia, nell'Agamennone, nell'Oreste tutti questi infelici interessano sommamente avanti di comparire sul teatro, a ragione delle congiure dei loro nimici. Nel Saul finalmente, in questo capo d'opera dell'arte tragica, i furori e la riprovazione del misero re sono già dipinti nel primo atto da tre anime belle, che perciò formano un confronto con quegli, un chiaroscuro che dà sommo risalto all'atto susseguente in cui compare Saul, e ne prepara l'effetto. Ma in tutte queste tragedie si vede come sempre personaggi non subalterni prepararono la strada ai protagonisti; giacchè Carlo, Isabella, Nerone, Egisto, Clitennestra, David, Micol, Gionata, non sono tali.

Questa doppia regola non è da me inventata, ma era nella mente dell'Alfieri, e per accertarsene basta leggere due de' suoi passi. L'uno è: « Il primo atto brevissimo; il prota« gonista per lo più non messo in palco se non al secondo. »
(Parere sulle sue tragedie, art. Sceneggiatura.) L'altro è: « Nei
« suoi primi atti egli (l'autore) non ha mai fatto esporre il
« soggetto della tragedia da un qualche personaggio attore,
« a un personaggio indifferente, e creato soltanto per ascoltare;
« e molto meno l'esposizione si è fatta tra due personaggi
« indifferenti; ma sempre si è dato introduzione alla favola
« col dialogo d'azione, appassionato in quel grado soltanto che
« può ammettere un principio, ma che non si può mai scom-

\* pagnare dai personaggi che hanno veramente in cuore alle cod intalzanti passioni. • (Ib., art. Invenzione.) Si raffrentia questi due passi, e ne ridonderà una sola regola, cioè l'assessa del profagonista al primo atto, rimpiazzata dai personaggi de dopo quegli sono i primi.

## CARLO XII E GIOVANNI RENOLDO PATTKULL.

Carlo XII fa un tiranno conquistatore che fregiò colle anocità le ingiuste sue vittorie, e meritamente trovò chi narma le sue gusta in Voltaire.

Una delle iniquità di questo principe si vede nel fatto di lis-

Era costul di Livonia, ambasciatore e generale dello car Pietro Alecsiowitz, imperator di Moscovia. Carlo XI, re di Stezia, avedito spogliata la Livonia de' suoi privilegi e di una parte de dia beni, Pattkull fu deputato dalla nobiltà livonese perché resportasse a quel re le doglianze della provincia, L'antibasciatore con un'aringa rispettosa, ma forte, energica e piem di quella maschia eloquenza che vien porta dall'infortunio al un gran cuore adempi alla sua commessione. Carlo dissimalatore, benchè collerico, non fe' sembiante di offendersi del discorso di Pattkull, dicendogli anzi con maniere blande: « voi e avete parlato da prod'uomo per la patria vostra, ed io v'é-« stimo; » ma pochi giorni dopo il fe' condannare a morte qual reo di lesa maestà. Pattkull, indignato, prese la fuga per più non potere, e arrecò i suoi risentimenti nella Polonia # re Augusto, sollecitandolo a muover guerra, morto Carlo XI, alla Svezia, e di conquistar la Livonia.

Ciò fece Augusto ad istanza di Pattkull, che creava suo generale; ma, non ostante l'ostinazione di quest'uomo che contro l'ingiustizia alla vendetta aspirava, desistette, assediata invaso Riga, capitale della Livonia, dal proseguimento.

Pattkull intanto perdendo la indipendenza sua in corte di Augusto volle trovaria presso un altro monarca, che fu lo cair Alessiowitz, ecc., ecc.

#### MERAVIGLIE DELLA DIVINA PROVVIDENZA.

Provvidenza, divina provvidenza, chi è che non ti ammiri e non riconosca la celeste tua origine? Qual è l'uomo, pur tra i più avversi alla fortuna, che non ti abbia provato e che possa esimersi dal renderti azioni di grazie? Ah! non solo chi nega la tua esistenza, ma eziandio chi non ti presta adorazione è un ingrato. Tu se'all'uomo immerso negli infortuni qual cognita stella allo smarrito marinaio; se' al mortale nell'avverso viaggio di questa vita qual luna che addita la via, od aurora che fa ri-Conoscere il peregrino smarrito nella campagna sotto un cielo Vasto, oscuro, nebuloso. Che sarebbero mai senza di te i figli di Adamo, le loro famiglie ed i popoli? Qual società basterebbe per infonder loro la quiete? Quali leggi potrebbero loro procacciare intera sicuranza? Qual principe, pur ottimo fosse, securi far gli potria di non cader mai in mano al tiranno? E quando questa orribile tempesta sulle nazioni verrebbe, senza provvidenza e senza speranza, oh! qual mezzo orribile fra rivoluzioni, rivolte e stragi, o fra una disperante pazienza! Tu, celeste provvidenza, ne mostri in Dio un padre che ne creò, ne conserva, e sa e può tutto. In te confidati sappiamo che Dio non ci abbandona, e che non lascierà perir l'opera delle sue mani. Che se ci vuole soggetti alle leggi, socievoli, saprà mantenerci tali; che se ne ha dati diritti non permetterà che senza ragioni ne sian tolti. Per te la pazienza è un balsamo allievatore: i flagelli di Dio non ci spingono vieppiù ne' delitti col farci commettere ribellioni e stragi, ma ci spremono dagli occhi lagrime di pentimento e buoni propositi. Beato è l'uomo che confida nel Signore. Egregia sentenza de sacri libri! Pensiero consolatore postoci dallo Spirito Santo!

# L'ELEMOSINA È DOVERE.

Gesù Cristo ne comandò di chiedere il nostro cotidiano mantenimento a lui che provvido a tutte le sue creature pasce perfino gli uccelli dell'aria: « Panem nostrum quotidianum da no-« bis hodie. » Lo stesso Gesù ha comandata la elemosina ai ricchi per cui esaudisce la preghiera del povero. Oh felici i ricchi che possono essere quali angeli dispensatori delle grazie



di Dio verso del-paveri che a lui chiesero il pane! Ma aoni invanica il ricco perciò nel far la hmosina, chè in tal guia nimi predeno più gil sarebbe porto da questa. Pensi che l'elemosina è dovere; pensi che la distinzione delle riccheze è opera difficiquità, del demosio, non di Dio o della naturi; pensi che perciò Diò è più severo giudice del ricco in cui vaste unita silà limosina un'intera povertà di spirito, perchè lo resti pertecipe della san ciemenza; pensi finalmente che i persi sono i primogeniti di Dio, che Gesù Cristo volte venire porte in questo moudo, che facendo limosina al povero la fa a fest Cristo; petale a tatto questo profondamente, e poi, se il past, s'insuperblaca."

La limetian dec farsi alla chiesa di Cristo e a di lei alun.

Dirà force alcune gli nomini esser più degni delle nostre i
mosine che quegli altari vuoti di senso e i loro ministri?

Ų.

Quando lo proclamo che la chiesa ha diritto alle vostre limosine non intendo forse anche di parlare de' membri di essi-So the molti al gioriano di sollevare i miserabili a nome del'afhaith; ma, a dir vero, quest'umanità non è altro che Cristo. In lui v'ha il Dio, l'autore della natura e dell'uomo; v'ha l'uomo, l'amico dell'uomo e della natura; chi più di lui può l'umanità conoscere, chi più apprezzarla? Egli attirava a sè i teneri fanciulli, consolava le peccatrici e le vedeve, proteggea i Lazzari serrando la porta del cielo ai ricchi epuloni, aceglica per i suoi cari compagni rozzi pescatori, vivet fin dalla cuna fra la semplicità dell'indigenza, e diceva : besti i poveri di spirito, gli affamati, i perseguitati. lo non so comprendere come i nostri moderni che si protestano smici dell'umanità non siano seguaci di Cristo. La religione del yangdo è la religione dell'uguaglianza: difende il povero dalle prepetenze dell'oro, innalza l'oscuro e il miserabile alla sapienza e alla grazia, riserba le sue cariche a chi può dire: io non bo nulla che fare coi secolo. Quel peccato primitivo che rende'il mondo un caos di disordini, fu pur quello che tolse l'impronto della natura, l'uguaglianza tra gli nomini; nè contento solo di rendere il debole povero, le rese molesto a tutti, e spremie da tutti.

Gesà Cristo fu il redentore, il consolatore degli schiavi e dei poveri: col farsi povero illustrò la schiatta dei poveri, e rese sprezzabile quella de' ricchi. In quel fanciullo che apre gli oc-

Chi alla miseria e che mette fuori inutili vagiti, redento dall'acqua battesimale, ci mostra il vangelo un'innocente colomba prescelta da Dio per popolare il suo regno; nell'egro vecchio mendico, che sotto squallidi cenci altro non presenta che aspetti di morte, ci fa ravvisare l'anima pura ed onesta, il cuore egregio e la vera sapienza. Quanti tesori occultati dagli uomini e scopertici da Gesù Cristo!

Non basta. Quand'anche tutto questo non fosse, quando anche il povero fosse uno scellerato, nondimeno, secondo il vangelo, non dobbiam ristare dal far limosina. L'uomo sia pure iniquo, è sempre uomo, è sempre nostro fratello, ha sempre diritto al regno de' cieli; perciò sempre ha un certo diritto ai postri soccorsi. Questo diritto non proviene già nè dall'umana, nè dalla divina giustizia; proviene dalla carità, e ben sapete come la carità è figlia della giustizia. Questa carità, virtù veramente divina, è quella che ci comanda pure di spandere l'oro in grembo al povero peccatore. Havvi di più. Quanti non sono che accusano al tribunale chi gli ha tolti dalla miseria! Ebbene quella divina carità vuol pure che la seconda volta costoro da voi si aiutino. Nè vi paia duro questo comando della carità: ravvisatelo bene, e il troverete veramente divino. Gesù Cristo facendosi povero avvalorò così il precetto naturale della limosina: risguardate lui ne' poveri che soccorrete, egli lo disse; così avete doppio obbligo di far limosina dalla natura e da lui. Voi dunque soccorrendo al miserabile osserverete questo doppio precetto: non risguarderete solo all'uomo, ma eziandio a Gesù Cristo. Come dunque voi pure peccatori e fragili oserete levar pensiero o voce di censura contro il povero peccatore? Forse potrebbe ciò esser lecito a chi dire potesse: io so di certo che son giusto. Ma chi di voi ciò può dire, o cristiani? Dicendolo, non tremerete che Cristo operasse verso di voi i suoi duri giudizi, mentre giudicate il suo povero e tralasciate di far limosina a lui perchè questi ha peccato? Con questo non voglio già dire che dobbiate con inconsiderate limosine fomentare il vizio; ma bensì vi dico che molte volte di questa falsa prudenza vestita vi grida in cuor l'avarizia. Oh! se vera carità regnasse ne' vostri cuori non sareste così guardinghi nel fare la limosina; e quando vi arrestate dal soccorrere quel povero perchè è colpevole pensereste: e se io fossi nelle circostanze di quel misero non mi sarei forse fatto più colpevole e

povero di lui? Avreste in mente che molte volte la pouriunitir al peccato guida alla disperazione; e che il balsano di acccorso è molte volte utile al corpo ed all'anima, fonte di purtimento e di ritorno a quella religione che sì generosament gli soctorre.

a tatt'altra. Fate timosina in nome di Cristo, e sarà fata a nome di Dio e dell'umanità. Facendo limosina risguardate l'umanità delle astratto, e Cristo; doice e generosa sarà così la linenina datta eriandio ad un vostro nemico. Si chiederà se sia locito a soi il vantarci delle limosine che facciamo come di azioni guarrore? — No. Quella dolcezza interna che siegue ogsi opera buotta è la sola ricompensa a noi lecita, e deve esset santificata 'dall'umittà.

## L'UNE E UNA DELLE QUALITÀ NECESSARIE ALL'ORATORE CRISTIANO.

L'untitone è una delle qualità necessarie al ministero delle cattedra evangelica, per cui questo infinitamente da ogni ministero profano è diverso. L'unzione dell'orator cristiano è la grazia di cui Dio cosparge i suoi detti; e questa grazia darbi non estima se non ci coopera il predicatore colla santità intera del suo cuore. E chiunque negasse o dubitasse di questi soprannaturale virtù propria del vero oratore apostolico rimiri gli effetti delle fatiche di questi, e le confronti con quelli dei profani sforzi, e decida. Si considerino tutte le profane sciente ed arti; il vero saggio amatore di esse misurerà bene ciò che ne dice da quello che ne sente; e se s'allontanerà dal vero gasto di esse (generalmente così de veri saggi succede), s'arrenderà a chiunque siasi purchè retto correggitore.

Ma un'anima giovine e ardente, e non raffermata nella verità e nel sodo sapere, che per amore di mal intesa gioria o per attro incentivo avanza paradossi strani, distruttivi del fondamento degli elementi scientifici, si ritratterà egli alla retta voce di qualche rivale cui sprezza, ed è suo studio di in ogni menoma com contraddire e umiliare? Questo non si è veduto giammai: petò alcuno di tal fatta cangiare per qualche esterna causa o timore, ma non per ispontaneo e dolce arrendimento dell'anima. Ore

cangiamento che mai si vide operato dalle profane dispute de' letterati di alto seggio, operar bene spesso si vede da un tamile ministro della chiesa. Giovani increduli, bestemmiatori, impudichi; vecchi avari, sordidi, inumani; donne vane, ambiziose, scostumate, ecc., ad una incolta predica cristiana immersi nel pianto del pentimento lasciano la gloria, l'ambizione, l'umano rispetto, i piaceri, gli amori, le mire, gl'interessi, i guadagni, ed entrano nella via della penitenza. Bisogna ben confessare che un tale effetto, proprio dell'evangelica predicazione, è stupendo e prodigioso: e confessato questo, si stenterà d'attribuirlo alla grazia di Dio?

Rousseau nel suo Émile pretende dimostrare l'inutilità della Predicazione col dire che perchè facesse effetto sarebbe d'uopo Che s'adattasse a tutte le particolari circostanze di ciascuno degli uditori, lo che è impossibile. Certamente questo in tal Ruisa farsi non può; ma niente prova contro la predicazione evangelica, posta la divina grazia. Questa fa il principale, e Opera prodigi, poichè il ministro di Dio ha fatti tutti i suoi sforzi per rendere generalmente utile a tutti la sua parola colla santità delle sue mire, colla purità de' suoi costumi, colla rettezza della sua dottrina, colle sue preghiere, penitenze e buone opere, e co' suoi studi.

Fatto dal predicatore tutto ciò, quello che ancor manca (ed è certamente ancor molto) lo fa Iddio onnipotente colla sua grazia.

I SANTI IDIOTI, ROZZI ED IN TUTTO ABBIETTI, ARRECANO ALLA RE-LIGIONE DEL VANGELO FORSE MAGGIOR LUSTRO CHE I SANTI, I QUALI, DOTATI DI UN INGEGNO SUPERIORE, COLTIVARONO LE SCIENZE E LE LETTERE.

I santi, che dotati di un ingegno superiore coltivarono le scienze e le lettere, fanno certamente un grande onore alla religione cristiana mostrando agli increduli derisori che tal credenza non è com'essi dicono sol degli idioti. Con tutto questo a me pare che i santi idioti, rozzi ed in tutto abbietti, arrechino alla religione del vangelo forse ancora più lustro e ne facciano più vedere la divinità. Ai tempi nostri è cosa rara che lo scienziato sia religioso; ma questo non apporta eccezione all'as-

11.

sioma del Verulamio: « Molta filosofia conduce alla fede; » imperciocchè che d'altro si può più vantare il secolo nostro se non di poca filosofia? Mentre io veggio dunque quegli uomini grandi, e n'arrecherò un esempio, e per non trarlo nè dai padri nè dai santi, citerò Newton; quando io veggio Newton, dopo aver misurati la terra ed i globi celesti, piegare un genio sì sublime alla fede, io veggio una cosa naturalissima; e se mi stupisco, io dico: Newton è un vero filosofo. La religione cristiana è la sola tra tutte le sorta di credenze (non eccettuando nè anche il pirronismo che, benchè credere voglia a niente, crede necessariamente però a una cosa sola) che più appaga l'umana ragione nello stesso tempo che l'uman cuore: rara coppia che è il solo marchio verace del luogo ove si trova la verità. Ecco come si verifica il detto di Bacone: il vero filosofo che col suo genio conobbe la verità delle cose, conoscerà la verità della grazia che gli discende nel cuore e che il fa credere: non altro essendo la religione di quegli uomini se non se il vedere, e ancor più il sentire chiaro e vivamente i rapporti che passano tra il loro cuore e la loro ragione.

Ma l'occhiata del genio manca nell'uomo idiota e rozzo: la verità gli appare sotto un solo aspetto deciso talvolta ancora dalle sue passioni, e così perde sua forza: ogni rapporto gli è sconosciuto: l'apparenza evidenza gli sembra, e l'oscurità inganno: la religione che, considerata in un sol punto di vista, con un solo sguardo è cotanto bella, non ha per lui questo fregio. È talvolta presso alla verità, ma una nube di passione lo investe e lo smarrisce; un uomo di genio conoscerebbe il divario e la miseria dell'umanità; l'uom rozzo al contrario, accecato in tutto dalla passione, si crede giunto al conoscimento della verità coll'abbracciare la dubbiezza o l'errore. Ecco la ragione per cui l'umiltà scientifica è fornimento del genio, e la superbia di chi tal si crede. Come potrà dunque quest'ultimo, malgrado i limiti della sua ragione, giugnere alla fede, alla verità, alla certezza? Come potrà distinguere le sue passioni per vincerle? Come farà a conoscere la povertà della sua mente per assoggettarla? Come giugnerà a talmente essere persuaso della verità della sua credenza per sacrificarle ogni piacere e il suo corpo, assoggettandosi per essa ai tormenti, alla morte?

Nè io, nè uomo il sa dire: e se al ragionar stare

6

٠,

683

'orremmo, impossibile ne parrebbe tal cosa. Ma Dio egli colesperienza ne lo dice: egli fa sue delizie de rozzi mortali: gli ne innalza colonne alla sua fede: egli ne fa difensori della va religione. Quanti monaci incolti resistettero alle lusinghe lel demonio fra il silenzio de' deserti! Quanti secolari inesperti i astennero mondi dalla seduzione fra i tumulti della città! luanti confessori, quanti martiri del più debol sesso, della più icciola levatura, della più infima condizione ebbe il vangelo er difensori magnanimi fra le torture, gli aculei, le tanaglie, B fornaci, le stragi, le morti! Quivi è che si dee confessare n grandezza e la bontà dell'Altissimo con tutto l'entusiasmo ella mente e con tutto l'affetto del cuore: quivi si debbono antare le glorie di questo nostro Signore: quivi si dee dire: Cco uno dei trionsi della religione di Cristo che noi veggiamo, Da non possiamo comprendere in altro modo se non che ei ia un prodigio del Creatore dell'universo.

# ONDE PROVENGONO LE MALATTIE DELL'ANIMA.

Una di quelle quistioni che non si potranno mai ridurre a un certo scioglimento si è questa: Onde provengono le maattie dell'anima? Quantunque di poco rilievo, il mio pensiero penso di esporre sopra di ciò brevemente.

Se l'uomo considera attentamente tutte le sue idee, i suoi zensieri, i suoi moti, i suoi desiderii, ci troverà gli elementi della pazzia come della saviezza. Il complesso di tutti questi apporti è la saviezza; la mancanza di molti di essi forma la pazzia. Ogni sentimento, passione, idea, tendenza, desiderio che sia nell'uomo ha il suo contrario; e da questi due conwari, che vicendevolmente si mitigano, è prodotto il buon senso. Ma si faccia la prova di lasciare qualche pensiero, idea, ensazione, ecc., nell'uomo, e di torne ogni contrario, ne verrà la pazzia. Si tolga ogni idea, ogni memoria all'uomo di allegria, si chiuda il varco a ogni lieta sensazione, e si avrà la malinconia. Io deduco adunque la pazzia dal non vedere i rapporti di una qualche idea, percezione o pensiero col suo contrario: il non potere nè immaginarsi nè sentire questo contrario, vale a dire l'alienazione a questo riguardo di tutte le facoltà dell'anima, produce in questa parte la pazzia. Secondo

, N. \*\*

in mancanan di più o meno rapporti, la pazzia è maggiore minore: ecco il perchè si trovano moltissime persone pazzi riguardo a una come sola. Anzi ardirei asserire che nimi e almeno pochimini sono i veramente del tutto sani nella ment. De questa teoria al rade ancora come la codardia, la permasione delle cose falce, ecc., molte volte può essere pazzat teoria io oserei amos dire che Vanini, Obbes, Diderot furmi pensi.

LA RELEGIONE MOSTRA 'ALL'UOMO IL VERO SUO FINE, NE DIRIGI AL VERO LORO ECOPO I DESIDERTI E NE SODDISFA ALL'INFININ LA FIENA.

L'uomo: tende sempre ad amare, e all'oggetto de' suo and brama comunicare i suoi più reconditi pensieri. Ma le sa forze non sono infinite, onde non può a più oggetti dare i suo cuore: uno l'amor suo esser dee, se all'eccesso, ed agent tale il desidera. La natura infatti è piacevole anche nella sui miseria : il non poter amar a più uon posso oltre un solo ofgetto dimostra la debiltà nostra; nondimeno in questo è l'éstasi del piacere nell'amante, il concentrare cioè in un solo oggetto tutta la piena degli affetti suoi. Non è dannevole que sto amore, perchè il seme ne è innato nel cuore dell'uomo: la colpa sta nel dirigerio su un oggetto indegno di lui. L'uozo, quantuaque finito, cerca l'infiaito in tutte le cose : nelle scienze, nei piaceri, nella gloria, nella possanza, nelle ricchezze, come nell'amore; ma impertanto non trova mai questo infinita. L'uomo, quantunque debole e vano, ha un immenso amor di se stesso, cui spesso trasforma nell'amore altrui, senza perè cessare il desiderio di essere, amando, riamato; esso non può infinitamente amare, il vorrebbe, onde pur essere vuole rimato infinitamente, senza però nè l'uno nè l'altro poter otteners.

Che infelice condizione dell'uomo! L'anima di lui aspin alla conoscenza dell'infinito, e più si sforza per giugnerci, più si vede attorniata di tenebre! Il di lui cnore vuol amare infinitamente ed essere infinitamente riamato, pure è deluso continuamente senza sperar di giugnerci giammai! La natura pose dunque nell'uomo nobili sentimenti e desii perchè mai non li potesse effettuare, anzi fossero sorgenti della sua miseria!

un uomo nel grembo dell'amore vorrebbe aver pace, i, le gelosie, i sospetti vengono ad intorbidarlo: vuole ed essere riamato all'infinito, ma sono vani i suoi sforzi: e gli fa vedere quanto sia lungi da quell'immensità che nella fantasia; e anche su questa terra chi può assicune duri il suo amore?

che ne conviene seguire quel filosofante gentile che ssere la natura non madre, ma madrigna dell'uomo. È nadrigna dessa che non innalza l'uomo al di su delle lgari se non per farlo infelice; che gli pone nel suo cuore nolo alla felicità sua gioia, cui per non poterla effetgli si cangia in tormentoso serpente che continuamente. Se avesse voluto porre l'uomo in istato di potere ademi desiderii del suo spirito e del suo cuore l'avrebbe ersamente creato. Non gli avrebbe celate le sue viscere, zione dei cieli e l'avvenire: avrebbe datogli la facoltà re il cuore dei suoi simili e di poterne a suo beneplaporre; gli avrebbe promessa una vita eterna, eterni e' suoi compagni e una eterna felicità.

e di calunniar la natura, questi pensieri ci conducono igione. Religione! tu sei che ne spieghi questi inesplircani, che ne mostri il vero fine dell'uomo, che ne divero loro scopo i desiderii e che ne soddisfi all'infinito 1. No, un uomo finito non potrà mai in cose finite inquell'infinito a cui sempre il suo spirito tende e anela uore. Ecco sciolto l'enigma. Dio diede all'umano intella curiosità insaziabile di sapere cose grandi, sublimi ed e, perchè vuole essere da lui conosciuto; diede all'uomo re che tende a un amore infinito, perchè vuole essere la lui (1). Non v'ha altro infinito che Dio, tutte le tenill'infinito dovranno perciò terminare in lui. Disse Dio all'uomo: se tu vorrai soddisfare al tuo intelletto dovrai ii e conoscermi: conosciutomi, soddisferai tosto al tuo ni amerai. L'amore infatti è involontario in chi conosce amabili: se Dio si conosce si ama. L'amor di Dio è quello solo che soddisfare può interamente l'uomo; ma le forze dell'uomo sono infinite fa d'uopo che ami sol

cesta tendenza dello spirito e del cuore dell'uomo all'infinito orzione, per così dire, dell'infinito stesso, della divinità; è piraculum vitae ispirato dall'Altissimo nel primo uomo.

Dio; Dio allora coll'infinito supplirà a quello che manca nell'uomo. Se tra Dio e l'uomo v'ha qualche altro oggetto intermediario, ecco sparita la felicità del cuore di questi, eccolo immerso in una oscurità profonda come un pianeta cui è intercettato il benefico raggio del sole da un corpo opaco che l'eclissa mettendosi tra esso e il grand'astro. Dio vuol rendere felice l'uomo perchè è infinitamente buono, ma vuole che per ciò l'uomo si dia tutto a lui; altrimenti Dio è anche infinitamente sapiente onde conosce il torto a lui fatto, ed infinitamente giusto per vendicarlo: esso ha posta nel cuor stesso dell'uomo la di lui pena e la vendetta sua: l'uomo che avrà diviso il suo amore sarà infelice. Ecco perchè un Dio geloso è chiamato Dio nelle scritture. Ecco il principio da cui tutta deriva la religione cristiana. Tutta questa infatti si riduce a torre ogni ostacolo tra Dio e l'uomo, acciocchè quegli degnamente possa essere amato da questi.

Dissi come l'uomo, amando con tutte le sue forze solo Dio, acquista da Dio quella forza ad amare infinitamente che gli manca nella sua natura. In tal guisa in Dio l'uomo può amare non solo i parenti suoi, gli amici, i concittadini, i benefattori, ma tutti gli uomini, anzi le stesse irragionevoli creature, le bestie (1). Amando l'infinito stesso acquista in questo una forza d'amore infinito, che tutta all'intorno di lui infinitamente si dissonde, onde, cosa mirabile! può allora l'uomo amare in Dio infinitamente anche gli uomini tutti, in numero infinito anche per così dire, se in numero infinito esistessero: potrebbe infatti amarsi qualche cosa finitamente nel Dio infinito? Questo amore degli uomini in Dio è il più grande, il più nobile, il più disinteressato, il più vivo, il più ardente di tutti: in esso sta la vera filantropia. Ama infatti più intensamente il cristiano gli uomini tutti amandoli in Dio, di quello che il gentile ne ami un solo amandolo in sè. (Mi si perdoni quest'espressione in grazia del vivo con cui contrappone l'amor profano col cristiano.)

L'amor profano infatti è un vero amor proprio, e l'amor cristiano degli uomini è un vero amor di Dio. E potrassi meglio amar l'uomo che quando si ama in Dio, o per dir meglio si ama Dio in lui? Non v'ha più bellezza, ricchezza,

<sup>(1)</sup> Grandissimi santi, come, p. e., san Francesco da Paola, san Francesco d'Assisi, ecc., amarono le bestie.

otenza, qualità alcuna che tiri l'amore: il cristiano ama ininitamente l'uomo dicendo fra sè: questi è un uomo creato la Dio per la vita eterna, per cui morì G. C., ed a questa le la riflessione fa qualunque cosa, si getta nel suoco, e più, er lo di lui bene. Basta leggere le vite dei santi per vedere Juesta cristiana silantropia ne' fatti vivamente espressa: e per moscerne la grandezza basta il contrapporle colle vite dei grandi uomini del paganesimo. Lungi perciò quegl'increduli, come G. G. Rousseau, che tacciano d'insociabile il cristianepimo perchè ordina di amare solamente e infinitamente Dio. Essi non sanno, o mostrano di non sapere che amando infimitamente quel Dio che creò l'uomo, che il conserva e che morì per lui amandolo immensamente, non può a meno il Cristiano di non amare eziandio infinitamente l'uomo e d'imi-Lare anche in ciò il suo Creatore. Sarebbe infatti forse accetto a Dio chi non amasse i suoi simili, a quel Dio, dico, che gli comandò: « diliges proximum tuum? »

L'uomo amar vuole infinitamente, e vuole infinitamente essere riamato; chi può tale amor rendere a lui ente finitissimo se non Dio? L'amor dell'uomo vuol la pace; pace non v'ha se ton v'ha sicurezza; non v'ha sicurezza se non v'ha certezza che quello che si ama è veramente degno di essere amato e riama veramente, e che del proprio amore è la persona amata veramente persuasa; e ciò durerà per tutta l'eternità. Ora Dio solo può dar questa sicurezza. Ogni perfezione è in lui; onde l'uomo amandolo si compiace del suo amore, vedendo sè che tende all'Ordine amar l'Ordine stesso. Dio è ovunque e vede negli arcani del cuore; l'uomo amante di Dio è perciò sicuro che Dio conosce il suo amore e vede i più piccioli sacrifizi che a questo amore fa nel suo cuore; sia pure abbandonato da tutte le creature, esso sa che ovunque è il Creatore, e che è da lui amato; imperciocchè come non può amare l'uom che lo ama quel Dio che è infinitamente buono, che il creò, che soffre tutto giorno i malvagi e non si stanca d'invitarli a sè e di soffrir mille rifiuti, che finalmente morì per le colpe dello stess'uomo, e morì non solo per coloro che avrebbero fatto uso de'meriti della sua morte, ma eziandio per gl'ingrati?

L'uomo che ama Dio consacra a questo suo amore tutti i suoi più piccioli atti e i menomi pensieri, e dè sicuro che il suo amante tutto vede e gli tien conto di tutto. In ogni cosa vede Dio e ha mira

di Dio. Qual giois in un amore si esteso, che maoca negli amore terreni i più intensi, e pure è necessoria a render l'uomo metento del suo amore! L'uomo infatti che ama, desidera di seapre incessantemente amare, e di sempre incessantemente gedere dell'oggetto amato; ma come il può se l'oggetto amato e finito è materiale; come il potrà in mezzo alle distrator, agli affari, ai torbidi; qual colpo atroce sarà al suo cuore en jaevitabile separazione, benchè breve, dall'oggetto che ama! li centrario l'amatore di Dio in ogni luogo ha il suo amate, l'ecte, ne è veduto, parla con lui e ne ode le risposte; opi anione, ogni parola, ogni persiero a lui indirizza ed è ben al cettato; non può esser separato da lui, e il sa, che dal peccale, mui sta io sua mano, nè forza umana o infernale il potrable violentare a commetterlo.

### DELLA LIBERTÀ NECESSARIA ALL'ORATORE EVANGELICO.

Nissun predicatore evangelico otterrà il vero scopo dell'elequenza evangelica se non sarà l'uomo libero almeno nel su interno. E questo è un carattere particolare dei cristiani: esse liberi perfin fra le catene. La monarchia ha perfino ai nosti giorni corrotta la sacra predicazione: della più nobile caria fece un vile mestiere. I nomi di corte e di pulpito come make mai suonano insieme! Come male mai dassi principio col nome di maestà alle prediche della morte e della povertà ! I Bossuel i Bordaloue, i Massillon furono pur troppo dalle corti corrotti) vollero unire essi il vangelo colla politica, far del vangelo. libro dei cortigiani. Se nelle prediche di questi scrittori si trevano dei passi degni di un ministro del vangelo e di un gesio veramente evangelico, quanto male questi consuonano 🚥 molti altri delle loro prediche! Sul trono della religiosa verità si ascolta mai da essi difendere la causa del povero contre prepotenza del ricco? Si mostra mai come il vangelo è il libre della libertà, dell'uguaglianza? Come Cristo volle aver per compagno solo i poveri e i deboli, non i forti e i ricchi? — Tute queste cose si taciono; tutti quel soggetti cristiani che corfinano con queste verità sono trattati imperfettamente e 🗗 fianco, perchè queste verità non si toccano.

Ma certo non è meraviglia se le cattedre ove si recitava

quell'opera scandalosa e antievangelica del Piccolo Quaresimale di Massillon, ove si recitano tuttora le orazioni funebri solo pei grandi e pei principi, non ardiscano quelle semplici e cri-Hiane verità porre il piede. Talmente questa corruzione della acra eloquenza è inradicata, che quei terribili soggetti di Morte, l'Inferno, di Scandalo, d'Impenitenza, di Giudizio, quando si ecitano nelle corti, o si trasfigurano, se si portano avanti le tolli orecchie principesche, oppure queste si avvisano, acciocbè le grandi verità non giungano ad esse. O infamia intollephile nella religione! Quand'anche buono e pio fosse il prinipe, non avrebbe più che altri mestieri di udire e meditare quelle pribili verità? Non è questo un indizio che le apparenze sole ella religione annidano nelle corti? Se dunque Massillon, Bos. met, Bordaloue avessero scritto scevri di queste corruzioni, uanto più sarebbero pregiabili! Perchè tanto piaciono a preerenza di queste al nostro cuore le prediche dei parrochi di ampagna, del Bridaine (citato da Maury) se non perchè tutto l vangelo si vede in esse? (1) Quanto più sarebbero pregiabili se il sublime di Bousset ci s'intromettesse! Allora sarebbero Perfette.

### ASCOLTATE LA VOCE DEL SIGNORE.

Guai al cristiano che non ode la voce del Signore che vuolitrarlo dal fango in cui giace, dall'orlo del precipizio in cui 'uole gittarsi! Felice quegli che risponde alla picchiata di Dio! 'oco io chieggo a voi, che nulla più udir volete di regione: quando l'aspetto di una chiesa, di un altare, di una roce, di un'anima candida vi stempra il cuore in tenerezza, e pargendovi un barlume d'una pura e vera felicità vi ritrae al lezzo delle vostre colpe, fermatevi in quest'estasi dolce, on discacciatela, anzi serbatela quanto potete. Se del tutto on disprezzate le parole di un ministro del vangelo e della erità, possa così aprirvi gli occhi alla vera luce raggio di ice soprannaturale, e rapirvi all'eterna perdizione.

(1) Il Bridaine è alle volte sublime quanto il Bossuet.

Vol. V. 44

#### PREZIOSITÀ DEL TEMPO.

Non si conosce mai tanto la preziosità del tempo punto della morte: allora non solo ben si distingute il tempo perduto, ma altresi il male impiegato. Che nel corso della vita talvolta l'uomo si crede ben impieno tempo, quando per lo contrario si male il getta, il perderlo affatto non maggior danno. Per evitare questo scoglio, misuriamo l'impiego del nostro tempo della morte che si avvicina, e figurandoci di la terra e l'eternità, al declinare del giorno internoi stessi a che sia per giovarci l'averlo impiegato con biamo.

LA MORTE AGLI OCCHI DEL MONDANO È VITA PEL GIUSI PRINCIPIO DI UNA VITA PERFETTA, BEATA, E DA COMP TUTTA L'ETERNITÀ.

Che è mai la vita del povero, dell'egro, dell'afflitto; seguitato, se non una continua morte? Datemi un un incredulo, un libertino che venga a cadere in un sti stati, quante volte egli non dice: oh non fossi nate Odia la vita: ed è questa la cagione da cui derivano zie e i suicidi. Ma se quest'uomo riguarda in faccia all come la vede? Orribile pure. L'incertezza dell'avvenir cosa terribile, massimamente per lo sciagurato. Ei da l'immortatità della propria anima, della esistenza di di un'eternità di tormenti: ahi che sarà di un tal m miei fratelli, fra le miserie di questo mondo? Sì orribini la vita che la morte; non v'ha più rifugio per la talvolta perviene ad uccidersi, egli è questo un fru smarrimento della mente sua; e lo fa quasi sforzato, rori della morte tutti gli si appresentano in quel po

Mirate il suicida, che agli occhi stralunati, ai capelli fronte livida, impugna l'arma mortale: non rabbrivid gli leggete in fronte l'eccesso del dolore? non vedeti lai un'anticipazione, per così dire, dell'eternità dei t Vibra egli alla fine il colpo che termina la di lui si esistenza; io non voglio che rimiriate gli ultimi aneli

Per sfracellato; pensate di grazia soltanto alla sorte di quel lisero che si è gittato in un precipizio, in un abisso che non per lui nè dimensioni, nè luce, ma oscurità. E voi incre-li, libertini, di lui compagni in vita, venite solo a rimirarlo; di temi se mai vera fosse l'ira di quel Dio terribile che da fede degli uomini e della natura gli veniva additato, se vera l'immortalità della sua anima che gli veniva pure dal vera l'immortalità della sua anima che gli veniva pure dal tormenti che e la ragione, e il cuore, e il consenso delle cose gl'indicavano; se mai tutte quecose vengono ad esser vero, ah! che mai sarà dell'infalice?

Non così è del giusto povero, egro, afflitto e perseguitato.

Tale stato, morto agli occhi del mondo, è per lui vita, anzi

Principio di una vita perfetta, beata, e da condursi per tutta

eternità. Ad ogni colpo che gli trafigge il cuore egli dice:

se io queste angosce non provassi non potrei esser felice per

l'sternità. » E questo è quel balsamo che gli fa della povertà,

dell'afflizione, della persecuzione, del suo letto, de' suoi dolori,

della sua infermità un paradiso.

#### LA VOCE DEL SENSO.

\_ •

Giovani incauti, chiudete le orecchie a quella sunesta passione della disonestà quando vi dice al cuore: a me acconsenti e io ti farò felice. O se pur volete udirla, uditela; ma non solo ascoltate le bugiarde e lusinghiere di lei voci, udite eziandio le di lei voci amare e terribili: « Io ti do una breve voluttà che arreca dannaggio non solo all'anima tua, ma eziandio al tuo corpo: che ti toglie i semi della virtù, l'alacrità della tua mente, la forza della tua memoria, la robustezza del corpo. Seguimi; e io ti farò divenire un fantasima e d'anima e di corpo: ti condurrò sull'orlo della morte, e dopo di averti tolta la vita fra un mondo di supplizi e di vani rimorsi, ti darò in braccio a un'eternità di tormenti. » Queste terribili parole della carnal voluttà udite; nè crediate che siano da me finte e inventate; l'esperienza tuttogiorno pur troppo le verifica. Riguardo poi al danno letale che fa all'anima questa nera passione, oltre esser ciò un punto di sede additato dallo

stesso lume naturale, lo troverete continuamente indicata dalla scrittura. In prova di ciò, qual peccato che questo la più aspramente da Dio punito? Il diluvio, l'incendio di Sodoma a di Gomorra, la strage de Sichemiti, la divina necisione di Her, di Onan, di migliaia di ebrei, la rovina minacciata a Ninve, quella effettuata su Babilonia, tauti questi orridi castighi da che altro ebbero cagione se non dal peccato della disonestà? E una delle cose che rendono questo peccato di molti altri pepgiore si è che talmente invilisce e l'anima e I corpo, che rendo invapari al ben fure, e al mal fare sempre più proclivi. Qual peccato infatti è più generale di questo? Qual peste più celera si propaga? Già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena già dal principio del mondo la terra ne era piena principio del mondo la terra ne era piena piena piena piena piena piena piena piena più piena piena più piena piena più piena piena

Nè vi serva di scusa a questo peccato i essere si comune e generale; perchè il male è generale è forse lecito? Scusa forse ne può torre chi il commette? Tutto il controrie, o cristiani se fo apro la scrittura veggio che ai Sodomiti null'altro valte l'essere tutti cattivi che il perir tutti. Dai diluvio null'altre uomo si salvò che Noè colla sua famiglia, e Noè si salvò colle sua famiglia perchè erano gente giusta.

Persuadetevi dunque, che non iscusa il peccato, l'essere il peccato generale: questi sono pretesti che vi vengono porti dalla inveterata passione. Ignorate forse come è picciolo il numero degli eletti? Se io vi arrecassi ciò che ne dicono i santi padri, forse vi spaventerei. Ebbene, se voi seguitate a peccare col dire che gli altri peccano, voi con esti vi dannerete: ecco qual sarà la vostra, consolazione. Perdonatemi se io vi dico queste cese; ant io sono a dirvele stretto.

LA SORTE FELICISSIMA DI QUEI BAMBYNI, CHE USCITI APPENA DALLE ACQUE BATTESIMALI TRA LE PASCE PASSANO DI QUESTA VITA, PUÒ ESSERE COMUNE A TUTTI I CRISTIANI.

Chi di voi non invidia que poveri innocenti chie appeau usciti dalle acque battesimali tra le facce passarono di questa vita? Persino coloro che immersi si giacciono biel lenzo dalle

loro colpe, in que' lucidi intervalli che Dio infonde nel loro cuore alla menoma occasione, in vista di una morte, di una croce, di una sepoltura, da cui sono chiamati a quel vivere puro, che solo secondo il vangelo scampa dall'inferno, perfino, dico, i peccatori in questi intervalli non lascian d'invidiare la sorte di quei trapassati bambini. Essi dicono: quelle anime morirono in una perfetta ignoranza, ma in una perfetta innocenza. Beate che, se v'ha quell'inferno che è predicato dal vangelo, esse lo fuggono!

Questi e simiglianti pensieri, o miei cristiani, s'affacciano di quando in quando alla mente di que' medesimi che si vantano di non credere nè all'immortalità dell'anima, nè a Dio: essi di ciò non credere si sforzano, ed esteriormente il fanno; ma nel cuore una voce più potente de' loro sforzi lor dice: vivrà in eterno la tua anima, esiste un Dio! Costoro dunque che vivono in uno stato di dubbio invidiano la sorte di que' bambini che morirono avanti di poter credere o dubitare. Se noi loro chiedessimo se ciò è vero, forse lo niegherebbero; ma è impossibile che non sia nel loro cuore. Il sentimento della giustizia è innato nel cuore dell'uomo: come mai, dicon essi, Dio punirebbe que' pargoletti che non hanno colpa? Secondo gli stessi cristiani sono mondi, perchè hanno ricevuto il battesimo. Ripugna il solo pensare che Dio preparasse l'eternità di tormenti a que' bambini.

Coloro che credono nella religione di Cristo desiderano altresì di essere stati in vece di que' bambini: beati noi, dicono, se morti nella cuna; almeno certo saremmo in paradiso! O cristiani! voi v'ingannate nel pensare in tal guisa. Il paradiso è a voi certo come a quei bambini, ma per voi sarà maggiore che non è per essi. Fate contro l'util vostro nel nutrir questo desiderio; mentrechè, se è certo che a quei bambini stante la lor innocenza si dà il paradiso, è altresì certo che non c'entra niente che ci contribuisca per parte di essi: sono in uno stato tale che vengono esenti dal bene e dal male. Ora se uno adulto va in paradiso non è egli certo che godrà più di quei pargoletti? Quante violenze contro le proprie passioni, quanta penitenza, quante virtù non ci vanno per salvarsi! Questo tutto che si richiede per salvarsi sa corona di gloria agli adulti in paradiso, e manca a que bambini c'ie invidiate. Mi direte che è meglio un picciol bene certo che un grande incerto. Io vi

dico che quel grande che vi aspetta è certissimo. Non siate voi liberi? Gesh Cristo non è morto per voi?

Ebbene, purchè voi mettiate la buona voientà e facciate citche potete, G. C. co' suoi meriti ci metterà il resto. Se alcuno i
voi di cesse: qui ci è una piccola somma che vi metto in mano;
di qua a dieci leghe ci è un tesoro; scegliete uno de' due: ditem,
non scerreste voi di prendere il tesoro e di fare le dieci leghe!
Dabitereste mai di non avere la libertà di farle? Quand'anche
alcun po' vi costasse, non ragunereste tutto il coraggio, non fareste tutti gli aforzi? Che sono mai dieci leghe a paragon di m
tesoro, benchè far si debbano con fatica? O cristiani! E de
cosa sono que' trenta, que' quaranta, que' cinquant'anni di questa vita a paragone del paradiso? Se voi veramente foste de
questa verità penetrati, per guadaguare questo paradiso vi asoggettereste a passare delle migliaia di anni fra i più orribit
tormentì.

Ma Dio tante non vi chiede. Egli vi chiede che passiate que sta breve vita da buon cristiano: e, a ben considerario, mis cari fratelli, è poi tanto difficile il vivere da buon cristiano! Non è il cristiano un ottimo padre, un ottimo magistrate, us ottimo cittadino? Le dolcezze della beneficenza, della gratiu-dine, dell'amicizia, dell'amor figliale, della tenerezza coniugià, insomma della carità, non sono dolcezze del vangelo, del buo cristiano? O cristiani! Queste sono vere durevoli dolcezze the goder possiamo in questa vita, da cui facciam passaggio alle eterne del cielo.

Ma con questo non vi voglio dire che la vita da buon cristiano non sia penosa e difficile: io non oserei negare ciò de dicono le acritture Ma pensate che queste difficoltà, che queste pene sono mescolate dalle dolcezze che io vi mentovai; e quand'anche non ci fossero queste dolcezze, la brevità di questa vita, e l'eternità, e la perfezione del paradiso sarebbes sempre cose da farci parer nulle quelle pene e quelle difficoltà. Aggiungete che, benchè queste siano grandi, nondimeno, e fa l'aiuto di Dio, e fra la buona voglia, e fra la eterna sperant divengono dolci e lievi. Egli è dunque lo stesso che se soi foste fanciulli, parchè il vogliate, anzi come io vi dissi può essere più. Ma, direte voi, non perverremo noi mai ad essere della purità di quei bambini. No, ciò non è neppur vera, purchè voi noi vogliate: vestitevi della penitenza, e restarante

Pensieri 695

ombe, simili in tutti a quei miseri figli di Adamo che imnersi nel fonte battesimale divennero angioletti del cielo.

LA SOCIETÀ CI CONVINCE DELLA CERTEZZA DI UN AVVENIRE BELLO PEI BUONI ED ORRIBILE PER I CATTIVI.

Uno sguardo alla società, e saremo convinti della certezza di un avvenire bello per i buoni e orribile per i cattivi.

Non vedete insatti quanti sono coloro che in premio della loro giuttizia e virtù patiscono la sete e la same? Quanti gl'innocenti perseguitati? Quanti gl'illibati insermi? Dall'altra parte l'empietà ha il trono, il vizio ha l'oro, la scelleratezza ha gli onori, la prosperità per guiderdone. È possibile, o miei fratelli, che la vita di questi uomini che sì ingiustamente o patiscono o stanno allegri si sinisca affatto alla morte? È possibile che l'anima del giusto si annichili come quella dello sciagurato? O se ammettete un'eternità, ditemi, potete voi colla sana ragione immaginare che una medesima sorte aspetti l'uom dabbene e il cattivo? Per me io veggo tanto evidente la verità del buono pei buoni e del malvagio pei malvagi avvenire, che non so comprendere come questo si metta in dubbio. Anzi voi medesimi che sprezzate l'eternità non potete in cuor vostro disconvenire.

Mirate quel misero che nacque esposto al freddo, fu allevato fra la fame, visse fra gli stenti e muor sulla paglia, che pure fra tali circostanze infelici riserbossi puro, giusto e paziente; degnatevi di mirarlo, filosofanti del secolo, e rispondete: nacque quello sventurato per essere annichilato col ricco che aprì le pupille agli agi, agli onori, ai piaceri? Ovvero, se l'anima di lui dura, sarà ella gettata a prolungar le sventure nell'inferno o a gioire nel paradiso col ricco, col prepotente, coll'avaro, coll'impudico? Io m'appello a quel sentimento di giustizia che porta ogni uomo nel cuore e che non può mai seancellare, al vostro cuore io m'appello. Non siete voi amici dell'umanità? Non ispandete voi l'oro in grembo al poverello in nome della natura? Non raffrenate il prepotente in nome della ragione? Ebbene, se togliete il paradiso e l'inferno, voi distruggete la ragione, la natura, l'umanità. Sì il giusto che

il mulvagio o si ridurranno in mente od avranno um pri sorte. Amici dell'uguaglianza, è forse questa che predicate! (b) voi ponete una disuguaglianza terribile, volendo far ugui: la sorte del giusto a quella dello scellerato.

### DELLO STUDIO NECESSARIO ALL'ORATORE CRISTIANO.

Lo studio contribuisce totalmente al buon esito di un predicatore: avrai un genio di un Grisostomo; se non istudi, son
lo sarai unquamai. Ma per questa regione ai nostri tempi
tanti sono i pessimi predicatori: o lo studio si trascura o mi
si fa. Un chierico, che dar si voglia alla predicazione, dost
esordio a questa sua carriera col girare per tutte le chiese a
udire tutti i predicatori, i sermoni, i panegirici. Così si forma
un cattivo gusto, s'empie la testa di mal digerita eloquenza e
dottrino, e rendesi incapace di creare. Perchè piuttosto di correr tanto non si sta a leggere in casa? Bene. Egli si mette
a leggere: che fa? Si provvede tutti i predicatori italiani e
francesi, fa una raccolta interrotta dei quaresimali vecchi e
utovi, come la fanno i poèti cesarei dei dramoi.

Apparecchiato così questo mucchio, si mette a leggere dalla mattina alla sera, e non si compone mai mente. — Ma si compone E come ciò? Fassi un rifrittume di tutti quei buoni e cattivi, impastricciati, mal letti e mal digeriti predicatori; formasi un gusto, uno stile, una maniera anfibia; ma invano tu cercheresti un giro veramente evangelico e originale. I padri, e il Grisostomo massimamente, poco e in fretta si leggono. Mo poco alla volta si emenda; lascin tutti i cattivi predicatori; ritiene Segneri, Bossuet, Bordaloue; Massillon, Sauria, Biair, Fléchier, Bordoni: dovrebbe lasciar Neuville, ma dall'acutt frizzo di questo autora non si sa staccare, e crede che il friszante sià una qualità del predicatore evangelico.

I predicatori dei Francesi hanno quel difetto che è comme ai loro tragici massimi, Racine a Voltaire, e che non è picociolo, di vestire tutto ciò che dicene alla francese: Molta prediche di Fléchier e di Massillon, e principalmente il Picciole Quaresimale di quest'ultimo, sono di ciò una prova evidente; lo stesso Bordalone e lo stesso Bossuet hanno spesse volta questo difetto. Qual cosa più cattiva di questa? Il gusto gri-

sostomico, che è il vero gusto della cattedra cristiana, è incognito agli oratori francesi. Si vede dunque come un allievo del pulpito inibire totalmente si dee la lettura di tutti i predicatori francesi, perfino dei sì vantati Bossuet, Fénelon, Fléchier, Bordaloue e Massillon. Veramente questo fa un po' di pena ai giovani predicatori: essi rubando su' Francesi sanno di rubare sul sicuro: e si credono già distinti predicatori, perchè rubano sul francese. Ma, oltrechè il rubare è una cosa indegna dell'oratore evangelico, è una pessima cosa il rubare ai fonti corrotti francesi che hanno adulterata in' molte parti la parola di Dio. Se rubassero presso i santi padri, il loro peccato sarebbe molto più piccolo; fallirebbero, perchè la parola di Dio si dee bensì fondare sulla scrittura e sui padri, ma cavare dal proprio cuore; nondimeno, rubando ne' santi padri, si approprierebbero una dottrina sana ed evangelica.

### IL RISO E IL PIANTO.

Non conversare con coloro che fanno molti progetti, che son pieni di idee nuove, e che faticano lo spirito invece di alleviarlo: se tu conversi è per sollevarti dalle cure serie del tuo stato; non ragionare perciò sempre di cose severe. Il riso lu dato all'uomo perchè ne usi; e chi non ride mai non è nomo. L'anima è una cisterna che si secca se non è inumilità dal riso e dalla giovialità.

Non ridere troppo, perchè il riso sa divenire stolto e incapace di cose serie.

Quando vedi l'umanità che sotto la malattia, la povertà, la prepotenza patisce, e ti spunta una lacrima di carità sull'ochio, non ritenerla, ma piangi. Questo dimostra che sei uomo, piacciono tali lacrime al Padre degli uomini. Il pianto è stato lato all'uomo acciocchè ne usi e si formi un cuor buono.

Se tu pensi che serbar devi il pianto su quelle cose che sono reramente nocevoli, e il riso a quelle che arrécano vero vanzaggio, a ogni colpo dell'avversa fortuna darai in uno scoppio li riso.

Figurati, o sventurato, di essere in un inferno, e il tuo stato li sventura ti sembrerà un paradiso. Questa è la teoria della felicità su questa terra.

#### BEL SUICIDIO.

I nemici del suicidio dicono sempre per salvare la lore tai che iddio solo è padrone della vita dell'uomo, onde si solo può disporne (1).

Ma donde ricavano questa si fatta padronanza di Dio? Dio certamente è di tutto l'universo padrone; ma con tutto ciò disse ai primogenitori: « Replete terram, et subiicite eam, et do-· minamini piscibus maris, » ecc., onde pose sotto il dominio dell'uomo non solo le creature inanimate, ma le stesse bestie e la loro vita. È ciò non impedisce che le bestie e le crestate inanimate siano eziandio sotto il dominio di Dio. Dio è il deminatore, come diremmo, in capite di tatto. Dio è ottimo, è perfetto, è amantissimo dell'uomo. Non pose dunque controdizione tra il ben essere e i doveri dell'nomo. Ora, se il sticidio fosse in qualunque caso proibito, Dio avrebbe volute, come proyeremo, in alcuni casi l'infelicità dell'uomo. Ma si dirà: se l'uomo può necidersi, Dio non ha più il dominio della vita dell'uomo. Rispondo, che siccome Dio ha il diritto di uccidere gli nomini per il loro bene, così loro ha ceduto questo diritto, Ciò provo da quello che in alcuni casi l'uomo può trovarsi, in cui, inutile alla società e posto in grave pericolo di gravemente peccare, se non si uccide pecca in Dio tentandolo, e non fuggendo l'occasione del peccare potendolo. Dio danque alle volte cede il diritto della vita agli uomini, e ciò fa tutte le volte in cui la vita è inutile o gravosa alla società e dannosa all'individuo. La vita poi in sè non è un ente reale, è solo una relazione dell'anima col corpo, una modificazione, ecc.

Perchè dunque sotto il dominio dell'nomo non pose la di ini vita? Se l'uomo coll'uccidersi s'annichilasse, non potrebbe ciè fare, perchè un tal dominio non gli diede Dio sull'universo, e perchè l'uguale non può dominate sopra l'uguale, nè l'uomo annichilare l'uomo. Ma l'anima è immortale; l'uomo uccidendosi separa l'anima dai suo corpo, e non fa altro che cambiare di stato; ora non è lecito all'uomo di cambiare di stato? La volontà è che vibra il colpe suicida, è l'anima perciò che è l'autore del suicidio: il corpo patisce, ma il corpo è infe-

(4) Rimandiamo i nostri lettori agli altri tratti sul Suicidio del chiarissimo autore, onde non si scambino semplici obbiezioni con esplicite proposizioni, come si fece in altre sue opere. (1961 Billi)

riore all'anima, e Dio diè il dominio delle cose inferiori alle superiori. Infatti non si dice nelle scritture che l'anima dee dominare sopra il corpo? Ma, diranno gli avversari, questo dominio non si estende alla distruzione. E io rispondo: quando un uomo s'uccide distrugge forse il suo corpo? No certamente; lo fa solo cambiare di stato. Anzi questo è un cambiamento in meglio riguardo all'anima. Infatti il corpo per il peccato originale è sottoposto a molte infermità, agl'impeti di vergognose passioni: è incentivo continuo all'anima di malfare. Laonde l'anima rinchiusa nel corpo è circoscritta nelle sue operazioni, è resa debole e imperfettissima; onde nelle scritture si dice che l'anima è incatenata nel corpo come in un'orribil prigione, da cui il giorno della morte dee liberarla; che per elevar l'anima deprimere si dee il corpo: onde gli uomini probi furono sempre nimici implacabili della loro carne. È chiaro dunque come il corpo è per sè una cosa cattiva dopo il peccato, come imperfetta diviene in esso rinchiusa l'anima, come la morte che separa l'anima dal corpo rende l'anima nella sua perfezione, ed è perciò un'ottima cosa. È perciò lecito far quello che reca all'anima perfezione. Se non che si dirà forse che se la morte non all'anima almeno al corpo reca danno. Rispondo: 1º che il corpo come all'anima inferiore è in dominio dell'anima; onde l'anima per persezionare se stessa può rendere deteriore, privare del suo commercio una cosa inanimata come è il corpo; 2º che, propriamente parlando, il corpo disgiunto dall'anima non riceve in sè alcun danno. Egli si cangerà in erba, in fiore, e così ugualmente sarà nell'ordine della natura. La putrefazione è solamente un oggetto di schifo per noi miseri e ignoranti: la natura invece di divertere gli occhi dal corpo corrotto, come facciam noi, con intensa attenzione e piacere il rimira.

Il danno che riceve il corpo separandosi dall'anima è relativo, vale a dire dipende dall'essere privato dell'anima, che congiunta a lui di fregio gli era. Ma, come dissi, l'anima può far ciò come al corpo superiore. Il corpo in sè poi, lo ripeto, non riceve danno; osservandolo indipendentemente dall'animo, è perfetto tanto nell'uomo come in un albero; tutte per esso sono uguali le modificazioni.

Che sia da Dio inibito all'uomo il suicidio, i teologi tentano anche di provare con altro mezzo. Per il precetto non occides, dicono essi, Dio vieta ogni sorta di omicidio, dunque anche

il snicidio. Io nego la maggiore proposizione. Dio con quella parole non occides proibisce solo gli omicidii dannosi alla società, epperciò a lui. (Imperciocchè quello che è veramenta dannoso alia società è spiacevole a Dio; quello che è veramente utile alla società è consentanen a Dio. Giacchè Dio ottimo, perfettissimo e amantissimo degli uomini non pose in conflitto i doveri verso di lui coi doveri verso la società, alla quale fu l'uomo da lui creato.) La società che uccide un malfattore commette certamente un omicidio; ma dee dirsi forse che quest'omicidio è ingiusto e che è vietato da Dio nel precetto non occides? No certamente. Questo precetto adunque si estende soltante agli omicidii ingiusti, cioè nocevoli alla società.

Ora varie volte il micidio è utile alla società. Dunque, con Ora così si prova che il suicidio alle volte sia utile alla società, 4º Una cosa è utile alla società che è utile èl ben privato d'un individuo, essendo ogni individuo parte di tutto che forma la societh. Ora spesse volte utile è all'individuo il suicidio, quando, v. g., si trova immerso in molle miserie, senza speranza di più risorgere, o è fra molte cause prossime e fartissime di peccare, ecc. Aggiungi che il suicidis perfeziona l'anima dell'uomo come si è detto. Dunque il suiddio è utile alcune volte all'individuo, epperciò alla società; 2º Ma una cosa non è utile alla società, se è utile solamente all'individuo e dannosa al complesso di tutti gl'adividui. Spesse volte infatti l'util pubblico si oppone al privato. Ricercasi desque, acciocché una cesa sia utile o almeno non sia disutile alla società, che tale sia o non sia riguardo astutti gl'individui di di cui la società è composta. Ora alle volte avviene che uno sia inutile alia società anzi gravoso quando è piombato in uniinfermità incurabile, ecc. Si vede dunque come spesso può 🚧 venire che il suicidio sia utile alla società: in talocaso dungui è licito, e non è compreso nel precette non occides. 🐫 🀠

Si è detto come la morte perfeziona l'anima. Ora, alcune potrà dire, è lecito dunque sempre di accidersi. Risponde obes avendo Dio creato l'uomo per la società, pècca everso de aoricità se si uccide quando è ancor utile a questa, quaintanque ucerdendosi perfezioni l'anima sua. Onde regola è questa generale tratta dagli atessi visceri della cosa, che l'uomo può uccidersi quando è totalmente inutile alla società. Volcado es-

sere tutioristi, potrebbesi dire che non quando è solo inutile, ma che quando è eziandio gravoso alla società l'uomo solo può uccidersi.

Dissi che può uccidersi chi è fra molte cause prossime e fortissime di peccare. Aggiungasi però che oltracciò bisogna che sia divenuto gravoso o almeno inutile alla società; che se ciò non è, quantunque in grandissimo pericolo di mortalmente peccare, non può uccidersi. La ragione di ciò è chiara. Dio ha creato l'uomo per la società; chi dunque, essendo utile alla società, si uccide, pecca contro uno dei fini per cui Dio l'ha creato. Quando un uomo dunque posto in grave pericolo di gravemente peccare, che pure è ancor utile alla società, si uccide, pecca verso la società. Ma pare che il pericolo di peccare contro di Dio dee fare che pecchi contro la società per isfuggire quel pericolo. No, mentrechè uccidendosi pecca l'uomo contro la società, epperciò anche contro Dio che l'ha creato alla società. Che dee dunque far l'uomo in questo conflitto? Egli è libero, e la grazia di Dio è pronta ad aiutarlo nel pericolo in cui è. Egli dee vivere per non peccare contro la società, epperciò contro Dio, sperando che aiutato dalla libertà e dalla grazia di Dio vincerà il pericolo. Nè la grazia di Dio gli sarà negata, imperciocchè non è questa da Dio negata a chi non lo tenta. Ora in tal caso l'uomo non tenta Dio, perchè se si uccide pecca contro Dio, perchè pecca contro la società. Ma se l'uomo, che è in grave pericolo di gravemente peccare, è altresì gravoso o almeno inutile alla società, allora può uccidersi, anzi è obbligato ad uccidersi. Imperciocchè altrimenti facendo tenterebbe Dio, il quale gli negherebbe la sua grazia, epperciò egli peccherebbe. Dico che tenterebbe Dio; imperciocchè può fuggire quel pericolo coll'uccidersi; e uccidendosi non pecca contro la società, cui è o gravoso o almeno inutile, e nemmeno contro Dio.

Spetta ora ai moralisti il definire i diversi casi in cui l'uomo può uccidersi. — Regola generale. L'uomo può uccidersi solo quando è inutile o gravoso alla società. Ai moralisti spetta il discutere quando l'uomo veramente in questo caso si trovi. Osservisi che il caso in cui l'uomo è inutile o gravoso alla società, e in pericolo grave di gravemente peccare, è un caso in cui il suicidio non è solo licito, ma comandato. Ciò parte dai principii che abbiamo posti. Si dee sfuggire la grave oc-

casione di gravemente peccare quando si può fare altrimenti per non tentar Dio. Ma questo forse è il solo caso in cui il suicidio sia comandato.

#### COME SI PROVI LA VERITÀ DEI MIRACOLI.

Molti dicono che i teologi fafino un circolo vizioso, provando le dottrina dai miracoli e i miracoli dalla dottrina. Ciò è falso. Si prova la verità dei miracoli: 4º dalla loro sostanza, Così, v. g., dalla sua sostanza si prova il miracolo di Giosnè che fermò il sole, sorpassando evidentemente questo prodigio ogni umano potere; 2º dal modo con cui si fanno. Così la guarigione subitanea di un cieco fatta con una parela; 3° dal fine dell'azione. Così sono veri miracoli quelli fatti da G. C., perchè forono sempre in bene degli nomini; 4º dalla santità delle dottrina. Ma si osservi bene che qui non ci è circolo vizioso. L'uomo ha il sentimento morale, la legge naturale nel cuor suo, per cui distingue il bene dal male. Coal, chi non conesce in sautità della dottrina che è nelle sacre scritture? Questa santità danque che si conosce col semplice lume della ragione è una delle prove dei miracoli. Ne il miracolo è per provare la santità della dottrina, conoscendesi questa colla ragione: è per provarne la rivelazione. lo sento una dottrina che secondo la mia ragione e quella de' miei compatrioti scevri del vizio è socialissima e purissima; lo deduco che i miracoli che la confermano sono i veri miracoli. Questi allora mi provato che quella dottrina è rivelata da Dio, e che rivelati sone i misteri inclusivi e i riti comandativi. A questo si aggingne che questi riti e misteri sono in sè buoni e atti a confermate la pura morale con cui sono misti. Alcuno potrà chiedera.# basti questa prova della santità della dottrina a provare i miracoli. lo rispondo che la questione è inutile, mentrechè inti i miracoli essenziali che ci sono narrati nelle divine scrittare non hanno quella sola prova, ma anche le altre. 🕡

l miracoli si distinguono in miracoli di primo ordine e in miracoli di secondo ordine.

Dei miracoli che si narrano nelle scritture molti aono di primo ordine, come di un morto putrefatto risuscitato, di Giosnè che fermò il sole, ecc. Questi non sono solamente pro-

vati dalla santità della dottrina, ma e dal fine retto e dalla sostanza e dal modo. Questi miracoli dunque di primo ordine sono indubitati, e indubitatamente provano la rivelazione della dottrina. Ed essi sono anche una prova de' miracoli di secondo ordine fatti in savore della stessa dottrina. La scrittura è autentica: ciò che ci si narra è avvenuto nel modo che ci si narra; e tutto questo si prova per mezzo della critica umana. Dunque i miracoli che ci si narrano sono accaduti nel modo in cui sono narrati. Ora molti di essi, come dicemmo, sono evidenti miracoli di primo ordine, e non possono essere prestigi; da questi, come abbiamo provato, sono pure approvati come veri i miracoli di second'ordine. Dunque l'autenticità delle scritture situata su umane regole infallibili prova ciò che in esse è vero; i miracoli che ci sono narrati per le ragioni che arrecammo sono veri miracoli. Fin qui dunque per mezzi umani si prova la verità dei miracoli: questi provano la divinità della dottrina; la dottrina statuisce l'infallibilità della chiesa; questa la sacra autenticità, l'ispirazione delle scritture; e tutto questo è su fondamenti infallibili, ma umani. Dov'è il circolo vizioso che tanto vanno vantando gl'increduli? La chiesa, dicono essi, dice che è infallibile, perchè è infallibile. È falso. La chiesa dice che è infallibile, fondata sulla dottrina di Cristo che dice essa essere infallibile. Questa dottrina è nella sacra scrittura. La sacra scrittura è dichiarata autentica dalla chiesa fondata sulle infallibili prove dell'umana critica. Voi provate, dicono gl'increduli, i miracoli dalle scritture, e le scritture dai miracoli. Ciò è falso. L'esistenza dei miracoli si prova dall'autenticità delle scritture, e la loro veracità dalla ragione, come si è detto: l'autenticità delle scritture si prova dalle regole infallibili della critica umana. I miracoli poi servono a provare non l'autenticità, ma la divinità della dottrina delle scritture.

Voi provate, dicono gl'increduli, che le scritture sono ispirate da Dio dalle stesse scritture. Si prova questa ispirazione dalla dottrina di Cristo passata nella tradizione e consegnata nelle stesse scritture. Ma che la dottrina di Cristo sia la stessa che quella consegnata nelle scritture e passata per tradizione si prova colle regole infallibili della critica umana.

### nessuna religione è più congrua del chiettanesimo alla società.

Rousseau tacciava il cristianesimo di antisociale, perchè son concentra unicamente nella patria l'amore degli nomini, m lo estende a tutto il genere umano, pretendendo di coal dedurre che l'amore del cristiano ugualmente estendendosi a tutti gli u mini non può esser per la patria si caldo come sarebbe n ai soli concittadini si appigliasse, quale nelle autiche repubblich greche e romana veggiamolo essere stato. lo di questa medesima ragione mi servo per provare che nessuna religione è più del cristianesimo congrua alla società. Quest'estensione universale dell'amore, per cui il cristiano, amando il concittadias, non tralascia di amare insieme tutti gli altri nomini della tera, è il vero amore della società naturale, la quale esser dovrebbe il complesso di tutto il genere umano in una sola famiglia. 🚨 il peccato che ha resa impossibile questa unione si bella, t che perciò ha anche shandito il vincolo filantropico che la sos-Serrebbe.

Ma G. G. Bousseau che non ammettea la colpa d'origine, che elto risuonava sempre i nomi si fratellanza e d'amore, perchè mai discacciava quell'universal lega che senza l'entrata della corruzione esisterebbe? In però che non sono deista, sitra altre mille prove, cono da questa melicoma impossibilità dell'unione sociale di tutti gli nomini convinto dell'esistenza di un peccato originale di felicità cotanta distruggitore. Che se fu il peccato distruttore di questa perfetta società, non si dovrà dire esso antisociale, e sociale per eccellenza quel principio rigeneratore che di nuovo al più possibile la ridona? La religione di Cristo è questo principio; con il comando di 280 scambievole universale amore a tutti gli nomini rende quelli perduta beatezza, e fa di nuovo dell'universo tutto una sola patria. Nè vale il dire che la corruzione dell'uomo non ostante la religione del vangelo persistendo, e durando 🔄 divisione delle società cui impossibile è torre, vana cosa, anzi dannosa riesce l'universale filantropia. Imperciocchè a me pare che costoro siano eradeli namici del genere umano, siccome lo sarebbe chi dicesse non doversi l'uomo nè curare nelle malattie, nè guardarsi dai pericoli, nè perfino cibarsi, perchè, non ostante tutto questo, la morte è inevitabile. Perchè evitare non si può

705

anche questa? Se è impossibile che tutti gli uomini si uniscano in un sol corpo di governo, deesi forse intralasciare di unirsi in un sol corpo di amore? E se molti nemmeno a questo vogliono acconsentire, i pochi forse eziandio lo debbon respingere? Se alcuno mi odia, debbo anch'io forse odiarlo perchè ci sbraniamo a vicenda?

Nè questo amore universale del cristiano danno arreca all'amore della propria patria in particolare. Il cristiano ama tutti gli uomini, ma il suo amore non è cieco; ha una grande carità, ma eziandio una grande giustizia. I primitivi cristiani che formavano interi eserciti al servizio degl'imperatori gentili possedeano certamente quell'immensa carità che facea che amassero tutti gli uomini, anche i loro nemici; nondimeno andavano a pugnare contro i nemici della loro patria con tanto valore, che da essi le coorti pagane erano superate. Gli Iloti mostrano abbastanza come i Greci liberi, avendo l'amor della patria esclusivo, erano incoerenti coi loro stessi principii come i moderni Inglesi ed Olaudesi.

lo estimo ed ammiro grandemente le antiche repubbliche, perchè ci veggo quanto di più bello, di più buono e di più grande può l'uomo da se solo operare; ma frattanto io, non tratto da cieco entusiasmo che tutto loda, ne scopro i grandi difetti; e talvolta involontariamente, facendo astrazione dai decreti della divina Provvidenza, compiango quei popoli liberi di non aver avuto la vera religione per guida, motrice e sine delle loro grandezze, e sra me dico: oh se il vero lume sosse ad essi trapelate, come più veramente grandi sarebbero stati! Come le loro gesta sarebbero state azioni di virtù! Come il loro bene non sarebbe stato offuscato dalla ferocia, da un amor patrio esclusivo, dall'odio dei nemici, dalla immane superbia, dall'esagerazione di tutto! ecc. Chi niega infatti che se ottima era cosa in essi l'amor della patria, tal amore dalla esclusione che portava di ogni altro amore era offuscato? E se dal principio puro dell'amor della patria le loro vittorie, la loro frugalità, la loro incorruttibilità, la loro costanza derivavano, non è chiaro che dall'esclusione di ogni altro amore unito all'amor della patria, le ingiustizie, le crudeltà, la ferocia, la rovina degli stati talvolta provenivano?

Quando fossero stati di Cristo seguaci i Romani, essi avreb-Vol. V.

bero unito all'amor della patria l'amore di tutti gli nomini, e perciò non avrebbero arrecate armi ingiuste e ingiustissimi tribui e feroci stragi presso tutti i popoli della terra; e così non sirebbe la loro patria al colmo de' suoi trionfi rovinata in mano dei tiranni. Imperciocchè qual altra è la cagione della decadenza di Roma, anzi la radice di tutte le cagioni, se aon se l'estensione dello stato per tante conquiste? Se Roma foste stata ristretta unicamente intenta a difendersi e a rendersi lelice, non sarebbe maggiormente intatta durata? Ecco da questo elempio provato come non solo l'amor patrio cristiano è uguale all'amor patrio dei gentili, ma superiore; imperciocchè, bet ponderate le cose, quell'eccesso dell'amor della patria esclusiva dell'amore degli uomini non concittadini ridonda in danno delle stesso amor patrio. Ma, quantunque ciò non fosse, i soli priscipii di giustizia non indicano chiaramente essere una tale escisslone malvagia? fill uomini sono in essenza tutti uguali; qual til divario per cui io amo un mio concittadino, e non amo, anzi odio chi mio concittadino non è? Questo divario è un accidente; e un accidente deciderà tra l'amore e l'odio? Infiniti assurdi da questo derivano: dimenticanze manifeste dei primi principil del còdice della natina, cosa otribile in un vero ditadino. E perchè io arrechi un esempio, non è una cosa contraddittoria e che fa orrore il vedere al nostri tempi e nei passati gli Angli e gli Olandesi, che si vantano per i due popoli più liberi (1) dell'Europa, a dimenticarsi di ogni sentimento di umanità e di giustizia nello strappare alle loro terre native i negri per condurli schiavi, mantenerli durumente quali beste a durissimi lavori per tutto il tempo della loro vita? la tal guisa elttadini civilizzati e liberi, che si pregiano di risgoardare la libertà e l'uguaglianza come primari diritti dell'uomo, gimgono a tal eccesso che più far non potrebbe un tiranno, m despota, un irocchese, un cannibale!

16.12

<sup>(1)</sup> Gli Svizzeri forse sarebbero più liberi se volessero esser mensinviliti.

PERSIER! 707

LA CACCIA È UN TRASTULLO ORRIBILE E INDEGNO DI UN ENTE RAGIONEVOLE E PIETOSO QUALE SI È L'UOMO.

Non so come da evangelici pastori si possa ai chierici permettere per divertimento la caccia, divertimento che ai soli principi, come quelli che allo spargere sangue avvezzar si debbono, è da lasciarsi. Un trastullo sì orribile è indegno di un ente ragionevole e pietoso quale si è l'uomo; onde a tutt'uomo probo si disconviene: quanto più dunque ai ministri del Dio del vangelo, agli oblatori del Dio della pace! Queste doglianze non avrebbero luogo se la pietà primitiva regnasse ancora nel cuore almeno dei cristiani; dico almeno dei cristiani, al buon cuore del quale dee cedere quello dei gentili filosofi. Ma a noi lo spargere il sangue degli animali è piacevole come lo è lo spargere quello degli uomini ai cannibali; onde se un abitatore di un altro pianeta scendesse su questa terra, nè tra questi, nè tra noi ricercherebbe l'uomo.

Vituperio che rende inferiori i cristiani, anzi i ministri della religione di Cristo ai pastori e ai filosofi dall'antichità pagana (1).

La caccia è solo licita, in caso di necessità. E questa necessità si trova: 1° quando tal fosse il caso in cui l'uomo si trova che non avesse onde cibarsi di solo latte, legumi, frutti, ecc. Così, per esempio, una colonia che capita in un'isola deserta, e che delle produzioni della terra non ha abbastanza onde pascersi tutta, può cacciare; 2° quando in caso di malattia sono necessarie le carni di qualche animale o il sugo di esse. Ma io reputo che questo caso radissimo o anche giammai arrivi; imperciocchè l'Autore della natura non pose certamente per rimedio solo di un male quello che non si può avere se non se colla crudeltà.

Il latte, il più nutritivo di tutti gli alimenti, contiene i sughi essenziali confortativi dell'animale in cui si trova. Si può avere senza crudeltà: e questo ne dice che esso coi prodotti della terra largamente basta ai nostri bisogni.

(1) Plutarco tra gli altri filosofi eloquentemente dimostra come snatura l'uomo lo spargere gratuitamente il sangue degli animali. Rousseau G. G. nell'*Emilio* è di questa opinion pure, e arreca il passo eloquente di Plutarco su tal proposito

#### MORTE DI SOCRATE.

Il grido della moglie di Socrate nel veder entrare a lui che dovea morire la turba degli amici, come è mai commovente nella sua bocca! E come mai tragiche sono quelle parole della medesima che rompono a un tratto e danno risalto di chiaroscuro al quadro egregio dipintoci dal discepolo Platonet de « Socrate, diss'ella, questa è l'ultima volta che teco favelle « ranno gli amici tuoi e tu con esso loro, » (Vedi Fedone.) Quel cuore coniugale comprendea i rapporti di que' cuori flosofici, e piangeva per essi. Ma Socrate alla di lei fronte si mostrò troppo stoico, e non seppe piegarsi a confortare quella debolezza che pur proveniva dall'amore: freddamente solo e disse a Critone: alcuno meni a casa costei. Certi di lui famia gliari sclamante e piangente la ritornarono tosto. » (Loc. cd.) Un cristiano non avrebbe operato in tal guisa: avrebbe porto consolazione all'animo egro e delente per amore cel mestrargli il crocifisso; e, non meno imperturbabile, fermo e speranzoso del maestro di Platone, avrebbe saputo ragionar non solo e tranquillare se stesso, ma exiandio consolare altrui.

L'AMORE RENDE DOLCE QUEL VANGELO CHE PARE INTOLLERABIL-MENTE DURO A COLORO CHE NON LO GUSTANO.

l'amore che rende dolce quel vangelo cui pare intollerabilmente duro a coloro che non lo gustano. Quella religione infatti non può essere verace, che la perdona ai sensi, alle passioni, all'uomo corrotto; ed è ben lungi dall'esser tale la religion del vangelo. Ma se è così rigida, come aver potrà chi
la abbracci? L'uomo è troppo debole e infermo: una tal religione non può avere i suoi difensori, i suoi confessori, i suoi
martiri. Eb! qual errore è mai quello di chi giudica umanamente quello che è divino! Se all'uomo diè Dio un cuore suscettibil di amore e uno spirito capace d'intelligenza, ciò non
è per nulla. La grazia scenderà a illuminar l'intelletto del cristiano e ad accenderne il cuore: conòscerà la grandezza dei
dogmi che crede, e la purità delle massime che professa; l'unica sua scienza e il suo unico amore saranno con san Paolo

Gesù Crocifisso; vedendo tutto in Dio, amando tutto in Dio, non vedendo per fine altro che Dio, le rinnegazioni della carne, la tolleranza delle pugne spirituali, le persecuzioni, i martirii saranno a lui un giogo, ma un giogo soave perchè un giogo d'amore.

La divina grazia principiò l'opera, e Dio padre trasse a sè il fedele secondo l'espressione del Redentore; ma, trattolo seco, il vincolò con una catena d'amore, e gl'impose il suo giogo soave. Ecco come i passi della scrittura, apparentemente discordi, combaciano insieme ottimamente.

# QUANTO LA PREVENZIONE AGISCA SUI NOSTRI PENSIERI E SULLE OPERE NOSTRE.

Molto importa ed influisce sul nostro modo di pensare e di sentire quello da cui siamo preoccupati. In qualunque istante che l'uomo si prenda, il di lui animo è preoccupato o dalle idee, parole o azioni antecedenti, o da mille altre circostanze. La prevenzione agisce necessariamente sui nostri pensieri, su quello che ascoltiamo, diciamo od operiamo. È questa la razione per cui la stessa verità inflamma e traesi dietro l'animo l'alcuni, lasciando freddo e indifferente quel d'altri; per cui un misero sofisma ad alcuni muove il riso, ad altri fa colpo ed ottiene il suo effetto. Anzi questi cotali mutamenti nei medesimi individui si ritrovano bene spesso e massime negli animi giovenili. La cagione per cui un buon ragionamento o una cavillazione ottengono o no il loro effetto, si è il disponimento o l'indisposizione dell'anima a tal riguardo. Quando qualche oggetto ti si para anzi gli occhi, alcuna occasione ti si appresenta, o uomo ti parla, se a tutto ciò è favorevole la tua prevenzione, tu ti ci arrendi di grado, se no tu ci resisti. Tu puoi però come libero, e di te donno, diffalcare o anche torre otalmente la prevenzione mediante il riflesso; chè allora le idee da te suscitate sarannoti più a seconda delle eccitate da cause estrinseche, e sopra di te signoreggieranno. Onde di qualunque verità tu voglia altrui persuadere, non impegnarti in molti ragionamenti che potrebbero espellersi dall'altrui prevenzione, eccita bensì altri a pensare su quello che vuoi, di- 😤 rigendone occultamente i pensieri verso lo scopo cui tendi, lo

che, mediante un'insinuatrice eloquenza e alcuni principii di ragionamenti ben gittati, non è molto difficile. L'abate De Lamennais è pure di questo sentimento, che veramente hanno il loro effetto le sole ragioni che ce le troviamo da noi, e che l'effetto unico dell'altrui è indiretto, cioè consiste nella scossa che riceviamo a pensare noi di proprio fondo. (Essai sur l'indiférence, ecc., vol. I.)

#### IL DIRITTO E LA FORZA.

Gli amici di Obbesio (e ce n'ha tuttavia) hanno come il loro padre sposata la causa della forza, ed esauriscono tutti i monumenti storici e i ragionamenti filosofici per consecrare a pregiudizio del diritto l'intollerantissima loro deità. Consultate, dicono essi, l'uomo primitivo nelle più vetuste storie; miratelo errante fra le selve e i deserti, e vedrete che il timore è il primiero suo istinto, la forza il principale suo diritto. Egli pensa a procacciarsi quasi prima le armi del cibo, e pone in esse ogni suo sollazzo, ogni conforto, ogni gioia. I primi popoli sono belligeri, e fanno consistere nella valoria ogni onore, di cui le armi sono il segno esteriore, l'unico fregio.

Eh! chi mai se non il manicheo o l'ateo può appellare uom primitivo quello che vede ricolmo di mille imperfezioni sì corporee che spirituali, che è in pugna sempre colla parvità di sua potenza e l'eccesso de suoi desiderii, che è ognor combattuto da pravi appetiti e dalla voce del cuore? Se la forza è il diritto dell'uomo, perchè mai alcuni uomini ne sono privi, e quegli che n'è più a ribocco fornito non ne ha pur mai abbastanza? Eh! che in tal sistema non v'ha che contraddizione ed errore. O bisogna dire che l'uomo attuale è l'uom primitivo, tuttochè la forza stessa, l'unico, secondo Obbes, suo diritto, siagli imperfettamente concessa, e allora o bisogna ammettere un Dio cattivo, o negare ogni Dio; ovvero fa d'uopo concedere che sia stato un uomo primitivo dal presente diverso, perfetto nel genere suo: la forza dunque, cioè il solo suo diritto, era uguale in tutti gli uomini, e grandeuil più che potea nell'umana natura. Ma se così era, la collisione di tante uguali forze producea zero, non ostante la loro enorme grandezza; il dritto dell'uomo era inefficace.

PENSIERI 711

Infelici adunque erano quegli uomini, e concludere si dee che fatto della forza diritto non può mai esser l'uomo felice. Per abbracciare un tal sistema bisogna dunque esser manicheo od ateista. L'assurdo di queste due sette è troppo evidente assioma per essere eretto in teorema.

Ma quando ancora l'istinto presente della forza potesse esser dell'uom primitivo, io non so vedere come se ne far possa un diritto. Io vedo che al contrario è opposta a ogni diritto perchè distrugge l'ugualità e le leggi della natura. Alcuni uomini ne son privi; dunque alcuni uomini non hanno diritti. La forza non è un attributo intrinseco, sicchè l'accidente talvolta ne distrugge l'effetto e la rende suddita della debilià; dunque il diritto è versatile, e sorge talvolta dalla propria distruzione. Le forze di dieci uomini uniti formano una sola forza che distrugge quella di un solo uomo; i diritti dunque di dieci uomini uniti insieme distruggono d'un uomo il diritto. Che assurde e ripugnanti conseguenze!

Se gli avversari dicono che la forza è diritto dell'uomo perchè tutto in esso spira la forza e ad essa tende, io mi varrò di simile argomento contro esso. L'uomo è vero che tien gran conto della forza e ne fa grand'uso, ma prima conosce la legge dell'amore e della giustizia.

Le nazioni sono è vero tra di esse divise, ma i vincoli di amicizia, di paternità, di figliazione e di amor coniugale legano tra di essi gl'individui di caduna nazione. Inimicizia, guerra, strage è il commercio più comune tra gente e gente; ma l'origine di questo sanguinoso commercio è il serbare indipendenti le native capanne, il difendere i vecchi genitori, le mogli e la prole che ci stanno rinchiusi.

Se fosse vero, come vuol Hobbes, che abbia regno la forza sola, guai agli esseri deboli, ai vecchi padri, alle tenere spose, agl'impotenti fanciulli! Eppure, al contrario, un'ardente gioventù, una virilità robusta si dilacerano a vicenda per difendere quegli individui, quanto deboli, riveriti tanto ed amati. Togliete questi cari pegni a una delle parti di quegli ardimentosi combattenti, ogni aperanza di essi con ogni baldore ecco tosto sparisce; più non hanno veruno sprone alla vincita, che cessa d'aver per essi ogni pregio, più non resta loro interesse di vita: simili a quei guerrieri che, animati dal loro vessillo o da sacro impronto dei loro scudi, si smarrivano tosto al perdere da sotto

gli occhi questi impulsi del bellicoso loro furore, o si lasciaso trucidare a sangue freddo dagli atroci nemici, o si danno i una disperuta vendetta, compiuta la quale in se stessi rivolgomi il ferro vittorioso; ma non cade nè anche loro in mente il pensier della fuga. Eh! sono questi i segui di stimar per dirito la forza, di nodrir timore è apatia per tutti fuorchè per se stessi?

Di simili combattenti la parte che è vittoriosa entra totto tra le native capanne o spelonche in trionfo; dai vecchi padri sono benedetti, abbracciati dalle tenere mogli, adorati dai piò cioli figli i valorosi guerrieri. Essi riconoscono tutta la loro felicità, la loro pace, la loro indipendenza, o per meglio dire l'indipendenza, la pace, la felicità de' loro congiunti dalla loro vittoria. Quelle armi perciò che ne furono lo atromento sono erette la onorevol trofeo, e adorate dai tardi nepoti: il mestiere dell'arme è commendato, gli eroi culti ne sono cont divinità. Chi non vede in tutto ciò come primo motore l'amor de' congiunti e della giustizia? La guerra s'intraprende per cui; e sono riveriti, e adorati i guerrieri, conservate in grande or revolezza le armi perchè gli hanno salvati.

In vece di Ricorrere a descinati e contraddittorii sistemi attegniamoci a quello della natura e della religione. È la natura, cioè l'autore di essa, Dio, che ha uniti gli nomini in società con vincoli di giustizia, di pace, di amores è il peccato che suppe l'eternità di tali vincoli, ne diminui l'altezza, adulterandoli, mescendo con essi la forza, la guerra e la distruzione. Separò il peccato gli nomini in varie nazioni, essi che Dio avea destinati a comporre una sola famiglia; gli costrince il peccato a procacciarsi la giustizia con la forza, e a servare e difendere colle stragi e la crudeltà la loro pace e l'amore. Ma il peccato non fa diritto.

E il cristianesimo che venne a distruggere il regno del peccato ebbe per iscopo di ritornare il regno della natura incorrotta. Il vero cristiano vede in tutti gli uomini i figli di Dio, e perciò i suoi fratelli, ed arde per tutti d'amore in Dio. Se diritto fosse la forza, potrebbe l'uomo pervenire a un tal grado, o almeno, pervenutoci, potrebbe starci in quiete? Quello state, in cui bisogna far violenza a quel cuore in cui il dito della natura scrisse le sue leggi, non sarà mai lo stato della natura; al contrario tu sei in questo veracemente, se senti l'approvazione

PENSIERI 713

del cuore. Il cristianesimo violenta le passioni, ma tien dietro al cuore, intendendo io per cuore la legge della natura impressaci, non i disordini della colpa. Non v'ha cristiano che, nel mentre in cui combatte senza tregua colle sue passioni, non senta al fondo del suo cuore una pace, una quiete, una tranquillità che ad una sola voce incessantemente gli gridano: tu sei felice! o per me' dire: tu sei nella strada della vera felicità! Eh! ciò potrebbe essere se l'uomo fosse in uno stato innaturale professando la cristianità? Pure egli ci è senza dubbio, se la forza è diritto. Perciocchè i diritti essendo derivazioni della legge naturale ne' suoi rapporti coll'uomo, la violazione di questi diritti è violazione della legge naturale. Ora lo stato contrario a questi diritti è stato contrario alla natura. Se dunque la forza è diritto, anzi il primo dei diritti come vuole Hobbes, lo stato che le si oppone è contrario alla natura.

Evidente che diametralmente le si oppone il cristianesimo; evidente pur è dunque che secondo l'obbesiano sistema il cristianesimo dee essere contrario alla natura. Ora come si è dimostrato la sola voce del cuore dice che non lo è. Dunque se il cristianesimo distrugge la forza, questa non sarà diritto.

Anzi la voce del cuore, che approva il cristianesimo, disapprova ed annega la forza. Se fattevole fosse un popolo alla obbesiana, che per diritto e per legge non conoscesse altro che forza, se sussistere potesse questo popolo (lo che possibil dire è assurdo), gl'individui di esso non solo avrebbero la strage e la morte attorno di sè ne' congiunti, negli amici (se pur ne avrebbero), in se stessi, ma la possederiano ancor nel loro cuore. Chi potrebbe in essi estinguere gli affanni, i terrori, i rimorsi? Lo stato di continuo timore è insopportabile: e pur tale sarebbe lo stato continuo dell'uomo, se diritto fosse la forza. Nondimeno ciò poco o nulla sarebbe a fronte degli altri angori dell'anima. L'aspetto delle stragi, il vederne in sè la cagione, cagionerebbe orrendi rimorsi. Non si amerebbe più altr'uomo che sè; ma non ostante l'altrui morte renderebbe infelice: di sangue freddo si vedrebbe spargere il sangue; tuttavolta la malinconia entrerebbe nel cuore. Quand'anche a forza di brutalità s'estinguessero i rimorsi, non per ciò s'acquisterebbe la pace. Si perverrebbe a un punto in cui senza la guerra e la strage non si potrebbe aver pace; ma con tutto questo pur non si potria possedere. Una lagrima di compassione più non uscirebbe dagli occhi, bensì pianto di rabbia. Un

riso spunterebbe sui labbri, ma il riso della ferocia colla malinconia la più nera nel cuoro. Ah! checchè si facesse, inganass l'uomo mai non potria se medesimo, e deludera quella legge che per renderlo felice o misero, secondochè avrebbe voluto, indelebilmente Dio gi'impresse nel cuore.

#### LA RAGIONE E IL CUORE.

Alcuni, cui non saprei se indifferenti, pirronisti o atei debbi chiampre, chiudono l'orecchio a ogni verità di religione dalla ragion tratta e dall'uman cuore, dicendo: chi sa che non m'inganni la mia ragione, non mi seduca il mio cuore? Questa cha a me pare nell'intelletto e nel sentimento verità, è probabilmente una illusione, che necessariamente ridonda dalla mia costituzione e da quella dell'universo.

Un'occhiata però su di questa dottrina (se tal può chiamari)e avanirà il prestigio.

Il dubbiare è un'azione positiva che afferma: onde il dire in dubito se la mia ragione e il mio cuore non m'ingandiae. è un vero affermare, come osserva ottimamente Laharpe contre Bayle. Laonde non v'ha sistema in cui l'uomo possa valersi di questo argomento i io non so niente di certo. Gli scettici gridano contro i veri filosofi al circolo vizioso, al sofisma: voi, essi dicono, provate tutto colla ragione e col cuore; ma provatemi che nè la ragion vostra, nè il cuore s'inganaino. Eh! nol potete provare se non colla stessa ragione, col cuore medesimo che sono in quistione; e così cadete in una manifesta petizion di principio.

Benissimo! Ma coloro che fanno questi ragionamenti non ci cadono essi pure egualmente? Chi sa che la ragione e il cuore non c'ingannino? dicono essi. Ma questo dubbio da che è mosso se non dalla vostra ragione e dal vostro cuore impervertiti? In sostanza questa è un'affermativa; provatemela. Voi mi prevate che la ragione e il cuore sono valevoli testimonii con essi medesimi, e fate un circolo vizieso. E voi con che mai scoprito questo nostro parallogismo se non colla vostra ragione e cel vostro cuore cornotto? Non è la vostra ragione e il vostro cuore che vi suggeriscono l'obbiezione? Ma se voi ricusate di assentire a noi perchè ci vagliamo di questi testimonii, comin-

PENSIERI 745

ciate voi a destituirvene. Provate l'assurdità de' nostri asserti, ma senza il mezzo della ragione e del cuore. Noi a buon conto, se facciamo uso di simili mezzi, non ne ricusiamo la testimonianza: voi al contrario li ricusate e ne fate uso per ricusarli; così con voi medesimi cadete in doppia contraddizione.

Si vede adunque che del preteso circolo vizioso si valgono altrettanto gli avversari che noi; essi per soprassello vergo-gnosamente a se stessi contraddicono. Ma pogniamo che da questa parte ci fosse il parallelo tra essi e noi. Bisogna necessariamente cadere in quella petizion di principio, imperciocchè non v'è alcun mezzo tra l'accertare nostro e il dubbiare di essi; e, comunque si faccia, bisogna far uso della ragione e del cuore.

Ora il nostro sistema è armonioso, comprovatissimo, amicissimo della ragione e del cuore: l'altro al contrario è desolante pel cuore e assurdo per la ragione: qual dei due si dee dunque scerre?

Si vede come Dio volle che l'uomo a suo dispetto facesse uso della ragione, qualunque sistema adottasse: volle con questo torgli ogni scusa e confonderlo colla stessa empietà.

### PERCHÈ I SENTIMENTI E LA PERSUASIONE DEGLI UOMINI SIANO TANTO VARII.

I sentimenti degli uomini non solo relativamente ai varii individui, ma ed in un solo secondo le moltissime circostanze ed il loro intreccio, cose mutabili al sommo, variano grandemente. E chiunque può di ciò convincersi facendone lo sperimento su di se medesimo ogni giorno, ogni ora, ogni momento, e sempre troverà come ciò sia vero. Perciò nel giudicare sì nei pensamenti che nei parlari, come ancor più negli scritti, conviene essere talmente parco, che non si dee nè deliberatamente sposare in noi, nè proferire anche il menomo parere, senza averci prima posto quiete, tempo, e ben pensato sopra. Se non che (1) e per inconsideratezza e per boria ed

<sup>(1)</sup> La ragione in tutti gli uomini è una, nè essenzialmente varia; pure perchè mai le persuasioni sono tanto varie? Perchè molte non da essa ragione, ma dalla nebbia, prodotta da mille circostanze, che l'attornia, derivano.

anche talvolta per impossibilità ciò non si vuele osservare; perlochè nel giudicare tanti sono i dispareri e i dibattimenti degli nomini, che, quantunque appaiano leggieri, nondimenti formano un tessuto molte volte di reale rilievo. I miscredenti autori e tutti gli scrittori per passione le molte volte non dalla loro mala fede indutti, ma dall'impeto cièco con mi compongono sono tratti in errori, in assurdità, in contraddizioni con se medesimi. E più la passione è forte, il temperamento dell'autore vivace, più grande flemma ed ozio e tempo e riflessione ci si dee porre, altrimenti si imita il Voltaire che devenne bambino o pazzo a forza di contraddizioni e di strafalcioni l'uno su l'altro strettissimamente accatastati. Certo tale non era l'animo dell'ateo inviperito, che volca sedurre è non farsi sbeffare; onde manifesti si vedono gli effetti della passione e del precipitamento.

#### LA STRADA DI MEZZO È LA SOLA ONDE SI PUÒ GIUNGERE ALLA VERITÀ.

L'eccesso nelle opinioni fu sempre il segno del dibattito tra gli scrittori, e rade volte tra essi fu chi dalla pugna si schermisse abbracciando la strada di mezzo, che è la sola onde si può giungere alla verità. Fu sempre una cosa ottima l'insegnare ai popoli i loro diritti, i vantaggi dei loro governi, la corruttela dei loro costumi; e questo nobile studio strettamente per natura sua con quello congiunto della religione è il più degno di occupare l'uomo sociale. I principii su cui l'edificio si fondi, a ciò come ad oggi altro magistero sono necessari; la sola difficoltà sta nell'invenirli concordi, stabili e sopratutto reali. E, se buona parte degli scrittori concorda insieme nel fine delle sue ricerche, si dispaia nei mezzi. Può dirsi che tanti quanti sono gl'individui che trattarono questa materia tanto ne sono varii gli elementi. Alcuni teologi credettero di sciorre il nodo della difficoltà col riferire tutto a Dio come a principale disponitore in questa materia, dicendo perciò che l'uomo dec stare soggetto al governo in cui si trova, perchè ogni governo viene da Dio.

Questo in parte è vero: ma, oltrechè gli fu data una dispotica estensione a rovina di principi di natura e di

PRNSIRAT 717

religione, è una cosa che dispetta senza appagare l'animo ardente dell'uomo il sentirsi a dire: tu e i tuoi concittadini vivete tutti sotto un tiranno, e ci dovete ugualmente stare soggetti che ad un giogo legittimo. Sorsero coloro che più assurdamente ancor dissero provenire i governi da quella convenzione cui appellarono patto sociale, e cui diedero per base e fondamento alla società: assurdamente dissi, imperciocchè, se la società è sul contratto fondata, questo contratto che ha poi per fondamento? In cotal guisa i pensatori politici, passando dalla religione all'empietà, dall'intervento di Dio a quello del caso, errarono sempre, sempre male servendosi della religione e della filosofia, precipitando d'un eccesso in un altro. In tal guisa Bossuet maneggiava un contratto di pace tra il vangelo e l'adulazione, la morale di Cristo e il despotismo; Rousseau ergeva trono ai diritti degli uomini, distruggendo quello della fede; Spedalieri rendea il vangelo maestro d'anarchia, confondendo indipendenza, diritti, licenza e libertà.

È per questo che io prendo la penna, cioè per tentar d'invenire la vera via onde sfuggir tanti errori su tal materia, lo che mi par facile, attreso solo il porre attenzione ad evitar gli eccessi.

Comincio a porre la natura, cioè la sua legge, per base della società, e mi accingo a provare perciò che quel solo governo è legittimo che è fondato sulla natura. Osservo che questa natura è contaminata dal peccato di origine, ond'è impossibile in tutta la sua purità d'invenirla. Difenderò perciò i diritti dell'uomo contro i politici indifferenti; l'iniquità della ribellione, in qualunque governo, contro i politici licenziosi; la libertà, la pace e l'amore dell'ordine insegnato dalla religione cristiana contro i fautori dei due eccessi suddetti.

#### VOLTAIRE E I GIUDEI.

Voltaire che si mostrò sempre accanito all'eccesso contro i giudei, pure fece con essi lega contro del cristianesimo; esso non meno tormentò, derise, perseguitò a morte il Cristo; gridò: schiacciate l'infame, « écrasez l'infâme; » come quegli aveano detto: crucifiggetelo, « crucifige eum; » non meno che quegli formò una guerra in regola, una congiura, ed ebbe tutto l'a-

Pensieri 719

nigoldi dell'uomo Dio. E se qui fosse lecito il sollazzarsi un pochino, riderei sul giuramento di un uomo che giurò di distruggere Dio, e tolse perciò ogni autorità al sacramento.

Se i giudei congiurarono contro Cristo fu per un principio di religione mal intesa e per durezza di cuore; Voltaire congiurò contro Cristo condotto solamente dall'ateismo.

I giudei sedussero un Giuda; Voltaire ne sedusse a migliaia, di cui però il più celebre è l'apostata arcivescovo Brienne.

I giudei ammetteano almeno una religione nello scatenarsi contro il Cristo, anzi tolsero essi motivo a ciò da questa religione. Voltaire ammise solo l'ateismo, cioè la privazione d'ogni religione: combatté direttamente tutte le sette del cristianesimo e il loro fondamento comune, la religione giudaica. Se la perdonò alla maomettana, non combattendola direttamente, su: 1° perchè vide essere una religione troppo assurda in sè per aver bisogno d'esser combattuta, e dover rovinar certamente, rovinate tutte le altre dell'Europa; 2º perchè, regnando solo all'estremità dell'Europa, era troppo lontana da Ferney, e per andarci bisoguava passare per molti paesi cristiani. Cominciò egli per distruggere la religione di questi e farsi così strada alle regioni dell'Asia nell'ateismo. Se avesse più vissuto e potuto ottenere questo scopo non avrebbe eziandio mancato d'istituire una congiura e di scrivere una biblioteca non solo contro Maometto, ma contro tutte le altre religioni dell'Asia e del mondo.

I giudei fu per una vil servitù al governo romano che gridarono contro Cristo: Crucifige; Voltaire non solo volle schiacciare Cristo, ma eziandio ogni governo.

I giudei uniti in folla formarono una congiura di molti tutti ugualmente interessati: Voltaire fu ei solo duce e maestro di migliaia d'ateisti.

FINE DEL PRIMO VOLUME DEI PENSIERI.

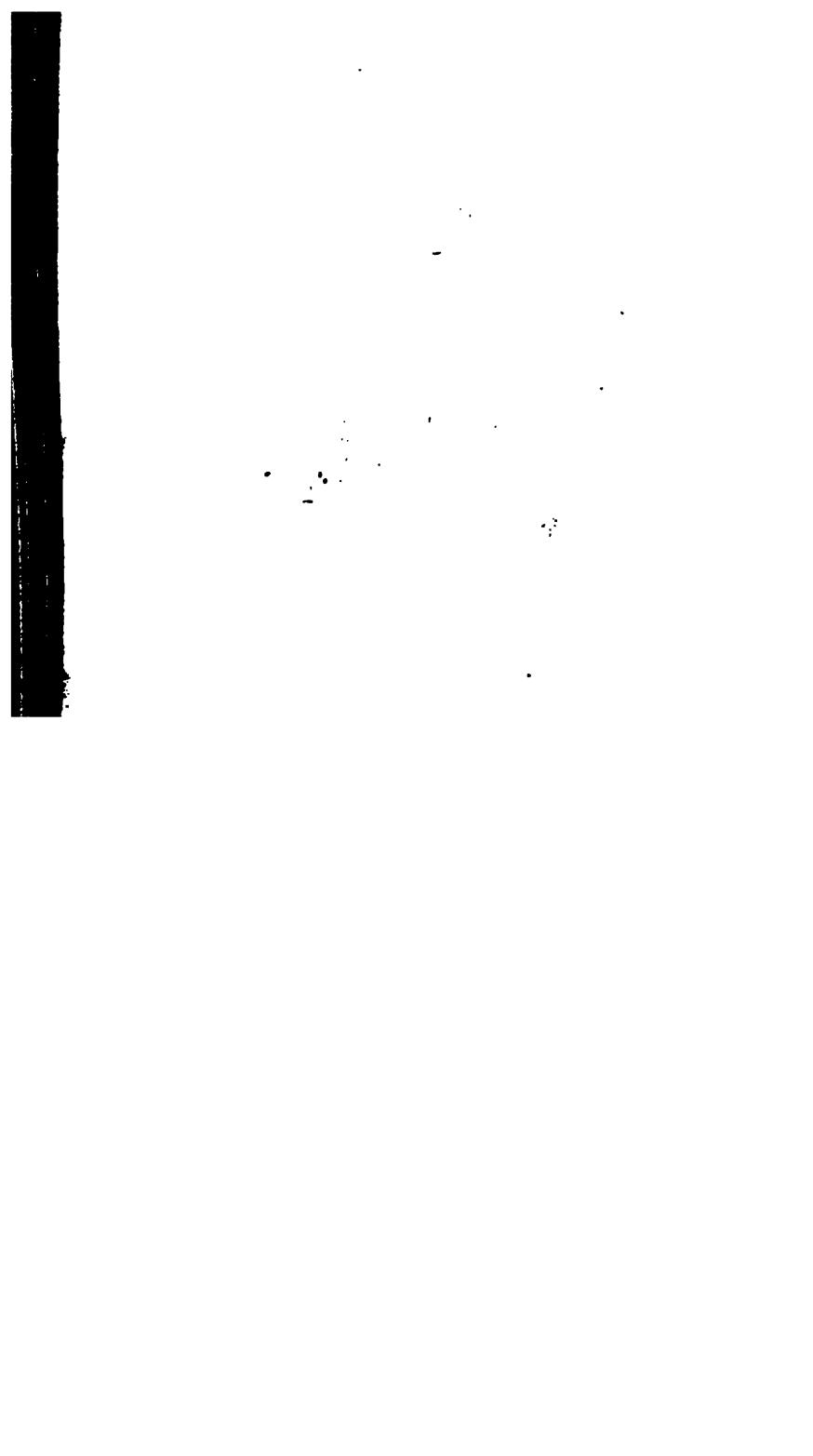

### INDICE

| redibilità della nostra religione                     |      |
|-------------------------------------------------------|------|
|                                                       |      |
| la falsa filosofia                                    |      |
| fia umana e della filosofia celeste                   |      |
| fia                                                   |      |
| ere                                                   |      |
| del Redentore                                         |      |
| universale di Bossuet                                 |      |
| fra i due sessi                                       |      |
| 2a                                                    |      |
| e biografie                                           |      |
| e muta gli uomini                                     |      |
| della chiesa                                          |      |
| degli uomini per sovvenire fra gli uomini a chi vuo   | le.  |
| ıza religione è un paradosso                          |      |
| originale                                             |      |
|                                                       |      |
| one                                                   |      |
| a della Crusca                                        |      |
| e e dei racconti                                      |      |
|                                                       |      |
| e cristiana riconduce l'uomo alla natura innocent     | te . |
| izia                                                  |      |
| etezza e prudenza nel parlar bene del prossimo        |      |
| ae                                                    |      |
| penale                                                |      |
| 30                                                    |      |
| ell'uman sapere                                       |      |
| e de' premii nell'altra vita                          |      |
| fede                                                  |      |
| l'umana autorità s <mark>uperiori alla ragione</mark> |      |
| lella fede nelle verità rivelate                      |      |
| anza riguardo al cuore                                |      |
| opresenta in piccolo una società                      |      |
| permesso da Dio                                       |      |
|                                                       | - •  |

|   | Dell'uman linguaggio                                               | 36   |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|
|   | La religione cristiana opera di Dio                                |      |
|   | L'uomo non si può passare di Dio in ogna sua operazione            | 38   |
|   | Scopo della filosofia dell'empietà                                 | 39   |
|   | La perpetuità, nota essenziale della religione cattolica           | 43   |
|   | La filosofia vuol esser praticata, non tanto nominata              | 35 ( |
|   | La verita.                                                         | 101  |
|   | Della corrusione originale dell'uomo                               | 49   |
|   | Il vangelo ha ristabiliti i diritti dell'umanità                   | ini  |
|   | Dei dogmi generali della società                                   | 50   |
| ø | I degmi del cristianesimo portano l'impronte del Dio buono che     |      |
|   | li ha istituiti                                                    | 52   |
|   | Dell'unione dell'anima col corpo                                   |      |
|   | Deil'oratore cristiano                                             |      |
|   | Quali siano i soggatti dell'eloquenza cristiana.                   |      |
|   | Dell'anima umana                                                   |      |
|   |                                                                    |      |
|   | Gli amici del mondo e gli amici del cuore                          |      |
| • | Della vera devozione                                               | 91   |
| • | Le opere letterarie sono l'espressione della società, del governo, | 70   |
|   | del secolo in mezzo a cui sono prodotte                            | 9.1  |
|   | Bonta di Dio Imprortelità dell'anima                               | 101  |
|   | Immortalità dell'anima                                             | 06   |
|   | La fede                                                            | 61   |
|   |                                                                    |      |
|   | Liherta della stampa                                               |      |
|   | Dolcezze della virtu                                               |      |
|   | La morte pietra di paragone per distinguere il vero cristiano da   |      |
|   | chi tale non è                                                     | 71   |
|   | La Francia sotto Luigi XIV.                                        | 201  |
|   | Della metempsicos:                                                 | 73   |
|   | Delle verità speculative e morali                                  |      |
|   | La verace religione base della verace filosofia                    |      |
|   | L'uomo tende all'unità                                             | 76   |
|   |                                                                    |      |
|   | Della futura resurrezione                                          | 78   |
|   | Perché alcuni grandı ingegat avessero in dispregio l'eloquenza.    | Éen  |
|   | Delle scienze                                                      | 79   |
|   | La felicità eterna                                                 | 80   |
|   | Del modo di ragionare delle cose divine                            | 82   |
|   | Dell'umana grandezza                                               | 83   |
|   | Della differenza tra il male metafisico ed il morale               | 101  |
|   | Come l'uomo debba ragionare                                        |      |
|   | La parola ed il pensiero sono per l'uomo una stessa cosa           |      |
|   | Del tempo                                                          |      |
|   | Bene finito non è felicità.                                        | tpt  |
|   | Spiritualità dell'anima                                            |      |
| 1 | Degli errori della giurisprudenza e della politica                 |      |
|   |                                                                    |      |

| INDICE                                                                | 79               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sul diritto di vita e di morte                                        | Ра<br><b>4</b> 0 |
| Della società                                                         |                  |
| La sacra scrittura è il discorso della divinità all'uomo, e si adatta |                  |
| al trascendentalismo                                                  |                  |
| Ma che cosa è il trascendentalismo?                                   | 44               |
| Dell'unità nel popolo ebreo                                           |                  |
| Dobbiamo guardarci dallo sposare un sistema in tutte le sue parti,    |                  |
| fuorche quello della religione, che ci è porto dal cielo              |                  |
| Delle operazioni dell'uomo                                            |                  |
| Divisione delle scienze                                               |                  |
| La ragione e la bibbia                                                |                  |
| Le nazioni debbono considerarsi come tante membra di una sola         |                  |
| famiglia                                                              |                  |
| Tutto quaggiù porta il marchio dell'imperfezione                      |                  |
| In Dio va a finire ogni scienza                                       |                  |
| A chi è promessa la pace                                              | , i              |
| Del vocabolo sofista                                                  |                  |
| Del culto delle sacre immagini e reliquie                             | ė                |
| Perchè le scienze matematiche avanzano in evidenza le morali.         |                  |
| L'utile verace dee essere il fine di tutte le opere dell'uomo         | 49               |
| Dell'amor de'nemici                                                   |                  |
| La superbia sul trono è tirannide                                     | 1;               |
| Il padre dee essere l'amico, il confidente de'suoi figliuoli          | 19               |
| Se si toglie la religione, un solo assurdo rimane di scampo agli      |                  |
| uomini, il dubitare di tutto                                          | 12               |
| Origine e rimedio de' nostri mali                                     | 13               |
| Dell'umiltà cristiana :                                               |                  |
| Tutto quaggiù è vanità e afflizione di spirito                        | 4                |
| Della preghiera                                                       |                  |
| Dell'amore della felicità                                             |                  |
| La concupiscenza                                                      |                  |
| Dell'amor di Dio e degli uomini                                       | 43               |
| I due amori                                                           |                  |
| Osta ai principii della tentazione contro la purità                   |                  |
| Il soccorso di Dio non manca nelle tentazioni                         |                  |
| Per lodare gli scrittori bisogna camminare ben adagio                 |                  |
| La religione cristiana non estingue, ma sancisce in noi l'amore       |                  |
| de'nostri simili                                                      |                  |
| La morale degli antichi filosofi manca di fondamento                  |                  |
| Dello studio del cuore umano                                          |                  |
| L'oratore deve guardarsi dal disordine e dall'esagerazione            |                  |
| Della giustificazione dell'empio                                      |                  |
| Se la vera cristianità sosse in tutti i popoli, non sarebbero più     | 1                |
| che un solo                                                           |                  |
| Il genio di una nazione può conoscersi dalla sua mitologia, e         | <b>)</b>         |
| viceversa                                                             |                  |
| Il dogma del peccato d'origine ha la ragione eziandio per base.       | . (              |
| ——————————————————————————————————————                                |                  |

|                                                                    | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Salla condotta del ministro della penitenza                        |      |
| La buona moglie                                                    | 180  |
| Una moglie superba e indegna del suo marito                        |      |
| Dovert del marito verso la moglie                                  | 19t  |
| I puntigle                                                         |      |
|                                                                    |      |
| Il confessore del principe                                         |      |
| quando uno ha errato, non dee vergognarsi di chiederne al-         |      |
| l'altro scusa                                                      |      |
| Per ben gaudicare convien porsi al luogo di colui che dee es-      |      |
| sere giudicato                                                     | 196  |
| Molte cose ne' sagti sono ammurabili, ma non de imitarsi           |      |
| L'aomo prima d'abbracciare un parere deve con tempo e dili-        |      |
| genza esaminarne i motivi di credenza                              |      |
| L'amore della divinità creò i genii più grandi                     |      |
| Della povertà                                                      |      |
| Dell'agricoltura                                                   |      |
| Dell'arte dello scrivere libri                                     |      |
| Rousseau e originale non solo nelle espressioni, ma anche nei      |      |
| pensieri                                                           |      |
| Dell'attenzione e della riflessione                                |      |
| Del predicatore e dello scrittore                                  | 218  |
| Necessita dell'educazione.                                         |      |
| Divisione delle nazioni timane                                     |      |
| Senza il vero Dio non v'ha vera virtu                              |      |
| L'amore vicendevole de coniugi è maggiore dell'amore pe' figli .   |      |
| L'amore di sè procura all'uomo il suo peggio:                      |      |
| I selvaggi hanno molti pregi ed alcuna virtù che noi non abbiamo.  | 932  |
| Dello studio dei selvaggi                                          |      |
| Cristoforo Colombo                                                 | 257  |
| Non abbiamo storici da paragonare agli antichi                     | 248  |
| Qual è la migliore delle storie, quella che positivamente o quella |      |
| che negativamente istruisce?                                       |      |
| Ove sta la vera scienza                                            |      |
| In molti andementi degli antichi si vede un barlume di molte       |      |
| cristiane virtù                                                    |      |
| Sullo stile delle Notti romane                                     |      |
| Superbia dello stoico                                              |      |
| Il cristianesimo rende universali per ogni verso le virtù          |      |
| I santi non sono sempre genu, ma equivalgono sempre, anzi          |      |
| superano il genio, perche pieni dello spirito della sapienza       |      |
| stessa                                                             |      |
| Sull'innaturale costume dei genitori, e sopratutto delle madri,    |      |
| di porgere ad allattare i loro figli ad un'altra donna             |      |
| De'misteri celesti                                                 |      |
| Grandezza dı Dio                                                   | 901  |
| 'contadini e la loro corruzione                                    | 300  |
|                                                                    |      |

| INDICE | • | 725 |
|--------|---|-----|
|        |   |     |

-

|                                                                      | Pag.        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dell'eucaristia                                                      | 300         |
| Del sublime nel discorso                                             | 304         |
| Divinità della sacra scrittura                                       | 305         |
| Rispetto alla chiesa                                                 | ivi         |
| Del parallelismo biblico                                             | 306         |
| Dell'interpretazione della sacra scrittura                           | 307         |
| Dell'azione di Dio sulle libere azioni degli uomini                  | 308         |
| Della bontà di Dio anche nelle pene che diè all'uomo corrotto.       | 312         |
| La religione è la sola scienza utile anzi necessaria per l'uomo.     | 315         |
| Diversità de'vizi                                                    | 317         |
| Il vero amore è solo l'amore di Dio                                  |             |
| Ogni scienza inutile dee sbandirsi dalla società, e quella è scienza |             |
| inutile che non influisce sul pratico vivere degli uomini            | ivi         |
| Dell'emulazione                                                      |             |
| L'incredulità effetto del peccato originale                          |             |
| La religione del vangelo sola madre della vera virtù                 |             |
| Dell'apparenza e dell'evidenza delle scienze                         |             |
| Utilità di un trascendentalismo moderato nella filosofia, nelle      |             |
| belle arti, le lettere e le scienze                                  | 326         |
| Della cessazione de' miracoli, delle profezie nella chiesa di Gesù   |             |
| Cristo                                                               | 330         |
| Dello studio della teologia                                          |             |
| Delle operazioni di Dio e dell'uomo                                  | 334         |
| Dall'idea di Dio ogni ente deriva                                    | 335         |
| De'nemici interni dell'eterna salute                                 | ini         |
| Dell'educazione religiosa e suoi pregi                               | 336         |
| Tutti gli uomini sono eguali                                         | 345         |
| Parallelo della filosofia del cristiano con quella del miscredente.  |             |
| Come si formano gli atei ed i deisti                                 |             |
| Utilità del possedere una lingua                                     |             |
|                                                                      | ivi         |
| L'unità numerica o semplice è una delle forme della nostra           | •••         |
| ragione                                                              | 240         |
| Dell'attrizione                                                      |             |
| Della soddisfazione                                                  |             |
| La religione di Cristo promuove la società e ne forma l'oggetto      | 400         |
| di tutta la legge                                                    | ini         |
| Dell'umiltà                                                          |             |
| Della conversione; errori degli eretici e giansenisti                |             |
| Della salute; errori degli eretici                                   |             |
| Della giustizia                                                      |             |
| La ragion sola ci fa divenir fanciulli travolti in ogni aura vana    | 415         |
|                                                                      | 476         |
| di dottrina                                                          |             |
| Della teologia                                                       |             |
| La grazia e la ragione                                               |             |
| Dio è il monarca delle intelligenze                                  |             |
| Dell'eucaristia                                                      | <b>20</b> U |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480         |
| Del dominio dell'uomo sulle terrene creature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481         |
| Degli effetti del peccato originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 483         |
| Della santificazione della società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 489         |
| Il galateo ed il cuore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485         |
| I predicatori non debbono dare al consesso dei fedeli che gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 688         |
| La società universale è immutabile.  Del linguaggio pratico del genere umano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 489         |
| Del linguaggio pratico del genere umano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 641         |
| La religione rivelata spiega la società corrotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 513         |
| Evangelo and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 853         |
| Della filosofia del signor Bonald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101         |
| L'evidenza morale è superiore alla metafisica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516         |
| Dell'armonia degli astri, delle intelligenze e dell'armonia tra il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| fisico ed il morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 515         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516         |
| La concupiscenza è contraria all'amor conjugale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iei         |
| Degle elements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 518         |
| Della vocazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iti         |
| Del buon gusto in letteratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 590         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521         |
| Programme and the second secon |             |
| Perchè la filosofia sia piena d'errori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173         |
| Il peccato originale fu opera del demonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Ogni potesta viene da Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Il mondo è pieno di tentazioni all'incredulità ed alla civile ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4-</b> . |
| bellione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 528         |
| Il sacramento è l'espressione della divina grazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Della divina grazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Per intender bene il nuovo testamento fa d'uopo più sapere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| l'ebraico che il greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Dio promette a chi lo ama e ne osserva i precetti inenarrabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900         |
| dolcezze anche in questa vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| La religione insegna a insieme unire le cose le più dispari tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| loro, purchè siano naturali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Della certezza delle definizioni della chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E26         |
| Della società cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 674         |
| Property di helle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 991<br>ini  |
| Errore di bello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| La religione del vangelo lega gli nomini con Dio e fra se me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| desimi col vincolo della carità, nella quale consiste tutta la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Dell'eucaristia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Della cessazione dei miracoli nella chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Della società cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900         |

| . INDICE                                                                                                            | 727  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>3</b> 5. 33. 3. 4. 4. 3. 3. 4. 4. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.                                   | Pag. |
| Delle consolazioni della religione ne' mali di questo mondo                                                         |      |
| Della penitenza                                                                                                     |      |
| Gesù Cristo fu il capo d'opera dell'umana natura La religione dirige l'uomo verso il suo fine e lo felicita in que- | 004  |
| sto mondo e nell'altro                                                                                              | KKG  |
| Della risurrezione de' corpi                                                                                        |      |
| De' mali prodotti dal peccato originale                                                                             |      |
| Dei pregiudizi                                                                                                      |      |
| La vita degli empi non è corta                                                                                      |      |
| La regola degli increduli di negare le verità della religione è                                                     | 0.0  |
| contraria alla buona logica                                                                                         | 574  |
| I suicidi                                                                                                           |      |
| Della corruttela introdottasi nella professione delle armi                                                          |      |
| Filippo il Macedone e Luigi XIV                                                                                     |      |
| Il peccato d'origine, disordinando l'uomo, lo inclina agli eccessi.                                                 |      |
| Dello spirito evangelico                                                                                            |      |
| Quanto sia l'errore di coloro che per non aver la fede la trat-                                                     |      |
| tano di chimera e di sciocchezza                                                                                    | 584  |
| Dei partiti                                                                                                         |      |
| Beato colui che legge Dio ne' suoi servi, la verità del vangelo                                                     |      |
| ne'suoi osservatori                                                                                                 | ivi  |
| Sull'esistenza dell'altra vita                                                                                      | 585  |
| La religione trionfa nelle avversità                                                                                | 587  |
| Che cosa sia l'uomo                                                                                                 | 588  |
| La riforma è un ateismo mascherato                                                                                  | 591  |
| Dello studio della metafisica                                                                                       | 592  |
| Vittorio Alfieri                                                                                                    |      |
| Lo studio della lingua non dee andar disgiunto dallo studio                                                         |      |
| delle materie                                                                                                       |      |
| Dello studio della lingua nativa e delle straniere                                                                  |      |
| Dell'immortalità dell'anima                                                                                         |      |
| La considerazione dell'anima nostra, come soggetto, ci sommi-                                                       |      |
| nistra molti paragoni atti a farci comprendere alquanto i di-                                                       |      |
| vini misteri                                                                                                        |      |
| Della fama                                                                                                          |      |
| La religione consacra tutto l'uomo                                                                                  |      |
| Di uno dei principali difetti degli scolastici                                                                      |      |
| Della vera eloquenza                                                                                                |      |
| Della primitiva corruzion dell'uomo palesataci dalla fede, com-                                                     |      |
| provata dalla ragione                                                                                               |      |
|                                                                                                                     |      |
| Prodigi della fede                                                                                                  |      |
| Dei concetti contrarii al buon gusto che si trovano nelle opere                                                     |      |
| dei migliori classici italiani                                                                                      | 694  |
| Se l'uomo consultasse un po' più il suo cuore non cadrebbe                                                          |      |
| ogni giorno negli errori in cui cade                                                                                | 622  |
|                                                                                                                     |      |

| Pag                                                                     | Ш |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| I pregiudizi dell'educazione                                            | l |
| Delle pratiche di religione                                             | ľ |
| I misteri                                                               | l |
| San Gerolamo                                                            | ĺ |
| Il titolo di teologo                                                    | ı |
| L'amor puro e l'amore della concupiscenza 351                           | i |
| Gl'increduli ed a maracola                                              | i |
| Armonia nei verii punti della religione applicable a della              | ı |
| Universalità della cattolica fede                                       | ۱ |
| Il Lamennaie ed il principio di autorità                                | ı |
| Mosè difeso dalla taccia d'ingiusto                                     | ı |
| La superbia è una delle più pericolose passioni                         | ı |
| Dell'ottimismo                                                          | 1 |
| Della mutabilita umana e sua origine                                    | ١ |
| Necessità del culto esterno ini                                         | ı |
| Tragedie dell'Alfieri                                                   | ı |
| Verità del diluvio.                                                     |   |
| Necessità dell'amore nel matrimonio.                                    |   |
| Voltaire • •                                                            |   |
| Moderazione ne' desiderii per esser felice,                             | ı |
| Quale modelio abbia a proporsi l'orafore cristiano.                     |   |
| Parti essenziali dell'eloquenza.                                        |   |
| Della creca fede che prescrive a' suoi discepoli la religione cattolica | Į |
| Se il cristianesimo abbia preparata la via agli scrotti de' panteisti   | ı |
| La pedagogia                                                            | ١ |
| Dello scetticismo                                                       |   |
| Niente di nuovo a questo mondo                                          |   |
| Parvita e grandezza dell'uomo.                                          |   |
| Leibnitz.                                                               |   |
| Del sentimento .                                                        | i |
| Uguaghanza armonica negli averi promossa da Mosè.                       |   |
| I due stati dell'uomo e sue conseguenze.                                |   |
| Delle facoltà umane                                                     |   |
| La religione e le scienze                                               |   |
| Sul celibato ecclesiastico                                              |   |
| La virtà e il mondo.                                                    |   |
| Costitutivo della civil società.                                        |   |
| Note caratteristiche della vera religione.                              |   |
| La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.              |   |
| Il mondo mon è nostra patria.                                           |   |
| Necessità dell'ineguaglianza.                                           |   |
| Necessita della rivelazione.                                            |   |
| I misteri.                                                              |   |
| Argementi invincibili della verità della fede.                          |   |
| Dove consista la ragione del vero miracolo e della vera profezia.       |   |
| L'uomo è nato per la societa.                                           | ŧ |
| Gli ebrei ed i gentili 💮 .                                              |   |
| TV.                                                                     |   |

| INDICK                                                           | 729  |
|------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                  | Pa   |
| Onde provengono le malattie dell'anima                           | 683  |
| La religione mostra all'uomo il vero suo fine, ne dirige al vero |      |
| loro scopo i desiderii e ne soddisfa all'infinito la piena       | 684  |
| Della libertà necessaria all'oratore evangelico                  | 688  |
| Ascoltate la voce del Signore                                    | 689  |
| Preziosità del tempo                                             | 690  |
| La morte agli occhi del mondano è vita pel giusto, anzi prin-    |      |
| cipio di una vita perfetta, beata, e da condursi per tutta       | •    |
| l'eternità                                                       |      |
| La voce del senso                                                | 691  |
| La sorte felicissima di quei bambini, che usciti appena dalle    |      |
| acque battesimali tra le fasce passano di questa vita, può       |      |
| essere comune a tutti i cristiani                                | 692  |
| La società ci convince della certezza di un avvenire bello pei   |      |
| buoni ed orribile per i cattivi                                  | 695  |
| Dello studio necessario all'oratore cristiano                    |      |
| Il riso e il pianto                                              | 697  |
| Del suicidio                                                     | 698  |
| Come si provi la verità dei miracoli                             | .702 |
| Nessuna religione è più congrua del cristianesimo alla società.  | 704  |
| La caccia è un trastullo orribile e indegno di un ente ragione-  |      |
| vole e pietoso quale si è l'uomo                                 | 707  |
| Morte di Socrate                                                 | 708  |
| L'amore rende dolce quel vangelo che pare intollerabilmente      |      |
| duro a coloro che non lo gustano                                 | iv   |
| Quanto la prevenzione agisca sui nostri pensieri e sulle opere   |      |
| nostre                                                           | 709  |
| Il diritto e la forza                                            | 710  |
| La ragione e il cuore                                            |      |
| Perchè i sentimenti e la persuasione degli uomini siano tanto    |      |
| varii                                                            |      |
| La strada di mezzo è la sola onde si può giungere alla verità    |      |

. . . . 717

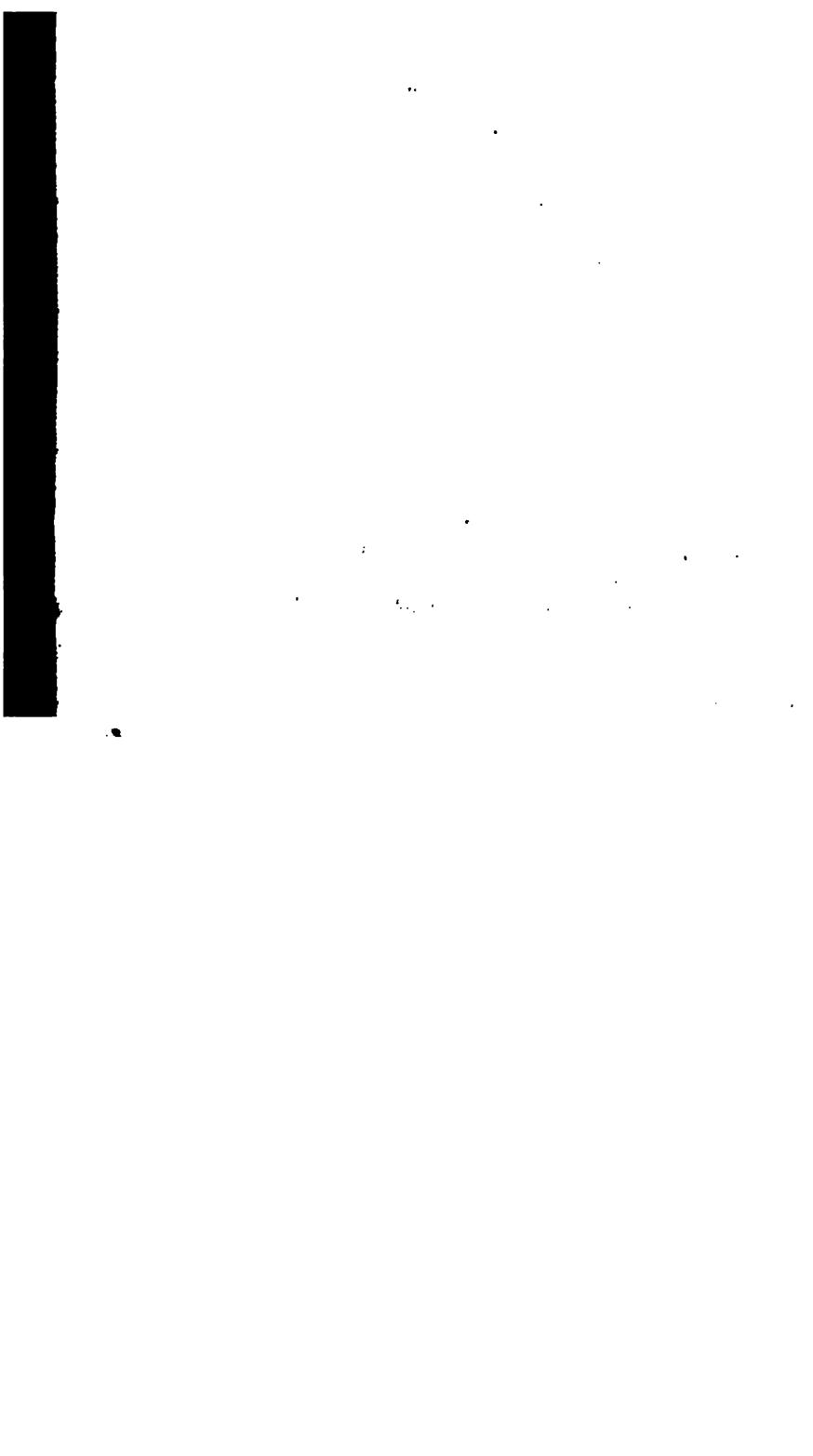

### INDICE

# delle materie contenute nella prima parte del secondo volume

|                                                                      | Pag |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Servio Tullio                                                        | 4   |
| Metodo da osservarsi nelle prediche                                  | 12  |
| Dell'eloquenza                                                       | 14  |
| Passi biblici, sublime, patetico, similitudini                       | 48  |
| L'Eremo torinese                                                     | iv  |
| Soperga                                                              | 49  |
| Delle pene dell'inferno; eternità delle pene                         | iv  |
| L'orgoglio                                                           | 25  |
| La purezza di lingua e l'eloquenza dello stile sono due cose         | ~   |
| che debbono osservarsi da ogni scrittore e massimamente da           |     |
| chi adopera la penna a pro della religione                           | 2   |
| I magi se fossero re                                                 | 2   |
| Il libro dell'Ecclesiaste                                            | A.  |
| Libri citati dalle scritture che sono perduti                        | 4   |
| Il Cantico de' Cantici                                               | iv  |
|                                                                      |     |
| Nembrod                                                              | iv  |
| Gabaa                                                                | 4   |
| Il sistema di Montesquieu sui climi è falso                          | 4   |
| Tacito e la sua storia.                                              | 4   |
| La religione cristiana restringe più che ogni altra i nessi sociali. | 4   |
| Sant'Ignazio martire, arcivescovo di Antiochia, e le sue epistole.   | 4   |
| Come le lettere e le scienze possano avere una grande influenza      |     |
| sulle opinioni, sui governi, sulla religione e sulla felicità dei    |     |
| popoli                                                               | 5   |
| Dei varii nomi dati alle scritture sante                             | it  |
| I profeti perchè detti veggenti                                      | 5   |
| Mosè è il più grande profeta che sia esistito da Adamo sino a        |     |
| san Giambattista                                                     | 5   |
| Per chi scrivo                                                       | 5   |
| Le scienze e la filosofia non potranno mai fare un vero pro-         |     |
| gresso se non avranno per ferma e soda base la religione             | 5   |
| La religione cristiana e la libertà                                  | 5   |
| Gli eretici ed i miscredenti danno a credere di tracciare la ve-     |     |
| rità mentre sieguono l'errore                                        | 5   |
| Utilità della storia e della parabola                                | 6   |
| <b>1</b>                                                             | =-  |

732 1XBIGR

| Falso xelo spregato nella scoperta del nuovo mondo                 | 8        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Della sorte futura dei selvaggi                                    | 7        |
| Della società                                                      |          |
| Omnis unima potestatibus aublimioribus aubdita sit                 | 101      |
| Essai analytique sur les facultés de l'âme, par Charles Bonnet     | 13       |
| Teocrazia                                                          | 151      |
| Della critica storica                                              | 168      |
| Dell'eloquenza evangelica e di quella degli oratori gentili, greci |          |
| e romani.                                                          | 167      |
| Dio vuole tutti gli uomini salvi.                                  |          |
|                                                                    | 173      |
| Rendete a Cesare cio che è di Cesare                               | (TE      |
| Il minimo de' fedeli la vince sul più eccelso degl'increduli file- |          |
| solanti                                                            |          |
| La religione sola può consolarci nelle morte de' nostri cari       |          |
| Misurando le verità della fede col calibro della ragione si cade   |          |
| nell'incredulita.                                                  | 171 -    |
| Del lusso nelle chiese                                             |          |
| Nell'educazione de'fanciulli si debbono fuggire le contraddizioni. |          |
| I poveri ed i ricchi                                               |          |
| La stampa                                                          |          |
| Bernardino di San Pietro                                           | 194      |
| Le impronte dell'ingiustizia sul cuoce dell'uomo nell'aurora della | l'i      |
| vita sono incancellabili                                           | 190      |
| Quale debba essere l'umiltà negli ecclesiastici                    |          |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba         |          |
| tacer di politica                                                  |          |
| Della conoscenza del cuore umano                                   |          |
| Storia e biografia                                                 | 208      |
| L'Algarotti                                                        |          |
| Bossuet                                                            |          |
| Lo scrittore originale e il plagiario                              |          |
| Della continenza vedovile                                          |          |
| Tamburini e il diritto di vita e di morte                          |          |
| A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.    |          |
| Dell'inquisizione                                                  |          |
| Ragione e filosofia                                                |          |
| La disperazione è la più terribile delle passioni                  |          |
| Le ultime ore di un condannato a morte                             |          |
| Tommaso a Kempis e i gesuiti                                       |          |
| Palafox                                                            |          |
| La felicità                                                        |          |
| Difficoltà di comporre una buona grammatica                        |          |
| Degli esercizi di pietà e di religione                             |          |
| Del noi usato dai pontefici e dai vescovi relle loro lettere e nei |          |
| loro decreti                                                       |          |
| Si dia il superfluo ai poveri                                      |          |
| ~~ ~~ ** ** ** ** ** ** ** * * * * * *                             | ALC: UNK |

| ENDIGE                                                     | 73   |
|------------------------------------------------------------|------|
| rimoni di capriccio                                        | Pag  |
| u e sant'Agostino                                          |      |
| tà del tempo                                               |      |
| lifficile che il principe possa veramente amare            |      |
|                                                            |      |
| nona educazione dei principi                               |      |
| zza degli umani giudizi                                    |      |
| lelle tentazioni                                           |      |
| i valgono a fare impazzire                                 |      |
| vole all'uomo la confessione delle proprie debolezze.      |      |
| ricchi possano evitare i terribili castighi loro minacciat |      |
| edentore                                                   |      |
| lio di Trento e i protestanti                              |      |
| lità dell'anima                                            |      |
| ofia e il vangelo                                          |      |
| oltura                                                     |      |
| tà della divina grazia per la conversione del peccatore    |      |
| ligione sola si può trovare pace fra i mali di questa vita |      |
| irtù della prudenza                                        | . it |
| à                                                          |      |
| società sta nel cuore                                      |      |
| itto il castigo                                            | . 27 |
| ne passioni                                                | . 27 |
| senso e l'esperienza                                       | . 27 |
| ostanze decidono spesso della malvagità degli uomini       | . 27 |
| i debbano considerare i classici autori                    |      |
| la popolarità sia necessaria al principe ed all'oratore    | . 27 |
| della virtù                                                |      |
| edire la rovina delle repubbliche bisogna rimenarle vers   | 0    |
| principio                                                  |      |
| o amore la vera felicità                                   | . it |
| la morale cristiana sia divenuta tanto versatile           | . 29 |
| 🏙 e l'esempio                                              | . 30 |
| profeti moderni                                            | . 30 |
| l'artifizio                                                | . 30 |
| enza e la penitenza                                        | . 30 |
| scienza cristiana                                          | . 31 |
| icazione di un principe                                    | . 33 |
| ;iano superbo                                              |      |
| fine dell'uomo                                             |      |
| anesimo fonte di vera poesia                               |      |
| dell'amore                                                 |      |
| tati intorno all'educazione                                |      |
| zia                                                        | . 33 |
| religione rende l'uomo veramente saggio                    |      |
| antaggi arrechino alla religione e alla società le scienze |      |
| tere e le arti                                             | •    |
| isantropia cristiana                                       | AR   |
|                                                            | . 52 |

J



Eracolosa propagazione della religione cristiana presso i gentili. esù Cristo e la sue chiesa.

lassificazione dei miracali.

e cosa sia probabilisme

confessione e la comunione.

como non può ottenere la sua perfezione che nell'altra vita.

le eresie.

«Berali e realisti.

unor del vero e sofisticismo

lisordine cui andò e va soggetta la filosofia.

Contounde ha fatto Dio a sus immegine, ma conosce in se stesso l'immagine di Dio.

' verbo è il legame tra i due ordini naturale e sovranaturale.

Cella mancanza dell'ispirazione cristiana nelle lettere e nelle scienze îtaliane.

filità de'misteri.

idmortalità dell'ignima.

'el governo della chima giusta l'istitato 🚜 Cristo.

ella rivelazione.

'ilosofia francese.

due errori intorno ai misteri.

I fine e il compimento del progresso individuale e sociale è riserbato nel cielo e nell'eternità.

ton v'ha mezzo logico tra l'ateismo e il cattolicismo.

Della Trinità.

lei sovranaturale.

a filosofia dei gentili fu preparazione naturale del cristianesimo.

🔪 miracoli.

a parola e-ilippusierox dalla escietà.

a fisica come la morde in aoi non è che l'opera di Dio ntelletto e volontà.

Fre sette principali in cui si divide tutta la filosofia.

3ssenza della materia.

Aristotile e Kant.

Bonald e Maistre.

[ sei giorni della creazione.

Della storia dell'ordine sovranaturale e sua divisione

Sternità delle pane.

Dottrina de' sant Padri.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pug. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Della società universale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480  |
| Del dominio dell'uomo sulle terrene creature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 481  |
| Degli effetti del peccato originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 482  |
| Della santificazione della società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 483  |
| Il galateo ed il cuore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 485  |
| I predicatori non debbono dare al consesso dei fedeli che gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ascolta altro titolo che di cristiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ivi  |
| De'hbri della chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488  |
| La società universale è immutabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489  |
| Del linguaggio pratico del genere umano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511  |
| La religione rivelata spiega la società corrotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512  |
| La religione rivelata spiega la società corrotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bi3  |
| Della filosofia del signor Bonald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 514  |
| Dell'armonia degli astri, delle intelligenze e dell'armonia tra il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| fisico ed il morale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 545  |
| Il pudore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516  |
| La concupiscenza è contraria all'amor coniugale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517  |
| Fiat voluntas tua!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ipi  |
| Degli elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | itti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | izi  |
| Del buon gusto in letteratura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520  |
| Il lusso e i mondani pregiudizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| k 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ivi  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 523  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525  |
| Ogni potesta viene da Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Il mondo è pieno di tentazioni all'incredulità ed alla civile ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| bellione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 528  |
| Il sacramento è l'espressione della divina grazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530  |
| Della divina grazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 532  |
| Per intender bene il nuovo testamento fa d'uopo più sapere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| l'ebraico che il greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 633  |
| Dio promette a chi lo ama e ne osserva i precetti inenarrabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00+  |
| dolcezze anche in questa vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 534  |
| La religione insegna a insieme unire le cose le più dispari tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| loro purchè siano naturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Della certezza delle definizioni della chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Piella società cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 544  |
| Della società cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | idai |
| La religione del vangelo lega gli uomini con Dio e fra se me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |
| desimi col vincolo della carità, nella quale consiste tutta la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| logge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Dell'eucaristia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Della cessazione dei miracoli nella chiesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Della società cristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| A WALLE STATE OF THE PROPERTY | 240  |

| INDICE | 727 |
|--------|-----|
|        |     |

|                                                                     | Pag.        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Delle consolazioni della religione ne' mali di questo mondo         | _           |
| Della penitenza                                                     |             |
| Gesù Cristo fu il capo d'opera dell'umana natura                    | 554         |
| La religione dirige l'uomo verso il suo fine e lo felicita in que-  | •           |
| sto mondo e nell'altro                                              | <b>556</b>  |
| Della risurrezione de' corpi                                        | <b>559</b>  |
| De'mali prodotti dal peccato originale                              |             |
| Dei pregiudizi                                                      |             |
| La vita degli empi non è corta                                      |             |
| La regola degli increduli di negare le verità della religione è     |             |
| contraria alla buona logica                                         | 574         |
| I suicidi                                                           |             |
| Della corruttela introdottasi nella professione delle armi          |             |
| Filippo il Macedone e Luigi XIV                                     |             |
| Il peccato d'origine, disordinando l'uomo, lo inclina agli eccessi. |             |
| Dello spirito evangelico                                            |             |
| Quanto sia l'errore di coloro che per non aver la fede la trat-     | 002         |
| tano di chimera e di sciocchezza                                    | 584         |
| Dei partiti                                                         | 201         |
| Beato colui che legge Dio ne' suoi servi, la verità del vangelo     | •           |
| ne'suoi osservatori                                                 | ini         |
| Sull'esistenza dell'altra vita                                      |             |
| La religione trionfa nelle avversità                                |             |
| Che cosa sia l'uomo                                                 |             |
| La riforma è un ateismo mascherato                                  |             |
| Dello studio della metafisica                                       |             |
| Vittorio Alfieri                                                    |             |
| Lo studio della lingua non dee andar disgiunto dallo studio         | 030         |
| delle materie                                                       | <b>E00</b>  |
|                                                                     |             |
| Dello studio della lingua nativa e delle straniere                  |             |
| La considerazione dell'anima nostra, come soggetto, ci sómmi-       | UVJ         |
| nistra molti paragoni atti a farci comprendere alquanto i di-       |             |
|                                                                     | å.          |
| vini misteri                                                        |             |
| Della fama                                                          |             |
| Di uno dei principali difetti degli scolastici                      |             |
|                                                                     |             |
| Della vera eloquenza                                                | OUC         |
| Della primitiva corruzion dell'uomo palesataci dalla fede, com-     | CA1         |
| provata dalla ragione                                               |             |
| La sacra scrittura è l'epilogo di tutta la storia                   |             |
| Prodigi della fede                                                  |             |
| Gli uomini e le donne dabbene.                                      | 10          |
| Dei concetti contrarii al buon gusto che si trovano nelle opere     |             |
| dei migliori classici italiani                                      | 62          |
| Se l'uomo consultasse un po' più il suo cuore non cadrebbe          |             |
| ogni giorno negli errori in cui cade                                | <b>62</b> 3 |
|                                                                     |             |

|                                                                  | Palitie |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| I pregiudizi dell'educazione                                     | 3(6)    |
| Delle pratiche di religione                                      | 26      |
| 1 misteri                                                        | 36      |
| San Gerolamo                                                     | and the |
| Il titolo di teologo                                             |         |
|                                                                  |         |
| L'amor pure e l'amore della concupiscenza                        |         |
| Gl'increduli ed a miracola                                       | - 234   |
| Armonia nei varii punti della religione                          | . 380   |
| Universalità della cattolica fede                                |         |
| Il Lamennais ed il principio di autorità                         |         |
| Mose difeso dalla taccia d'ingiusto                              |         |
| La superbia è una delle più pericolose pessioni                  | . 386   |
| Dell'ottimismo                                                   | , ipi   |
| Della mutabilità umana e sua origine                             | . 365   |
| Necessita del culto esterno                                      | . ini   |
| Tragedie dell'Alfteri                                            |         |
| Verità del diluvio.                                              |         |
| Necessita dell'amore nel matrimonio.                             |         |
| Voltaire                                                         |         |
| Moderazione ne' desiderii per esser felice.                      |         |
| Quale modello abbia a proporsi l'orafore cristiano.              | _       |
| Parti essenziali dell'eloquenza                                  | _       |
|                                                                  | t-1     |
| Della cieca fede che prescrive e' suo discepoli la religione cat |         |
| Se il cristianesima abbia preparate la via agli arrori de' pante | HELL.   |
| La pedagogia.                                                    |         |
| Dello scetticismo.                                               |         |
| Niente di nuovo a questo mondo                                   |         |
| Parvità e grandezza dell'uomo.                                   |         |
| Leibnitz.                                                        | 1       |
| Del sentimento.                                                  | - 44    |
| Uguaghanza armonica negli averi promossa da Mosè.                | f 1     |
| I due stati dell'uomo e sue conseguenze.                         |         |
| Delle facoltà umane                                              | 3       |
| La religione e le scienze.                                       |         |
| Sul celibato ecclesiastico.                                      |         |
| La virtù e il mondo.                                             |         |
| Costitutivo della civil società.                                 |         |
| Note caratteristiche della vera religione.                       |         |
| La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.       |         |
| Il mondo non è nostra patria.                                    |         |
| Necessita dell'ineguaglianza.                                    |         |
| Necessità dellà rivelazione.                                     |         |
|                                                                  |         |
| I misteri.                                                       |         |
| Argementi invincibili della verità della fede.                   |         |
| Dove consista la ragione del vero miracolo e della vera profe    | Zia. ·  |
| L'uomo è nato per la societa.                                    | ż       |
| Gli ebrer ed i gentili.                                          |         |
| ₽+-                                                              |         |

Firacolosa propagazione della religione cristiana presso i gentili.

Classificazione dei miraceli.

Che cosa sia probabilish

confessione e la comunione.

uomo non può ottenere la sua perfezione che nell'altra vita.

Delle eresie.

ed opere.

Liberali e realisti.

Amor del vero e sofisticismo

Disordine cui andò e va soggetta la filosofia.

L'nontounon ha fatto Dio a sua immagine, ma conosce in se stesso l'immagine di Dio.

Il verbo è il legame tra i due ordini naturale e sovranaturale.

Della mancanza dell'ispirazione cristiana nelle lettere e nelle scienze italiane.

Utilità de' migteri.

Minortalità dellanima.

Del governo delle chima giusta l'istitute di Cristo.

Della rivelazione,

Filosofia francese.

Due errori intorno ai misteri.

Il fine e il compimento del progresso individuale e sociale è riserbato nel cielo e nell'eternità.

Non v'ha mezzo logico tra l'ateismo e il cattolicismo.

Della Trinità.

Del sovranaturale.

La filosofia dei gentili fu preparazione naturale del cristianesimo.

a parola e-il ponsieron

il valle della ragione little dalla società.

La forza fisica come la morate in noi non è che l'opera di Dio. Intelletto e volontà.

Tre sette principali in cui si divide tutta la filosofia.

Essenza della materia.

Aristotile e Kant.

Bonald e Maistre.

I sei giorni della creazione.

Della storia dell'ordine sovranaturale e sua divisione.

Eternità delle pene.

Dottrina de' santi Padri.

|                                                                   | Pag.        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Della società universele                                          | 480         |
| Del dominio dell'uomo sulle terrene cresture                      | 481         |
| Degli effetti del peccato originale                               | 481         |
| Della santificazione della società                                | 683         |
| Il galateo ed il cuore                                            | 485         |
| I predicatori non debbono dare al consesso dei fedeli che gli     |             |
|                                                                   | iei         |
|                                                                   | 488         |
|                                                                   | 489         |
|                                                                   | 511         |
|                                                                   | 513         |
|                                                                   | 513         |
|                                                                   | ipi         |
| L'evidenza morale è superiore alla metafisica                     |             |
| Dell'armonia degli astri delle intelligenze e dell'armonia tra il |             |
| fisico ed il morale . A allala . I. A a                           | 515         |
|                                                                   | 516         |
|                                                                   | 517         |
|                                                                   | ivi         |
|                                                                   | 518         |
|                                                                   | 125         |
| De' varii sensi della sacra scrittura                             | ípí         |
| Del buon gusto in letteratura                                     | 520         |
|                                                                   | 522         |
| · -                                                               | ivi         |
|                                                                   | 523         |
|                                                                   | 525         |
| Ogni potesta viene da Dio                                         |             |
| Il mondo è pieno di tentazioni all'incredulità ed alla civile ri- |             |
| bellione                                                          | <b>52</b> 8 |
| Il sacramento è l'espressione della divina grazia                 | 530         |
| Della divina grazia                                               |             |
| Per intender bene il nuovo testamento fa d'uopo più sapere        |             |
| l'ebraico cha il greco.                                           | 533         |
| Dio promette a chi lo ama e ne osserva i precetti menarrabili     |             |
| dolcezze anche in questa vita                                     | 534         |
| La religione insegne a insieme unire le cose le più dispari tra   |             |
| loro, purchė siano naturali                                       | 535         |
| Della certezza delle definizioni della chiesa                     |             |
| Della società cristiana                                           | 541         |
| Bella società cristiana                                           | śpi         |
| La religione del vangelo lega gli uomini con Dio e fra se me-     |             |
| desimi col vincolo della carità, nella quale consiste tutta la    |             |
| legge                                                             | 541         |
| Dell'eucaristia                                                   |             |
| Della cessazione dei miracoli nella chiesa.                       |             |
| Della società cristiana                                           |             |

| . INDICE                                                                    | 727         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Delle compolezioni delle polizione polmoli di gueste mande                  | Pag.        |
| Delle consolazioni della religione ne'mali di questo mondo  Della penitenza |             |
| Gesù Cristo fu il capo d'opera dell'umana natura                            |             |
| La religione dirige l'uomo verso il suo fine e lo felicita in que-          |             |
| sto mondo e nell'altro                                                      | <b>556</b>  |
| Della risurrezione de' corpi                                                | 559         |
| De'mali prodotti dal peccato originale                                      | 561         |
| Dei pregiudizi                                                              |             |
| La vita degli empi non è corta                                              | 573         |
| La regola degli increduli di negare le verità della religione è             |             |
| contraria alla buona logica                                                 |             |
| I suicidi                                                                   |             |
| Della corruttela introdottasi nella professione delle armi                  |             |
| Filippo il Macedone e Luigi XIV                                             |             |
| Dello spirito evangelico                                                    |             |
| Quanto sia l'errore di coloro che per non aver la fede la trat-             | UOA         |
| tano di chimera e di sciocchezza                                            | 584         |
| Dei partiti                                                                 |             |
| Beato colui che legge Dio ne'suoi servi, la verità del vangelo              |             |
|                                                                             | ivi         |
| Sull'esistenza dell'altra vita                                              | 585         |
| La religione trionfa nelle avversità                                        | 587         |
| Che cosa sia l'uomo                                                         |             |
| La riforma è un ateismo mascherato                                          | 591         |
| Dello studio della metafisica                                               |             |
| Vittorio Alfieri                                                            | <b>59</b> 6 |
| Lo studio della lingua non dee andar disgiunto dallo studio delle materie   | 200         |
| Dello studio della lingua nativa e delle straniere                          |             |
| Dell'immortalità dell'anima                                                 |             |
| La considerazione dell'anima nostra, come soggetto, ci sómmi-               |             |
| nistra molti paragoni atti a farci comprendere alquanto i di-               |             |
| vini misteri                                                                | ivi         |
| Della fama                                                                  | 604         |
| La religione consacra tutto l'uomo                                          | 605         |
| Di uno dei principali difetti degli scolastici                              | ivi         |
| Della vera eloquenza                                                        | 608         |
| Della primitiva corruzion dell'uomo palesataci dalla fede, com-             | 222         |
| provata dalla ragione                                                       |             |
| La sacra scrittura è l'epilogo di tutta la storia                           |             |
| Prodigi della fede                                                          |             |
| Gli uomini e le donne dabbene                                               | 101         |
| dei migliori classici italiani                                              | 694         |
| Se l'uomo consultasse un po' più il suo cuore non cadrebbe                  | ~~4         |
| ogni giorno negli errori in cui cade                                        | 622         |

| L'uomo è posto in uno stato in cui le sua medesima grandezza                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| non serve che ad umiliarlo                                                                                                           | 622        |
| Dura vita del contadino                                                                                                              | 623        |
|                                                                                                                                      | 101        |
| L'ecclesiastico dee fuggire la superbia                                                                                              | 624        |
| Perchè gli antichi amassero gli argomenti favolosi per le loro tragedie                                                              | 625        |
| L'uomo e posto in perpetua contraddizione con se stesso, coi                                                                         |            |
| suoi smith e con tutto quello che lo circonda                                                                                        | 627        |
| Il culto dello spirito e il culto del cuore                                                                                          |            |
| I dogmi, nello stesso tempo che sono d'invincibili prove cor-                                                                        |            |
| redati, lasciano campo al merito della fede                                                                                          | 629        |
| Mirabile unione delle verità della religione                                                                                         | 633        |
| Il puro amore - Bossuet e Fenelon                                                                                                    | 635        |
| 1 migliori acrittori che esistono non composero mai le loro opere                                                                    |            |
| senza qualche fiore almeno secondario                                                                                                |            |
| Nulla è più facile che il fabbricar de' sistemi                                                                                      | ioi        |
| Tutte le difficultà non impediscono di vedere nella religione la                                                                     |            |
| divina verità che ci risplande.                                                                                                      |            |
| La ragione e la rivelazione                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                      | 530        |
| Dio sa trarre del bene dal male, e dell'ordine dal disordine                                                                         | 661        |
| Delle opinioni dei santi padri                                                                                                       |            |
| Relazione fra la materia e lo spirito                                                                                                |            |
| L'essenza della religione cristiana consiste nel fare un sagrifizio                                                                  |            |
| dello spirito e del cuore a Dio                                                                                                      | 646<br>650 |
| Della filosofia nelle lingue                                                                                                         |            |
| Della felicità dell'uomo                                                                                                             | 656        |
| La sola filosofia della religione e della società è stabile, immu-                                                                   |            |
| tabile, perenne                                                                                                                      |            |
| La ragione e la coscienza sono una immagine di Dio                                                                                   |            |
| Mezzo per conoscere la verita di una proposizione                                                                                    |            |
| L'errore dell'uomo è sempre mescolato alla verità                                                                                    |            |
| De'varii generi de'libri di una nazione giunta alla sua maggior                                                                      |            |
| coltura                                                                                                                              | 660        |
| De'delitti e delle pene                                                                                                              | 668        |
| San Paolo e sant'Agostino                                                                                                            | ivi        |
| Arnaud e Pascal                                                                                                                      |            |
| La chiesa non abbisogna di riforma e trionfa nelle avversità                                                                         |            |
| Doppio oggetto della tragedia                                                                                                        | 673        |
| Carlo XII e Giovanni Renoldo Pattkull                                                                                                |            |
| Meraviglie della divina Provvidenza                                                                                                  |            |
| L'elemosina è dovere                                                                                                                 |            |
| L'unzione è una delle qualità necessarie all'oratore cristiano.                                                                      |            |
| I santi idioti, rozzi ed in tutto abbietti, arrecano alla religione<br>del vangelo forse maggior lustro che i santi, i quali, dotati |            |
| di un ingegno superiore, coltivarono le scienze e le lettere.                                                                        |            |
| m me integro emberiore, constitutore is science e in sewere.                                                                         | 001        |

| . INDICE                                                              | 12:               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Onde provengono le malattie dell'anima                                | 686<br>686<br>689 |
| l'eternità                                                            | _                 |
| La voce del senso                                                     | 694               |
| La sorte felicissima di quei bambini, che usciti appena dalle         |                   |
| acque battesimali tra le fasce passano di questa vita, può            |                   |
| essere comune a tutti i cristiani                                     |                   |
| La società ci convince della certezza di un avvenire bello pei        |                   |
| buoni ed orribile per i cattivi                                       |                   |
| Dello studio necessario all'oratore cristiano                         | 696               |
| Il riso e il pianto                                                   | 69°               |
| Del suicidio                                                          |                   |
| Come si provi la verità dei miracoli                                  | 703               |
| Nessuna religione è più congrua del cristianesimo alla società.       |                   |
| La caccia è un trastullo orribile e indegno di un ente ragione-       |                   |
| vole e pietoso quale si è l'uomo                                      |                   |
| Morte di Socrate                                                      | 708               |
| L'amore rende dolce quel vangelo che pare intollerabilmente           |                   |
| duro a coloro che non lo gustano                                      | iv                |
| Quanto la prevenzione agisca sui nostri pensieri e sulle opere nostre |                   |
| Il diritto e la forza                                                 |                   |
| La ragione e il cuore                                                 |                   |
| Perchè i sentimenti e la persuasione degli uomini siano tanto varii.  |                   |
| La strada di mezzo è la sola onde si nuò giungere alla verità         |                   |



## INDICE

# delle materie contenute nella prima parte del secondo volume

|                                                                      | Pag. |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Servio Tullio                                                        | 4    |
| Metodo da osservarsi nelle prediche                                  | 12   |
| Dell'eloquenza                                                       | 14   |
| Passi biblici, sublime, patetico, similitudini                       | 18   |
| L'Eremo torinese                                                     | ivi  |
| Soperga                                                              | 19   |
| Delle pene dell'inferno; eternità delle pene                         | iv   |
| L'orgoglio                                                           | 21   |
| La purezza di lingua e l'eloquenza dello stile sono due cose         |      |
| che debbono osservarsi da ogni scrittore e massimamente da           |      |
| chi adopera la penna a pro della religione                           | 24   |
| I magi se fossero re                                                 | 25   |
| Il libro dell'Ecclesiaste                                            | 40   |
| Libri citati dalle scritture che sono perduti                        | 41   |
| Il Cantico de' Cantici                                               | iv   |
| Nembrod                                                              | iv   |
| Gabaa                                                                | 4.5  |
| Il sistema di Montesquieu sui climi è falso                          | 46   |
| Tacito e la sua storia                                               |      |
| La religione cristiana restringe più che ogni altra i nessi sociali. |      |
| Sant'Ignazio martire, arcivescovo di Antiochia, e le sue epistole.   | 49   |
| Come le lettere e le scienze possano avere una grande influenza      | •    |
| sulle opinioni, sui governi, sulla religione e sulla felicità dei    |      |
| popoli                                                               | 54   |
| Dei varii nomi dati alle scritture sante                             |      |
| I profeti perchè detti veggenti                                      | 52   |
| Mosè è il più grande profeta che sia esistito da Adamo sino a        |      |
| san Giambattista                                                     | 53   |
| Per chi scrivo                                                       | 54   |
| Le scienze e la filosofia non potranno mai fare un vero pro-         |      |
| gresso se non avranno per ferma e soda base la religione             | 56   |
| La religione cristiana e la libertà                                  | 58   |
| Gli eretici ed i miscredenti danno a credere di tracciare la ve-     |      |
| rità mentre sieguono l'errore                                        | 59   |
| Utilità della storia e della parabola                                |      |
| Other dona over a parabola ,                                         | 0,   |

732 INDICE

| Falso zelo spiegato nella scoperia del puovo mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Della sorte futura dei selvaggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Omnis anima potestatibus aublimioribus aubdita sit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAE                                                                |
| Essat analytique sur les facultés de l'ame, par Charles Bonnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15t                                                                |
| Teograzia  Della critica storica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                |
| Bella critica storica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105                                                                |
| Dell'eloquenza evangelica e di quella degli oratori gentili, greci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 445                                                              |
| e romani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Dio vuole tutti gli uomini salvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| Gli eretici caddero sempre negli eccessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Rendete a Cesare ció che è di Cesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| Il minimo de' fedeli la vince sul più eccelso degl'increduli filo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| sofanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| La religione sola può consolarci nelle morte de' nostri cari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| Misurando le verità della fede col calibro della ragione si cade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| pell'incredulità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179                                                                |
| Del lusso nelle chiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180                                                                |
| Nell'educazione de'fanciulii si debbono fuggire le centraddizioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iti                                                                |
| I poveri ed i ricchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| La stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| Bernardino di San Pietro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (9)                                                                |
| Le impronte dell'ingiustizia sul cuore dell'uomo nell'aurora della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| vita sono incancellabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Quale debba essero l'umiltà negli ecclesiastici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Quale debba essero l'umiltà negli ecclesiastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201                                                                |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201                                                                |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201                                                                |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201                                                         |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201                                           |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201                                           |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>204<br>204<br>204<br>207                             |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201                      |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201                      |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201               |
| Quando il ministro evangelico debba perlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>211        |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 |
| Quando il ministro evangelico debba perlere e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 |
| Quando il ministro evangelico debba perlere e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica  Della conoscenza del cuore umano Storia e biografia  L'Algarotti  Bossuet  Lo scrittore originale e il plagiario  Della continenza vedovile.  Tamburini e il diritto di vita e di morte  A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.  Dell'inquisizione.  Ragione e filosofia  La disperazione è la più terribile delle passioni  Le ultime ore di un condannato a morte  Tommaso a Kempis e i gesuiti  Palafox  La felicità                                               | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica  Della conoscenza del cuore umano  Storia e biografia  L'Algarotti  Bossuet  Lo scrittore originale e il plagiario  Della continenza vedovile.  Tamburini e il diritto di vita e di morte  A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.  Dell'inquisizione.  Ragione e filosofia  La disperazione è la più terribile delle passioni  Le ultime ore di un condannato a morte  Tommaso a Kempis e i gesuiti  Palafox  La felicita  Difficoltà di comporre una buona grammatica | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica  Della conoscenza del cuore umano Storia e biografia  L'Algarotti  Bossuet  Lo scrittore originale e il plagiario  Della continenza vedovile.  Tamburini e il diritto di vita e di morte  A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.  Dell'inquisizione.  Ragione e filosofia  La disperazione è la più terribile delle passioni  Le ultime ore di un condannato a morte  Tommaso a Kempis e i gesuiti  Palafox  La felicità                                               | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica  Della conoscenza del cuore umano  Storia e biografia  L'Algarotti  Bossuet  Lo scrittore originale e il plagiario  Della continenza vedovile.  Tamburini e il diritto di vita e di morte  A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.  Dell'inquisizione.  Ragione e filosofia  La disperazione è la più terribile delle passioni  Le ultime ore di un condannato a morte  Tommaso a Kempis e i gesuiti  Palafox  La felicita  Difficoltà di comporre una buona grammatica | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| Quando il ministro evangelico debba parlare e quando debba tacer di politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |

|   | INDICE                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------|
|   | ti<br>ti matrimani di carriccia                                     |
| 1 | ei matrimoni di capriccio                                           |
|   | cousseau e sant'Agostino                                            |
|   | reziosità del tempo                                                 |
| _ | hen difficile che il principe possa veramente amare                 |
|   | Della buona educazione dei principi                                 |
|   | eggerezza degli umani giudizi                                       |
| _ | Itilità delle tentazioni                                            |
| - | casisti valgono a fare impazzire                                    |
|   | de confessione delle proprie debolezze.                             |
|   | Come i ricchi possano evitare i terribili castighi loro minacciati  |
|   | dal Redentore                                                       |
|   | Il concilio di Trento e i protestanti                               |
|   | Spiritualità dell'anima                                             |
|   | La filosofia e il vangelo                                           |
|   | L'agricoltura                                                       |
|   | Necessità della divina grazia per la conversione del peccatore.     |
|   | Nella religione sola si può trovare pace fra i mali di questa vita. |
| ] | Della virtù della prudenza                                          |
|   | La carità                                                           |
|   | La vera società sta nel cuore                                       |
| _ | Nel delitto il castigo                                              |
| _ | Le umane passioni                                                   |
|   | l buon senso e l'esperienza                                         |
|   | Le circostanze decidono spesso della malvagità degli uomini .       |
|   | Come si debbano considerare i classici autori                       |
| ( | Quanto la popolarità sia necessaria al principe ed all'oratore.     |
|   | Sccessi della virtù                                                 |
|   | Per impedire la rovina delle repubbliche bisogna rimenarle verso    |
|   | il loro principio                                                   |
| Ņ | Tel vero amore la vera felicità                                     |
|   | Perchè la morale cristiana sia divenuta tanto versatile             |
|   | La parola e l'esempio                                               |
|   | falsi profeti moderni                                               |
|   | L'arte e l'artifizio                                                |
|   | L'innocenza e la penitenza                                          |
|   | La vera scienza cristiana                                           |
|   | Dell'educazione di un principe                                      |
|   | Il cortigiano superbo                                               |
|   | Ultimo fine dell'uomo                                               |
|   | Il cristianesimo fonte di vera poesia                               |
|   | Potenza dell'amore                                                  |
|   | Dei trattati intorno all'educazione                                 |
| } | L'infanzia                                                          |
| _ | 4 IMIGNAId , , ,                                                    |
| I |                                                                     |
| I | La sola religione rende l'uomo veramente saggio                     |
| I |                                                                     |

| I pregiudizi dell'educazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pag   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| r · · o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34    |
| Delle pratiche di religione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I misteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| San Gerolamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | és    |
| Il titolo di teologo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| L'amor puro e l'amore della concupiscenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Gl'increduli ed i miracoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Armonia nei varii punti della religione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Universalità della cattolica fede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Il Lamennais ed il principio di autorità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Mose difeso dalla taccia d'ingiusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| La superbia è una delle più pericolose passioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Dell'ottimismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Della mutabilita umana e sua origine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Necessita del cuito esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Tragedie dell'Alfieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Verità del diluvio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 300 |
| Necessità dell'amore nel matrimonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Voltaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30    |
| Moderazione ne' desiderii per esser felice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Quale modello abbis a propersi l'orafore cristiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ш     |
| Parti essenziali dell'eloquenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Della cieca fede che prescrive e'suoi discepoli la religione catt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aliet |
| Se il cristranesimo abbia preparata la via agli errori de' pante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| La pedagogia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Dello scetticismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Niente di nuovo a questo mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Parvita e grandezza dell'uomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Parvita e grandezza dell'uomo.<br>Leibnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Leibnitz Del sentimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| Leibnitz Del sentimento Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| Leibutz Del sentimento Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè. I due stati dell'uomo e sue conseguenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,    |
| Leibnitz Del sentimento Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè. I due stati dell'uomo e sue conseguenze Delle facoltà umane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d i   |
| Leibutz Del sentimento Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè. I due stati dell'uomo e sue conseguenze Delle facoltà umane. La religione e le scienze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 :   |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     |
| Leibutz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1   |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,    |
| Leibutz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.                                                                                                                                                                                                                 | 4     |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.                                                                                                                                                                                 | 4 1   |
| Leibutz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.                                                                                                                                                                                                                 | 4     |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.  Necessita dell'ineguaglianza.                                                                                                                                                  | 4 1   |
| Leibnitz  Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.  Necessita dellà rivelazione.  I misteri.                                                                                                                                       | 4,    |
| Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.  Necessita della rivelazione.  I misteri.  Argomenti invincibili della verità della fede.                                                                                                 | é i   |
| Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.  Necessita dell'ineguaglianza.  Necessita dell'ineguaglianza.  I misteri.  Argomenti invincibili della verità della fede.  Dove consista la ragione del vero miracolo e della vera profes | ia.   |
| Del sentimento  Uguaglianza armonica negli averi promossa da Mosè.  I due stati dell'uomo e sue conseguenze  Delle facoltà umane.  La religione e le scienze  Sul celibato ecclesiastico.  La virtù e il mondo.  Costitutivo della civil società.  Note caratteristiche della vera religione  La religione cristiana forma i veri eroi, i veri filosofi.  Il mondo non è nostra patria.  Necessita della rivelazione.  I misteri.  Argomenti invincibili della verità della fede.                                                                                                 | ia.   |

Miracolosa propagazione della religione cristiana presso i gentili.

Gesù Cristo e la suo chiesa.

Classificazione dei miracali.

Che cosa sia probabilismo

La confessione e la comunione.

L'uomo non può ottenere la sua perfezione che nell'altra vita.

Delle eresie.

ed opere.

Liberali e realisti.

Amor del vero e sofisticismo

Disordine cui andò e va soggetta la filosofia.

L'uontounch ha fatto Dio a sua immegine, ma conosce in se stesso l'immagine di Dio.

Il verbo è il legame tra i due ordini naturale e sovranaturale.

Della mancanza dell'ispirazione cristiana nelle lettere e nelle scienze italiane.

Utilità de' misteri.

Mimortalità dell'anima.

Del governo della chima giusta l'istitute di Cristo.

Della rivelazione.

Filosofia francese.

Due errori intorno ai misteri.

Il fine e il compimento del progresso individuale e sociale è riserbato nel cielo e nell'eternità.

Non v'ha mezzo logico tra l'ateismo e il cattolicismo.

Della Trinità.

Del sovranaturale.

La filosofia dei gentili fu preparazione naturale del cristianesimo.

. De' miracoli.

La parola e-il pensiero.

Il valore della ragione fittilla dalla società

La forma fisica come la morate in noi non è che l'opera di Dio. Intelletto e volontà.

Tre sette principali in cui si divide tutta la filosofia.

Essenza della materia.

Aristotile e Kant.

Bonald e Maistre.

I sei giorni della creazione.

Della storia dell'ordine sovranaturale e sua divisione.

Eternità delle pane.

Dottrina de' sant Padri.

|                                                                    | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Della società universale                                           | 480  |
| Del dominto dell'uomo sulle terrene creature                       | 481  |
| Degli effetti del peccato originale                                | 482  |
| Della santificazione della società                                 | 483  |
| Il galateo ed il cuore                                             | 485  |
| I predicatori non debbono dere al consesso dei fedeli che gli      |      |
|                                                                    | ivi  |
| De'libri della chiesa                                              | 488  |
| La società universale è immutabile                                 | 489  |
| Del linguaggio pratico del genere umano                            | 511  |
| La religione rivelata spiega la società corrotta                   | 512  |
| Evangelo                                                           | 513  |
| Della filosofia del signor Bonald                                  | ini  |
| L'evidenza morale è superiore alla metafisica                      | 514  |
| Dell'armonia degli estri, delle intelligenze e dell'armonia tra il |      |
| fisico ed il morale                                                | 515  |
| Il pudore                                                          | 516  |
| La concupiscenza è contraria all'amor coniugale                    | 517  |
| Fiat voluntas tua!                                                 | 101  |
| Degli elementi                                                     | 818  |
| Della vocazione                                                    | ini  |
| De'varii sensi della sacra scrittura 1994 1 1000 1, 172 .          | îdi  |
| Del buon gusto in letteratura                                      | 520  |
| Il lusso e i mondani pregiudizi                                    | 522  |
| Perchè la filosofia sia piena d'errori                             | ipi  |
| Il cuore e lo spirito                                              | 523  |
| Il peccato originale fu opera del demonio                          | 525  |
| Qgni potesta viene da Dio                                          | 537  |
| Il mondo è pieno di tentazioni all'incredulità ed alla civile ri-  |      |
| bellione                                                           | 528  |
| Il sacramento è l'espressione della divina grazia                  | 530  |
| Della divina grazia                                                | 531  |
| Per intender bene il nuovo testamento fa d'uopo più sapere         |      |
| l'ebraico che il greco                                             | 533  |
| Dio promette a chi lo ama e ne osserva i precetti inenarrabili     |      |
| dolcezze anche in questa vita                                      | 534  |
| La religione insegna a insieme unire le cose le più dispari tra    |      |
| loro, purchė siano naturali                                        | 535  |
| Della certezza delle definizioni della chiesa                      | 536  |
| Della società cristiana                                            | 544  |
| Errore di bello                                                    | 101  |
| La religione del vangelo lega gli uomini con Dio e fra se me-      |      |
| desimi col vincolo della carità, nella quale consiste tutta la     |      |
| · legge                                                            |      |
| Dell'eucaristia                                                    |      |
| Della cessazione dei miracoli nella chiesa                         |      |
| Della società cristiana                                            |      |

| INDICE | 727 |
|--------|-----|
|        |     |

, w

| <del>-</del>                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| Delle consolazioni della religione ne'mali di questo mondo          |
| Della penitenza                                                     |
| Gesù Cristo fu il capo d'opera dell'umana natura                    |
| La religione dirige l'uomo verso il suo fine e lo felicita in que-  |
| sto mondo e nell'altro                                              |
| Della risurrezione de' corpi                                        |
| De' mali prodotti dal peccato originale                             |
| Dei pregiudizi                                                      |
| La vita degli empi non è corta                                      |
| La regola degli increduli di negare le verità della religione è     |
| contraria alla buona logica                                         |
| I suicidi                                                           |
| Della corruttela introdottasi nella professione delle armi          |
| Filippo il Macedone e Luigi XIV                                     |
| Il peccato d'origine, disordinando l'uomo, lo inclina agli eccessi. |
| Dello spirito evangelico                                            |
| Quanto sia l'errore di coloro che per non aver la fede la trat-     |
| tano di chimera e di sciocchezza                                    |
| Dei partiti                                                         |
| Beato colui che legge Dio ne'suoi servi, la verità del vangelo      |
| ne'suoi osservatori                                                 |
| Sull'esistenza dell'altra vita                                      |
| La religione trionfa nelle avversità                                |
| Che cosa sia l'uomo                                                 |
| La riforma è un ateismo mascherato                                  |
| Dello studio della metafisica                                       |
| Vittorio Alfieri                                                    |
| Lo studio della lingua non dee andar disgiunto dallo studio         |
| delle materie.                                                      |
| Dello studio della lingua nativa e delle straniere                  |
| Dell'immortalità dell'anima                                         |
| La considerazione dell'anima nostra, come soggetto, ci sómmi-       |
| nistra molti paragoni atti a farci comprendere alquanto i di-       |
| vini misteri                                                        |
| Della fama                                                          |
| La religione consacra tutto l'uomo                                  |
| Di uno dei principali difetti degli scolastici                      |
| Della vera eloquenza                                                |
| Della primitiva corruzion dell'uomo palesataci dalla fede, com-     |
| provata dalla ragione                                               |
| La sacra scrittura è l'epilogo di tutta la storia                   |
| Prodigi della fede                                                  |
| Gli uomini e le donne dabbene                                       |
| Dei concetti contrarii al buon gusto che si trovano nelle opere     |
| dei migliori classici italiani                                      |
| Se l'uomo consultasse un po' più il suo cuore non cadrebbe          |
| ogni giorno negli errori in cui cade                                |

| -                                                                       | Laff       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| L'uomo è posto in uno stato in cui la sua medesima grandezza            |            |
| non serve che ad umiliarlo                                              | 622        |
| Dura vita del contadino                                                 | 623        |
| Un uomo non e mai huono per tutti                                       | ipí        |
| L'ecclesiastico dec fuggire la superbia                                 | 624        |
| Perchè gli antichi amassero gli argomenti favolosi per le loro tragedie | 625        |
| L'uomo e posto in perpetua contraddizione con se stesso, con            |            |
| suoi simili e con tutto quello che lo circonda                          | 627        |
| Il culto dello spirito e il culto del cuore                             | 628        |
| I dogmi, nello stesso tempo che sono d'invincibili prove cor-           |            |
| redati, lasciano campo al merito della fede                             | 629        |
| Mirabile unione delle verità della religione                            | 633        |
| Il puro amora, - Bossuet e Fénelon a contaty and at attained            | 635        |
| I migliori scrittori che esistono non composero mai le loro opere       | 407        |
| senza qualche fiore almeno secondario                                   | 637        |
| Nulla è più facile che il fabbricar de sistemi                          | POI        |
| Tutte le difficoltà non impediscono di vedere nella religione la        | 901        |
| divina verità che ci risplende, and a proposite de                      | 638        |
| La ragione e la rivelazione.                                            | igi        |
| La corruzione della natura consiste nel disordine                       | 639        |
| Die se trarre del bene dal male, e dell'ordine dal disordine .          | 641        |
| Pelle opinioni dei santi padri                                          | 643        |
| Relazione fra la materia e lo spirito                                   | 644        |
| L'essenza della religione cristiana consista nel fare un sagrifizio     | 444        |
| dello spirito e del ruore a Dio                                         | 646        |
| Della filosofia nelle lingue                                            | 650        |
| Della felicità dell'uomo                                                | 651        |
| Delle eresie                                                            |            |
| La sola filosofia della religione e della società è stabile, immu-      | 090        |
| tabile, perenne                                                         | 687        |
| La ragione e la coscienza sono una immagine di Dio .                    |            |
| Mezzo per conoscere la verita di una proposizione                       |            |
| L'errore dell'uomo è sempre mescolato alla verità                       |            |
| De'varii generi de'libri di una nazione giunta alla sua maggior         |            |
|                                                                         |            |
| De'delitti e delle pene                                                 | 668        |
| San Paolo e sant'Agostino                                               | 400        |
| Arnaud e Pascal                                                         | 101<br>670 |
| La chiesa non abbisogna di riforma e trionfa nelle avversità.           |            |
| Doppio oggetto della tragedia                                           |            |
| Carlo XII e Giovanni Renoldo Pattkull                                   |            |
|                                                                         |            |
| Meraviglie della divina Provvidenza                                     |            |
| L'elemosina è dovere                                                    |            |
| L'unzione è una delle qualità necessarie all'oratore cristiano.         | 000        |
| I santi idioti, rozzi ed in tutto abbietti, arrecano alla religione     |            |
| del vangelo forse maggior lustro che i santi, i quali, dotati           |            |
| di un ingegno superiore, coltivarono le scienze e le lettere.           | 081        |

| INDICE |  |
|--------|--|
|--------|--|

| INDICE                                                           | 729         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                  | Pa.         |
| Onde provengono le malattie dell'anima                           | 683         |
| La religione mostra all'uomo il vero suo fine, ne dirige al vero | ė           |
| loro scopo i desiderii e ne soddisfa all'infinito la piena       | 684         |
| Della libertà necessaria all'oratore evangelico                  | 688         |
| Ascoltate la voce del Signore                                    | 689         |
| Preziosità del tempo                                             | 690         |
| La morte agli occhi del mondano è vita pel giusto, anzi prin-    |             |
| cipio di una vita perfetta, beata, e da condursi per tutta       |             |
| l'eternità                                                       |             |
| La voce del senso                                                | 691         |
| La sorte felicissima di quei bambini, che usciti appena dalle    | ,           |
| acque battesimali tra le fasce passano di questa vita, può       |             |
| essere comune a tutti i cristiani                                | 692         |
| La società ci convince della certezza di un avvenire bello pei   |             |
| buoni ed orribile per i cattivi                                  |             |
| Dello studio necessario all'oratore cristiano                    |             |
| Il riso e il pianto                                              |             |
| Del suicidio                                                     |             |
| Come si provi la verità dei miracoli                             |             |
| Nessuna religione è più congrua del cristianesimo alla società.  | 704         |
| La caccia è un trastullo orribile e indegno di un ente ragione-  |             |
| vole e pietoso quale si è l'uomo                                 |             |
| Morte di Socrate                                                 | 708         |
| L'amore rende dolce quel vangelo che pare intollerabilmente      |             |
| duro a coloro che non lo gustano                                 | 101         |
| Quanto la prevenzione agisca sui nostri pensieri e sulle opere   | <b>W</b> 00 |
| nostre                                                           |             |
| Il diritto e la forza                                            |             |
| La ragione e il cuore                                            | 714         |
| Perchè i sentimenti e la persuasione degli uomini siano tanto    |             |
| varii                                                            |             |
| La strada di mezzo è la sola onde si può giungere alla verità.   |             |
| Voltaire e i Giudei                                              | 717         |



| indice                                                              | 733        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                     | Pag.       |
| Dei matrimoni di capriccio                                          |            |
| Rousseau e sant'Agostino                                            |            |
| Preziosità del tempo                                                |            |
| È ben difficile che il principe possa veramente amare               |            |
| Della buona educazione dei principi                                 |            |
| Leggerezza degli umani giudizi                                      |            |
| Utilità delle tentazioni                                            |            |
| I casisti valgono a fare impazzire                                  | 255        |
| È onorevole all'uomo la confessione delle proprie debolezze         | 256        |
| Come i ricchi possano evitare i terribili castighi loro minacciati  |            |
| dal Redentore                                                       | 257        |
| Il concilio di Trento e i protestanti                               |            |
| Spiritualità dell'anima                                             |            |
| La filosofia e il vangelo                                           |            |
| L'agricoltura                                                       |            |
| Necessità della divina grazia per la conversione del peccatore.     |            |
| Nella religione sola si può trovare pace fra i mali di questa vita. |            |
| •                                                                   |            |
| Della virtù della prudenza                                          | 960        |
|                                                                     |            |
| La vera società sta nel cuore                                       | 101        |
| Nel delitto il castigo                                              |            |
| Le umane passioni                                                   |            |
| Il buon senso e l'esperienza                                        |            |
| Le circostanze decidono spesso della malvagità degli uomini.        |            |
| Come si debbano considerare i classici autori                       |            |
| Quanto la popolarità sia necessaria al principe ed all'oratore.     |            |
| Eccessi della virtù                                                 | 281        |
| Per impedire la rovina delle repubbliche bisogna rimenarle verso    |            |
| il loro principio                                                   |            |
| Nel vero amore la vera felicità                                     |            |
| Perchè la morale cristiana sia divenuta tanto versatile             |            |
| La parola e l'esempio                                               |            |
| I falsi profeti moderni                                             | 306        |
| L'arte e l'artifizio                                                | 307        |
| L'innocenza e la penitenza                                          | 309        |
| La vera scienza cristiana                                           |            |
| Dell'educazione di un principe                                      |            |
| Il cortigiano superbo                                               |            |
| Ultimo fine dell'uomo                                               |            |
| Il cristianesimo fonte di vera poesia                               |            |
| Potenza dell'amore                                                  |            |
| Dei trattati intorno all'educazione                                 |            |
| L'infanzia                                                          | 227        |
| La sola religione rende l'uomo veramente saggio                     | 336        |
| Quali vantaggi arrechino alla religione e alla società le scienze,  | JUG        |
| la lattora a la arti                                                | 994        |
| le lettere e le arti                                                | <b>339</b> |
| Della misantropia cristiana                                         | 344        |

| Falso zelo spiegato nella scoperta del nuovo mondo                 | 77   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Della sorte futura dei selvaggi                                    |      |
| Della società.                                                     |      |
| Omnis anima potestatibus sublimioribus aubdita sit                 | 101  |
|                                                                    | 135  |
| Essai analytique sur les facultés de l'âme, par Charles Bonnet     |      |
|                                                                    | 151  |
| Della critica storica.                                             | 165  |
| Dell'eloquenza evangelica e di quella degli oratori gentili, greci |      |
| e romani                                                           |      |
| Dio vuole tutti gli nomini salvi                                   | 471  |
| Gli eretici caddero sempre negli eccessi                           | 172  |
| Rendete a Cesare ciò che è di Cesare                               |      |
| Il minimo de' fedeli la vince sul più eccelso degl'increduli filo- |      |
| sofanti                                                            |      |
| La religione sola può consolarci nella morte de nostri cari        |      |
| Misurando le verità della fede col calibro della ragione si cade   | * 19 |
|                                                                    | 450  |
| pell'incredulità.                                                  |      |
| Del lusso nelle chiese                                             |      |
| Nell'educazione de'fanciulli si debbone fuggire le centraddizioni. |      |
| L povezi ed i ricchi - A A A A A A A A A A A A A A A A A A         |      |
| La stampa                                                          |      |
| Bernardino di San Pietro                                           | 194  |
| Le impronte dell'ingiustizia sul cuore dell'uomo nell'aurora della |      |
| vita sono incancellabili                                           | 199  |
| Quale debba essere l'umiltà negli ecclesiastici                    |      |
| Quando il ministro evangelico debba perlare e quando debba         |      |
| tacer di politica                                                  |      |
| Della conoscenza del cuore umano                                   |      |
| Storia e biografia.                                                |      |
| L'Algarotti                                                        |      |
|                                                                    |      |
| Bossuet                                                            |      |
| Lo scrittore originale e il plagiario                              |      |
| Della continenza vedovile                                          |      |
| Tamburini e il diritto di vita e di morte                          |      |
| A Dio solo spetta il giudicare i pensieri e le brame dell'uomo.    |      |
| Dell'inquisizione                                                  | 220  |
| Ragione e filosofia                                                | 221  |
| La disperazione è la più terribile delle passioni                  | 229  |
| Le ultime ore di un condannato a morte                             |      |
| Tommaso a Kempis e i gesuita                                       |      |
| Palafox                                                            |      |
| La felicità                                                        |      |
|                                                                    |      |
| Difficoltà di comporre una buona grammatica                        |      |
| Degli esercizi di pieta e di religione                             |      |
| Del noi usato dai pontefici e dai vescovi nelle loro lettere e nei |      |
| loro decreti                                                       | 241  |
| St dia il superfluo ai poveri                                      | 644  |

| INDICE | 733 |
|--------|-----|
|--------|-----|

| •                                                                   | Pag.        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dei matrimoni di capriccio                                          | 243         |
| Rousseau e sant'Agostino                                            |             |
| Preziosità del tempo                                                |             |
| È ben difficile che il principe possa veramente amare               | 248         |
| Della buona educazione dei principi                                 |             |
| Leggerezza degli umani giudizi                                      | <b>2</b> 53 |
| Utilità delle tentazioni                                            | 254         |
| I casisti valgono a fare impazzire                                  | 255         |
| È onorevole all'uomo la confessione delle proprie debolezze         | 256         |
| Come i ricchi possano evitare i terribili castighi loro minacciati  |             |
| dal Redentore                                                       | 257         |
| Il concilio di Trento e i protestanti                               | ivi         |
| Spiritualità dell'anima                                             | 258         |
| La filosofia e il vangelo                                           | ivi         |
| L'agricoltura                                                       |             |
| Necessità della divina grazia per la conversione del peccatore.     |             |
| Nella religione sola si può trovare pace fra i mali di questa vita. |             |
| Della virtù della prudenza                                          |             |
| La carità.                                                          | 269         |
| La vera società sta nel cuore                                       |             |
| Nel delitto il castigo                                              |             |
| Le umane passioni.                                                  | 272         |
| Il buon senso e l'esperienza                                        |             |
| Le circostanze decidono spesso della malvagità degli uomini.        |             |
| Come si debbano considerare i classici autori                       |             |
| Quanto la popolarità sia necessaria al principe ed all'oratore.     |             |
| Eccessi della virtù                                                 |             |
| Per impedire la rovina delle repubbliche bisogna rimenarle verso    | .,,,,       |
| il loro principio                                                   | 282         |
| Nel vero amore la vera felicità                                     |             |
| Perchè la morale cristiana sia divenuta tanto versatile             |             |
| La parola e l'esempio                                               |             |
| I falsi profeti moderni                                             |             |
| L'arte e l'artifizio                                                |             |
| L'innocenza e la penitenza                                          |             |
| La vera scienza cristiana                                           |             |
| Dell'educazione di un principe                                      |             |
| Il cortigiano superbo                                               | 333         |
| Ultimo fine dell'uomo                                               | 334         |
| Il cristianesimo fonte di vera poesia                               |             |
| Potenza dell'amore                                                  |             |
| Dei trattati intorno all'educazione                                 |             |
| L'infanzia                                                          |             |
| La sola religione rende l'uomo veramente saggio                     | 330<br>994  |
| Quali vantaggi arrechino alla religione e alla società le scienze,  | 000         |
| le lettere e le arti                                                | <b>33</b> 0 |
| Della misantropia cristiana.                                        | 921<br>921  |
| Dona misanatopia tristians                                          | 344         |

•

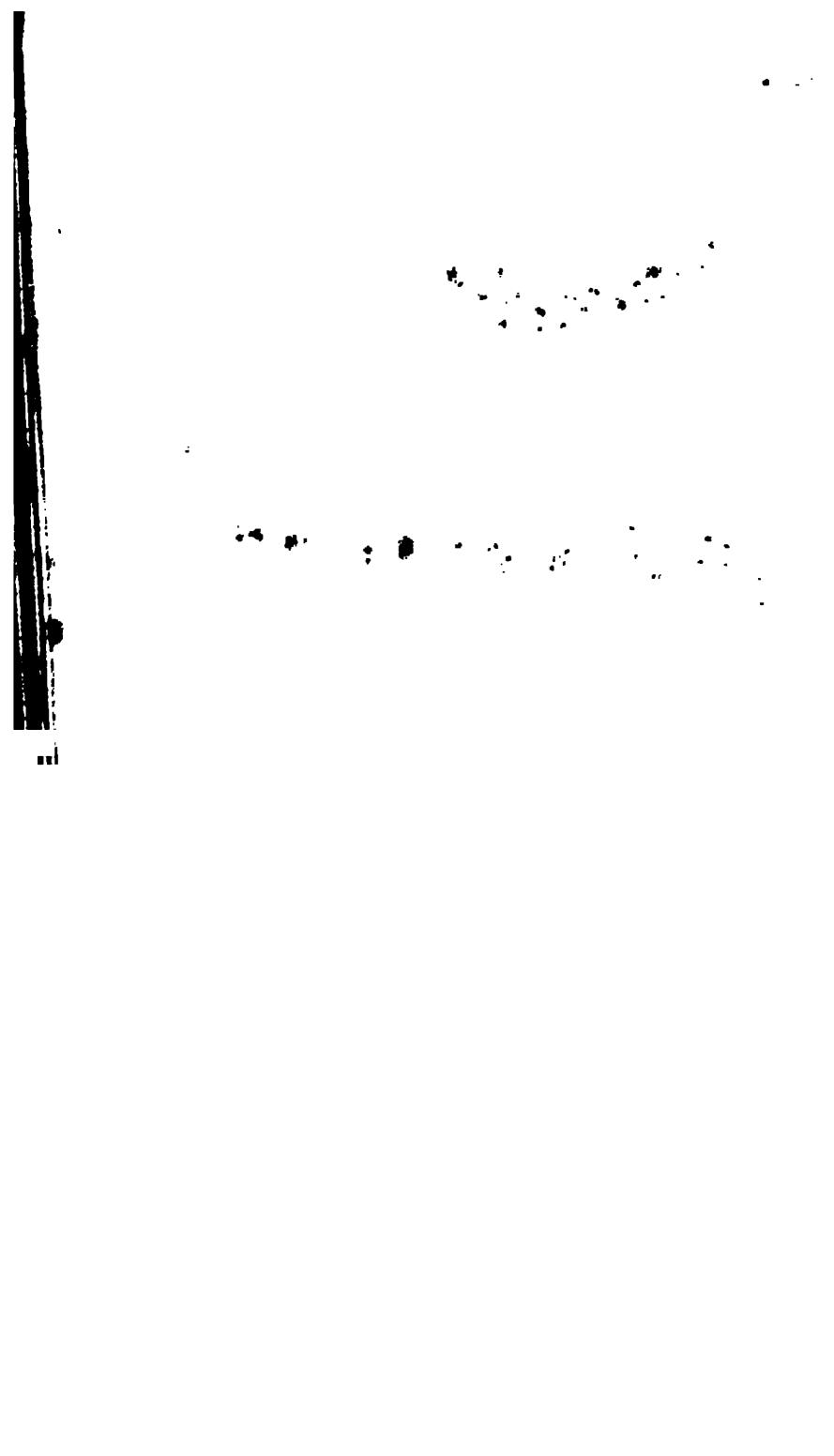

Miracolosa propagazione della religione cristiana presso i gentili.

🗗 Gesù Cristo e la su**e** chiesa.

Classificazione dei miraceli.

Che cosa sia probabilish

La confessione e la comunione.

L'uomo non può ottenere la sua perfezione che nell'altra vita.

Delle eresie.

Fede ed opere.

Liberali e realisti.

Amor del vero e sofisticismo

Disordine cui andò e va soggetta la filosofia.

L'uomoench ha fatto Dio a sua immagine, ma conosce in se stesso l'immagine di Dio.

Il verbo è il legame tra i due ordini naturale e sovranaturale.

Della mancanza dell'ispirazione cristiana nelle lettere e nelle scienze italiane.

Utilità de' misteri.

Immortalità dell'anima.

Del governo della chima giusta l'istituto A Cristo.

Della rivelazione.

Filosofia francese.

Due errori intorno ai misteri.

Il fine e il compimento del progresso individuale e sociale è riserbato nel cielo e nell'eternità.

Non v'ha mezzo logico tra l'ateismo e il cattolicismo.

Della Trinità.

Del sovranaturale.

La filosofia dei gentili fu preparazione naturale del cristianesimo.

De'miracoli.

La parola e-il pensiero.

"Il valore della ragione lisulta dalla società.

La forza fisica come la morale in noi non è che l'opera di Dio. Intelletto e volontà.

Tre sette principali in cui si divide tutta la filosofia.

Essenza della materia.

Aristotile e Kant.

Bonald e Maistre.

I sei giorni della creazione.

Della storia dell'ordine sovranaturale e sua divisione.

Eternità delle pene.

Dottrina de' sant Padri.

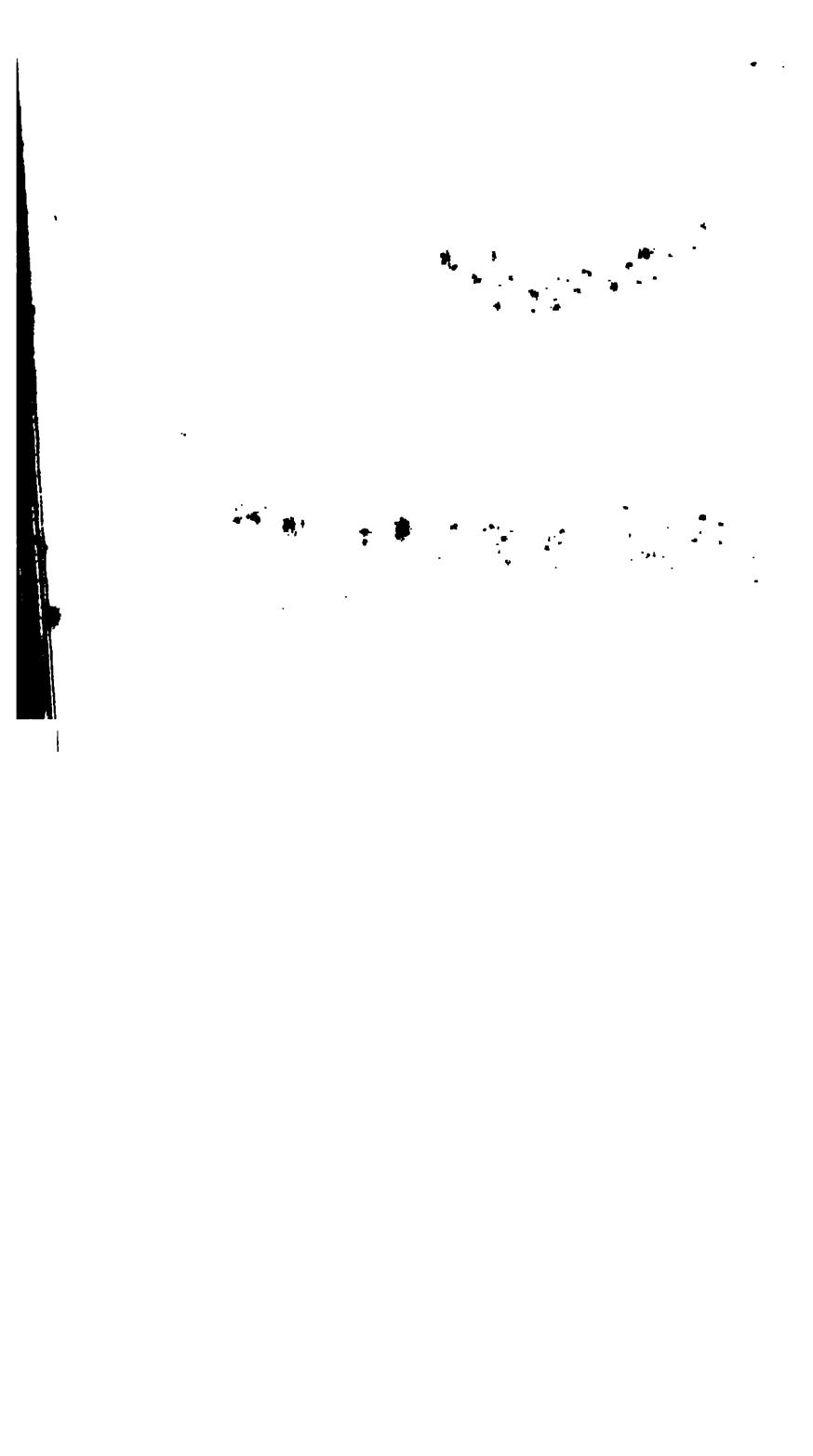

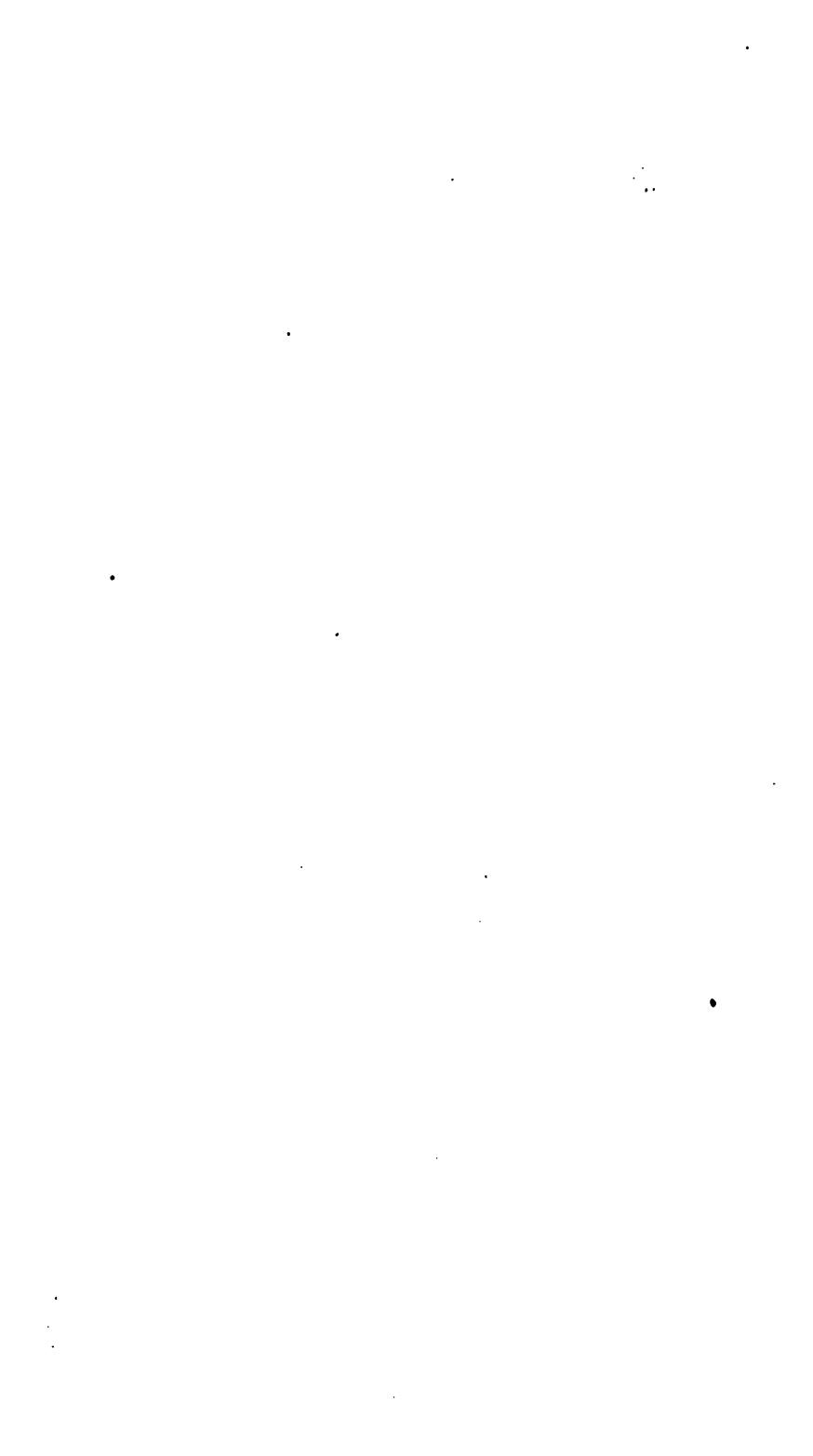

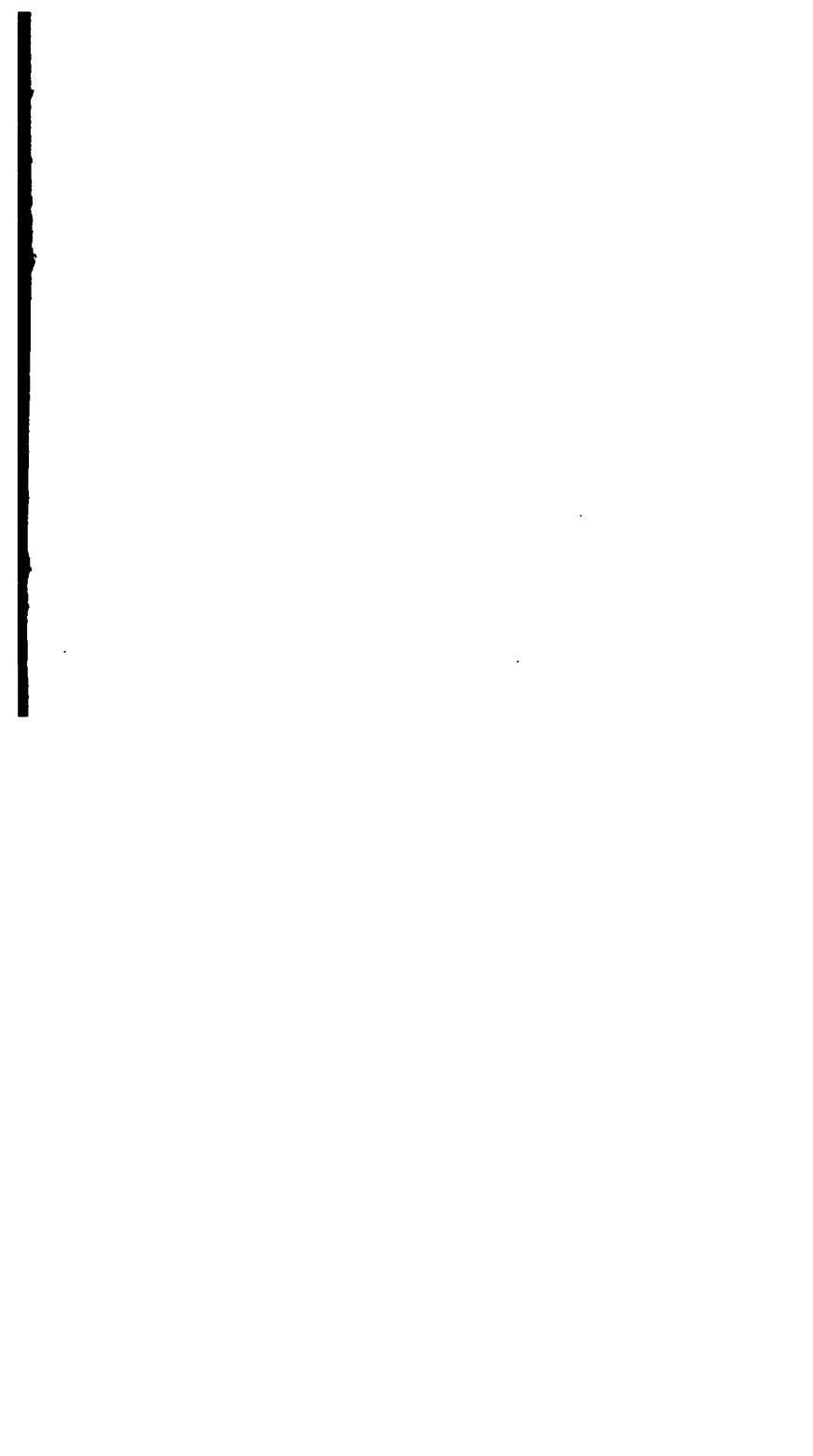

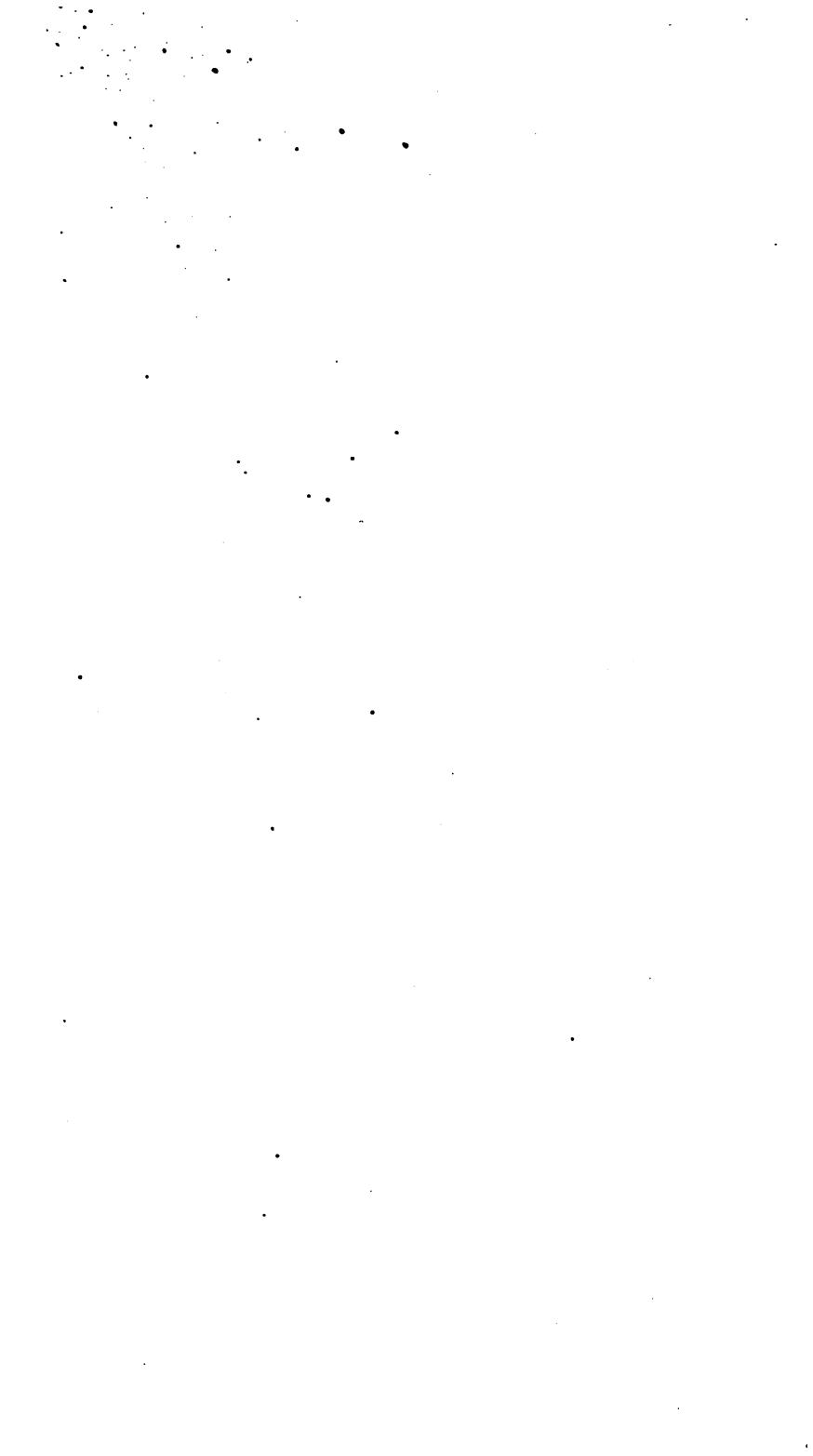



